

773



945 T75s v4<sup>5</sup> 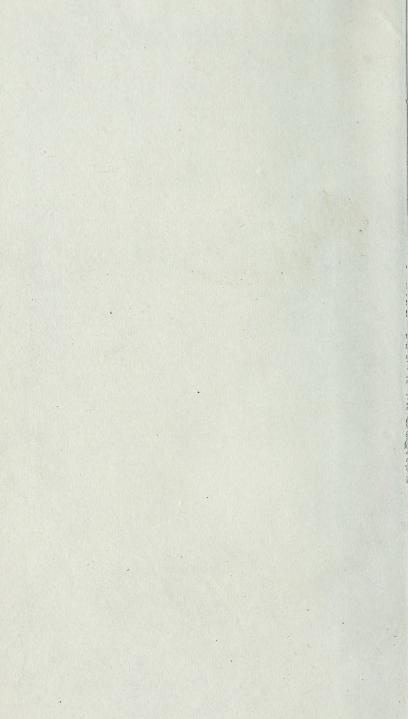

## STORIA

## D'ITALIA

DEL MEDIO-EVO

DI CARLO TROYA.

VOL. IV.

PARTE V.

VIAT

CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1855.

A Laborative

V 89 849

Contraction of the Contract of

LE AMERICA DE AMERICA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE

# CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO

DAL DLXVIII AL DCCLXXIV

CON NOTE STORICHE OSSERVAZIONI E DISSERTAZIONI

ORDINATE PRINCIPALMENTE A CHIARIR LA CONDIZIONE DE'ROMANI VINTI DA'LONGOBARDI E LA QUALITÀ DELLA CONQUISTA

DICARLO TROYA.

TOMO QUINTO

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.

1855.

# CODICE

## DIFLOMATICO LONGOBARDO

DAL DERVIH AL DECKNIV

CON MOTE STORICHE USERVAZIONI IL SUNSELTA ZIONI

THE TAX TAX TAX TO THE TENT AND TAX CONCERNS TO THE TAX TO THE TAX

DICARROTRONA.

OF MULD OWNER

NAPOLI DATA STANDEDIA ERALE. 1836. 945 T755 V.45

SYP

### CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO.

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

#### NUMERO DCCXXV.

Peredeo, Vescovo di Lucca, ordina Ilprando Rettore della Chiesa di San Tommaso in quella Città.

Anno 759. Gennaio.

(Dal Bertini (1)).

† Exemplar. In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus secundo, mense Januario, indictione duodecima feliciter.

CERTUS sum ego ILPRAND clericus, quia petivi, et rogavi te Venerabilem Peredeo in Dei nomine Episcopo, ut me ordinare digneris Rectore in casa Ecclesie Sancti Thome (2), ubi qd. Silverad Presbiter ordinatus fuit, seu in omnes res ividem pertenente; unde et pro tua misericordia te me audire dignatus es, et per cartis volumine ipsa Ecclesia, cum res ividem pertenente tam in meo dominio, et in potestate de filio meo dedisti, si ipse tonso capite ad Episcopo, qui hic Luca fuerit, deservire voluerit, ut in ipsa Ecclesia Rectori, et Gubernatori esse debeamus.

Pro hac re promitto et manus mea facio tibi ..... advivere meruero tam ego, quam et filius meus, si tonso capite habuerit, nunquam subtrahere pre...ipsa Ecclesia, vel res ividem pertenente de sub tua potestate.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questo Documento non Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († G. 64): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi soggiunse alcune sottoscrizioni, omesse dal Bertini.

<sup>(2)</sup> S. Thome. Chiesa posta nella città propriamente di Lucca, sì come va congetturando il Bertini 3.

<sup>1</sup> Bertini, Memorie Lucchesi, Tom. IV. Part. I. apag. 89. dell'Appendice (A. 1818).

<sup>2</sup> Barsocchini, Ibid. Tom. V. Part. Il. pag. 36. (A. 1837).

<sup>3</sup> Bertini , loc. cit. pag. 350, 351.

Et sicut expedit ita promitto ut ivid.....ria (Luminaria) faciat, et Missarum precum, et officium Ecclesiasticum pleniter fieri per nostra ordinatione....res ividem pertenente meliorare promitto, et de ipsas res Ecclesie voluntate tua faciendum, ut....fuerit.

Er si hec omnia suprascripta cupitula (capitula) tam ad me, quam ad filio meo, si tonso capite habuerit, et ipsa... in ejus potestate fuerint, adimpleta non fuerint, vel per nostra ordinatione, promitto me cum...esse componiturus tibi soledos tricenti, qualis in die illa facti fuerint.

Er post tuo decesso, vel post meo decesso... meus ipsa Ecclesia, vel res ad ea pertenente subtrahere voluerit de sub ordinatione Ecclesie Sancti Ma... (Martini) ubi est Domo Episcopii, sit componiturus ad successoribus tuis soledos tricenti.

ET presens pagina....Diaconum scrivendo rogavi.

+ Ego Ilprandu Cler. in anc pagina promissionis a me facta sicut supra legitur, manu mea suscripsi et confer....

† Ego Gaido Presb. rogatus ad Ilprandu Cler. in anc cartula me teste subscripsi.

( Seguono quattro testimoni, aggiunti dal Barsocchini ).

† Ego Sicherad pres. rogatus ad Ilprando me teste sub.

+ Ego Filosofrosius presb. rogatus ec.

Signum + ms. Guntelmi clerici testis.

Signum + ms. Teuspert clerici testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi, et dedi.

† Ego RACHIPRANDUS Presbiter ex autentico fideliter exemplavi (1).

<sup>(1)</sup> È certo un gran fastidio, che nè questa nè il maggior numero delle Copie antiche de' Documenti segnino la data del tempo, in cui si trassero quelle Copie. Non so per quale importuno ritegno i Notari se ne fossero il più delle volte astenuti.

#### NUMERO DCCXXVI.

Radoaldo d'Antraccoli offre alla Chiesa di San Prospero la metà de suoi averi, acciocchè il Sacerdote di tal Chiesa preghi per l'anima del donatore.

#### Anno 759. Gennaio.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus secundo, mense genuario, per indictione duodecima feliciter.

IDEOQUE ego RADUALDO v. d. filio qd. Lucieri de Inter-RACCHULE tibi Eccles. Dei adque beatissimi S. Prosperi perpetuam salutem.

Dum rerum omnium creaturarum creatas Dominus fecit hominem ad imaginem sue semilitudinis, dans ei intellectum ut ea que fotura sunt agnoseat, et de animarum a longe prodenter prevideant.

ET ideoque ego RADUALDU v. d. offero Deo et tibi Eccles. beatiss. S. Prosperi, ubi presbitero est Magniviro (2), omnes res mea medietatem, tam casa cum structura case, fundamento curte orto vineas terris cultum vel incultum, arboribus fructiferas vel infructiferas, mobile vel immovile, seo semoventibus, omnia et in omnibus, jam dicxit medietatem S. Prosperi sit potestatem in integrum.

SET tamen sit complacuet animum meum, ut ipsa suprascripta res dum advivere meruero ego Raduaedu, una

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini \* prese questo documento Originale dallo stesso Archivio Arciv. di Lucca († † M. 3).

<sup>(2)</sup> Magniviro. Romano è affatto il nome di questo Prete; nè sembra essere stato nome d'un Santo.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 36.

cum guge mea (coniuge mea) Auderada, vel filia mea Sunderada sit potestatem tantum usufructuandi: nam non frugendi non donandi non vendendi, nec per nullo ingenio ad alio homine faciendi, nec aduc ad alia Ecclesia faciendi.

ET si ipsa suprascripta filia mea nomine Sunderada caste et munde voluere in ipsa res resedere, tantum dicxit usu-fructuandi in nostra sit potestatem.

Nam pos viro obitum nostrum revertatur ipsa suprascripta res ad ipsa Dei Eccl. S. Prosperi sit potestatem: et ipsi Sacerdos in ividem fueret ordinatus pro nostris facinoribus die noctuque laudem Deo precare deveas (1).

Ur neque ad me, neque ad eredibus meis, neque ad nullus genus hominum ipsa res sumtragere presunsere, et qui contra hac decretionis, seo dotalium mei paginola aliqui agi presumsere in Omnipotenti Dei incurra judicium, et cum ipso abea portionem, qui tradide Salvatore.

ET pro confirmationem Tanipertu presb. scrivere rogavi.
Actum in Vico Corgite regnum et inditione suprascripta
feliciter

Signum † ms. Radualdi v. d. qui ipsius dotalium fiere rogavi

Signum † ms. Radipertu filio qd. Raduald v. d. testis

Signum + ms. Gheiripardi filio qd. Marignani v.d. testis Signum + ms. Lamperti cler. filio qd. Gudiperti testis

Signum + ms. Causi filio qd. Raufrit v. d. ec.

Signum † ms. Ghisperti filio qd. Cicchuli caleclari (2) testis

<sup>(1)</sup> Precare deveas. Si noti l'antichità del costume di lasciar gli averi alle Chiese per averne perpetue preghiere; del che tanti altri esempi vi sono.

<sup>(2)</sup> Caleclari. Cioè Caligarii, ovvero calzolaio? Erano dunque i calzolai cittadini Longobardi, e poteano far testimonianza insieme co' Clerici ne' contratti? Vedi il Ducange dell' Henshel.

† Ego TANIPERTU presb. pos tradita ipsi doti ad ipsa Dei Eccl. complevi et dedi

#### NUMERO DCCXXVII.

Il Re Desiderio e la Regina Ansa concedono alla lor figliuola Anselbelga, Badessa del Monastero di S. Michele e di S. Pietro in Brescia, la Corte di Cerropinto.

#### Anno 759. Gennaio.

( Dal Muratori (1) ).

- (a) Oporici premette.... FLAVIUS DE....
- (1) Il Muratori <sup>1</sup> pubblicò questo Documento dall' Archivio di Santa Giulia di Brescia. L'attribuì al 758, seguitando l'erronea Cronología, che pose in quell'anno l'innalzamento di Desiderio sul trono Longobardo (*Vedi* prec. Num. 710). L'Astezati <sup>2</sup> avea dato contezza della presente donazione, pubblicandone inciso un brano per *fac simile*. L'Odorici loda la diligenza dell'Astezati, e restituisce al Documento la vera data del 759. Ma giudicò inutile di ristamparlo intero, e sol vi soggiunse una qualche Nota nel suo Codice Diplomatico di Brescia <sup>3</sup>. Nè trascurò d'illustrarlo nella sua Storia di quella sua nobile città: lavoro insigue, che m'assolve da qualunque altra fatica. Dove avrei potuto trovare una più sicura e simpatica guida?
  - (2) Principis Petri. » Desiderio ed Ansa, dice l'Odorici <sup>4</sup>, » non tralasciarono di volgere un pensiero al Claustro Bresciano di S. Michele e di San Pietro, del quale Ansilperga lor » figlia era Badessa; ed al principiare del 759 gli concedevano

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 497. (A. 1741).

<sup>2</sup> Astezati, Ad Manelmum, De Obsidione BRIXIAE, etc. pag.XLIII.(A.1728). Ex Apograph. S. Iuliae, Fil. 1. Num. 4.

<sup>3</sup> Odorici, Codice Diplomatico Bresciano, I. 33. (A. 1854). Ex Codice Quiriniano Diplomatico, Tomo I.

<sup>4</sup> Idem, Storie Bresciane, II. 284. (A. 1854).

quod (a).... intra Civitatem nostram Brixianam, et Deo dicata Ansilperga Abbatissa (b).... Monacharum ibidem Domino servienti.

PROPHETE electi, et Regis David vatici...., mentum est Dominus timentium eum.

Er quia confidimus omne Dominus nostrum firmamentum nostrum dignatus est....hujus seculi possessione gloria nomini ejus ipsius sanctis locis dona tribuendo decora.....ipsius Prophete testimonium dicentis: Domine, dilexi decorem domus tue, et locum habitationis...... ut a peccatorum nexibus mereamur absolvi, et eterne vite gaudium consequamur, per nostre....preceptum offerimus in jure ipsius Monasterii ex propria facultate nostra.

Primum omnium (c) ..... Monasterii cum Ecclesiis, et reliquis edificiis a nobis ibidem constructum atque area vel omnia coherentia ibidem pertinentia, qualiter jam dudum

<sup>(</sup>a) Operici, nos dno auxiliante a fund ... erexim

<sup>(</sup>b) IDEM, filia nostra

<sup>(</sup>c) IDEM, (Monasterium) dni archangeli sci michaelis atque apostolorum principis petri....et omnia claustria ipsius

<sup>»</sup> la Corte di Cerropinto, che ad essi avea dato Astolfo. Quella

<sup>»</sup> Corte denominossi ancora Cerpento, come or si chiama da' vil-

<sup>»</sup> lici Serpent ( Vedi seg. Num. 736 ). Aggiungevano eziandío » probabilmente a quell'asilo di Vergini Benedettine un altro

<sup>»</sup> probabilmente a quell'asilo di Vergini Benedettine un attro

<sup>»</sup> Cenobiolo col nome di Santa Maria, di cui forse è un avan-» zo Santa Maria del Solario ».

Soggiunge indi 4: » Desiderio ed Adelchi accrebbero splen-» dore al prediletto loro Cenobio, aggiungendone un altro col

<sup>»</sup> titolo del Salvatore, ed innalzando, probabilmente su' resti

<sup>»</sup> della Chiesa di San Michele Arcangelo e di San Pietro da

<sup>»</sup> me descritti <sup>2</sup>, quella Basilica, di cui s'ammirano le veneran» de reliquie ».

<sup>1</sup> Odorici, Storie Bresciane, II. 286.

<sup>2</sup> Idem, Antichità Cristiane di Brescia, Parte 1.ª pag. 7, 8. (A. 1845).

a predecessore nostro Domno AISTULFO Rege nobis concessa fuit, aut qua....ibidem post...... aut quolibet ingenio advenit, sicut posita, et clausa, atque....ibidem a nobis largito.....ctionem.

Er ut hec...DOALE Notar...Mensis Januarii.....

<sup>»</sup> Notiamo artatamente, che la Basilica di San Salvatore fu » eretta da fondamenti, perchè un recente Scrittore 1, non po-» tendo capacitarsi delle Romane forme dell'edificio, che di-» struggevano sue ritmiche illusioni, facevalo senza più dei » primi secoli della Chiesa ».

<sup>(1)</sup> Cerr.....Cioè la Corte di Cerropinto, della quale Vedi la precedente Nota. Ricorda l'Odorici, che della Corte di Cerropinto si fa motto col nome di Cerpent in un Documento del 1174 nel Libro Poteris di Brescia. In un'altra Carta del 1022 si parla di Cerpentum in vinetis Brixiae, colà dove nel Comune di San Nazario sorge tuttora un Santuario col nome di Santa Maria in Serpent.

<sup>1</sup> Sacchi, Architettura Italiana de'secoli VI.º VII.º ed VIII.º, pag. 101. (A. 1828).

nostri in Dei nomine secundo.....ne XII......(1)

(1) L'Odorici legge nel suo Apografo Quiriniano.... Actum mensis Januarj Anno.... gni nostri in dei nomine secundo ind. XII.

OSSERVAZIONE SULL'ARCHITETTURA DE' TEMPJ, FATTI EDIFICARE DAL RE DESIDERIO.

Ha ragione l'Odorici: Che più, egli scrive <sup>1</sup>, restava alla Curia del vinto Romano fuorchè raccogliersi nel Tempio, l'unico asilo del nome Latino?.... Ma egli non tace <sup>2</sup>, che il Cielo d'Italia svolgeva irresistibilmente i germi d'una vita novella fra'Longobardi conquistatori.

Splendide vittorie furono queste dell'intelletto Latino, anche ne' tempi di Rotari, quando si pubblicava il suo Editto, distruggitore del Dritto Romano. Quell'intelletto dilatossi ed acquistò sempre nuove forze fra' Barbari, dall' età di Rotari fino a quella del Re Desiderio. Qual maraviglia perciò, che le Chiese d'Italia, edificate da Desiderio, per volontà Longobarda (frase felice dell'Odorici), fossero di forma Romana? L'Odorici viene annoverando con la solita diligenza quelle, che il Re suo concittadino fece costruire prima di salire sul Trono. Di tal natura furono la Badía di Leno (Vedi prec. Num. 722), e l'altre più numerose fabbricate dipoi dalla moglie. Alcune di si fatte Chiese perirono; ma quelle, che sopravanzano ancora, veggonsi ostentar la sembianza Latina, tuttochè non di rado brutta e deforme, si come quella dell'Altare Pemmoniano (Vedi prec. Num. 539).

Io non negai già e non nego tali verità; solo dissi, e ripeto, che la sembianza Latina piacque a' Longobardi, quando e' divenner Cattolici, fatti più mansueti e civili dalla nostra fede; non a' Longobardi Ariani, appo i quali regnò principalmente l' intelletto de'Sacerdoti e Vescovi Goti, che aveano bisogno d'allontanarsi quanto più poteano dallo stile Architettonico de' Cattolici. A maggior dichiarazione del mio concetto, soggiungerò, che gli Ostrogoti, se non fosse stata la diversità delle credenze

<sup>1</sup> Odorici, Storie Bresciane, II. 229.

<sup>2</sup> Id. Ibid. 11. 234.

religiose, avrebbero amata ne'sacri loro edifici la forma Romana d'architettare. Ma di questi sacri edifici degli Ostrogoti oggi non v' ha più traccia, parte a bella posta disfatti, parte derelitti e lasciati cadere nelle seguenti età da'Cattolici. E però ignorasi qual fosse in Italia la diversità delle Chiese Ariane degli Ostrogoti e delle Cattoliche di que' secoli, durante il Regno di Teodorico degli Amali e de' suoi Successori. Lo stesso vuol dirsi delle Chiese Ariane degli Ostrogoti, venuti dalla Pannonia insieme con Alboino; di quegli Ostrogoti, che tanto poterono sul cuore de' Re Longobardi Ariani, e massimamente d' Autari e di Rotari.

Più assai civili degli Ostrogoti furono i Visigoti, che andavan superbi di una patria loro Architettura Oltredanubiana, e che però in Ravenna ed in altri luoghi d'Italia fabbricarono a quel modo, quando essi vennero con Eutarico, marito d'Amalasunta, dalle Gallie Meridionali nella nostra Penisola. Fuori d'Italia i Visigoti furono mantenitori orgogliosi delle natie lor forme Oltredanubiane d'edificare non meno i sacri che i civili edifici, con forme diverse dalle Romane. Della qual diversità già ragionai nel Comento alle Leggi Liutprandee intorno a' Maestri Comacini; ed ora vo' darne una prova novella, ma forse maggior d'ogni altra, nel seguente

#### NUMERO DCCXXVIII.

Paolo I.º compie in Roma la Basilica di S. Dionigi, Eleuterio e Rustico, cominciata secondo lo stile di Francia da suo fratello Stefano II.º

#### Anno 759?

( Dalla Cronica di Benedetto del Monte Soratte, e da Ilduino , Abate di San Dionigi ).

I.

( Benedetto del Monte Soratte (1) ).

VIDENS STEPHANUS papa ex omni parte victor esset, et gloria dignitatis presule hac GENTIS ROMANE triumphans,

<sup>(1)</sup> Benedicti Chronicon, Apud Pertz, Monumenta Germaniae Historica, V. 706. (A. 1839).

cepit hedificare domum ecclesiam (1), in onore Sancti Dionisii, Rustici et Heleutherii, in hurbe Roma, iuxta via Flamminea, et ereio (2), non longe ab Agusto (3), iuxta formas species decorata, SICUT IN FRANCIA VIDERAT (4).

#### II.

#### (Ilduino, Abate di San Dionigi (5)).

IDEM namque sanctus Pontifex (Stephanus II.<sup>s</sup>) reliquias sanctissimi Dyonish Romam detulit, et Monasterium in honorem ipsius aedificare in proprio suo (6) caepit, quod frater ejus Paulus, illo morte praevento..... nobiliter consummavit, et, convectis illuc compluribus sanctorum Martyrum corporibus, consecravit.

ET.... famulatores domini natione Graecos inibi constituit, et idem Monasterium Ad Sanctos Martyres in Schola Graecorum appellari fecit, ad honorem, et memoriam pretiosissimi Dionysh, sociorumque ejus.

<sup>(1)</sup> Domum ecclesiam. Stefano II.º adunque fe' costruire nella sua propria casa (Vedi Nota (6)) la nuova Chiesa di San Dionigi: edificio terminato dal suo fratello e successore Paolo I.º

<sup>(2)</sup> Ereio. Crede il Pertz nelle Note alla presente narrazione di Benedetto, che tal parola significhi.... » e regione Campi Martii ». Fu, certo, un' abbreviatura.

<sup>(3)</sup> Agusto. Cioè del Mausoleo d'Augusto, secondo lo stesso Pertz.

<sup>(4)</sup> Sicut in Francia viderat. Si vegga intorno a ciò la seguente Osservazione.

<sup>(5)</sup> Hilduini, Abatis S. Dionysii, In Libris Areopagiticis.... per Matthaeum Galenum, Coloniae, in 8.º (A. 1563).

<sup>-</sup> E nel 9. Ottobre del Surio.

<sup>(6)</sup> In proprio suo. Ecco chiarita la ragione, per cui tal Chiesa fu denominata Domus Ecclesia da Benedetto del Monte Soratte.

Osservazione sulla diversita' dell' Architettura Gallo-Gotica e della Romana o Romanese, verso la meta' dell' ottavo secolo Cristiano.

Il raro accordo fra' racconti dell'Abate Ilduino, che compose gli Areopagitici sotto Ludovico Pio nella prima metà del nono secolo, ed i racconti di Benedetto, incolto Scrittore del Monastero di Santo Andrea nel Soratte verso il Mille (Vedi prec. Num. 672), sono la ripruova migliore della verità da esso Benedetto esposta intorno al Monastero di San Dionigi, detto De' Santi Martiri. Fu edificato da Stefano II.º in Roma dopo il suo ritorno dalla Francia, nella fine del 754; forse dopo l'assedio posto dal Re Astolfo a Roma nel 756. Alla pronta morte di quel Re seguitò ben presto l'altra del Pontefice Stefano II.º, che Benedetto afferma non aver pigliato ad edificare il nuovo Tempio, se non quando i Romani furono vincitori de'Longobardi: laonde l'onore d'averlo terminato appartenne a Paolo I.º

Erano trascorsi un circa dugento cinquant'anni, e sussistea tuttora in Roma la Chiesa di San Dionigi. Quanto era maggiore la grossezza o la semplicità di Benedetto Sorattense, il quale o v'affissò gli sguardi o ne udì parlare secondo la pubblica opinione, tanto più aperta riusciva la diversità dell'Architettura di quella Chiesa e dell'altre della Città; e tanto più singolare dovea sembrar un edificio, dove diceva il Cronista d'aver voluto Stefano II.º rappresentare le decorazioni (decorata) e le forme Architettoniche (formas species), viste da quel Pontefice in Francia.

Oh! come i tempi mutavansi! Nella fine del settimo secolo, dall' ultima Inghilterra, narra il Venerabile Beda <sup>1</sup>, era venuto altra volta San Benedetto, appellato Biscopio, in Italia; donde, nel rimpatriare, avea condotto seco Architetti ed Operatori di Roma, i quali dappoi sparsero il gusto e lo stile dell'Architettura Cattolica in quell'Isola. Verso la metà dell' ottavo secolo, il Pontefice Romano volle per l'opposito mostrare all' eterna Città il

<sup>1</sup> Beda, Vit. S. Bened. Biscop. Lib. I. Num. 7. » Copiam nunc Librorum » Sanctorum, nunc reliquiarum beatorum Martyrum Christi...., nunc Ar- » chitectos Ecclesiae fabricandae, nunc vitri factores ad fenestras deco- » randas ac muniendas, nunc eantandi Magistros, nunc picturas... detulit ».

gusto e lo stile di Francia nell'architettar le Chiese. Notabilissima era dunque la differenza tra' due stili, e tanto che uno de'più disadorni Cronisti credette doverne far chiosa nelle sue scritture, le quali e' non credeva dovesser giungere fino alla più tarda posterità. Domestici ricordi erano quelli di Benedetto intorno alle cose, che vedeansi nel suo secolo, a' quali ascoltammo aver precorso l'Abate Ilduino di San Dionigi.

§. I. Unico esempio a me noto d'una Chiesa edificata nell' ottavo secolo in Roma, secondo lo stile di Parigi, è questo: ma certamente altri edificj si rizzarono in Roma dopo l'età di Pipino all'uso di Francia, de' quali non occorre qui favellare. Or qual era lo stile di Parigi, e quale mai la forma e la decorazione del famoso Tempio, edificato nel 637 dal Re Dagoberto in onore di San Dionigi? Quel medesimo Tempio, che dovea per più di mille dugento anni custodir l'Orifiamma di San Dionigi e contener le tombe de' Re.

Qui tornano alla mente le diversità, ricordate ma non descritte nel 741 dal Re Liutprando nelle Leggi su' Maestri Comacini; vo' dir quelle fra l' Opus Gallicum ed il Romanense. Qual era la diversità fra la Chiesa di Sant' Anastasio del 729 o 741 in Italia (Vedi prec. Num. 543. 544.) e la Parigina di San Dionigi del 637? Non so: ma la differenza non è men certa, e nel Mille colpiva gli occhi o l'udito anche d' un Benedetto del Monte Soratte.

Quando l'Ateneo di Brescia premiava meritamente nel 1829 il Discorso del dottissimo Cavalier Cordero di San Quintino <sup>1</sup> sul-l'Archittettura Longobarda, non s'erano ancora pubblicati dal Pertz le parole di Benedetto, nè dal Cav. Vesme le Leggi su'Maestri Comacini; e però il San Quintino, seguitando l'orme antiche d'un Muratori e d'un Maffei, concludeva, che i Goti, popolo di soldati, non portarono con sè alcuna maniera di fabbricare, e molto più i Longobardi in Italia; incolte genti e feroci <sup>2</sup>. Gli uni e gli altri perciò non edificarono, per suo giudizio, se non all'uso Romano, sebbene tralignante <sup>3</sup>. Dopo la pubblicazione delle Leggi

<sup>1</sup> Cav. Cordero di San Quintino, Ragionamento sull'Arch. Italiana sotto i Longobardi, Brescia, in 8.º (A. 1829).

<sup>2</sup> Id. Ibid. pag. 60-62.

<sup>3</sup> Id. Ibid. pag. 68.

su'Comacini e della Cronica di Benedetto, non più que'grandi uomini del Muratori e del Maffei starebbero all'antica loro sentenza; e, per quanto io consenta d'essere stati gli Ostrogoti d'Italia meno civili de'Visigoti della Gallia Gotica, non basta ciò a far credere, che si fatti Ostrogoti fossero assai meno civili così de'Longobardi come de'Franchi e degli altri popoli usciti dalla Germania di Tacito.

Gli Scrittori Francesi d'oggidì attendono, quasi grande argomento d'onore, a celebrare la civiltà de'Franchi fin da' tempi, sto per dire, di Giulio Cesare. Sia pur così; ma che altra civiltà sarebbe stata cotesta se non Romana? E però non è quella, che vuol cercarsi ora presso quel popolo Germanico; nè altro stile d'edificare avrebbero avuto i Franchi nelle Gallie Settentrionali se non il Romano o Romanese, non avendone certamente recato essi alcuno dalle lor native foreste. Ma poichè nel 534 surse in Roano un Tempio mirabile di mano Gotica, cioè Visigotica, e nel 637 un altro in Parigi, che verso il 756 Stefano Il.º Pontefice volle mostrare a Roma, cinque o sei anni dopo la manifestazione Liutprandea intorno alla diversità dell' Opus Gallicum e del Romanense de'Maestri Comacini; che altro rimane se non il dire di non avervi potuto essere altro Opus Gallicum, diverso dal Romano, se non il Visigotico? Il Visigotico trasportato già dalle Meridionali nelle Gallie Settentrionali per opera d'un figliuolo di Clodoveo. Se veramente i Franchi, furono eruditi da Giulio Cesare, non furono, giova ripeterlo, che nell'arte Romana; e però appo essi non surse giammai uno stile di loro invenzione, il quale avesse potuto chiamarsi particolarmente Opus Francicum e confondersi ne' secoli seguenti coll'Opus Gallicum del Re Liutprando. E qui nuovamente spero, che niuno dirà d'essere quest'Opus Gallicum simile nell'ottavo secolo all'Opus Druidicum di Vercingetoringe, vinto da Cesare nelle Gallie stesse innanzi l'Era Cristiana.

S. II. Tre dunque sono le date importanti nella Storia dell'Architettura del Medio-Evo:

Anno 534. Mirabile Tempio manu Gothica in Rosno, per volontà di Clotario 1.º:

637. Famoso Tempio innalzato a San Dionigi, per volontà di Dagoberto, in Parigi:

756 circa. Importazione dello stile di Francia in Roma, per volontà di Stefano II.º

Queste tre diverse volontà nel corso di due secoli, dal 534 al 756, non somigliarono alla Longobarda volontà del Re Desiderio d'edificar le molte sue Chiese alla Romana in Italia (Vedi prec. Num. 727). Giova ora indagare la particolare volontà del Re Dagoberto nel 637, quando egli profondeva i suoi tesori nella fabbrica di San Dionigi, là in un paese dove i Franchi non poteano vantarsi d'aver inventato uno stile Francico d'architettare, diverso dal Romano: ciò che dee concedersi e certamente si concede a me dal Cav. Cordero di San Quintino.

Già prima di Dagoberto aveva sopra gran parte delle Gallie signoreggiato la bella ed alta Principessa de'Visigoti, figliuola d' Atanagildo, l' uno de' maggiori edificatori tra' Re Visigoti di Spagna. Brunechilde, che poi divenne cotanto celebre nelle Storie, ne'Poemi e nelle Leggende, meritò il titolo di magna aedificatrix: del che ho lungamente favellato 1 e favellerò nella Storia. Chi non lesse in Venanzio Fortunato ed in Gregorio Turonese gli elogi della gentilezza e delle grazie di questa donzella de'Goti? Qual paese delle Gallie non diè, bene o male, il nome di Brunechilde a'suoi più antichi e celebri edificj? Or in quali modi edificò Brunechilde? Non secondo l'Opus Druidicum di Vercingetoringe; non secondo l' Opus Francicum, che non v'era, e non poteva esservi se non in qualità d' Opus Romanense. Forse, quantunque io nol sappia, piacque a Brunechilde Regina d'edificare alla Romanese una qualche volta: ma dev'egli negarsi, può egli negarsi, che il più delle volte a lei fu mestieri d'edificare alla primitiva maniera de' Visigoti? Se piacque a Clotario I.º di chiamar nel 534 la mano Gotica in Roano, come avrebbe la Visigotica Regina de'Franchi potuto dispregiar sempre le discipline Architettoniche si care all'originario suo popolo, ed al suo proprio genitore Atanagildo?

S. III. Brunechilde morì nel 613. Venti quattro anni dopo cominciò in Parigi a sorgere il Tempio di San Dionigi: ma chi ne fu il principale Architetto ed adornatore? Fu Santo Eligio, nato in Lemosì o Limoges, contrada conquistata nel 472 2 da Eu-

<sup>1</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 826, 827. et passim.

<sup>2</sup> Apollin. Sidonii, Epist. Lib. VII. Epist. 5.

rico, Re de' Visigoti. E per molta età stette in mano a' Visigoti col resto dell' Aquitania; d' una parte, cioè, dello splendido Regno di Tolosa. In quell' Aquitanica regione insieme con l' Arti Romane fiorirono le Visigotiche per lunghi secoli; e la conquista fattane di mano in mano da' Franchi (discepoli Romanesi o no di Giulio Cesare), sotto i figliuoli e nipoti di Clodoveo, non tolse la Visigotica fama dell' Architettura Oltredanubiana e dell' idioma Ulfilano. Di questa rinomanza s' invaghi Clotario I.º nel 534; per questa nel 570 si gloriava il Duca Launebode d' aver fatto in Tolosa costruire la Basilica di San Saturnino senza il concorso d' alcun Romano delle Gallie.

Nelle contrade Aquitano-Visigotiche nacque adunque Santo Eligio, quando non ancora il suo paese Limosino era caduto in potestà de' Franchi; e però vi spirava tuttora l'aura Visigotica; rivale, or felice, ora infelice, della Romana. Vicino al tratto di Lemosì (quivi di poi venne alla luce il Trovatore Geraldo di Berneuil, celebrato dall'Alighieri nel Purgatorio e nell'Eloquio Volgare) allargavasi, da Narbona fino a Marsiglia, il tratto della Settimania, che dopo l'arrivo de' Visigoti nel 412 diventò e chiamossi Gallia Gotica, dal quinto al duodecimo secolo. Diverse affatto rimasero prima di Pipino e di Carlomagno le condizioni della Settimania e delle Gallie Meridionali, o Visigotiche, dalle condizioni delle Gallie Settentrionali, sede principalissima de' Franchi, più o meno Romanesi. E però al giovane ingegnoso di Lemosì commise il Re Dagoberto le cure principali dell'edificazione di San Dionigi nel 637, imitando gli esempi dati da Clotario I.º, suo bisavolo, in Roano. Tutto ciò, che nel Settentrione delle Gallie, fra il quinto e l'ottavo secolo, s'operò appo i Franchi nell'Arti, e che differenziavasi dal Romanese, tutto veniva dall'Aquitania e dalla Gallia Gotica; tutto veniva dalla Spagna, là dove si viva durava l'impronta Visigotica. Nè Santo Eligio conobbe soltanto l'arti d'edificare, ma primeggiò nelle discipline ancora dell'Orificeria, per le quali divenne carissimo al Re Dagoberto, e stese una grande ala nell'amministrare il Regno de' Franchi. Amico di Santo Eligio fu Sant'Oveno; ed in uno stesso giorno, dopo la morte di Dagoberto, si videro entrambi consacrati, quegli Vescovo di Noyon, questi Arcivescovo di Roano. Sant'Oveno indi scrisse la Vita dell'amico premortogli 1: e finalmente riposò nel Tempio di mano Gotica, il quale per lui perdette il nome primiero di San Pietro, ed appellossi, come anche oggidì s'appella, di Sant' Oveno.

Racconta in tal Vita l'Arcivescovo di Roano, che il suo Eligio ebbe non so quali cagioni d'abbandonar la patria ed i parenti, e di tramutarsi (verso il 620) nel Regno de' Franchi 2. Quando l'Artefice straniero giunse a piacer nella Reggia, soleano innanzi ogni cosa chiedergli un qualche consiglio tutti gli Ambasciatori delle Provincie o Romane od Italiche (cioè Longobarde) o Gori-CHE, i quali venivano al cospetto del Re Dagoberto 3. Quello straniero frattanto, in mezzo agli splendori del Palazzo, non tralasciava di fabbricar Monasteri o nella sua patria Lemovicense. fuori del Regno de'Franchi, o nel Regno e nella sua stessa casa d'abitazione in Parigi, dove poscia edificò il Mausoleo di San Dionigi, opera mirabile, al dire di Sant'Oveno; ed ornollo con oro e con gemme, lavori delle sue mani 4. Così risplendè l'industria del Ministro principalissimo de' Franchi, mentre in Italia regnava Rotari, che spediva frequenti Legazioni a Dagoberto. In San Dionigi ben presto giacque lo stesso Dagoberto, Re de'Franchi sì della Neustria e sì dell'Austrasia; del qual Tempio volle il Papa Stefano mostrar l'immagine a' Romani circa il 756; e questa circa il Mille parve a Benedetto del Monte Soratte così diversa da ogni altra delle Chiese di Roma.

S. IV. Or si può egli dubitare se veramente nel 741 l'Opus Gallicum de' Maestri Comacini potesse confondersi coll'Opus Romanense degli stessi Maestri? E se in Italia, come in Francia e nella Gallia Gotica, non fosse a tutti visibile sotto Liutprando e sotto Stefano II.º la diversità dell'uno e dell'altro stile, non solamente in quanto alla materia di pietra o di legno, ma in quan-

<sup>1</sup> Vita S. Audoeni, Apud Achery, Spicilegium, etc. V. 156. et seqq.

<sup>-</sup> Dom Bouquet, Rer. Gallicar. et Francic. Script. III. 552-561. (A. 1741).

<sup>2</sup> S. Audoenus, Vit. S. Eligii, Lib. I. Cap. 4. » Quaedam extitit causa, ut re-» licta patria et parentibus, Francorum adiret solum ».

<sup>3</sup> Si qui ex Romana, vel Italica, aut GOTHICA....Provincia, Legationis foedere, Palatium Regis Francorum adire pararent, non prius Regi occurrebant, quam Eligium aggrederentur....

S. Audoenus, Vit. S. Eligii, Lib. I. Cap. 10.

<sup>4</sup> Id. Ibid. Lib. I. Cap. 32.

to eziandio alla forma ed alla decorazione? Delle quali due cose fecesi motto separatamente da Benedetto nel favellare della Chiesa Romana di San Dionigi. E, poichè Romanese non fu lo stile della Chiesa Parigina di quel Santo; mi si dica di quale altro stile, diverso dal Romano, poteva ella essere nel 637, se non di stile Visigotico? Dello stile, cioè, spettante all'Aquitania ed alla Settimania e Gallia Gotica, donde Sant'Oveno vedeva sovente giungere gli Ambasciatori al Re Dagoberto, ed implorar l'aiuto di Santo Eligio. Certo; quell' Aquitanico uomo di Lemosì non fece costruir la Chiesa di San Dionigi nè secondo lo stile Druidico delle Galliche mura di Vercingetoringe, avanti la venuta di Gesù Cristo, nè secondo lo stile Francico, il quale (io torno a dirlo, nè il dirò mai tanto che basti) non v'era nel 637; nè fuvvi giammai; nè poterono in niun tempo dalle foreste di Germania recarne alcuno i Franchi nelle Gallie, od i Longobardi nell'Italia. Essendo poi stata di pietra, non di legno, la Chiesa Eligiana o Parigina di San Dionigi, anche qui giova non poco di ripetere. che l'Opus Gallicum de' Maestri Comacini del Memoratorio di Liutprando non per la sola materia s'allontanava dal Romanese nel 741 fra' Longobardi.

S. V. Avendo il Cavalier di San Quintino confessato ingenuamente, che i Longobardi, e però i Franchi, non furono autori d'alcuno stile in Architettura; vie meglio si conferma la verità da lui proposta di non aver essi Longobardi, e massimamente il Cattolico Re Desiderio, in altra guisa edificato se non alla Romana. Ciò non contraddice a quello, che ho esposto dell' Architettura de' Visigoti di là dal Danubio, propagatasi nelle Gallie Meridionali e nella Spagna; della quale Architettura s'è fin qui veduto il passaggio nelle Gallie Settentrionali, per l'impulso datole da Clotario I.º, da Brunechilde Regina e dal Re Dagoberto; non che in Roma, pel comandamento di Stefano II.º, Pontefice Massimo. Ciò mi libera da ogni colpa, se scrissi, e sto fermo in tal proposito, che i Visigoti d' Eutarico, marito d'Amalasunta, edificarono in Ravenna ed in altri luoghi d'Italia un qualche Tempio in istile Visigotico, diverso dal Romano, si come dovettero ancor fare i Re Longobardi Ariani. Queste Chiese Gotico-Ariane de' Goti e de'Longobardi caddero sotto i colpi del tempo e de'Cattolici: ma chi potrebbe veramente giurare, che

alcuna di simil sorta, onde oggi niuno ha sospetti, non venga, per la contraria opera del tempo, a discoprirsi? E però le negazioni assolute di non esservi stato altro stile in Italia fuor del Romano al tempo degli Ostrogoti e de' Longobardi nell'Architettura son giustamente biasimate per molti motivi, che qui non è necessario d'esporre, dal Cavaliere di San Quintino 1; a'quali motivi soggiungo l'altro di mio, che sì fatte negazioni possono essere per avventura smentite dal fatto, come ora sono contraddette dalla ragione universale delle cose. Che vale il sapere, che oggi non v'ha esempj d'altro stile se non del Romano e del Cattolico in quell'età Longobarda, per farsi a concludere, che uno stile diverso, cioè Visigotico ed Arianesco, non fu adoperato allora giammai? No: fu adoperato senza fallo una qualche volta e secondo i vari avvolgimenti della stirpe umana, sebbene ora manchino gli edificj; alla qual mancanza sopperisce fin qui l'autorità di Benedetto del Monte Soratte. Altre autorità s'accoppieranno di tratto in tratto a questa: e chi mai nel 1829, quando scriveva il Cavaliere di San Quintino, avrebbe sperato, che Ninive si sarebbe indi scoperta?

S. VI. Ma egli, dopo quell'anno, dettò un'altra Dissertazione, stampata non ha guari dall' Odorici, sulla Rotonda Bresciana, ove dimostra 2, che un tal Tempio, fondato dal Conte Rainone (morì nel 789, regnando Carlomagno in Italia), si compiè verso l'anno 838, sotto il titolo di Santa Maria; Tempio, che il Cavaliere crede costruito ad imitazione dell' altra Rotonda, la quale in quella medesima stagione, verso il 793, cominciossi ad edificare da Carlomagno in Aquisgrana; dedicata parimente alla Madre di Dio. Qui giudica il Cavaliere, che Carlomagno nella sua Rotonda d'Aquisgrana si dilungò dalle norme dell' Architettura Greca o Romana, ed aprì le vie in Occidente allo stile detto Gotico, comechè nato e cresciuto in Europa in tempi così lontani dal Regno de' Goti 3.

Gran luce spandono su' miei concetti le parole d'un tanto uomo, accettate indi e fatte sue proprie dall' Odorici; dall' egregio

<sup>1</sup> Cordero di San Quintino, Ragionamento, etc. pag. 68, 69.

<sup>2</sup> Idem, La Rotonda di Brescia, pag. 18. (A. 1854).

<sup>3</sup> Idem, Ibidem, pag. 14.

Storico di Brescia, il quale avea dianzi sì bene illustrate le Cristiane Antichità della sua patria. Imperciocchè niuno d'essi due vorrà credere, che Carlomagno fosse stato propriamente il primo ad allontanarsi dalle regole dell' Architettura Greca o Romana in Aguisgrana; ed entrambi mi concederan volentieri, che qualcuno potè precedere in tal divisamento a Carlomagno. Tale, io soggiungo senza ristare, fu Clotario 1.º nel 554 in Roano, quando e'si piacque della mano Gotica; tale il Duca Launebode in San Saturnino di Tolosa nel 570, quando egli abborrì dalla mano Romana; tale Brunechilde, Principessa de' Goti, divenuta Regina de' Franchi d'Austrasia, cioè d'un Regno dove Aquisgrana era situata, tra Colonia e Liegi; tale Dagoberto, Re di Neustria e d'Austrasia, in San Dionigi nel 637. Che dico? Il Goto Vitizza, che militò sotto Carlomagno in Italia contro il Re Desiderio; il Goto Vitizza, del quale ho lungamente trattato nella Storia 1, e che poi si chiamò San Benedetto d'Aniana; il figliuolo, cioè, del Goto Conte di Magalona presso a Monpellieri nella Gallia Golica, perchè mai dovette fabbricar i tanti suoi Monasteri e le sue tante Chiese alla Romanese? Non udimmo già Santo Epifanio 2 parlarci de' molti Monasteri di Vergini costruiti dai Visigoti Cattolici di là dal Danubio, assai prima ch'e' non approdassero nelle Gallie, caduti già nell'Arianesimo?

§. VII. Ciò che ora insegna il Cavaliere intorno all'Architettura del Tempio Aquisgranese non è se non la ripetizione dei suoi pensieri originari, manifestati con maggiore ampiezza fin dal 1829. Allora e' diè il nome di Gotico anteriore 3 all' architettar che si fece da' tempi di Carlomagno fino a quelli di Federico II.º Questa lunga e costante persuasione d'un Maestro di tali studi ristora utilmente per me in mano di Carlomagno, là nella Cappella d'Asquisgrana, un anello principalissimo della catena de' fatti pertinenti all'Architettura Visigotica o Gotica. E tosto, vicino a tal Cappella, il Visigoto Vitizza fondò l'ed'ficio (già il narrai 4) di San Cornelio d'Inda, dopo averne fondati molti e

<sup>1</sup> Storia d' Italia, Vol. II. pag. 845-847...

<sup>2</sup> Cod. Diplom. Longobardo, Tom. IV. pag. 42.

<sup>3</sup> Cordero, Ragionamento, etc. pag. 14. (A. 1829).

<sup>4</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 846.

molti nella Settimania o Gallia Gotica, si tenace de'suoi costumi Visigotici. Ancora, nel bel mezzo della Gallia Gotica, vicino a Lodève nè lungi d'Aniana (S. Aignan), Guglielmo, Duca o Conte di Tolosa, fabbricò il famoso Monastero Gellonese, detto a cagion di lui Saint Guillelm du désert, ponendolo sotto la disciplina dello stesso Vitizza, che ne divenne il Primo Abate o moderatore i; Guglielmo, alto e forte guerriero, il quale vinse nel 794 gli Arabi, risospintisi nella Gallia Gotica fino ad Oranges, con infinito danno de' popoli Gotici della Settimania, e degli eserciti di Carlomagno 3. Indi Guglielmo nell'806 depose la spada in mano del medesimo Vitizza, e vestì le lane Anianesi nel Monastero Gellonese, distante sole quattro miglia da quel d'Aniana.

Or che diremo? La Congregazione illustrata dalle virtù di un Capitano, sì celebre a que' dì, lasciò ella mai di gloriarsi, che il suo fondatore fu Visigoto? Vitizza, vo'dire, figliuolo d'un Conte Goto di Magalona. Lo stesso Guglielmo, prole del Conte Teodorico e progenie d'una lunga serie d'Avi, fregiati della stessa dignità, sarebbe stato un Visigoto, s'egli è vero ch' e' venne alla luce in Narbona, sì come si legge nel Guglielmo dal Corto-naso, Romanzo dell' undecimo secolo; un Visigoto, passato al pari di Vitizza e di suo padre, a' servigi di Pipino e di Carlomagno. Altre di tali famiglie Gotiche, fattesi a militar pe' Franchi, potrei annoverare; ma basti per tutti solo Vitizza, ovvero San Benedetto d'Aniana. Sarebbe forse venuta meno in Vitizza la sua Visigotica natura? Carlomagno, tra perchè nacque da' Franchi, e perchè decorato della qualità or di Patrizio ed or d'Imperatore de'Romani, amò (nè io il dissimulai 4) l'arti Romane; amò spezialmente l'Architettura, la Musica e la Liturgia di Roma. Perciò dell'essersi egli ed i suoi numerosi Architetti, forse anco Romani, lasciati travolgere in Aquisgrana verso i non Romani modi d'architettare, non può assegnarsi una ragione migliore, che dell' aver Brunechilde mostrati a quella città ed alle rimanenti del suo Regno d'Au-

<sup>1</sup> Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, I. 463, 464. e Preuves, Col. 32.

<sup>2</sup> Su questa data si vegga il P. Pagi, Ad Baronium, s. XVI. Anni 794.

<sup>3</sup> Vita Santi Willelmi Ducis, Apud Mabillon, Acta Or. S. Benedicti, Saec. IV. Part. 1.º S. 5.

<sup>4</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 845.

strasia gli stessi usi, che prima della Regina giovarono a Clotario in Roano, e dopo lei a Dagoberto in Parigi, sebbene le due ultime Città spettassero al Regno di Neustria.

Più prossimi all'Austrasia e ad Aquisgrana vissero Clotario I.°, Brunechilde Visigota e Dagoberto, che non quel famoso Califfo Haroun El-Rashild, il quale donò gli spazj del Santo Sepolcro di Gerusalemme a Carlomagno, per quanto narra Eginardo; colà dove nel 637 aveva il precedente Califfo Omar fabbricata diauzi un' ampia Moschea sul Monte Moria. Da tal Moschea crede il Cavaliere di San Quintino <sup>1</sup>, che Carlomagno togliesse i concetti della sua Cappella d'Aquisgrana, non senza soggiungere lealmente, che e'così crede, se pur fedeli siano i disegni di si fatto edificio in Palestina, pubblicati dal Signor Forbin di Janson.

Io potrei dubitar, se la Moschea del Monte Moria, descritta nel decimo nono secolo dal Signor di Forbin, sia proprio la stessa edificata nel settimo da Omar. Ma s'ascriva ella pure a quel Califfo ed all'anno 637; si dimostri di non essersi ella giammai rinnovata: in tal caso, perchè le forme antiche di San Dionigi Parigino anche del 637 non dovetter fornire un altro e men Iontano esempio a Carlomagno in Aquisgrana? San Dionigi d'oggidì, rinnovato più volte, non somiglia punto a quel di Dagoberto e di Santo Eligio: la faccia nativa, qualunque », fosse, dell'antica Chiesa non fu di Romanese Architettura; e non era nel 756, come apprendiamo da Benedetto del Soratte. Lo stesso vuol dirsi di Sant'Oveno in Roano; ed il Cavaliere non ignora, che fu di mano Gotica 2: ma egli, sulla fede incerta del Surio, seguitato da una gran moltitudine di più recenti Scrittori, attribuisce così fatte parole allo Storico Fridegodo, fiorito verso la metà del decimo secolo. Già dimostrai nella Storia 3, che il Surio ingannossi; che la menzione della mano Gotica non è di Fridegodo, ma d'un Monaco Anonimo di Sant' Oveno, il quale scrivea quando il Corpo di quel celebre Arcivescovo riposava tuttora nella sua tomba Rotomagense innanzi d'essere trasportato altrove per paura de'Normanni, attualmente sopraggiunti

<sup>1</sup> Cordero di S. Quintino, Ragionamento, etc. pag 81.82.

<sup>2</sup> Id. Ibid. pag. 57. in Nota.

<sup>3</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 847, 843.

a violarla nell'841. L'Anonimo di Sant'Oveno scrivea pochi anni dopo la morte di Vitizza, il quale mancò nell'821. E però il lodatissimo Autore del Ragionamento dell'Architettura d'Italia sotto i Longobardi non negherà di doversi la Gotica mano attribuire a' comandamenti di Clotario I.°; d'aver avuto ella il nome di Gotica nel 534; d' averlo conservato nell'841, all'appressarsi de' Normanni a Roano; d'essersi perciò mantenuto sempre vivo, e senza niuna interruzione, un tal nome nella Neustria.

S. VIII. Nel 534, Maometto non era nato, e spettano a tempi assai meno antichi di Clotario, di Brunechilde e di Dagoberto i magnifici elogj, che dal medesimo Autore si fanno agli Arabi d'essere stati » un popolo ingegnoso, risoluto ed ardito ad ogni » prova: d'aver avuto in pregio le lettere e le scienze, ricco » delle dottrine e delle tradizioni della Persia e dell'India 1» Quanto poi alle geste felici di Carlo Martello e del Re Longobardo Liutprando nelle Gallie Meridionali contro gli Arabi, parve al Cavaliere di San Quintino, che il tempo, in cui seguì la disfatta de' Maomettani, riuscito non fosse privo d'utilità » per l'istruzione Europea; e che però Carlomagno conobbe » quanto l'arte ed il sapere di quella nazione potevano con-» tribuire alla riforma, da lui meditata, d'Europa 2 ». In tal modo si delinearono in parte nel pensiero di Carlomagno le sembianze dell' Aquisgranese Cappella, lucidamente posteci dinanzi agli occhi dal Cavaliere, che d'indi conclude 3: » Ora, chi » non direbbe oggi di esser tal Rotonda un edifizio d'Archi-» tettura Gotica in Aquisgrana? ».

Grande senza dubbio nella Storia fu la sventura de'Visigoti! Edificarono con mano Gotica in Roano prima della nascita di Maometto; regnarono per più di tre secoli nelle Gallie Meridionali ed in Ispagna: nel 759 fecero col Re Pipino in Narbona un Trattato, che sarà or ora da me riferito nel prossimo Numero 729; ma niuno mai seppe lor grado nè fece motto dell'Architettura Oltredanubiana, da essi recata (qualunque si fosse) nelle Gallie! Appena Dom Vaissette muove una qualche parola delle loro

<sup>1</sup> Cordero di San Quintino, Ragionamento, etc. pag. 70.

<sup>2</sup> Idem, Ibidem, pag. 71.

<sup>3</sup> Idem, Ibidem, pag. 90.

arti, quasi pensando ad altro! Dopo l'Andres, gli Arabi vennero in gran simpatia presso gl'Italiani, ed ora il Cavaliere di San Quintino dal solo fatto dell'apparizione di quegl'Ismaeliti nelle Provincie Cristiane, benchè rotti e fugati, fa procedere i moti, pe' quali Carlomagno vagheggiò le linee d'una Rotonda, che ad un così cospicuo Scrittore sembra essere stata di Gotica struttura. Pur non egli e non altri accennano alla Visigotica, ma solo all' Arabica.

Non so quanto le forme d'una Moschea, o lontana o vicina, e quanto le cose in generale degli Arabi avesser potuto piacere a Carlomagno. Egli non si fece a costruir la sua Cappella d'Aquisgrana se non dopo il 788, con le pietre squadrate delle torri di Verduno, città da lui distrutta in quell'anno, sì come narra Ugone di Flavigny 1. E per l'appunto in que'giorni cominciarono gli Arabi a discender nuovamente dalla Spagna nell' Aquitania e nella Gallia Gotica fino ad Oranges, ove ho già detto che nel 794 furono vinti da S.Guglielmo Tolosano. Ma quali orribili stragi non eransi patite da'Cristiani delle Gallie? Quanti saccheggi, e quanti prigionieri, avvinti con le funi e cacciati di là da'Pirenei? Basta intorno a ciò leggere i tristi racconti di chi nel secolo nono scrisse la Vita di S. Guglielmo, il vincitore. Di che dunque s'accese Carlomagno nel riproporre l'Arabiche fattezze dell'Architettura in Aquisgrana? Della vittoria Cristiana del suo fedele, o delle crudeltà Ismaelitiche? Non so: ma nella Gallia Gotica non gli mancavano modelli, simili a' Gerosolimitani.

Carlomagno nella sua Cappella non cercò d'imitar la grandiosa e ricca Moschea, che il Califfo Abdemaro volle s'edificasse in Cordova nel 770; sapendosi, che questa s'approssimò allo stile Romanese. Altri credono, ch'ella fu di stile Bizantino. In quel secolo i Re Visigoti, successori di D. Pelagio, facevano il colmo di lor possa per rialzar la fortuna della lor gente nell'angusta

» ptosque ducunt strictis funibus, captivos praeoccupant.... ».

<sup>1</sup> Hugo Flaviniacensis, In Chronic. Virdunensi, Apud Dom Bouquet, V. 373. (A. 1744).

<sup>2</sup> Vita S.Willelmi, etc. §.5. Apud Mabillon, loc.cit. » Saraceni... conglo-» bati... ad partes Aquitaniae properant Provincias, ac Septimaniae... dant » infinitas de Christianis strages; victores existent; spolia diripient, ca-

regione dell' Asturic. Il Signor Fortoul, in una recente scrittura <sup>1</sup>, vorrebbe credere, che Don Pelagio fosse stato di sangue non Goto, ma Romano. A me in questo luogo non importa il cercarlo: ma Goti, senza dubbio, furono i guerrieri di Don Pelagio; Goti quelli de'suoi successori e soprattutto d'Alfonso il Casto, intorno al quale non tralasciai <sup>2</sup> d'esporre i racconti del Cronista, suo contemporaneo, d'Albelda nella Rioia. Mi si permetta di qui ripeterli:

» OMNEM GOTHORUM ORDINEM, SICUT TOLETI FUERAT
» tam in Ecclesiis quam in Palatio OVIETI (Alphonsus)
» statuit.... Basilicam Sancti Thyrsi miro aedificio cum mul» TIS ANGULIS fundamendavit.... et columnis marmoreis ».

Alfonso adunque, fosse stato anche uomo Romano, rinnovò in Oviedo l'apparenze Visigotiche si del Palazzo e si delle Chiese di Toledo; costruzioni di Re Visigoti prima dell'arrivo degli Arabi nella Spagna. Regnò Alfonso il Casto nell'Asturie dal 792 all' 841; e pretende il Signor Fortoul 3, che Carlomagno aiutollo con l'armi e co'consigli nell'imprese de'Visigoti contro i Musulmani. Laonde non potè Carlomagno ignorare al tutto i sembianti dell'Architettura Gotica, trasferita da Toledo in Oviedo, e le nature de'molti angoli di San Tirso; i quali non apparivano, credo, in Cordova nella primitiva Moschea d' Abderamo. Alfonso il Casto avrebbe mai consentito di calcar l'orme d'un Califfo? Se altro non fosse stato, gliel vietava il nobile orgoglio Visigotico di tener sempre fresca ed onorata, non più in Toledo per l'impeto degli Arabi, ma in Oviedo, l'arte Oltredanubiana dell'edificare. Or che dovrebbe pensarsi dell'orgoglio di Carlo in Aquisgrana, se avesse voluto non imitar quivi se non le forme d'una Moschea rizzata da Omar a piccola distanza dal Sepolero di Gesù Cristo? Ma io non nego al Cavaliere di San Quintino, che da Carlo si potè anche voler porre l'orgoglio in imitarle: solo ripeto, che all'imitazione di quel Re s'offerivano altresi molte Chiese Cristiane de' Visigoti nelle Gallie: Chiese di stile diverso così dal Romanese, come dal

<sup>1</sup> Fortoul (M. H.), Études d'Archéologie et d'Histoire, 2. Vol. in 8. Paris, Didot (A. 1854).

<sup>2</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 841-843.

<sup>3</sup> Fortoul, loc. cit. II. 237, 258.

Bizantino: Chiese assai più antiche di Giustiniano, c della sua Santa Sofia di Bizanzio.

Agli Arabi nell' Europa Occidentale avvenne ciò che a'Germani di Tacito nell'Orientale; d'esser, cioè, tenuti per inventori di tutte l'arti e di tutte le discipline della razza Gotica. Io non dubito punto, che l'Architettura degli antichissimi Geti o Goti di Tracia non fosse venuta loro d' Oriente fino da' tempi di Zamolxi. E confesso, che di mano in mano le discipline Architettoniche dell'Asia Minore s'introdussero fra'Geti o Goti, quando essi dalla Tracia si tragittarono di là dal Danubio, e dopo alquanti secoli accolsero Deceneo, il quale passò ne'loro paesi dall' Egitto e dall' Oriente. La Dacica Reggia di Decebalo in Sarmizagetusa fu più antica di Costantino e della sua nuova Roma Bizantina, ove sovente imitò le cose di Napoli e di Pozzuoli, secondo Giovanni Lidio 1. L'imitazioni dell'Asia Minore s'andarono sempre più allargando fra essi Geti o Goti sino all'età d'Ermanarico: allora i Visigoti, addottrinati da Ulfila, valicarono il Danubio insieme con quel loro Vescovo. Poscia fermaronsi nelle Gallie, accompagnati dall'altro Vescovo Ariano e loro gran Dottore Sigesario 2; sì caro, per quanto scrive Sozomeno, al Re Ataulfo. Sia stata qual più si voglia l'origine dell' Architettura Visigotica di là dal Danubio, ella certamente mostrossi con Sigesario nelle Gallie Meridionali; donde si sparse, come s'è veduto, fra le Settentrionali si della Neustria e si dell' Austrasia, nel modo stesso in cui ottimamente osserva l' Odorici 3 » ne' deserti dell' Alto Egitto, imitaronsi le Cri-» stiane Basiliche di Roma e di Ravenna ». Ma San Vitale fu innalzato in Ravenna dall'Arcivescovo Ecclesio, che morì nel 16. Luglio 534. Il successore Ursicino, che mancò nel 5. Settembre 538 4. gli diè l'ultima mano; e però S. Vitale surse prima del compimento di Santa Sofia nel Settembre 537.

Il Cavaliere si maraviglia, che ad alcune maniere d'edificare diasi tuttora la denominazione d' Architettura Gotica, essendo cessato da si lunga età il regno de' Goti. Si, certo: ma il nome

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 1141.

<sup>2</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. I. pag. 910. 925. 986. 994.

<sup>3</sup> Odorici, Storie Bresciane, II. 288.

<sup>4</sup> Storia d'Italia, Vol. II, pag. 824, 1175, 1176, 1338. Vol. III. pag. 46.

de' Goti, al tempo di Carlomagno, brillava tuttora nella Gallia Gotica ed in Ispagna, e brillò in tutte quelle regioni per molti secoli dopo Carlomagno. L' esimio Scrittore, allegando i detti del Ducange, opinò 1, che tutt' i popoli dell' Europa Settentrionale si chiamassero Goti o Guti; sembrogli perciò potersi comprendere le ragioni del nome di Gotica, imposto all'Architettura diversa dalla Romana. In altro luogo io favellai di ciò 2, notando, che il Ducange riferisce, ma non accetta l'opinioni di chi avvolge molti popoli e molti nella razza, comechè vastissima, de' Goti o Guti. Dalla quale non si possono eccettuare in alcun modo i Visigoti di Spagna e della Gallia Gotica, più antichi e più certi edificatori di memorabili Chiese in Roano (A.534), in Tolosa (A.570) ed in Parigi (A.637): nè que' Visigoti della Settimania, che ne'due prossimi Numeri vedremo far colleganza col Re Pipino, e darsi ad esso in accommandigia, e ritenere per solenne Trattato il nome di Goti e trafficar ne' Porti del Regno Longobardo, portando in ogni luogo l'idea della loro Architettura Gotica. Nè il Ducange parla d'una sì gran diffusione del nome di Goti e Guti nel Settentrione d'Europa, se non dopo l'undecimo secolo, ricordando le Leggi promulgate intorno ad essi dal Re d'Inghilterra Eduardo il Confessore.

Il Signor Viollet le Duc va ora pubblicando in Francia le sue Opere intorno all'Architettura. Ignoro s'egli distingua in due l'Epoche della Gotica, sì come fa il Cavaliere di San Quintino; so nondimeno, che lo Scrittore Francese adirasi pel falso ed improprio nome dato anche nel secol nostro all'Architettura Gotica, e vuole, ch'ella debbasi chiamare Architettura Francese. Sta bene: oggi chiamasi Francia la regione, denominata Gallia ne'tempi antichi, dove i Visigoti, e non altri popoli, adoperarono un'Architettura Oltredanubiana, cioè, Orientale; un'Architettura diversa dalla Romana, e più assai antica di Costantino e della rinnovazione di Bizanzio. Ma forse al Sig. Viollet Le Duc piace appellar Francese l'Architettura Gotica, pensando solo al tempo

<sup>1</sup> Cordero di San Quintino, etc. pag. 56. 57. (A. 1829).

<sup>2</sup> Paralipomeni a'Fasti Getici o Gotici, pag. 47. ossia, Appendice II.ª al Vol. II.º della Storia d'Italia.

degli ultimi suoi svolgimenti dopo Carlomagno in Francia, senza sospettare, che in tal paese, prima di cessare il nome primiero di Gallia Gotica, vissero Sigesario, Ataulfo, Clotario, Brunechilde e Dagoberto avanti Carlomagno.

S. IX. Due nobili spiriti possono co' loro studi spandere non piccol lume sull'Architettura diversa dalla Romana fino da'più antichi tempi. L'uno è il Conte Giovanni Gozzadini, che va illustrando i Monumenti d'un Sepolcreto Etrusco, da lui scoperto vicino a Bologna; e tutti coloro, i quali conoscono l'Autore, ne attendono con grande impazienza la pubblicazione. L' altro viene dettando le Storie de'Borgognoni o Burgundi passati nelle Gallie, su' quali regnò Gondebaldo: popolo fatto Gotico e divenuto al pari de' Visigoti Ariano, sì come tante volte dissi nella Storia e nel Codice Diplomatico Longobardo. Perciò l'Architettura de' Borgognoni di Gondebaldo in Vienna del Rodano, e di Chilperico, suo fratello, in Lione, si per l'incorporazione d'essi Burgundi ne'Goti e sì per la comune credenza religiosa, uscì doppiamente Gotica; in tal qualità ricordai 1 quanto le lor Basiliche fossero state maledette nel Concilio Epaonese del 517: ciò che rende assai preziose le notizie datemi 2 dal Professor Promis intorno a due Chiese, costruite di poi dal Re Gontrano sui confini del Regno Burgundico, quando già questo era passato in potestà de'Franchi. Or mi giova nutrire i desideri, che lo Scrittor della Storia Burgundica di Gondebaldo rivolga i suoi pensieri a ricerche di simil fatta.

Egli è il Signor di Boissieu, in petto al quale batte un alto cuore di gentiluomo. Già ebbi la ventura di conoscerlo della persona, e rimpiangemmo insieme l'acerba perdita del Consiglier Gregori, Scrittore della Storia di Corsica; del quale aveva il Signor di Boissieu dato alle stampe uno de'più teneri e commoventi Elogj. M'aveva il Gregori fatto sperare, vivendo in Lione, di voltare i suoi studj all'Architettura de'Visigoti nella Gallia Gotica, ed in tutto il rimanente della Linguadocca. Mal concepite speranze, troncate acerbamente dalla morte! Ora, quasi un confortevol compenso, mi giunge appena tra le mani la vivida e dotta Illustrazione de'Marmi Lionesi, fatta dal Signor di

<sup>1</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 942, 943.

<sup>2</sup> Codice Diplom. Longobardo, IV. 34.

Boissieu 1. Non ancora ho potuto studiar quell' erudite pagine : ma già ne vidi a bastanza per comprendere i pregi del lavoro, ed una fra l'altre, dalla quale intendo con indicibil piacere le sue opinioni su' Burgundi; Germani, sì, per l'origine, ma poi fatti partecipi della Gotica civiltà, cotanto diversa dalla Romana. I Franchi di Clodoveo rappresentavano ancora, quando si celebrò il Concilio d'Epaona, la barbarie de' Germani di Tacito, quantunque si fosser piegati alla fede Cattolica pochi anni prima de' Burgundi e della dominazione di Sigismondo, figliuolo Cattolico dell'Ariano Re Gondebaldo. Ma Clotilde, cugina di Sigismondo e moglie di Clodoveo, non fu ella forse Burgunda e Cattolica? I Franchi di Clodoveo non andarono forse a lei debitori principalmente d'aver abbandonato nel 496 il sanguinoso altare Sicambrico per abbracciar la Religione di Gesù CRISTO? Ben dunque dice il Signor di Boissieu 2, che i veri Antenati de' popoli, viventi eggi nel Regno tenuto altra volta da Gondebaldo e da Chilperico, furono i Romano-Burgundi, non i Franchi, venuti non prima dell'anno 523 ad assalire il Burgundo, ed ancora in gran parte digiuni così della Romana come della Gotica civiltà. Ciò si vuol dire spezialmente di Lione, ove da Chilperico nata era la moglie di Clodoveo.

S. X. E però a quelle due civiltà, la Romana e la Goto-Burgunda, rispondono i due stili diversi d'Architettura, che il Longobardo Re Liutprando notò co' nomi d' Opus Gallicum e di Opus Romanense.

Tre periodi principalissimi dell' Architettura Gotica vogliono, per gli esposti motivi, stabilirsi nelle Gallie, dalle quali ella si diffuse lentamente nella Germania di Tacito, e poscia in Italia.

1.º Gotico vero, cioè Visigotico, od Oltredanubiano ed O-rientale; che è l'antico, dal Re Ataulfo sino a Carlomagno:

II.º Gotico medio, da Carlomagno a Federico II.º

<sup>1</sup> Alphonse de Boissieu, Inscriptions Antiques de Lyon, Lyon, 1846-1854.
2 De Boissieu, pag.577. »Romains, Catholiques et Burgundes, plus encore » que Celtes ou Ségusiaves, nous devons maintenir l'honneur de nos annales dans le passé, garantir notre dignité et notre indépendance dans » l'avenir, contre les prétentions et les tentatives des Francs de tous les » âges ».

III.º Gotico moderno, dopo Federico II.º Imperatore; cioè lo stile da noi detto, quasi per antonomasia, Gotico, perchè più vicino al secol nostro e più cognito.

Clotilde non raccomandò sempre l'arti Romanesi dell'architettare a' Franchi, da lei condotti al Dio de' Cristiani, quando Clodoveo giunse a dubitar finalmente de' suoi Germanici Numi 1. Clotilde avrà voluto pur una qualche volta, e per diletto, edificar le sue Chiese all'uso Goto-Burgundico; ciò ch'ella fatto avrebbe massimamente in Roano, sendo stata ella colei, la quale diè principio al Tempio de'Dodici Apostoli, detto poi di San Pietro dal suo figliuolo Clotario I.º, e di Santo Oveno in ultimo luogo; se vera è, come sembra, l'opinione da me riferita 2 dei dottissimi Autori della Nuova Gallia Cristiana.

Il Signor Fortoul, ne' suoi Studj sulla Storia Spagnuola, fa giungere nella Penisola Iberica i Visigoti, quasi e' fossero un popolo errante; un popolo nemico dell'agricoltura; un popolo infine, che solo i Romani presero ad erudire, comunicandogli l'uso della favella e delle Leggi del Lazio<sup>3</sup>, per le quali rifulsero principalmente l'ingegno e la scienza de'Vescovi Cattolici ne' Concilj Spagnuoli dopo la conversione di Recaredo<sup>4</sup>.

Io non contraddico all'opera de'Romani; ma non posso dimenticare d'aver i Visigoti recato in Ispagna e nella Gallia del Mezzodì una loro propria civiltà dalle rive del Danubio, ed un'Architettura Getica o Dacica, secondo la quale nel 376 fabbricarono il Lungo muro contro gli Unni. Affermo parimente di non essersi da'Visigoti dismesso il patrio idioma Ulfilano, nè la Liturgia Orientale, che poi chiamossi Mozarabica. Nella grande autorità politica de'Vescovi Goti, e de' Concilj Spagnuoli, ravviso un effetto necessario del Getico Piloforato: istituto, che non mai venne meno appo i Visigoti, sebbene se ne fossero mutate alcune apparenze, a cagione del passaggio di quel popolo al Cristianesimo. Allo stesso modo, alcuni usi Ariani, convenienti a'Tempj Goto-Burgundici, s'insinuarono con migliori auspicj nelle Chiese dei Visigoti e de' Borgognoni, divenuti Cattolici, le quali furono

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 428, 429.

<sup>2</sup> Ilid. Vol. II. pag. 821-823.

<sup>3</sup> M. H. Fortoul, loc. cit. II. 238. (A. 1854).

<sup>4</sup> Id. Ibid. 11. 240.

riconciliate al culto Cattolico, si come delle tante Chiese Ariane di Ravenna fece l'Imperator Giustiniano; e come in qualche contrada conquistata da Clodoveo su' Visigoti avrà pur fatto la stessa Regina Clotilde nelle Gallie Meridionali.

## NUMERO DCCXXIX.

Il Re Pipino conquista Narbona su'Saraceni, e riceve in colleganza ed accomandigia i Visigoti così di quella città come della Gallia Gotica. Commerci de' Visigoti ne' Porti del Regno Longobardo, e soprattutto in Genova, mostrando in ogni luogo l'Opus Gallicum o Visigotico dell'Architettura.

### Anno 759.

( Dalle Croniche Anianesi (1) ).

Anno DCC. LVIIII. FRANCI NARBONAM obsident, datoque Sacramento Gotis qui ibi erant ut si civitatem partibus

(1) Chronicon Anianense, Apud Dom Vaissette, Histoire Générale du Languedoc, Tom. I. Append. des Preuves, Col. 17. 18. Paris (A.1730).

Si comprendeva una tal Cronica negli Annali di Moissac, già dianzi pubblicati per le stampe: ma in essi trovavasi una lacuna dal 716 al 778, la quale ora più non sussiste per le cure di due fra gl'immortali Maurini, che tanto giovarono alla Storia del Medio-Evo. Furono D. Claudio de Vic e D. Giuseppe Vaissette; Scrittori celebratissimi, ne' quali non si sa se la modestia e l'umiltà vincessero la dottrina. Ma il secondo ebbe la più gran parte nella fatica dell' Istoria di Linguadocca; Opera, che oggi si ristampa in Francia: lieto argomento ed augurio del ritorno a' buoni studj. La quale Opera da tutti suole citarsi come appartenente al solo D. Vaissette. Così feci e farò sempre anche io, per cagione di brevità, ma senza perdere la memoria di D. Claudio de Vic.

Poiche la Cronica d'Aniana cessa nell' 818, crede con buon fondamento il Vaissette, che vivesse l'Autore a que' giorni: ma

traderent Pipini regis Francorum, permitterent eos legem suam habere: quo facto, ipsi Goti Saracenos qui in presidio illius erant, occidunt; ipsamque civitatem partibus Francorum tradunt.

o questi o qualche altro abitatore del Monastero Anianese vi soggiunse di poi la menzione di Ludovico Pio nell'840.

Fu tal Cronica inserita nell'altra di Moissac e ripubblicata da Dom Bouquet 4.

## OSSERVAZIONI SULL'ACCOMANDIGIA DE' GOTI DI NARBONA E DELLA SETTIMANIA.

S. I. Il Goto Ansemundo fin dal 752 aveva dato al Re Pipino le Gotiche città di Nismes, di Magalona, d'Agde e di Béziers. Ecco le parole del Cronista d'Aniana: » Anno DCC. LII. Ansemundos Gotus Nemauso civitatem, Magdalonam, Agaten, » Biterras Pipino regi Francorum tradidit ». Così Ansemundo, Signor di quelle Città, sperò liberarsi dalla paura de'Saraceni, che dopo la conquista d'una gran parte di Spagna, dato aveano un generale assalto alla Gallia Gotica, e nel 719 s'erano impadroniti della bella e forte Narbona, dove Pipino pose l'assedio nel 752. Ivi Ansemundo con altri Conti della Gallia Gotica, uniti co'Franchi, militarono contro i Maomettani.

La guerra, ora più ed ora men viva, durò per più di sette anni; spazio, nel quale il Visigoto Ansemundo cadde sotto le mura di Narbona, trucidato da un suo familiare. Pipino, già stanco, disperò d'averla nelle sue mani senza l'aiuto de' Visigoti d' entro; laonde ordì segreti accordi con essi, che pigliassero l'armi e spegnessero il nemico della Croce Cristiana; poscia i Visigoti, non più capaci di resistere agli Arabi, che s'allargavano sempre in Ispagna, prorompendo continuamente nelle Gallie, si mettessero sotto la protezione di Pipino, e conservassero intatta la lor Visigotica Legge; quella stessa, che chiamossi dappo; del Fuero Iuczo. A tali proposte segui l'effetto: i Visigoti di Narbona piombarono sul nemico, e lo fecero a pezzi: poscia,

V.

<sup>1</sup> Dom Bouquet, Script. Rer. Gallic et Francicarum, V. 69. (A. 1744).

spalancate le Porte al Re de' Franchi, rifermarono il patto di aver salva la lor Legge Visigotica. Pipino allora con suo Diploma (Vedi seg. Num. 730) diè al Metropolitano di Narbona una metà della siessa con tutte le torri e le loro adiacenze di dentro e di fuori.

§. II. Qual fu la natura di questi accordi? Fu non mica d'una compiuta dedizione, ma sì d'una pura e semplice accomandigia, onde si videro in Italia tanti esempj nel Medio-Evo; cioè di quella confederazione, a cui dai Romani si dava il nome di foedus inaequale. Il Giureconsulto Procolo avea già da molti secoli descritta la natura e l'officio di simili accomandigie, con parole alle quali certamente nè i Visigoti nè Pipino pensarono: ma queste fan chiaramente comprendere a noi ciò ch'essi vollero pattuire nel 759:

» Liben autem populus est is qui.... foedere comprehen» sum est ut is populus alterius populi majestatem comiter
» conservaret: hoc enim adiicitur, ut intelligatur, alterum
» populum superiorem esse, non ut intelligatur, alterum non
» esse liberum 1 ».

Un popolo più potente prende a disendere uno più debole; di qui nasce un contratto, che consiste da un lato nell'obbligo della protezione contro i nemici di qualunque sorta: il protetto dall'altro lato è tenuto all'ossequio ed alla sedeltà verso il protettore, ma gli rimane intero il dritto di vivere secondo i suoi costumi e le sue Leggi civili e politiche fino a che si satte Leggi non offendano la sicurezza e quella specie di sovranità del protettore, la quale sovranità nel dritto seudale di Francia su indi appellata Suzeraineté.

Il Trattato del 759 fra' Goti di Narbona e Pipino, liberamente consentito da entrambe le parti, fu di tal' indole. Il Re acquistava l'alta qualità di lor Protettore contro i Saracini, e però i Goti non potevano contrarre più amicizia co'nemici del Re de' Franchi, e doveano essergli fedeli, ma ritenendo, sto per dire, la lor Visigotica persona. In tal modo si videro essi confermati nel pieno godimento così della Visigotica Legge, come del patrio nome della lor gente; senza potersi mai, sino a

<sup>1</sup> Digest. Lib. XLIX. Tit. XV. Leg. 7. Proculi.

che sussisteva il Trattato, confondere le due affatto diverse nazioni de' Visigoti e de' Franchi.

Lo Storico illustre della Linguadocca, favellando nel 1730 di questo Trattato del 759, affermava 1, esser desso il più antico titolo della Sovranità de'Re di Francia, e però di Luigi XV.º sopra Narbona e sulla Settimania, o Gallia Gotica. Ma quanto era diversa la Suzeraineté del 759 dalla Sovranità del 1730? I mille anni trascorsi tra Pipino e Luigi XV.º, aveano mutato di tratto in tratto la Suzeraineté in Padronanza: pur tuttavolta Dom Vaissette scrivea 2, che tutt' i Re di Francia fino a Luigi XV.º aveano sempre mantenuto alla Gallia Gotica (cioè alla Provincia, della quale si formò in gran parte l'altra denominata di poi Linguadocca ) i suoi Privilegi antichi e le sue franchigie, stabilite pel solenne Trattato con Pipino. Soggiunge Dom Vaissette, che sotto il nome di Goti nel 759 si comprendevano eziandio gli uomini di sangue Romano in Narbona e nel resto della Gallia Gotica, i quali viveano secondo il Codice Teodosiano del Breviario d'Alarico, poichè a' Re Visigoti di Spagna non era venuto fatto (così pensa lo Storico) d'abolire nelle Gallie il Dritto Romano, come aveano fatto nella Penisola Iberica, Di ciò si può dubitare: ma il dubbio non appartiene alla Storia d' Italia.

## Osservazioni su'Commerci tra la Gallia Gotica ed il Regno Longobardo.

§. I. Ciò che appartiene principalmente alla Storia d'Italia è, che Pipino, vincitore d'Astolfo nel 754 e nel 756, aveva il debito di far rispettare i Trattati fra' Romani, i Longobardi ed i Franchi; Pipino divenuto nel 759 Signore (Suzerain) così di Narbona come della Gallia Gotica, e che però teneva il piè in questa Provincia da un canto, e da un altro negli Stati Longobardi. Desiderio non tralasciava talvolta di roder

<sup>1</sup> Dom Vaissette, Histoire du Languedoc, I. 413-415. (A. 1730).

<sup>2</sup> Dom Vaissette, I. 415. » C'est le principal fondement des libertés, et » privilèges du pays, établis par des traitez solemnels: privilèges, dans les » quels nos rois ont bien voulu le maintenir jusqu'à présent ».

quel freno; e così fosse stato egli più savio che non fu, od almeno più fortunato! Dell'amistà di Pipino con Roma nel 7<sup>t</sup> 9 non parlo; argomento alieno dalla presente trattazione. Il perchè io m'attengo a'soli Trattati del 754 e del 756 tra' Longobardi ed i Franchi, e scorgo in que' patti un nuovo moto, che dovè necessariamente procederne in quanto al commercio tra' Porti della Gallia Gotica e dell'Italia Longobarda, soprattutto in quello di Genova.

Non ignoro, che un recente Storico Genovese negò d'essere stata mai la sua patria conquistata da Rotari nel 642 sopra i Romani, e corsa da lui e rubata; nè ignoro, che si presuppone in quella Storia d'essersi tenuta sempre la città dopo il 642 in istato franco; non più suddita dell'Imperio Romano, e non mai suddita de'Longobardi. Ma le Leggi dell'Editto di Rotari, alle quali per lunga età visse Genova sottoposta, bastano a dileguar una illusione, che può a molti sorridere o riuscir cara. Desiderio adunque fu Re in Genova come in Pavia ed in Brescia; in Genova conquistata dall'Ariano Re Rotari, che ivi e nel resto della Liguria Marittima condusse gli Ariani suoi Vescovi e Sacerdoti, essendo egli si tenero del trionfo degli errori, ne' quali vivea, e della propagazione dell' eresia.

Genova perciò con la Liguria Marittima si vide abitata da un qualche drappello di Goti; vo' dir de' discendenti dagli Ostrogoti, che vennero con Alboino dalla Pannonia in Italia. La stirpe di si fatti Ostrogoti non era spenta nel 759 sulle Liguri spiagge: nè mancar vi doveano i navigatori della Gallia Gotica e di qualche spiaggia Spagnuola, non conquistata dagli Arabi. Le navi, possedute o noleggiate da' Franchi, tutto di approdavano da Narbona (Vedi seg. Num. 730) o da Marsiglia; soprattutto nel veleggiare alla volta di Roma, ove si frequentemente si conduceano i Messi del Re al Papa ed al Senato. Non meno frequenti da' Porti del Tirreno partivano i Legati Romani alla volta di Francia. Di simili commerci s'è perduta or la memoria; ma chi potrebbe negarli? Chi potrebbe negar, che circa trent'anni prima fiorirono sotto Liutprando nel 730 frai Romani di Comacchio ed i Longobardi abitatori di Brescia, di Cremona e d'altre Città? Se commerci vi furono de' Romani pe'fiumi e tanto de' Visigoti quanto de'Franchi per mare co'Longobardi, come non consentire, che molti e molti effetti, morali e civili, derivarono da tali cagioni? E lascio stare gli effetti religiosi, perchè nel 759 l'Italia e le Gallie professavano la fede Cattolica, e tutti aveano in orrore la stolta empietà del Bizantino Copronimo. Non ancora Carlomagno moveva dubbj sul culto delle Sacre Immagini, come dirò nella Storia.

S. II. I Visigoti perciò di Narbona e della Gallia Gotica venivano tutto giorno in Genova con le lor navi, dove trovavano senza dubbio un qualche Ostrogoto, favellante nella comune lor lingua Ulfilana. Qual maraviglia, che i concetti Architettonici de'Visigoti si diffondessero in mezzo agli Ostrogoti di Genova, e di tratto in tratto in mezzo agli altri uomini di sangue Ostrogotico, abitanti nel resto del Regno Longobardo? Fin da' giorni di Teodelinda il Re de' Visigoti Sisebuto parlava degli Ostrogoti Ariani (Vedi prec. Num. 289) di tal Regno. E prima di Pipino, Rotari Ariano, l'udimmo testè, spediva in Francia i suoi Legati a quando a quando; accolti quivi da Santo Eligio. Ecco per quante vie, prima di Carlomagno, si propagava continuamente in Italia la cognizione dell'Opus Gallicum o Visigotico dell' Architettura. E sarebbe stato in verità mirabil cosa, che nel Regno Longobardo, prima e dopo di Desiderio, non venisse giammai a nessuno di quegli Ostrogoti la vaghezza di fabbricare una casa od una Chiesa, imitando lo stile Visigotico di Narbona e della Gallia Gotica, massimamente dopo il Trattato del 759 con Pipino.

OSSERVAZIONI SULLE LEGGI PERSONALI DEL POPOLO VISIGOTICO, LASCIATE A LUI NEL 759 DA PIPINO.

Maggior argomento è questo per la Storia così di Francia come d'Italia. Non so se i Francesi lo abbiano molto studiato; e forse il Signor di Boissieu sarà il primo, che vorrà trattarlo a fondo nella sua Storia del Regno Burgundico. Già dissi, che lo stesso Dom Vaissette, così diligente, non volse le sue cure a tale investigazione. Io me ne rimarrei volentieri; ma qui le cose di Francia si legano con quelle d'Italia, essendo già vicino il tempo, in cui Carlomagno dovrà nella nostra Penisola recar le Leggi personali di tutt'i popoli a lui soggetti d' Eu-

ropa, e sovvertire le disposizioni sugli Scribi pubblicate dal Re Liutprando nel 727, per le quali si permetteano solamente due Leggi, ma per via di contratti dinanzi a' Notari, a tutt' i suoi sudditi; così a' Longobardi puri, come a'vinti Romani, a' Goti ed a tutti gli altri popoli Longobardizzati.

§. I. Diverso fu il caso di Narbona e del suo Trattato con Pipino. In quella città non abitarono Franchi d'alcuna sorta fino al 759: ma solo, ponendo in disparte i Saracini ora uccisi o discacciati, vissero i Visigoti ed i Romani, che ignoravano al tutto l'uso del Francico e del Longobardo guidrigildo. Laonde nel 759 a'Romani di Narbona e della Gallia Gotica era stato agevole il divenir Visigoti, ed erano divenuti soggetti entrambi alle Visigotiche Leggi, le quali appellaronsi poscia del Fuero Iuczo; distruggitrici del Dritto Romano, sì come dissi <sup>1</sup>, mercè i provvedimenti di Cindasvindo, al tempo di Rotari, Longobardo.

Ho toccato del sospetto di Dom Vaissette <sup>2</sup>, che a Cindasvindo, non fosse riuscito possibile in Narbona e nella Gallia Gotica di sommergere al tutto, sì come avea ottenuto in Ispagna, il Dritto Romano del Codice Teodosiano, ovvero del Breviario Visigotico d'Alarico. Sia pur fondato il dubitar del dotto Maurino, e' resterà sempre vero, che i Visigoti ed i Romani di Narbona formavano un solo popolo, sì per la comune ignoranza del guidrigildo, e sì per essersi tolto da Recaredo Re (cominciò a regnare nel 586) il divieto delle nozze tra Gentili e Romani <sup>3</sup>. Ancora, il dritto di portar l'armi per la difesa del Regno non mai si contese a' Romani da' Visigoti, come pur troppo fu indegnamente rapito ad essi da Teodorico d'Italia; Principe, il quale sovrappose gli stuoli armati degli Ostrogoti a' più numerosi, ma inermi, de' Romani <sup>4</sup>.

§. II. Assai più certa è un'altra opinione di Dom Vaissette, che solo i Visigoti avessero avuto da Pipino, per virtù dell'accomandigia, il governo e l'amministrazione delle Visigoti-

<sup>1</sup> Cod. Diplom. Longobardo, IV. 56, 57.

<sup>2</sup> Vedi prec. pag. 35.

<sup>3</sup> Lex Visigothorum, Lib. III. Tit. I. Leg. I.

<sup>4</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 1050, et passim.

che Città nella Gallia Gotica 1; del che adduce gli esempj d'Ansemundo e del Conte, padre di Vitizza, ossía di S. Benedetto Anianese: d'Ansemundo, ricordato dianzi, che ritenne la sua potestà in Nismes, in Agde, in Béziers ed in Magalona. Lui morto, si vede in quest'ultima città stabilito il Conte, padre di Vitizza, secondo i racconti del contemporaneo Ardone, detto anche Smaragdo, che loda la fedeltà di lui, sin ch'egli visse, verso i Franchi, e le vittorie da esso conseguite sopra i Vasconi, fieri nemici di Pipino 2.

I Franchi adunque, almeno a' tempi di quel Re, non proruppero ad impadronirsi del governo della Gallia Gotica, nè ad introdurvi punto il guidrigildo, che rende inconciabili affatto le cittadinanze di due popoli; uno corredato, e l'altro no d'un tal costume Germanico. I Visigoti perciò, datisi nel 759 in accomandigia nelle mani del Re Pipino, continuarono ad ignorare le leggiadrie del guidrigildo, ed a vivere nella lor qualità d'unico popolo Goto-Romano, sebbene i Goti si vantassero d'essere i più nobili; donde poi venne il nome d'Hidalgo, o di figliuolo d'un Goto 3. Se il guidrigildo fosse indi passato, ed in qual tempo, nella Gullia Gotica, non è mio il debito di cercarlo.

Osservazioni sul Guidrigildo imposto a' Romani del Regno de' Franchi, ed a' Borgognoni.

Auche un sol popolo formavano i Borgognoni di Gondebaldo ed i Romani, viventi nel Burgundico Regno; cioè in un paese ignaro di quel guidrigildo, che rammentava i vanti e le glorie de'Germani di Tacito, gli avvilimenti e le degradazioni de'Romani e de'Goti. Alle calamità del guidrigildo si videro sottoposti que'Burgundi e que'Romani di Gondebaldo, quando i figliuoli di Clodoveo s'impadronirono del Burgundico Regno, e s'impossessarono così di Vienna sul Rodano come di Lione.

<sup>1</sup> Dom Vaissette, Hist. du Languedoc, I. 414.

<sup>2</sup> Ardo, seu Smaragdus, Vita S. Benedicti Anianensis, S. 4. Apud Mabillon, Acta Ordinis S. Benedicti, Saec. IV.

<sup>3</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 881. e la Lettera del Re Sisebute a Teodolinda nel Cod. Dipl. Longobardo, Num, 289.

Di ciò tenni altrove lunghi ragionamenti <sup>1</sup>. Più dura si chiari la sorte de' Romani viventi sotto i Franchi, nella Neustria e nell' Austrasia, là dove la testa di ciascuno tra essi fu tassata la metà meno della testa d'un Franco, prima in virtù de' Diciassette Capitoli <sup>2</sup> e poi dalla Legge Salica di Clodoveo.

Qui non debbo tacere degli studi d'un dotto Armeno di Costantinopoli, che visse in Berlino a' servigi della Porta Ottomana, e che nel 1845 pubblicò ivi una Storia delle Germapiche Leggi. E'si chiama il Signor Davoud Oglou 3, al quale piacque di stringere in ventuno Capi (e' le appella Sezioni) le materie contenute in sì fatte Leggi: e così mette in mostra i Codici, che spettano a ciascun popolo della Germania di Tacito, cioè, a'Bavari, agli Alemanni, a' Franchi Salici e Ripuarj, a' Longobardi, a' Toringi, a' Frisoni, a' Sassoni ed agli Anglo-Sassoni. Ma fra' Germani di Tacito quel non volgare Armeno mette anche i Visigoti ed i Borgognoni; dalla qual confusione lo avrebber dovuto preservare i suoi ventuno Capi, che danno a scorgere sì apertamente la gran differenza de'popoli Germanici e de' Goto-Burgandici. Pure, chi il crederebbe? L' Armeno crede ravvisare il guidrigildo nelle Leggi de' Visigoti, ossía nel Fuero Iuczo, là dove si parla della Composizione di cinquecento soldi per l'omicidio d'un ingenuo cittadino Goto. Non tace 4, che la pena di tale omicidio era la morte: ma pretende, che i cinquecento soldi erano l'antica ed unica pena presso i Goti, prima che si pubblicassero le Leggi, onde ora si compone il Fuero Iuczo. Ciò mi sembra un voler cercare, come dice un proverbio Toscano, il quinto piè ad un montone.

Fin dal 1839 io avea preveduto simili difficoltà, effetto di vane apparenze, allorche sorissi, che le Leggi chiamate Antiche nel Fuero Iuczo precedono all'età d'Eurico, de' due Recaredi e di Godemaro, l'ultimo de' quali Re morì nel 612 5.

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 1209.

<sup>2</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 171. 202, 205.

<sup>3</sup> Davoud Oglou, Histoire de la Législation des anciens Germains, Berlin, 2. Vol. in 8.º (A. 1845).

<sup>4</sup> Oglou, Histoire, etc. I. 16.

<sup>5</sup> Storia d' Italia, Vol. 1. pag. 1310.

Soggiunsi tosto 1: » Due sole Antiche ci rimangono, dove si » comanda in generale, che sia l'uccisore volontario punito » con la pena dell'omicidio 2, eziandio se volendo per ingiuria » ferir soltanto, avesse ucciso 3; ma non si dichiara, che tal pena » fosse di morte. Ciò dimostra, che altre Antiche aveano vi- » gore fra'Visigoti, le quali non registraronsi ne' dodici Libri » (del Fuero Iuczo). La pena Capitale apparisce usitata, e da » lunga età, presso il Goto in una Legge non so se d'uno de'due » Recaredi o di Recesvindo 4, ed in un'altra di Cindasvindo 5 il » tutto senza pregiudizio delle riparazioni pecuniarie dovute in » alcuni casi alle famiglie degli uccisi ».

Deducesi da ciò, che di ragion pubblica era la pena Capitale, di privata la pecuniaria; e che doveva entrambe patirle ogni micidiale volontario. Laonde nella stessa Legge il Re Cindasvindo liberava dalla morte, ma non dalla servitù e da qualunque vendetta de' parenti del morto l'omicida, il quale si rifuggisse in una Chiesa <sup>6</sup>. Ed in un'altra sua Legge, il medesimo Cindasvindo parla così della pena, come del danno; cioè della rifazione del danno, alla quale andavan soggetti gli omicidi; ma gli autori degli omicidj fortuiti non doveano temere nè l'uno nè l'altro pericolo <sup>7</sup>.

Nelle Leggi de' Borgognoni avrebbe potuto più facilmente trovarsi una qualche orma dell'antica lor natura Germanica, e però del lor guidrigildo: ma nulla trovasi per verità, perchè le composizioni pecuniarie, secondo la qualità degli uccisi, delle quali parlò il Re Gondebaldo 8, non escludevano la pena Capitale, posta da lui per generale dettato contro gli

<sup>1</sup> Storia d'Italia, I. 1311.

<sup>2</sup> Lex Wisigoth. Lib. VI. Tit. V. Leg. XI.

<sup>»</sup> Omnis homo si voluntate, non casu occiderit hominem, pro homicidio » puniatur ».

<sup>3</sup> Ibid. Lib. VI. Tit. V. Leg. VI.

<sup>4</sup> Ibid. Lib. VI. Tit. V. Leg. VII.

<sup>»</sup> Si jocans.... occiderit.... non erit infamis, vel morte damnabilis.... ».

<sup>5</sup> Ibid. Lib. VI. Tit. V. Leg. XVI.

<sup>6</sup> Ibid. Lib. VI. Tit. V. Leg. XVI.

<sup>7</sup> Ibid. Lib. VI. Tit. V. Leg. III.

S Lex Burgundionum, Tit. II. Leg. II.

omicidi. Tùtta Gotica perciò e non Germanica è la Legge Gombetta de'Borgognoni sulle due pene, come appo i Visigoti; pene del capo e del danaro per aver ucciso un ingenuo cittadino, secondo i varj ordini delle persone. Il vero guidrigildo Germanico era quello, che puniva l'uccisore col danaro solamente; ma Goti e Burgundi, giova ripeterlo, nell'una e nell'altra guisa punivano ad un tratto l'uccisore, come i Romani facevano per la Legge Cornelia de'Sicarj, e come tutt' i popoli Europei fanno anche a' dì nostri.

Gran maraviglia per altro è il veder quell' ingegnoso Armeno sempre in affanni per metter d'accordo ne' suoi ventuno Capi le Leggi de' Visigoti e de' Borgognoni con le Leggi de' soli e veri popoli Germanici. Continue differenze ne' punti più sustanziali allontanavano il Dritto Goto-Burgundico dal Dritto puramente Germanico. Qual sarebbe stato il guidrigildo dei Sacerdoti Goto-Burgundi? Non sa rispondere il Signor Oglou, se non dicendo, che gli Ecclesiastici viveano soggetti alle Leggi generali del guidrigildo 2, il quale abbiam veduto non esservi stato nella Legge Visigotica. Ma qual popolo veramente Germanico non concedeva un maggior guidrigildo agli Ecclesiastici? Quanto a' Burgundi, l' Oglou nega d'essersi conosciuto uno stato Sacerdotale presso i Germani, quando erano tuttora idolatri; ed afferma, che cessò il guidrigildo presso i Burgundi, passati al Cristianesimo 3. Egli dunque dimentica del tutto, che presso i Germani ancora idolatri, solo da' Sacerdoti, al dire di Tacito, si battevano e flagellavano pubblicamente i guerrieri? Nè l'Oglou trova la faida presso i Visigoti 4: ma crede, che costoro sossero stati molto gelosi delle donne 5, perchè una Legge Antica 6 proibisce di cavarsi lor sangue dalle vene in caso di malattia, se non in presenza de' mariti. Non sol de' mariti, ma o de' padri, o delle madri o di un qualche congiunto: Legge piena

<sup>1</sup> Lex Burgundionum, Tit. II. Leg. I. » Admissum crimen sanguinis sui » effusione componat ».

<sup>2</sup> Oglou, loc. cit. I. 163.

<sup>3</sup> Id. Ibid. I. 444.

<sup>4</sup> Id. Ibid. 1. 9.

<sup>5</sup> Id. Ibid., I. 33.

<sup>6</sup> Lex Wisigothor, Lib. XI. fit. I. Leg. I. De Medicis et Aegrofis.

di decoro e di rispetto per le donne. Se daddovero i Visigoti fossero stati cotanto gelosi, avrebbero agevolmente voluto sottoporre le donne al perpetuo mundio Longobardo. Ma l'Oglou non ardisce parlar di mundio donnesco presso i Visigoti; anzi confessa, che uomini e donne succedevano per uguali porzioni a' lor genitori <sup>1</sup>. E parla molto de' testamenti, che v'erano presso i Visigoti, ma non presso i Germani di Tacito. Infinito riuscirei, se volessi annoverar tutte le differenze tra il Dritto Visigotico ed il Germanico antico; e però mi basta d'averne dato una qualche contezza, perchè si vegga quanto si dilunghino da ogni luce di Storia coloro, i quali non sanno spastoiarsi dall'antiche opinioni, che i Goti ed i Germani di Tacito fossero stati una stessa ed unica razza di genti.

OSSERVAZIONI SULLA NECESSITA', CH' EBBERO I FRANCHI DI LASCIAR LA LEGGE PERSONALE A CIASCUN POPOLO, VENUTO SOTTO LA LOR DOMINAZIONE.

La Legge Salica di Clodoveo, sì agreste da prima e cotanto sprovvista del Dritto civile, dovè permettere per necessità e permise a' Romani delle Gallie l' uso del Dritto Romano, tuttochè avesse distrutta la cittadinanza Romana, coll' imporre loro l' ignobile guidrigildo d' una metà meno del guidrigildo de' Franchi. Ma per quanto fosse necessaria, non lasciò d'essere una concessione di Clodoveo, che si vivesse a Legge Romana, poichè ben egli poteva, sì come per un momento fece con la Legge de' Diciassette Capi, lasciarli tutti nel numero de' Liti. Tale, convien ripeterlo, non può dirsi un solenne Trattato, simile a quello del 759 fra Pipino ed i Goto-Romani di Narbona.

Basta si fatto esempio per far comprendere in qual modo i Franchi di Pipino si differenziarono da que' di Clodoveo, per non essersi obbligati costoro giammai con pubblici Trattati a rispettar la cittadinanza de'vinti Romani delle Gallic. Ma dove i Trattati mancavano, cadeva da per sè, mediante l'opera del guidrigildo, la cittadinanza Romana, sì come avvenne anche a' Ro-

<sup>1</sup> Oglou, loc. cit. I. 94.

mani d'Italia vinti da' Longobardi fino alla Legge Lintprandea del 727 sugli Scribi. Facile in oltre riusciva il lasciarsi da' Franchi l'uso delle Leggi personali a' popoli vinti da essi od in qualunque altra guisa venuti sotto la lor signoria, non dirò nelle Gallie, ma nella Germania di Tacito, dove i vasti spazi delle foreste dividevano una tribù Germanica dall'altra; laonde ciascuna rimanevasi contenta con le sue Leggi e co' suoi particolari costumi, senza mescolanza d'altri popoli, sotto il dominio de' Franchi.

Sommamente difficile tornava ciò negli spazi assai più ristretti dell' Italiana Penisola; e però fu massima calamità di veder introdotta ivi da Carlomagno la gran varietà delle molte Leggi personali. Ho riferito altrove le querele giustissime di Agobardo per tal varietà in Lione 1: ma il danno riuscì assai maggiore in Italia, dove tanti popoli accorsero ad abitare poco dopo la conquista di Carlomagno, tenendosi ciascuno con le sue Leggi personali, e però avendo ciascuno una patria ed nna cittadinanza, diverse da quelle d'ogni altro. Tuttavolta, ciò che maggiormente afflisse dopo Carlomagno e per effetto di Carlomagno l'Italia era in quanto a lui una necessità, non potendo egli vietare a' molti popoli Europei, viventi sotto la sua dominazione, di venirsi a stabilire in una regione, che fu l'antico voto de' Cimbri e di tutti coloro, i quali oggi pretendono discendere dagl' Indo-Germani; discender, cioè, da' recatori d' un' antichissima civiltà Indo-Germanica e da' donatori delle Samscritiche o d'altre Indiane favelle ad Ennio, a Virgilio, a Livio, a Tacito ed a Dante! Se i Longobardi abolirono la cittadinanza de' vinti Romani per mezzo del guidrigildo variabile, i Franchi di Carlomagno l'abolirono vieppiù col guidrigildo fermo della lor Legge Salica: ma il gran danno, che da ciò procedette fu di non essersi potuto regolare l'uso delle molte Leggi personali con qualche ordinamento simile a quel di Liutprando nella Legge del 727 sugli Scribi.

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, 6. CCXXXV.

## NUMERO DCCXXX.

Memoria, che il Re Pipino donò le mura e le torri di Narbona all'Arcivescovo di quella Città.

## Anno 759, circa.

( Da un Diploma di Carlo il Calvo del Giugno 843 (1) ).

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. KAROLUS Rex.....

VIR venerabilis BERTHARIUS NARBONENSIS urbis Archiepiscopus, adiens obtutibus nostris, deprecatus est....

CUJUS precibus, ob amorem Dei..... Concedimus eidem ecclesiae, sicut hactenus a predecessoribus nostris, PIPINO VIDELICET REGE et deinceps concessum est illi, medietatem totius civitatis, cum turribus et adjacentiis earum intrinsecus et extrinsecus cum omni integritate; et de quocumque commercio ex quo teloneus exigitur, vel portaticus (2), ac de navibus circa littera maris discurrentibus (3).....

DATA XII. Kal. Iulii, indictione VI. anno quarto praestantissimi regis KAROLI.

<sup>(1)</sup> Dom Vaissette, Hist. du Languedoc. Tom. I. Preuves, Col. 81. 82. Ex Schedis Balutianis. Stavano queste nella Biblioteca del Re di Francia; e l'Antigrafo antico del presente Diploma trovavasi nell' Archivio della Cattedrale di Narbona.

<sup>(2)</sup> Portaticus. È chiamato Ripatico nella Capitolazione del Re Liutprando co'Comacchiesi del 730 (Vedi prec. Num. 480).

<sup>(3)</sup> De navibus circa littora maris discurrentibus. Queste navi del Mar Narbonese non andavano elle forse frequentemente in Genova e negli altri Porti del Regno Longobardo? Si legga ciò che ne ho detto nel prec. Num. 729.

ACTUM in cenobio Sancti SATURNINI martyris (1) juxta Tolosam, in Dei nomine feliciter. Amen.

#### OSSERVAZIONI SULLE TORRI DI NARBONA VISIGOTICA.

Qui oso chiedere, di che natura fosse mai stata l'Architettura delle torri con l'Appendici esteriori ed interiori d'una città, la quale avea sostenuto un settenne assedio contro il gagliardo esercito de' Franchi? Rispondo senza esitare, che non erano elle costruite nè secondo la maniera de' Franchi dell' ottavo secolo, nè secondo quella de' Druidi e di Vercingetoringe innanzi Gesù Cristo; ma sol de' Romani e de' Visigoti. A queste due maniere avrebbe solamente, se fosse già nata (ma io non l'affermo), potuto unirsi una terza, cioè la Moresca; della quale parlerò sotto il 770.

Ristringendomi alle due prime, dico di non esser stata Narbona priva nè di valide torri, nè d'ogni altro edificio sacro e civile, nè di Chiese fabbricatevi da' Visigoti, secondo il rito Ariano; rito inimico del Cattolico, e però diverso dal Romano, sino a che coloro vissero nell'eresia. I Visigoti Cattolici ne tolsero via tutto quel, che opponevasi alla nuova lor fede Cattolica, ma continuarono ad usarne. In quanto alle torri di fuori e di dentro, non potè Narbona, dopo molte invasioni e molte guerre, non veder cadute, in parte almeno, gli antichi propugnacoli de'Romani; e però non poterono i Visigoti, nel ri-

<sup>(1)</sup> Cenobio Sancti Saturnini. Ben è questo il Monastero, unito a quella Chiesa di San Saturnino, la quale fu edificata dal Duca Launebode senza il soccorso d'alcun Romano in Tolosa, e della quale ho tante volte favellato <sup>1</sup>. Non si può dare un passo nella Storia delle Gallie Meridionali senza doversi rammentare l'Architettura Visigotica! San Saturnino stava, come nel 570, in piedi nell' 843, quando Carlo il Calvo vi diè il presente Diploma: e non s'hanno ricordi, che alcun Romano l'avesse ricostruita, secondo lo stile Romanese in quello spazio di 273 anni.

<sup>1</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 827.

<sup>-</sup> Cod. Dipl. Longob. IV. 44. 54. et passim.

storar le mura, obbliar del tutto la patria disciplina Oltredanubiana, con la quale costruirono il Lungo Muro nel 376 e le torri con altre difese contro Attila 1. Dovettero in oltre piegarsi a'nuovi bisogni della scienza sempre variabile della militare Architettura contro un popolo ancora nuovo in Europa, ma già divenuto sì formidabile. Chi sapea più resistere a quei primi ardiri dell' Islamismo conquistatore? Il nuovo insulto Arabico dovè insegnare a' Visigoti della Spagna e delle Gallie un qualche modo a schermirsi contro il prepotente inimico; e sarebbe in vero una gran semplicità il credere, che i Visigoti non avessero mai atteso a cercare scampo se non perdendo qualunque memoria di ciò, che gli Avi loro fecero contro Attila con la mano Gotica. Narbona su ceduta nel 461 dall'Imperator Severo a' Visigoti, sotto i quali e sotto gli Ostrogoti di Teodorico degli Amali ella stette per anni dugento cinquant'otto fino al 719. Allora cadde la città in mano degli Arabi.

Dopo un sì lungo tratto di tempo, i Visigoti ebber bisogno di rafforzare le torri o cadute o crollanti, quando le più salde fortezze della Spagna e della Gallia Gotica espugnavansi così agevolmente dagl' Infedeli. Ma inutili tornavano il più delle volte sì fatte difese; nè altra speranza sarebbe a' Goti delle Gallie rimasta se Carlo Martello ed il Re Liutprando, indi Pipino, Re de' Franchi, non avessero fatto contrasto alla crescente fortuna del nemico. Più avventurose furono le montagne dell'Asturie dove, senza i Longobardi e senza i Franchi, seppero Don Pelagio ed i suoi successori difender la Croce di GESU CRISTO; e dove Alfonso il Casto ricondusse in Oviedo le care sembianze di Toledo, Visigotica. Nè la nuova città Capitale de' Goti di Spagna vide rifiorir le discipline Architettoniche sol ne' suoi Palagi e nelle sue Chiese; ma le mura, le torri, e gli altri propugnacoli d'Oviedo si costruirono dalla mano Gotica, non dalla Romanese,

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. I. pag. 837.

## NUMERO DCCXXXI.

Arnolfo dichiara d'aver venduta dianzi una sua terra d'Agello in quel di Chiusi a Gioviano.

## Anno 759. Febbraio.

( Dal Brunetti (1) ).

- 1. † In n dni regnante domini nostri desiderio e Adelgis filio eius viri excell, regibus
- 2. anno regnis eorum tertio et primo (2) mense februar. Ind. duodecima feliciter scripsi
- 3. ego nomnulinus not, (3) rogatus ad arnolfu vh: et vinditorem et quia manifestum aveo ego

- (2) Primo. Da queste autentiche Pergamene Amiatine più che da qualunque altro fonte si deduce la Cronologia de' Re Desiderio ed Adelchi: e però Filippo Brunetti ebbe tanto più torto di lasciarci nell'ignoranza d' un tal fonte, quanto più egli si aiutò di quelle Carte per drizzare le sue Tavole Cronologiche de' Re Longobardi. Or, col soccorso della presente Pergamena, il Brunetti stabilisce, che Adelchi fu assunto al Trono di suo padre Desiderio tra il giorno 19 e 28 del mese di Febbraio 759: ma che i Notari posero più volentieri nelle Carte una seconda Epoca del nuovo Re: quella, cioè, della Coronazione di Adelchi, avvenuta ne' primi giorni di Settembre dello stesso anno 759. Io ho più dimestichezza con le Pergamene Originali Amiatine, che con qualunque altra; e senza entrare in discussioni, che possono riuscire infinite, m'adagio volentieri nella sentenza del Brunetti 2.
- (3) Domnulinus not. Il nome di questo Notaro è Romano; e Romani sono i nomi così del compratore Gioviano come de' testimoni Fabrulo e Patrizio. Ricorrono tanto più frequenti si fatti nomi, quanto più Chiusi era vicina del Ducato Romano.

<sup>(1)</sup> Carta Originale di Monte Amiata, (Num. 9); pubblicata dal Brunetti 1, senza dir donde la trasse.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 566, 567. (A.1806).

<sup>2</sup> Idem, Ibid. I. 395, 396.

4. qs arnolfu quia iam antea vindedit tivi Jobiano una petia de terram in casale

5. AGELLI set menime tivi exinde cartola emisi modo

viro previdi una cum consenso et

6. volumtatem filiis vel generis mei ipsa cartola emittere constat me sstu AR-

7. NOLFU vindedisse et vindedit tivi qs Joviano petia una de terram aridixsima

8. in casale AGELLI qui ipsa terram avet de una pars terram LUPULO et in pede et

9. et in capo (1) avet terram gundulo et de alia pars avet terram gundulo hoc

10. est in trimissi quattuor idest in uno sol, centum pedis in longa et centum in lato et

11. in illo uno trimisse triginta pedis per triginta et

recipi ego qs vinditor ad te em-

12. tore pro suprascripta vinditione in auro trimissi quatuor finitum pretium quod in-

13. ter nos bono animo convinet In ea viro rationem

ut si quis amodo ego qs vindi-

14. tor vel hhd meis aut aliquis homo vineris qui te emtorem de ssta terram in alico

15. molestaveri aut suam esse dixserit et ego vinditor vel hhd meis menime de-

16. defensare potuerimus duppl, pretium et rem meliorata avita extimatio-

17. nem ego vinditor vel hhd meis tivi emtoris vel a hhd tuis se dedituros

18. promittemus sub istipulationem isponsioneque interposita Act, clusi

V.

4

<sup>(1)</sup> In Capo. Sempre più la lingua Italiana si viene formando.

- 19. Signum † manus arnolfo vh et vinditori signum † manus aiolfo filio eius consentiente
- 20. Signum † manus FABRULO filio eius consentiente signum † manus Asso genero eius consentiente
  - 21. Signum + manus pertitio genero eius consentiente
- 22. † Ego appo testis signum † manus gunteperto matiti et custoni testiu
  - 23. + Ego Fusso testis scripsi
  - 24. † Ego qs domnulinus postradita complivi et scrisi fl.

#### NUMERO DCCXXXII.

Memoria d'una Bolla, con cui l'Arcivescovo di Ravenna si rimette da Paolo I.º in possesso del Monastero di S. Illaro di Galeata (1).

Anno 759. Febbraio 5.

( Dagli Annali Camaldolesi (2) ).

IGITUR dum divino nutu ante horum paululorum pau-

(1) Della Bolla presente dovrebbe tacere il Codice Longobardo, perchè nel 759 il Monastero di Galeata non appartenea, come oggi appartiene, alla Toscana e però al Regno Longobardo. Galeata in quell'anno era compresa nell'Esarcato di Ravenna, e propriamente nel territorio e nella Diocesi di Forlimpopoli.

Ma, poichè da un tal fatto risulta una più chiara cognizione degli estremi confini del Regno Longobardo, mi parve che non si dovesse qui trasandare la Bolla di Paolo 1.º

- (2) Fu stampata da Girolomo Rossi <sup>1</sup> e dal Cardinal Baronio <sup>2</sup> sì fatta Bolla, non senza una qualche omissione. Gli Annalisti Camaldolesi la copiarono intera di lor pugno <sup>3</sup> nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna da un antico Apografo (Caps. A. num. 2); e la dettero nuovamente alla stampa <sup>4</sup>.
  - 1 Hieronymi Rubei, Histor. Rom. Lib. V. (A. 1589).
  - 2 Baronii, Annales, Anno 759. Tom. IX. (A. 1600).
  - 3 Annal. Camald. II. 69. (A. 1756).
  - 4 Iidem, Ibid. II. 1. Appendic.

citatem annorum sancte recordationis dominus et germanus noster beatissimus Stephanus hujus apostolice sedis presul ad redimendum cunctam hanc Italiam provinciam (1), simulque et exarchatum RAVENNANCIUM de manibus gentium Francie properasset regionem, contigit eo revertente suum peragari iter per monasterium beati Yları scitum (situm) TERRITORIO PUPULIENSE, cessante emulorum sevicia gratissime atque cum maxima honoris humilitate susceptus est ab Anscauso quondam Pupuliense episcopo et abbate ipsius venerabilis monasterii, et optime eumdem beatissimum pontificem.... prelatus quondam Ascausus (sic) episcopus affluenter ipsius itineris subsidia illi tribuit, et dum isdem beatissimus noster predecessor hujus apostolice sedis antistes suo laborioso certamine provinciam illam, videlicet exarchatum RAVENNACIUM (sic), A JUGO SERVITUTIS DE MANI-BUS GENCIUM (2) Dei providencia REDEMIT, tunc vicissitudinem impensi beneficii eidem Anscauso episcopo irrogans prefatum monasterium diebus vite sue fruendum illi concessit.....

Nunc vero divina vocatione ipso Anscauso de hac migrante luce, agnoscentes rei veritatem, quod predictum venerabile monasterium juris sancte Ravennatis ecclesie a diuturnis existere temporibus..... statuentes statuimus, unde per hujus nostre apostolice preceptionis paginam denuo ipsum venerabile monasterium beati Ylari cum omnibus ei pertinentibus sub jurisdictione sancte Ravennatis

<sup>(1)</sup> Cunctam hanc Italiam provinciam. Ecco chiarito da Paolo I.º il primiero disegno di Stefano II.º, suo fratello; del-l'aver, cioè, voluto questi cacciare da tutta l'Italia i Longobardi.

<sup>(2)</sup> A jugo servitutis de manibus gencium. Questi erano i concetti Romani e Ravennati dell'ottavo secolo, non del decimo nono, intorno alla signoría Longobarda in Italia.

ecclesie..... permanendum......

DATA nonas februarias imperante Domno piissimo (1) augusto Constantino a Deo coronato magno imperatore anno quadragesimo, et pacis ejus anno vicesimo, sed et Leone Majore imperatore ejus filio anno septimo indicione duodecima (2).

(1) Domno piissimo. Al P. Papebrochio <sup>1</sup> parve falsa tal Bolla, perchè si dà del piissimo ad un Imperatore scomunicato: ma tal era la forza degli usi già stabiliti da lunga età, i quali si custodivano immoti, e massimamente da' Pontefici Romani: del che altrove s'è toccato <sup>2</sup>, nè si trascurerà di toccarne, secondo le varie occorrenze.

Chi avrebbe creduto, che i Romani Pontefici non avessero nelle lor Bolle segnato stabilmente l'Era Cristiana, se non dopo Carlomagno? Dico stabilmente, perchè anche prima di Carlomagno si trova una qualche rara eccezione ad un tal silenzio.

In quanto al Papebrochio, ben rispondono gli Annalisti Camaldolesi, che l'immobilità di simili usi facea dar del piissimo anche all'empio Copronimo. Io soggiungo, che se il piissimo della Bolla non dimostra d'essere stato il Copronimo nel seno della Chiesa, il notar nelle Bolle gli anni del suo Imperio, secondo il costume antico, non dimostra, che gl'Imperatori di Bizanzio regnassero in Roma dopo i rivolgimenti dell'anno 726, come parve al Muratori negli Annali.

(2) Indicione duodecima. Questa correa veramente in Febbraio 759: ma incerto è l'anno, in cui cominciò a regnare il Copronimo in Bizanzio. Non ebbe dunque ragione il P. Pagi di dar per falsa la presente Bolla <sup>3</sup>, come bene si notò dal Muratori <sup>4</sup>, che non trascurò di segnar l'anno quarantesimo di quell'Imperator nel 759. Il di Meo <sup>5</sup> rimase nel dubbio fra il qua-

<sup>1</sup> Papebrochii, Acta SS. Maji, III. 472.

<sup>-</sup> Propyl. ad dictum mensem, pag. 220.

<sup>2</sup> Vedi Cod. Diplomatico, IV. 688.

<sup>3</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 759, 6. I.

<sup>4</sup> Muratori, Annali, Anno 759.

<sup>5</sup> Di Meo, Annali del Regno di Napoli, III. 30. (A. 1797).

rantesimo ed il quarantunesimo anno. Ma non basta forse la Bolla di Paolo a rifermar l'opinione del Muratori ed a toglier di mezzo i dubbj del Di Meo?

## NUMERO DCCXXXIII.

Rachiperto d'Antraccoli dona i suoi beni alla Chiesa di San Michele Arcangelo, vicino alle mura di Lucca.

### Anno 759.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni eius tertio, indictione duodecima feliciter.

Dum in isti futuri seculi avitare meruemuropotum (meruemur, opòrtum est (Bar.)) est novis (nobis) de illa eterna cogitare vita, qui peccata pondorum (ponderum (Bar.)) nostrorum relevare possit.

HIC itaque ego RACHIPERT, filio quondam RADUALDI de INTERACCULE, previdispensare (previdi dispensare) de rebus mei pro remedium anime me; do, et offero Deo, et tibi Ecclesie Beatissimi Sancti Angeli, qui est prope Muro Civitatis ista Lucense, ubi nunc Deusdona Clerico Presol esse videtur, omnia et in omnibus rebus meis quanta nunc presenti die avire videor; idest casa avitationis me (mee (Bar.)), cum curte, orto, terris, pratis, pascuis,

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> pubblicò questa Carta *Originale* dall'Archivio Arciv. di Lucca (\* B. 38); corretta in qualche luogo dal Barsocchini <sup>2</sup>. Le quali correzioni, secondo il solito, si daranno da me tra parentesi con l'iniziali (Bar.).

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 91. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini, lec. cit. pag. 38.

cultum, vel incultum, movile, vel inmovile, seo semoventibus, omnia in integrum offero Deo, et tibi Sancte Vertutis pro redemtione anime me.

Nisi sic tamen volo ut dum genetrice mea Auderada ad vivere merueri, ipsa suprascripta casa, ubi avitare visus fuit, in sua potestate avire diveas ad resedendum et guvernandum.

Pos viro decesso predicte (ipsei (Bar.)) genetrici me, reveverta in ipsa suprascripta Ecclesia Sancti Angell, ut dixi, pro remediu anime me, ut Presbitero qui in ipsa Dei Ecclesia ordinatus fueri, pro meis facinoribus Dominus deprecare diveas.

Er volo adque decerno, ut qualiter superioribus (superibus (Bar.) ) decrivi, et ad me ad ipsa Ecclesia offertum est, omni tempore firmum et istavilitum diveas permanere.

Quam vero pagina sicut superioribus ( superibus (Bar.) ) legitur, detantem (dictantem) Alpert et Prandulo, iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum + manus Rachipert, qui hanc pagina sicut superius legitur fieri rogavi.

Signum + manus Paulici filio qd. Cliffi. testis.

Signum + manus Cunimundi germano eius testis.

Signum + manus Cilluli filio quondam Albini testis.

Ego Alpert suscripsi.

### NUMERO DCCXXXIV.

Godoino ed Adolfo, fratelli del Vico Campolo, vendono al Prete Gundualdo una casa di loro abitazione.

## Anno 759. Marzo 31.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus tertio, una die ant kal. aprilio (2), inditione duodecima.

Cunstat nos Guduini et Adulfu germani fili qd. Martini avitatori in vicho Campulo vindedissemus et vendedimus, tradedissemus et tradedimus tibi Gundualdi v. v. presb. casa nostra, ubi avitare visi sumus, cum fondamento corte ortalia terris vineis silvis vergarias, cum cultum et incultum, cum res movile, vel inmovile, seo semoventibus nostra sorte in integrum.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questo Documento Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* F. 99).

Il Muratori <sup>2</sup> lo avea già stampato, ma non così correttamente. Carta dimenticata dal Brunetti.

<sup>(2)</sup> Ante Kal. aprilio. Ecco un Documento Originale di Lucca in opposizione dell' Originale Amiatino ( Vedi prec. Num. 731): scritti nel breve giro de' due mesi di Febbraio e Marzo 759.

Nell'Amiatino parlasi, e nel Lucchese tacesi del Re Adelchi, assunto al trono de' Longobardi. Ecco una prova di ciò che si disse nelle Note al Documento di Febbraio: che da molti Notari, e da' Lucchesi fra gli altri, non si cominciarono a contar gli anni del suo regno se non dal giorno della sua coronazione, avvenuta ne' primi giorni di Settembre 759.

<sup>1</sup> Barsochini, loc. cit. pag. 37.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, II. 1023. (A. 1739).

E(sic) haccipimus nus q. s. Guduini Adulfu a te Gunduald pro suprascripta casa et res, qualiter superius legitur, pretium placitum in definito et liverato, adque presenti exolutus auri soled. nomero decem tamtum.

Mono viro postea quam ipsum pretium suscepi, ut ab hodierna die de meo exive dominio, et in tua emtori transfundo esse potestatem possedendi judicandi.

Quod non crido si quandoque tempore cuntra hanc cartulam a nos facta ire tentare, aut in alicho molestare presumserimus, vel heridis nostris, et defensare non potuerimus a qualivet homine per qualivet ingenio, ut querentem occansionem, qui vobis ipsa venditionem intentum ficere, conponamus nos Gudoinu, Rudolfu vel heridis nostro tibi Gundualdi, vel ad tuos heridis de quod superius legitur in duplu casa et res in melioratu, unde agitur, infer quidem (in ferquidum) locu sum stimationem quales tunc fuerit, et Teutpert iscrivere rogavi.

Actum Luca regnum et inditione suprascripta feliciter Signum † ms. Guduini v. h. vendituri et conservaturi Signum † ms. Rudolfi v. h. item vendituri Signum † ms. Pettu v. d. filius qd. Autelmi testis Signum † ms. Lilioduri v. d. filius qd. Leonaci testis Signum † ms. Ruttelmi v. d. filius qd. Rummuli testis † Teutpert pos tradita supplevi et dedi

## NUMERO DCCXXXV.

Agar Chierico vende al Chierico Giovanni la sua parte e quella de'suoi fratelli Alamundo e Roffi d'un pezzetto di terra in Lucca.

# Anno 759. Giugno.

( Dal Barsocchini (1) ).

Exemplar. In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus tertio, mense junium (2), inditione duodecima feliciter.

Constat me Agare cler. filio qd. Auriman... hac die vindedisse. et de presenti. vindedi. tibi. Johanni cler. filio Jordanni presb. portione mea. et de germani mei (3). Alamund: et Roffi: cler. de terrula. quam havire visu sum: hic infra civitate. ista Lucense: qui. uno capu tenente est: invia pubblica et alio capu tenente est: in casa tua q. s. Johanni. et uno lato tenente est: in pistrinum de filii. qd. Alatei et alio: lato. tenente est: in terra tua q. s. Johanni.... petiola per designatas locas parte mea: et de germani meis: Alamund: et Roffi tibi trado in integrum; unde a te pretium. suscepi in auri soled. uno infenito. et deliverato capitulo. Modo spondeo. ego: q. s. Agare cler. una cum meus herid. tibi: Johanni: vel. ad tuus hered. si quacunque, tempore: nus vobis ipsa suprascripta terra quem tibi: dedi. intentionaverimus. et aduc vobis. ad

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricordò questa Copia dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* I. 74).

<sup>(2)</sup> Iunium. Continuano i Notari Lucchesi ad omettere prima della coronazione il nome del Re Adelchi. Vedi prec. Num. 734.

<sup>(3)</sup> De germani mei. Non è questo il Segnacaso Italiano di?

<sup>1</sup> Barsocchini, loc, cit. pag. 37.

qualive homine: menime defensare. potuerimus: ispondimus: vobis componere. ipsa suprascripta terra. parte mea. et de germani: meis: Alamund: et Roffi: in duplum: meliorata: infer quide (in ferquidum) locum su istimationem (1): quale: tunc fuere: et Prandulo: iscrivere rogavi;

ACTUM LUCA

Signum † ms. Agari cler. vindituri: et conservaturi Signum † ms. Rocheid: filio qd. Rutpert v. d. testis Signum † ms. Furolf: filio qd. Causari v. d. testis Signum † ms. Gosprand: filio qd. Peritei v. d. testis † Ego Prandulo. post tradita compl. et dedi

† Ego Richiprandus cleric. fideliter exemplavi

(1) Su istimationem. Non è questa una frase tutta Italiana?

## NUMERO DCCXXXVI.

Ippolito, Vescovo di Lodi, vende a Ganderisio, Rettore di Santa Maria di Brescia, una metà del fondo Alfiano.

Anno 759. Settembre 17.

(Dal Muratori (1)).

In nomine Domini nostri Jesu Christi.

Manifeste profiteor ego Epolitus humelis Episcopus

<sup>(1)</sup> Il P. Astezati <sup>1</sup> pubblicò il fac simile di quest'antica Copia; Scrittura, stampata poi per intero dal Muratori <sup>2</sup>. L'Odorici <sup>3</sup> ne diè un sunto luminoso nel suo Codice Diplomatico Bresciano, leggendo sempre Radoara, non Sadoara, come fece il Muratori. Ho seguitato l'Odorici, che ha potuto per più lungo tempo ed a suo bell'agio studiar questa Carta. L'Astezati la vide nell'Archivio di Santa Giulia di Brescia (Q. Fil. 1. Num. 7).

<sup>1</sup> Astezati, Comment. in Manelmum, pag. XLIII. (A. 1728).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 555. (1740).

<sup>3</sup> Odorici, Codice Dipl. Bresc. pag. 34. (A. 1854).

sancte Catholice LAUDENSIS Ecclesie, quoniam ante hos annos Gisulphus Rorator (Strator) per cartulam sue dispositionis statuerat, ut medietatem ex omnibus rebus ejus, quicquid per singula loca habuerat, post ipsius obitum.... fieri deberent per manus Pontifici LAUDENSI, qui in tempore esset; et statuerat, ut ipsis rebus, qui venundatis fieri.....ejus RADOARA advixerit, usufructuario nomine in ejus essent potestatem.

Nunc autem suggerente, hac plurimum postulante ipsa RADOARA, pietate precellentissimi Domni Desiderii Regis, ut ex ipsas res venundare deberemus, idest medietatem de Curte in loco, qui dicitur Alphiano, sine qualicumque tarditate, et pretium ipsum acceperemus, et juxta institutionem jocali ejus quondam GISULPHI, CHRISTI Pauperibus de presenti distribueremus, quatinus sine aliqua offensione ipsa ejus elemosina ad requiem vel refrigerium anime ejus cum citius occurrere possit: ideoque manifeste profiteor ego qui supra Epolitus Episcopus juxta institucionem eidem GISULPHI, adstante et postulante supradicta RADOARA, in presentia Venerabilium Sacerdotum, atque Illustrium Judicum (1), vel etiam germanis suprascripte RA-DOARE, nec non et Clericorum nobilium, qui subscripturi vel confirmaturi sunt, accepissem et accepi a te GANDERIS Rectore Monasterii Sancte Dei Genetricis MARIE sito intra Civitate Brixia ex sacolo predicti Monasterii, auri Solidos novos protestatos ac coloratos pensantes numero tria milia octingentos quinquaginta finitum pretium pro medietate ex omnibus rebus illis predicti Gisulfi,

<sup>(1)</sup> Illustrium Iudicum. Da per ogni dove nell' ottavo sezcolo il fasto Imperatorio compariva nuovamente nell' Italia Longobarda amavano i titoli d' Illustri, di Chiarissimi, ed altri superlativi, si cari già in altra stagione, a' vinti Romani.

quas habere in jam fato fundo Alphiano, anteposito testora, que intra ipsam domum coltilem posita sunt, et quinquaginta juges terra, quas Arioald germanis suprascripte Radoare emere debet de illa petia terre, que dicitur De Campo prope Reconam (1), omnia et in omnibus tam terras ad ipso peculiare pertinentes, quam etiam de Casas massaritias una cum edificiis de Casis massaritiis seu clausis, cum campis etc. idest da parte de Occidente et medietate de Porto in Fluvio Olio ad ipsa Curte pertinente, qualiter ad jam dicto Gisulfo possessa est, et ipse in die ovitus sui reliquid etc.

Ego prefatus Epolitus Episcopus in suprascripto Monasterio pro jam dictis tria millia octingentos quinquaginta Solidos, secundum a nobis, vel Theupald, et Magipert, seu Arioald, Theupert, et Benigno res ipsas apreciatas sunt, contradedemus et venumdamus, ita ut amodo in jura et potestate jam fati Monasterii predicta medietas ex suprascriptis rebus in fundo Alphiano da parte Occidente ex omnibus et in integrum omni in tempore, qualiter superius continetur, adnexa permaneat etc.

QUAM igitur manifestationis paginam Audonem Notarium rescribere conrogavemus, in qua subter nos manibus nostris propriis subscripsemus, et his quorum superius memoriam fecimus, trademus subscrivendum.

FACTA Cartola manifestationis tempore Domnorum nostrorum Desiderii et Adilchis Excellentissimis Regibus, An-

<sup>(1)</sup> Prope Reconam. Così leggesi nel Muratori: ma l'Odorici una volta scrive prope VIAM PRETORIAM 1, ed un'altra prope VIAM TRETORIAM 2. Non so in quale di questi due luoghi errò il Tipografo.

<sup>1</sup> Odorici, Storic Bresciane, II. 284. Neta (8). (A. 1854).

<sup>2</sup> Idem, Cod. Dipl. Brese, pag. 34.

no Regni corum Christo protegente Tertio et Primo, Septima decima die Mensis Septembris, Indictione Tertia decima.

ACTUM TITO feliciter.

EPOLITUS...... per Dei gratia Episcopus, RADOARA Deo dicata supplicante feci, et protestatus pro venundatione te sola, quod ei Vir suus post ejus ovitum concessit, testes manu mea conscripsi cum Sacerdotes fideles, ex pretio recepi III. millia DCCCL. et contuli distribui pro anima Gisulfi Roratoris (Stratoris).

Signum manus RADOARE Religiose femine, qui hanc Cartula per postulatione suprascripti Principis (1) suprascripto Pontefice fieri conrogavit.

In Christi nomine. Benedictus. V. N. Archidiaconus rogatus ad Radoara ex jussione venerabili Domno Ipolito Episcopo subscripsi etc.

Signum manus Concesso germano suprascripte Radoare consentienti Ariald V. M. huic Cartole manifestationis, rogatus ad Epolito Episcopo, et Radoara germana mea consentiens subscripsi.

Ego Alchis huic Cartule manifestationis rogatus ad Epolitus et Radoara Socera mea consensi, qui me presente confirmaverunt, et suprascriptos Solidos ipse Episcopus accepit etc.

Ego qui supra Ando Notarius rogatus Scriptor hujus Cartule, quam post rovorata et tradita complevi et dedi-

<sup>(1)</sup> Per postulatione suprascripti Principis. Cioè del Re Desiderio, della cui pietà si parla più sopra, in principio della presente vendita.

## NUMERO DCCXXXVII.

Deusdede Prete ed altri fondano la Chiesa di San Pietro nel Vico Asulari.

Anno 759. Ottobre.

( Dal Barsocchini (1);).

+ .. Domini Dei nostri Jesu XII.

REGNANTE dn. DESIDERIO rege, anno regni ejus Deo propitio tertio, idem et dn. nostro Adelchis rex filio ejus primo, mense octubrio, inditione 13. (XIII).

Manifesti sumus nos Deusdede v. v. presb. et Deusdona germano ejus, et Filipert cler. cum filio suo Wilipert, quia propter Dei timore inproprietas nostra, sicut virtus admiset, a vestiboli in honore domini e (sic) B. Petri Apostoli Ecclesia construximus, ubi omnem ispem nostra posuimus.

Post hec vero Deo protigente ipsa Dei Ecclesia ividem in loco Ansulari (2) construxissemus, previdimus ividem offerrere Deo et ipsi Ecclesie; in primis fundamento ubi ipsa Dei Eccles. edita vel fabrita videtur esse, cum casa illa et terra que iuxta Dei Ecclesia havere videmur in integrum.

SIMULQUE et inter vinea et terra inivi ad nus offerta esse volomus in suprascripto loco Ansulari, idest mod. sex.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> stampò questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († O. 19).

<sup>(2)</sup> Ansulari. Cioè Ausulari, che il Barsocchini afferma esere stato il Vico di Marlia, e propriamente S. Pietro a Vico, e S. Cassiano.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 38. (A. 1837).

Er dum Deo auxiliante, supradicta Dei Ecclesia ad nus fabrita vel edita fuisset, et ut virtus admiset de res nostras inivi offeruissemus, sic esse decernimus, adque..... ejus nostrarum qui supra animum complacuit, dum nus Dominus in hoc seculo conservare jusseret serviendi Deo, et ipsei Eccl. et res ipsei ecclesie pertenente, tam quem inivi ad nus offerta est, vel quem adhuc inivi ad nus, vel ad alios cristeanos homenis data vel offerta fueret, lavorandi, gubernandi vita fruendi inivi in ipsa Dei ecclesia officium faciendi, et laudem Deo referendi in nostra decernimus esse potestatem in omnibus, et per omnia per comune consilio ipsa Dei ecclesia gubernandi, et res ipse eidem pertinentem istudendi, tamquam bonus germanus qui de uno germine sunt procreatos, ut nus in bonis operibus, et ipsei ecclesie Dei autilitas, unus alterius querere locutus fueret, nus audire vocis diveamus faciendum adque adimplendum.

DE ordinationem vero de suprascripta Dei ecclesia sic esse instituimus, ut dum nus Dominus in hoc seculo conservaveret, ut supra dictum est, per comune consilio semper facere diveamus.

Er si qualiter Deo fuerit precetione unus aut plures de nus de seculo recesseret, ille qui de nus supervixerit similiter et ordinationem, et alias suprascriptas capitulas facias omnia pér comune consilio, sicut supra decrevimus.

VERUMTAMEN nulla inter nus nulloque tempore de ipsa Dei ecclesia vel res eidem pertinentem, sit devisionem: nec neque nus, neque ordinationem nostra que inivi facta ad nus fueret, neque ad heredis nostrus nunquam nullo tempore de ipsa Dei ecclesia nulla subtrationem, vel semulationem facere diveas: sed protingentem XTO. ut supra dictum est, per comune consilio, ut ipse Dei ecclesia, vel res eidem pertinentem semper meliorata sit.

SIMILITER et animum nostrum sic complacuit, ut ividem nullus de nus, nec ordinationem que nus forsitans ividem fecerimus, haveas potestatem nulla femina adducendi, que ivi havitare diveas, quia nostrum totius animum, protigente Christo, sic complacuit.

Unde nus qui supra, Deusdede, Deusdona, Filipert, et Wilipert pena inter nos posuimus, si quandoque temporibus nus, aut heridibus nostris contra hanc pagina unus contra alium agi presumpserimus, et ea que supra ad nus promissum est vel decretum, menime in omnibus non fueret adimpletum vel conservatum, compona ille quis de nus menime conservaveret, sicut supradictum est, pena nomine in auri solidi guinentum in ipsa predicta Dei Ecclesia.

Sic tamen ipsa compositio ad illum siat exeguta quis de nus menime hanc suprascripta capitula ruperit: et post data et composita pena hanc nostra dotalium pagina firma et instavile persistat, eo quod nus propter Dei timore in omnibus sic esse constituimus.

ET pro confirmationem David iscrivere rogavimus.

Actum civitate ista Lucense die, regnum, et indit. suprascripta feliciter.

+ Ego Deusperz in Dei nom. presb. in hanc pagina dotalium manus mea subscripsi, et testibus tradedi ro-borando

+ Ego Deusdona cler. in hanc pagina dotalium manus mea subs.

Signum + Wilipert cler. filio ejus qui similiter subs.

† Ego V. V. BARUNCIO presb. rogatus etc. me teste subs.

† Ego GAUSPERTO presb. rogatus etc. me teste subs.

Signum † ms. WARNIPERT v. v. presb. testis

Signum † ms. Pranduli filio qd. Causuli testis

Signum + ms. Audipert filio Offuli v. d. testis.

#### NUMERO DCCXXXVIII.

I fratelli Gumfrido e Baruncio prendono a migliorare la casa ed i beni di Peredeo, Vescovo di Lucca, in Saltocchio.

#### Anno 759. Ottobre.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus.

Anno regni eorum tertio et primo, mense octubri, per inditione XIII. feliciter.

REPROMITTIMUS adque manus nostra facimus nos Gum-FRID et BARUNCIO germani filii qd. BARUCCI tibi dn. PE-REDEO in Dei nom. Episc. de casare et res illa, quem nobis ad resedendo dedisti in loco Saltuccio (2), casa cum curte et orto, vineis terris silvis olivetis omnia ad ipsa casa pertenente, qualiter ipsa casa Baruccio ad manum suam abuit, nobis ad resedendo et meliorando dedisti.

In tali tenure ut per omne annum tibi reddere debeamus uno soldo bono expendibile, et medietatem vino et angaria ad sundro (3) domnico facere debeamus, qualiter ibidem utilitas fuerit in ipso loco Saltucclo.

Unde repromittimus nos q. s. Gumerid, Baruncio gg. tibi dn. Peredeo Episcopo, si hec capitula q. s. legontor a nobis in omnibus adimpletum vel conservatum non fuerit, aut ipso reddito per omne annum vel angaria facere neclexeremus, aut ipsa casa vel res meliorata non fuerit,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse quest Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( + N. 79 ).

<sup>(2)</sup> Saltucclo. Chi non conosce Saltocchio presso a Lucca?

<sup>(3)</sup> Sundro. Di questa parola Vedi prec. Num, 603. 663.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 39.

aut nos de ipsa casa exieremus alibi ad habitando: spondimus nos Gumfrid Baruncio vel nostrorum hered. tibi dn. Peredeo Episcopo vel ad tuos successores, essemus componituri pena nomine auri solid. viginti, et exeamus de ipsa res nanis et vacui.

SIMILITER promitto ego Peredeus in Dei nom. Ep. vobis Gumfrid et Baruncio gg. de casa, seo et res illa quem vobis ad resedendo et laborando dedi in loco Saltuccio, casa cum curte orto vineis terris silvis olivitis, qualiter Baruccio ad manum suam abuit, vobis dedi ad resedendo et laborando, in tali tenure, ut per omne annum mihi reddere debeatis uno solid. bono expendibile, et medietate vino et angaria qualis utilitas fuerit ad ipso sundro Domnico in predicto loco Saltuccio facere debeatis, quanta utilitas fuerit.

Unde promitto ego Peredeus Epis. vobis Gumfrid Baruncio, si vos suprascripto reddito per omne anno feceretis, et suprascripta angaria et ipsa res pejorata non fuerit, et ego vos de predicta casa vel res foris mittere quesierimus, aut aliqua superpositione facere quesierimus: spondeo ego q. s. Peredeus Epis. cum meis successoris vobis Gumfrid Baruncio, vel ad vestris heredis esse compuniturus penam auri solid. viginti: et duas paginas uno tenure conscricte Fratellus subd. scrivere rogabimus.

ACTUM LUCA.

Signum † ms. Gumfridi promissoris

Signum + ms. BARUNCI germ. ejus promissoris

Signum † ms. Gumprandi filio qd. Auselmi testis

Signum + ms. Arichis germani ejus testis

Signum † ms. Georgi filio Rotti testis

† FRATELLUS subd. post tradita deplevi et dedi

# NUMERO DCCXXXIX.

Gregorio costruisce da' fondamenti e dota la Chiesa di San Donato in Asulari, oggi Marlia.

Anno 759. Decembre 29.

( Dal Barsocchini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum tertio et primo, quarto cal. Januarias per inditione tertia decima feliciter.

Manifestum est mihi Gregori filii qd. Maurici, quia pro remedio anime mee in proprio territurio meo a fundamentis Ecclesia construere visus sum in honore, et vocabulo S. Donati in loco qui dicitur Asulari; et per hanc paginam dotalium offero Deo et tibi jam dicta Eccl. S. Donati memetipsum una cum omnibus rebus meis, cum casa abitationis meae cum fundamento curte et orto, vel alia tecta vel fabrica, simul et terris vineis mobile vel immobile, seu semoventibus, omnia et in omnibus rebus meis offero Deo et tibi suprascripta Eccl. quem mihi in omnibus rebus meis heredem constituo; excepto duas petiole de terra mea, una petia qui est prope terra Bonusuli germ. mei; alia vero petiola qui est vitis posita in loco qui vocitatur Lamari.

ISTE predicte petiole in mea reservo potestate, nam

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse quest' Originale dall' Arch. Arciv. di Lucca († N. 20.): che già era stato stampato dal Muratori <sup>2</sup> e dal Brunetti <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 40.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, H. 1022. (A. 1739).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, L. 568. (A. 1806).

alias res meas volo, ut omnia sit in potestate suprascripte Ecclesie.

Sic tamen ut dum advivere meruero in mea sit potestate in ipsa Ecclesia presbiterum ordinandum, et usufructuandum suprastripta res, et regendum una cum ipso presb. quem inivi ordinavero; et pro anima mea de ipso usufructu vel res mobile potestatem habeam elimosinam faciendum recto moderamine: et ille presbiter qui in ipsa Ecclesia a me in vita mea fuerit ordinatus, et super me vixerit in ipsa Eccl. vel in suprascriptas res dominus et rector die vite sue, et gubernator esse inveniatur.

Sic tamen absque ulla femina ividem havitare debeat; et per singula ebdomada quattuor peregrini omni tempore die uno pascere debeat.

Post vero ejus decesso volo atque instituo, ut prefata Ecclesia cum res ividem pertenente sit in potestate Eccl. S. Martini, ubi est domo Episcoporum, vel Pontifici qui ividem fuerit ordinatus ordinando et defendendo, sicut Deo placitum est.

Er qualiter tractaverit vel ordinaverit in presentia Dei mecum judicium exinde habeat. Ita ut supra dixi, non ut ihidem femina quilivet habitare debeat: et qui presbiter ividem fuerit ordinatus, ut jam superius dixi, per singula septimana die uno quattuor peregrini ividem pascere debeat.

Et hoc volo ut Aculo puero, qui a me liver et absolutus a servitio factus est, si caste tonso capite Deo servire voluerit, habeat licentia introiendum in ipso monasterio, et lavorare et servire ividem sub potestate de presbitero, qui ividem fuerit ordinatus.

Er hec omnia qualiter a me statutum vel offertum est omni tempore inviolabiliter debeat permanere: et neque ad me, neque ab heredibus meis, neque ad nullo homine posse disrumpi, set qualiter ame presenti nunc decretum est, nullatenus aliter possam instituere.

ET presens pagina dotalium, et alia similis iste emissa in Eccl. S. Martini Osprandum diac. scrivere rogavi.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Gregorn qui hanc pagina dotalium fiendam eligit

Signum + ms. AIFRED de ASULARI testis

Signum + ms. Serbuli de Asulari testis

Signum + ms. Maurici de Asulari testis

Signum + ms. Anteneri filio qd. Gaudiscalo testis

Signum † ms. Rotchis cler. filio Solduli cler. testis † Ego Osprandus diac. post tradita etc.

#### NUMERO DCCXL.

Lettera di Paolo I° al Re Pipino intorno alle speranze d'un accordo con Desiderio, Re de Longobardi.

Anno 760. Marzo, verso la fine.

( Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1) ).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali compatri Pippino, Regi Francorum, et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Quia excellentia vestra merito bonorum operum, superno examine, fuerit comprobata, ipsis jam in manifesto rerum (2)

<sup>(1)</sup> Cenni, Monumenta Dominationis Pontificiae, l. 162. (A. 1760).

È la lettera XXI.ª del Codice Carolino, e la XX.ª Cronolegica del Cenni. Del Gentilotti Vedi prec. Num. 522.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » est rerum (in) Lambecto: post ver-» bum rerum sequitur est, sed subducta linea deletum ».

Soggiunge il Gentilotti: » cst in MS. decst., sed Tenguange-Lius apposuit ».

exhibitarum effectu demonstratum est, dum nimirum, adepta desuper divinae sapientiae participatione, regalis fastigii sceptra coelesti benedictione constet effectius promeruisse.

Unde cum sibi hanc ab omnipotente Deo gratiam missam eximietas vestra (1) non ambigit, profecto ei placere, qui eam contulit, totis intendit nisibus, et pro ejus, quam suo eruit, divino nutu, certamine, scilicat sanctae universalis Ecclesiae, et exaltationis vigore, decertare non desistit, cordis sui oculis a Deo protegenda eximietas vestra, adhibens illa, quae sibi, pro hujuscemodi laboris fructu, a B. Apostolorum principe Petro, caelorumque regni clavigero, aetherea promissa sunt praemia.

UBI jam non humana inter homine (homines) gloria, sed inter angelos, divina numquam amittenda felicitate gaudetur: exultaque, et laetare felicissime Rex, quia te (tuo), annuente Deo, certamine, sancta spiritalis mater vestra, universalis Dei Ecclesia, ab aemulorum insidiis erepta, atque exaltata triumphat, fidesque orthodoxa tuo zelo, et fortitudinis brachio illibata ab haereticorum jaculis (2) consistit.

Pro quo beatus, et justus effectus es in omnibus operibus tuis, fili dulcissime, et spiritalis compater victoriosissime, eximieque Rex.

Indicamus siquidem praecelsae Christianitati vestrae, quod nuper dum ad nos conjunxissent fidelissi (fidelissimi) missi vestri, scilicet a Deo amabilis Remelius germa (germanus)

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » eximietatem vestram, sed corre-» ctum est, ut in Editione ».

<sup>(2)</sup> Haereticorum jaculis. Qui parla degl'Iconoclasti Greci; all'Imperatore de' quali, per le ragioni addotte più volte, si dava il titolo di piissimo in molte, non in tutte, le Bolle.

vester (1) atque Aucharius gloriosissimus Dux, constitit inter eos, et Desiderium Langobardorum Regem, ut per totum instantem Aprilem mensis istius 13. (XIII) Indictionis (2), omnes justitias fautoris vestri, B. Petri, Apostolorum principis, omnia videlicet patrimonia, jura etiam, et loca, atque fines, et territoria diversarum civitatum nostrarum Reipublicae Romanorum, nobis plenissime restituisset.

Unde eccae (ecce) et ex parte quidem eisdem justitiis (easdem justitias) (3) nobis idem Langobardorum Rex fecisse dinoscitur, et reliquas omnes justitias se profitetur, atque omnino spondet nobis isdem (idem) esse facturus (sic).

QUAPROPTER impensius nos praelatus (praefatus) Deside-RIUS LANGOBARDORUM Rex obsecratus est, ut vestrae a Deo protectae excellentiae nostris apostolicis relationibus intimare debuissemus, et ecce sicut nostro, post Deum, liberatori, hoc ipsud (ipsum) eximiae, atque sublimissimae, et a Deo protectae Christianitati vestrae, per has

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » sed li Germa subducta linea de-» letum est ».

Questi non era se non Remigio, fratello germano del Re Pipino.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti, che Lambecio scrisse: " istius XII-" mae Indictionis ".

Pessima correzione, alla quale nel testo della presente Lettera non attese il Cenni; ma perchè il Cenni dunque, nel ritener quella Indizione tredicesima, collocò la Lettera sotto l'anno 759? E perchè il 13 lo scrisse con cifre Arabiche? Questa data del 760 riceve un maraviglioso lume dal seg. Num. 741; ed è accettata ben anche dal Di Meo <sup>1</sup>.

<sup>(3)</sup> Nota il Gentilotti: » TENGNANGELIUS eccae delevit, reliquum etiam correxit ut in Editione est ».

<sup>1</sup> Di Meo, Annali III. 17.

Apostolicas nostras, innotuimus syllabas, dirigentes magnopere ad vestram a Deo inspiratam praecelsam sublimitatem praesentem dilectum filium nostrum Petrum Presbyterum, quem petimus, benigno solite aspectu a vobis suscipi, et cum effectu atque prospero nuntio, de perfecta plenariaque justitia diversarum causarum fautoris vestri B. Petri, Apostolorum principis, ad nos remeandum absolvere dignemini. Si vera in ea, quae (quam) praelatus Desiderius Rex, vel ejus Langobardorum gens, profitentes pollicentur, permanserint sponsione, nobisque omnia, secundum ut constitit, et pactorum foedera (1) continentur (continent), restituta ab eis nobis fuerint, tune a Deo conservandae excellentiae vestrae meritum intimantes innotescemus rei (ei).

Unde obsecrantes petimus, et obnixe deprecamur, imo et conjuramus, te Excellentissime atque Christianissime Rex, amantissime fili, et spiritalis Compater, per omnipotentem Deum, et B. Petrum, qui te in Regem unxit, ut perfectius ea, quae pertinet ad exaltationem, et ad ampliatam liberationem sanctae Dei Ecclesiae, et istius a vobis redemptae provinciae, sicut B. Petro, et nostro praedecessori Pontifici sanctae recordationis Domno, et germano nostro, beatissimo Stefano Papae polliciti estis, cuncta perficere, et adimplere jubeatis, quatenus promissam, et repositam vobis mercedis coronam de mano (manu) omnipotentis Dei recipiatis, orantes de reliquo omnipotentis Dei nostri misericordiam, ut sua vos circumtegat gratia, una cum dulcissima conjuge, excellentissima Regina filia et spiritali nostra Commatre, atque amantissimis

<sup>(1)</sup> Pactorum foedera. Questi patti piacque a Stefano II.º per soverchia modestia chiamarli una donazione di chi possedea le Gallic per l'antichissimo contratto Letico.

natis item (, id est,) praecelsis regibus, et praesentis regni culmen (1), et triumphum victoriae possidere, et aeterna gaudia in coelestibus regnis cum Sanctis perfrui cedat (concedat).

Incolumem Excellentiam vestram gratia suprema custo-diat.

(1) Nota il Gentilotti: » Post verbum culmen deest et in » ms. sed Tengnangelius apposuit. Quod etiam fecit post ver- » bum possidere ».

## NUMERO DCCXLI.

Per comandamento di Paolo I.º Pontefice Romano, e di Desiderio, Re de Longobardi, si fermano i confini del territorio di Todi, per mezzo de loro Legati.

Anno 760. (verso la fine di Marzo, od i principi d'Aprile).

(Dall'Arnoduzzi (1)).

Temporibus Domini Pauli Pontificis, et Universalis Papae Sanctissimi, et Desiderii Regis Longobardorum definitio ista facta est per missos eorum Tebaldo scilicet, atque Tupno (a) finis causae, vel decisionis, qualiter definierunt

<sup>(</sup>a) BARTOLO, Tippo.

<sup>(1)</sup> Il rinomato Professore e Scrittore Gian Cristoforo Amaduzzi <sup>1</sup> pubblicò questa Cartapecora dal fol. 15 del Registro nell'Archivio di Todi, e nella dimora, che ivi fece in compagnia del suo amico il Canonico Alvio, visitò i luoghi vicini. Un tal Registro fu compilato nel secolo decimo terzo, ma sulle Carte Originali, che oggi si sono perdute. Un'altra Copia dell'Atto presente vide l'Amaduzzi, che fu inscrita in un Istromento del 27 Giugno 1293 da Notar Francesco di Bartolo in Todi, con leggiere Varianti ne' nomi, che quel benemerito Profes-

Amaduzzi, Ancedota Litteraria ex MS. Codicibus, etc. Romac, Fulgoni, I. 445-453. (Δ. 1773).

inter Comitatum Tudertinum, atque Spoletanum, sive Bevanatum, necnon et Asisinatum, et Perusinum.

Fines, et decisiones hae sunt per loca, vel signa qualiter ab antiquis monstrata sunt, et per sancta Dei Evangelia firmata, fines, vel signa, quae percurrunt per cacumen montium rectum in Poiolo; deinde venit in Lacum mortuum, et per cacumen montis, qui nominatur Martanus (1), et rectum in cerqua designata in ipso monte in loco, qui nominatur Iane (2), et rectum in Puleam (3), et deinde transit Puleam, et rectum in Petra Mascarana, et rectum in Petra Cupa, deinde in ipso termino, qui est in Colle de Viati, deinde quo vadit per fines, et limites, et terminos, et signa super ipsam Massam, quae nominatur Paciliano (4), quo vadit in Fontana Plotina (5) per ipsa Fluminea (6) ad Cerrum (7) designatum Cinta-

sore noti, e che qui si noteranno con la parola Bartolo. Le sue topografiche avvertenze troveranno parimente il lor luogo nelle Note, che seguono.

<sup>(1)</sup> Martanus. Altra volta la città, chiamata Civitas Martana, sorgea tra Massa dell' Umbria ed Acquasparta.

<sup>(2)</sup> Iane. Ora Giano, ed Oriente di Todi.

<sup>(3)</sup> Puleam. È il fiume, che oggi si chiama Puglia, e mette nel Tevere.

<sup>(4)</sup> Paciliano. Luogo nel Valdolpio, ossia nella Valle dell'Olpio, verso il confine di Perugia.

<sup>(5)</sup> Fontana Plotina. Crede l'Amaduzzi, che sia una fontana distante un miglio e mezzo da Paciliano, di cui s'è ragionato; fra Casalecchio di Todi, e Castiglione di Perugia. Luoghi tutti a Settentrione del Puglia.

<sup>(6)</sup> Via Fluminea. Ecco le parole dell'Amaduzzi: » VIA

» FLUMINEA, vel FLAMINEA tempore LANGOBARDORUM diceba
» tur quaelibet via publica, quae ROMAM duceret. Via pro
» pe Casalinam, et dirutum Hospitale, et Templum S. Lau-

<sup>»</sup> RENTII XXIII mill. pass. dissita est a VIA FLAMINIA vetere

<sup>»</sup> CARSULANA ».

<sup>(7)</sup> Ad Cerrum. È, secondo l'Amaduzzi, la Chiesa ora di-

TELLO per ipsa Fluminea, et terminos juxta Massa Sane (1), quae nominatur Casalina (2), et rectum in Sanctum Laurentium (3).

HAE sunt fines Comitatus Tudertini, quae facta sunt tempore Sanctissimi Papae Pauli supradicti, et magni Regis Desiderii Longobardorum, anno iiii regni ejus, Indictione XIII (4).

Ego Tebaldus, et Tupno (a) missi Dni Desiderii brevem decisionis fieri iussimus. Testes Lupo (b), Ilpidius (c), Aldibrandus de Civitate Spoletana juraverunt.

Uvo de Frud (d), Ilbado de Bevania, Guidifrridus, Insualdus (e) de Asisio, Lupardus (f), Platius, Ianna Iudices Tuder., Petrucci Agati de Civitate Perusina juraverunt.

Scripta per manus Pascasii Diaconi Sanctae Tudertinae Ecclesiae.

strutta di S. Martino del Cerro, poi detta del Poggio. Stava nel territorio di Castiglione Perugino, dove surse una Torre, posseduta da' Bamabiti di Perugia.

- (1) Massa Sane. Altrimenti detta Scine, vicino a Diruta di Perugia, nell'estremo confine di Todi.
- (2) Casalinam. Ritiene il suo nome. È poco distante dal Puglia.
- (3) S. Laurentium. Vicino a Ripabianca, situata fra Casalina ed il corso del Puglia.
- (4) Anno IIII regni ejus Indictione XIII. L'Amaduzzi volea correggere l'Indizione decima terza, perchè credeva senza ragione, che Desiderio avesse cominciato a regnare assai dopo l'anno 757. Credea perciò, che la presente Carta si volesse attribuire al 763.

<sup>(</sup>a) BARTOLO, Tippo.

<sup>(</sup>b) IDEM, Lippo.

<sup>(</sup>c) IDEM, Ypidus.

<sup>(</sup>d) IDEM, de Funda.

<sup>(</sup>e) IDEM, Ysualdus.

<sup>(</sup>f) IDEM, Lupandus.

Osservazione sull'importanza della data di quesea Carta del 760.

V'ha un mirabile accordo fra questa data, e l'altra della Lettera di Paolo 1.º nel prec. Num. 740. Diceva il Papa scrivendo nella stessa Indizione decima terza, che Desiderio diceasi pronto a restituire le giustizie di San Pietro nel prossimo Aprile del 769: ed ecco nella Pergamena di Todi una di quelle operazioni, che si cominciarono a fare secondo un tal proponimento; che cessò ben presto di poi nell'animo di quel Re.

Gran luce si sparge adunque dalla presente Carta sulla Storia di quelle controversie; gran luce sulla dimostrazione della verità e sincerità del Codice, che il Cestari dicea foggiato dal Panvinio. Ma il Panvinio ignorava, che in Todi vi fosse un Documento, il quale avrebbe aiutato cotanto le pretese finzioni e le falsità, di cui lo avrebbe accusato con sì poco giudizio il Cestari. Vedi la Dissertazione sul Codice Carolino nel prec. Num.

Il P. Felice Ciatti <sup>1</sup> conobbe la Carta, che poi si stampò dall' Amaduzzi, e vi fece alcune sue divinazioni e congetture sulle famiglie di coloro, i quali sono in essa nominati: congetture non sempre felici. Ma qui non è necessario il parlarne.

1 Ciatti, Perugia Pontificia, Parte IV, lib. III. Perugia (A. 1638).

#### NUMERO DCCXLII.

Testamento d'Amolcari, con cui lascia a Sindruda, sua ossequiale, o Governante, alcuni beni in usufrutto, e dopo la morte di lei lascia le sue sostanze alle due Chiese di San Donato e di San Giorgio.

Anno 760. Marzo. (Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini, secondo il suo istituto, ricavò quest' Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (++ II. 66).

<sup>1</sup> Barsocchini , loc. cit. pag. 41.

anno regni corum quarto, et primo, octavo Calendas aprilis, indit. 13. (XIII).

Manifestum est mihi Amolcari filio qd. Warnicausi, quia per hanc paginam decerno, ut dum ego advivere meruero, quod subter aliquid de res mea judicavero, in mea sit potestate de ea faciendi quod voluero, et si Sindruda obsequiale mea super decessu meo vixerit, volo ut parte de vinea mea posita tras flumen in loco Isclito in integrum: simul et terra mea in Arena, mea portione in integrum; et terra mea in Antuniano, mea portione in integrum: hec omnia post meo decessu sit in potestate ipsius Sindrude usufructuando et regendo tantum.

Post vero meo decessu...ame suprascriptas res injudicata remanserit, et post decessu ipsius Sindrude omnia sit in potestate Ecclesie S. Donati, ubi Rachipert arcidiaconus rector esse videtur, et in Eccl. S. Georgi ubi Frosinus presb. rector esse videtur in prefinito.

Er si quis de heredibus vel consortes meos contra suprascripta Sindruda vel contra illo homine, cui ipsa hanc
pagina ad exigendo dederet, et contra rectoribus de suprascripte Ecclesie, de suprascriptas res causare aut subtragere vel intentionare presupscrit per quolibet ingenio,
sit ei componiturus ipsas res in duplo meliorata in eodem loco sub estimatione, qualis in die illa fuerit, et
hanc pagina in sua maneat firmitate; et de quod supra
dixi, dum ego advivere meruero in mea sit potestate suprascriptas res iterum judicare, et facere de ea quod voluero, et post decessu meo si iterum a me judicata non
fuerit, in suprascripto ordine hanc pagina in suo rovore
permaneat.

ET OSPRANDO diac. scrivere rogavi. ACTUM LUCA Signum † ms. Amolcari qui ec.

(1) Ecco un testamento Originale con quattro soli testimoni e non sette, quanti dice il Savigny solevano adoperarsi nel Regno Longobardo, secondo il Dritto Romano. Qui, certo, non regna la regola da lui additata. Vedi il seg. Num. 743. Non attra regola serbavasi da' Notari del Regno Longobardo, in quanto al numero de' testimoni, se non l'arbitrio e l'ignoranza di ciascuno.

## NUMERO DCCXLIII.

La Badia di Farfa compera una terra in Setteponzio di Sabina.

## Anno 760. Aprile.

( Dal Num. 49. del Registro di Farfa: Carta inedita, per quanto pare (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri I. X.

Temporibus domini Gisulphi gloriosi et summi Ducis gentis Langobardorum, anno ducatus ejus in Dei nomine I.º: seu et viri magnifici Alfrith gastaldii Civitatis Reatinae, mense Aprilis, per Indictionem XIII.

IDEOQUE constat nos MAURISSONEM et UBALDULUM Compartionarios, de proprio nostro, spontanea et bona vo-

<sup>(1)</sup> L'Assemani 1 termina col Num. 45 i suoi Ricordi sul Registro di Farfa; solo, per quanto io sappia, il Fatteschi 2 accenno al presente Atto, che or si pubblica per la prima volta, se non m'inganno.

<sup>1</sup> Assemani, Ital. Hist. Script. III. 429. Cap. VII. (A. 1752).

<sup>2</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 223 (A. 1801).

luntate nostra vendidisse tibi RAGINFREDO Monacho de Monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis MARIAE terram nostram in Septepontio, in appretiato solido uno. Et recepimus nos suprascripti Maurisso et Ubaldulus pro ipso solido paccam de lardo unam (1) pro medio solido: et sex modia milii pro medio solido. Et pro mercede tua dedisti nobis supra solidum in auro unum: et de presenti acceptum est.

ITA sane ut ab hac die habeas et possideas et defendas ipsam terram in possessione suprascripti monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae. Et neque a nobis neque ab ullo heredum posterorumque nostrorum tibi aliquando vel successoribus tuis monachis contradicatur. Et si ipsam terram non tibi potuerimus defendere a quocumque homine, componamus tibi hic in Septepontio terram melioratam in duplum.

UNDE pro perpetua firmitate tua postulavimus hanc cartulam scribere Tyberium diaconum, et testes optulimus roborandum, qui supter signum Sanctae Crucis fecerunt.

QUAM vero cartam venditionis ego Tyberius diaconus scripsi.

ACTUM in SEPTEPONTIO, in presentia omnium, mense et indictione suprascripta.

- † Signum manus MAURISSONIS venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.
- † Signum manus UBALDULI venditoris, qui hanc cartam fieri rogavit.
  - † Signum manus VALERINI, testis.

<sup>(1)</sup> Paccam de lardo unam. Veggano gli Economisti quali fossero i prezzi delle cose nel 760 ed il valor della moneta, poichè una terra potea vendersi con una quantità di lardo e con del miglio.

- † Signum manus CALVULI, testis.
- + Signum manus Sinderadi presbiteri, testis.
- † Signum manus Tribuni, testis.
- + Signum manus Donatiani, testis.
- † Signum manus HALPARENI, testis.
- + Signum manus PAULI, testis.
- + Signum manus Marionis clerici, testis.
- + Signum manus Godemarii, filii Tribuni, testis.
- † Signum manus Johannis, filii Calvuli, testis (1).
- (1) Ecco dieci testimoni adoperati per la vendita d'una terricciuola. Dica ora il Savigny se può dedursi nulla di certo dal numero de' testimoni d'un testamento, che poteva essere anche ricchissimo, sì come quello del prec. Num. 742.

#### NUMERO DCCXLIV.

Cellulo abitante a Paterno Maggiore dona una metà de suoi averi a Lupo, Rettore di San Regolo di Gualdo.

Anno 760. Maggio.

( Dal Bertini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio et Adelchis Regibus, anno regni eorum in Dei nomine quarto, et primo, mense Magio, per Indictione quartadecima (f. tertiadecima)

Ideoque sumus Cellulo considerante Dei timore, et mercide anime mee viro onesto dixit, dum exit in egritudinem suam, consideravit (considerabit (Bar.)) Dei timore, et pro

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> stampò quest' Originale dall' Archivio Arciv. di Lucca († P. 33): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le sue correzioni, che qui non si tralasceranno.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 92. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 42.

mercide anime mee davo, atque de presente trado bono animo, et mea voluntate tivi V. V. Lupo Presbitero omnia res mea medietate, tum case, et vinea, pratis, silgis (silvis (Bar.)), terris, cum arboribus suis, servos, vel ancelle, cultum vel incultum, movile seo tsemoventibus, omnia in omnibus medietatem tivi qui supra memoravi (suprascripto (Bar.)) Lupo Presbitero trado, adque cedo pro mercide animae mee, quem tu avire deveas lavorandi, utendi (vendendi (Bar.)), donandi, et possedendo licentia aveas omnia, et in omnibus, quem tu de ipsa supermemorata res (suprascripta res, (Bar.)) judicare, vel facere volueris tu supermemorato (suprascripto (Bar.)) Lupo Presbitero, vel posterus tuo, quem sit semper in vestra potestate, et mea plenixima largitate (largietate (Bar.)), quem superius diximus.

NEQUE ad me supermemorato Cellolo, neque ad meus herides nunquam ullo in tempore per nullo ingenio argumenti vovis facias molestia semper firmo, et stavile diveas permanere.

Er, quot (quod) menime credimus, si quandoque tempore nus suprascripto Cellolo, vel meus heredes tivi supermemorato Lupo Presbiter, vel ad posterosque successoris tui ipsa jamdicta res suptragere, at (ac) minuare quesierimus, spondeos me Cellolo, una cum meus herides esse componituri tivi Lupo Presbiter, vel ad posteresque supcessori tuo in dupla tale res meliorata infer quede (in ferquidi) loco.

Quam viro cartula de ipsa supermemorata res, quem pro anima mea dedi ego Cellolo, Autelmu Diacunus amico meo scrivere rogavi.

ACTO Loco PATERNU MAJURE, Regnum et indictione suprascripta feliciter.

Signum + manus Cellolo, qui ipsa res pro anima sua dedit.

,

V.

Signum + manus AUTARI testis.

(Nel Barsocchini seguono due testimoni:)

Signum + ms. Gudiperti testis
Signum + ms. Gaudifrit testis

Ego AUTELMU Diaconus post tradita complevi et dedi.

### NUMERO DCCXLV.

Ato assegna la sesta parte de suoi beni alla Chiesa e Monastero di S. Michele Arcangelo, da lui edificato nel luogo detto Colonia.

## Anno 760. Luglio.

( Dal Bertini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio, et Adelchis Regibus, anno regni eorum quarto, et primo, mense Julio, Indictione XIII.

Manifestum est mihi Ato, filio qd. Augeni habitator in Colonia, quia in proprio territurio meo Ecclesiam in honorem Sancti Michaeli Arcangeli edificavi, et a Domno Peredus Episcopus edificatum est (f. dedicata est) in ipso loco Colonia.

Modo viro offero Deo, et tibi beatissimo S. MICHAELI Archangeli, vel a tuo Monasterio a me constructo sexta portione ex omnibus rebus meis tam terris, vineis, silvis, virgariis, cultum vel incultum, cum edificiis qui in ante

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> prese quest' *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († N. 87): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le qui segnate correzioni.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 93. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 42.

ipsa Ecclesia edificata esse videtor, cum curte qui ante ipsa sala est, ipsa sala cum suprascripta curte in integro volo ut habeat predicto Monasterio cum sexta portione, ut dixi, ex omnibus rebus meis; ista omnia offero Deo, et tibi Sancte Michaeli Arcangeli, vel a tuo Monasterio a me sito, ut Sacerdos qui inibi a me ordinatus fuerit, volo ut suprascripta res in ejus sit potestate dispensando, et facinoribus meis die, noctuque Dominum deprecare debeat, et luminaria Sanctorum faciendo.

S<sub>IC</sub> tamen volo ut dum advivere meruero ego Ato omnia suprascripta res in mea sit potestatem usufructuando, una cum Presbitero illo qui a me inibi ordinatus fuerit. Nam non in aliquo subtrahendo, vel in alia Ecclesia faciendo.

Et quis de eredibus meis in ipso Monasterio, capite tonso, caste vivendo, resedire (Deo deservire (Bar.)) voluerit, ut potestatem habeat in ipso Monasterio, vel ipsas res usufructuare, et (ut (Bar.)) dominum esset in omnibus.

Er si de heredibus meis capite tonso Deo deservire voluerit, volo ut in ipso Monasterio, vel ejus res nulla licentia habeat imperandi, nisi tantum ordinatione faciendo quomuniter, vel ipso Monasterio vel ejus res defendendo, ut qualiter a me donatum vel offertum esf omni in tempore ipsa Dei Ecclesia, vel ejus Custos inviolabiliter possedere debeat; Et neque ad heredes meos, neque ad nullum hominem disrumpi poteat.

Quam meis dotalium pagina Fratellum Presbiterumscrivere rogavi.

ACTUM in Vico Colonia: regnum et indictione suprascripta.

Signum + manus ATI, qui hanc dotalium pagina scrivere rogavit.

( Nel Barsocchini seguono cinque testimom: )

Signum + ms. Rigiperti filio qd. Magniperti testis

Signum + ms. Seiperti filio qd. Ursi testis

Signum + ms. Udiperti filio qd. Gudualdi testis

Signum + ms. Teutperti filio qd. Aufrid testis

Signum + ms. Filicissimi filio qm. Gaudimari testis

### NUMERO DCCXLVI.

Audualdo vende a Possone una terra in Agello di Soana.

#### Anno 760.

( Dal Brunetti (1) ).

- † In XPI nom regnante dn DE-
- 2. siderio et adelchis regib, an-
- 3. no regni eorum quarto et primo per Ind
- 4. XIII. feliciter: Constat me AUDUALD
- 5. vd ac die vindedisse et vindedit
- 6. terra iuris mei: tibi possoni vh in loco
- 7. qui dicitr AGGELLU: hoc est silbula ab
- 8. uno latere de subtu curret fossatum et
- 9. ab a latere curre signa: da pede est ter-
- 10. saratu unu testuclu (2) et super ill, est alius

<sup>(1)</sup> È questo il Num. 10. delle Pergamene Originali Amiatine, che il Brunetti <sup>1</sup> non volle mai nominare, quando e' le pubblicava. Qui si tratta dell'Agello di Soana, e non di Chiusi.

<sup>(2)</sup> Tersaratu unu testuclu. Il Signor Henschel nella nuova Edizione Parigina del Ducange dice: » Tersaratus, Terse» ratus apud Brunetti in Charta anni 760.... Dictum vi» detur de incisionibus arborum, quae vice termini sunt, forte
» pro Tesseratus, idest quadratam formam praeferens. Confer

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano, I. 570.

- 11. testuclu terseratu: et super illo duo testu-
- 12. cli sunt duo quercias et super ipse una cerru
- 13. terseratu: et super ipsa cerru: vade signa inter
- 14. campu et silva et de alia parte est terra Emp-
- 15. tori: Possoni: accepto pretium a te possonem quod
- 16. inter nobis boni animi convenit hoc est au solid
- 17. unu: et trimisse infinitum et deliberatum susceptum
- 18. pretium et adpresenti absoluts quos me coram testib
- 19. fateor precipisse ita ut ab hd jamdicta terra c<sub>i</sub> (cum) silva
- 20. infra se habentem in ssto casale AGELL, habeas teneas et
- 21. possedeas et in tuo juris dnioq in integro vindicis atque defendas
- 22. et quidquid exinde facere aut judicare volueris liberam in
- 23. omnibus habeas potestatem et siquis vero fortasse quod mi-
- 24. nime fieri credo te exinde quoquo tempore aliquis pulsa-
- 25. verit aut alter dominus exierit qui ipsa ssta terra c (cum) sil-
  - 26. va infra se abentem sua facere voluerit aut molestare
- 27. voluerit. Et ego qs Audoaldu vel meus heredi ab unoquem-
- 28. que homine vel da heredibus meis in antestare minime po-
- 29. tuero tunc promitto me ego qs audoald vel meus hered

<sup>»</sup> Theclatura ». Ma l'Henschel non disse che cosa fosse il testuclu. Era forse una tegola quadrata, od altro arnese di creta, il quale si mettea nell'incisione d'uno di quegli alberi, che stavano in luogo de' termini di pietra.

- 30. ut in dublas bonis condicionibus meliorata terra c
- 31. Silva tanta et alia tanta sub stimatione quod
- 32. in die illa stimata fuerit tibi cs possoni vel ad tuos
- 33. heredis restituere promitto: et anc cartul, GUARPERT
- 34. not scribend, rogavimus Acr in Civ suana regno et
- 35. Ind, ssta fel, sign + m AUDOALD qs anc cartul, vin
- 36. ditionis scribere rogavi et eis relecta est (1)
- (1) Ho segnato in questa Carta, e per l'avvenire segnerò con maggior diligenza in carattere corsivo le voci, che più nell'ottavo secolo andavano pigliando la forma del linguaggio Italiano.

### NUMERO DCCXLVII.

I due Re, Desiderio ed Adelchi, e la Regina Ansa confermano ed ampliano le proprietà ed i privilegi del Monastero di San Salvatore in Brescia.

#### Anno 760. Ottobre 4.

( Dall' Odorici (1) ).

FLAVIUS DESIDERIUS (2) atque ADELCHIS viri excellentissimi reges, atque precellentissima ansa regina monastero dni salvatoris quod nos deo auxiliante intra civitatem nostram brixianam (3) fundavimus et ereximus et superna subveniente

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> stampò non ha guari questo antico Apografo in pergamena dal Codice Diplomatico Quiriniano della Biblioteca di Brescia (Tom. I. pag. 18. Num. II.): già pubblicato, ma con pochissima diligenza, dal Margarini <sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Nota l'Odorici, che le lettere corsive, introdotte nelle parole, compiono l'abbreviazioni. Così anche fanno le poche rotonde, poste da me fra le corsive.

<sup>(3)</sup> Domini Salvatoris. Questo è il Monastero, del quale si parla nel prec. Num 727. L'Odorici ne trattò alla distesa nelle

<sup>1</sup> Odorici, Codice Diplomatico Bresciano, 1. 34. (A.1854).

<sup>2</sup> Margarini, Bullarium Casinense, H. 6. (A.1672).

misericordia hedificavimus, et sacrate deo Anselperge abbatisse dilecte filiae et germane nostrae seu cuncte congregationi monacharum ibidem permanenti divina, nos vocis praeconium incessanter amonet Cotidie ut seculi relinquamus contagia et ad illam felicem patriam bona operantes apertos semper oculos habeamus ut cum nostrae carnis habitaculo iubente creatore fuerimus egressi portum quietis invenire valeamus.

CLAMAT etenim scriptura dicens, quodcumque potest manus tua facere instanter operare. Oportet ergo ut manus nostrae in malis operibus sint ociose et que deo sint placita cunctis viribus operentur ut pocius cum ovibus ad dexteram recipi mereamur quam cum bechis videamur expelli certe si in quantum virtus sustinet tamen mente limpida superni iudicis fecerimus mandata in illo terribili judicio audiemus clementem pastorem dicentem venite benedicti patris mei possidete regnum dei quod vobis preparatum est ab origine mundi huius beneficii et promissionis summa succensi cedimus et firmamus in ipso sancto cenobio in quo pro animarum nostrarum rimedio die noctuque preces funduntur adno (sic).

Primum omnia edificia cuncta que nobis jubentibus ibi fundata sunt seu et sacra vasa et pallia et ea omnia que ad altaris monisterium pertinent adferimus nec non aurum argentum eramenta ferramenta lignea et fictilia omnia et

sue Antichità Cristiane di Brescia <sup>1</sup> e nella Storia <sup>2</sup>. Che potrei soggiungere all'eloquenti ed affettuose parole, con le quali egli descrive quel famoso Monastero della sua patria? E però son sue le pochissime avvertenze, che io farò alla presente donazione fatta dalla Regina e da' due Re alla Regale lor figliuola e sorella Ansilberga.

<sup>1</sup> Odorici, Antichità Cristiane di Brescia, Parte I.º pag. 1-21. (A. 1845).

<sup>2</sup> Storie Bresciane, II. 286-292, (A. 1854).

in omnibus mobilibus et immobilibus rebus simul cum animalibus bovibus bobulcis familiis utriusque sexus ibidem pertinentibus eïdem sancto cenobio adferimus possidendum.

VERUM eciam et conferimus in ipso sancto loco casas massericias numero decem positas super fluvio Ollio loco qui Pisserisse nuncupatur que reguntur per Victorem Juvenculus deusdedit ursulum dominicum stephanum oriseolum maurus venerandolum et alii vel consortibus eorum tam casas terras vineas pratas, pascuas cum uxoribus familiis servos proservis liberos proliberis utriusque sexus et etatis omnia et in omnibus cum animalibus quidquid a suas manus habere comprobantur habuere (sic) massarii terra juges Numero quadringentes.

NEC non et cedimus ibi RECONA (1) quantum ad curtem nostram pertinet suptus ipso Pisserisso usque in ollio in integrum similiter et cedimus in ipso monasterium Casale Seciniolum quod positum est secus Pollicinum de Pado (2) habens iuies trecentes in quo resedent massarii quatuor idest laurentinus petronacis dominicus erachilmo atque in insula que Cicomaria (3) dicitur pertinens ad curtem nostram et ad curtem ducalem in ipso venerabili loco concedimus possedendum et cedimus in suprascripto monasterium terra iuies quinquaginta de brada (4) curte ducales

<sup>(1)</sup> Recona. Era luogo sul Po, e Muratori l'avea nominato (Vedi prec. Num. 736). Ma l'Odorici, col soccorso delle lenti, sostituì un'altra lezione.

<sup>(2)</sup> Seciniolum...... Pollicinum de Pado Questi nomi topografici son sommamente corrotti nel Margarini: e se non si fosse l'Odorici armato di quelle sue lenti, non sapremmo, che qui si tratta di Casale, Seniciolo e Pollicino sul Po.

<sup>(3)</sup> Insula que Cicomaria. Siam debitori allo stesso artifizio d'aver notizie dell'Isola Cicomaria, e forse Ciconiaria, del Mella.

<sup>(4)</sup> Brada. Cioè una terra od un campo vicino a Brescia. Ouesta voce Braida dura tuttora in alcune città d'Italia.

que est prope fluvio Mella loco qui dicitur Runca quod est Runco Novo (1) et de silva que secum ipsa terra insimul tenet cedimus ibi iuies alias quinquaginta ac damus ibi Gisolum et Radolum de Cuntinglaca (2) qui porcos ipsius monasterii pascere debeant cum rebus et familiis suis et cedimus ibi deosdedulum de Letrino (3) qui sit pecorarius et donamus in ibi ansteum de Quintiano (4) qui vaccas ipsius monasterii pascat cum casa et familia sua.

Adferimus etenim in prefato dei templo casas octo positas in ipso brixiano territorio casale quod dicitur Ermenfrit (5) regentes ipsas casas proliberis hominibus cum familiis servis proservis liberos proliberis cum omnia et in omnibus sicut ad curtem nostram fuissent possesse in integrum atque eciam et terra sine massarios cum silva in finibus Sermionensi loco qui dicitur Gussunagus (6) iuies numero centum quinquaginta.

HEC omnia superius comprehensa mobilia et immobilia sese que moventia omnia et in omnibus tam quod per precepta ibi contulimus seu et undecumque ibi aut per comparacionem donationem aut commutationem vel per collibet ingenium ibi adquirere potuimus aut in antea deo propicio legibus adquirere aut agregare potuerimus per hoc nostrum roboratissimum preceptum in iam fato sancto monasterio omni in tempore inconcusse possedendum firmamus.

EA videlicet racione ut tam ipse monasterius vel eius

<sup>(1)</sup> Runco novo. L'Odorici è incerto se qui si parli della Corte di Roncadella vicino al Mella.

<sup>(2)</sup> Guntinglaca. Nulla trovo intorno a tal luogo nell'Odorici.

<sup>(3)</sup> Letrino. Si chiama oggi Lodrino, secondo l'Odorici.

<sup>(4)</sup> Quintiano. Qui neppur nulla nell' Odorici.

<sup>(5)</sup> Ermenfrit. Casale Bresciano, secondo lo stessso.

<sup>(6)</sup> Gussunagus. Luogo in su' confini del Sirmio.

congregatio ad nostrum sacratissimum defensione habeat palacium.

Er hoc statuimus ut quando necessitas fuerit abbatissa ibi ordinandum ut de intra ipsa congregratione deo digna persona eligatur quod opus ipsum peragere possit et de exteras non ibi ordinetur nec violentias a quempiam patiantiantur (sic).

Er hoc statuimus ut amplius quadriginta monachas non ibi recipiatur, nisi tantummodo per hoc numerum ipso (sic) dei efficio impleantur.

ET senodochium quidem nostrum quod intra civitatem nostram Ticinensem deo octore (auctore) hedificavimus ubi et basilicam in onorem dei genitricis mariae et sanctorum apostolorum petri et pauli construximus volumus ut et ipse habeat defensionem et ordinationem ad iam fatum monasterium nostrum.

ITA ut cum ipso in defensione nostra vel successorum nostrorum aut ad sacrum nostrum ut dissimus palacium debeat habere.

Er qualiter nos per nostrum ordinationis preceptum ordinaverimus de rebus quas ibi contulerimus et instituerimus qualiter pauperis ibi pascere debeat aut quomodo ibi disposuerimus in omnibus sic fieri debeat sicut per ipsum nostrum preceptum fieri ordinaverimus.

Et damus in mandatis omnibus ducibus comitibus gastaldiis nostrisque agentibus ut nullus eorum contra ea que nostra largitas statuit et confirmavit potestas ire quandoque presumat sed omni in tempore in sepius dicto sancto loco seu tibi et tue successoribus stabilis permaneat et persistat perennis et futuris temporibus.

Ex dicto suprascriptorum dominorum nostrorum regum persisiono illis referentibus (illustris referendarii?) scripsi ego rodoald notarius dato Ticino in palacio quarto die

mensis hoctobri anno felicissimi regni nostri in dei nomine quarto et secundo Indictione quintadecima feliciter (1).

(1) Nel 4. Ottobre 760 duravano gli accordi tra Paolo I.º ed il Re Desiderio: gli accordi, onde parlossi ne' precedenti Num. 740, 741. E durarono anche nel 761, come or si vedrà ne'seguenti Num. 752. 753. Dubbiose, piene d'affanni e di lentezze procedeano le pratiche fra il Papa ed il Re: sì che l'Odorici ottimamente afferma 1, ch' ella era tregua, non pace. Intanto respiravano alquanto i popoli; nel 760 si stabilirono i confini di Todi, e così Desiderio ed Ansa come Adelchi accrescevano il decoro e lo splendore del loro diletto Monastero di San Salvatore, che poi divenne sì famoso col nome di Santa Giulia.

1 Odorici, Storie Bresciane, II. 286.

#### NUMERO DCCXLVIII.

Se la Lex Romana Utinensis copiata si fosse in Italia nell'

#### Anno 760?

( Dalla nuova Traduzione Italiana del Savigny (1) ).

In Nomine Sce Trinitatis incipiunt Capitula Libri Legis I. de constitutionibus principum (2).

(1) Savigny, Nuova Edizione fatta nel 1851 in Berlino, con Giunte, della sua Storia del Dritto Romano nel Medio Evo. Prima Versione dal Tedesco dell' Avvocato Emmanuele Bollati, con Note e Giunte inedite. Torino, in 8.º (A. 1854).

(2) De Constitutionibus Principum. Così nel Codice 722 della Biblioteca di San Gallo, secondo i ragguagli dati dal rinomatissimo e diligentissimo Gustavo Haenel <sup>1</sup>, comincia una Raccolta di varie scritture giuridiche sulle Novelle di Giustiniano, e del Libro, che ora è conosciuto col nome di Lex Romana Utineatis, del quale in fine del presente Codice Diplomatico darò una breve Notizia.

Ivi parlerò di questa Lex Romana, sulla quale si fonda principalmente il Savigny per fermare le sue opinioni sulla perpetua durata del Dritto pubblico e privato de' Romani, vinti da' Longobardi. E dirò l'ultime parole in questo Codice Diplomatico intorno alla condizione di sì fatti Romani, e massimamente al partiuntur o patiuntur di Paolo Diacono: sulla qual voce il Merckel adirasi piacevolmente non contro me solo, ma contro tutti gli studj Storici degl'Italiani. A queste piacevolezze han già risposto, come si racconterà, il Professore Capei e l'Avvocato Bollati.

#### NUMERO DCCXLIX.

Aripaldo vende a Teutberto terre in Decimo, Lucca, Roselle, Saltocchio ed in altri paesi.

Anno 761. Gennaio.

( Dal Barsocchini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio, et Adelchis regibus, anno regni eorum quarto, et secundo, mense ianuario, inditione quartadecima feliciter.

Constat me Aripald filio qd. Roppald ac die vendedisse et vendedi, tradedisse et tradedi tibi Teudipert omnia et in omnebus res mea, tam casa abitationis mee, ubi abitare videor in loco ubi dicitur Decimo, una cum fondamento corte orto terris vineis olivis vergareis pratis pascuis cultis atque incultis, movilia vel inmovilia, seo qui semoventibus, omnia quantum in ipso loco abere visu

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> pubblicò quest' Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* A. 1).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 43.

sum, seo et portione mea de casa hic infra civitatem nostra lucense, qui mihi da germani mei (1) in sorte abinet, qui est prope parte de casa Riguli germani mei, una cum fondamento corte ortocellu, cum parte mea de puteu, cum omnis edeficia sua, ut dixi mea portionem in integra.

Seo et parte mea de casa et cagio et vineas, cultum vel incultum, movilem vel immovilem quantum abire videor in Roselle mea portione in integru, qui mihi in sorte evine da germani mei.

SIMILITER et venundare videor tibi parte mea de vineas et terra in Satojano et in Saltucclo et in Arsinula, seo et parte mea de terra et vineas, quanta mihi in sorte abinet da germani mei in Grullinule, ut dixi, omnia et in omnebus res mea ad me pertenente in integrum, tibi Teudipert venundare videor quaqua tanget mea portionem, et nichel mihi reserbavit.

ET accipi ego q. s. Aripald da te Teudipert pro ipsa omnia suprascripta res mea pretium infinito et deliverato capitulo auri solid. numero quinquagintas tantum.

Modo viro postea quam *ipsu* pretium suscipit, ut ab hodierna die de meo q. s. Aripald exivet dominio, et in tua Teudipert transfundo esse potestatem.

UNDE ispondeo ego q. s. ARIPALD una cum meus heridis, ut si tibi Teudipert, vel ad tuis heridis intentionare aut retrajere quesierimus, ipsa res per qualivet ingenium, et aduc vovis ipsa ad qualivet homine defensare non potuerimus; ispondeo ego q. s. ARIPALD una cum meis heridis componere tibi Teudipert, vel ad tuis heridis omnia in duplu ipsa res meliorata, infer quidem (in ferquidi) locum sub istimationem, qualeis tunc fuere.

<sup>(1)</sup> Da germani mei. Ecco un altro segnacaso Italiano da. Si vegga la prec. pag. 57.

Er pro confirmationem Georgius iscrivere rogavit.

ACTUM LUCA

Signum + ms. Aripald vindituri et auturi

Signum † ms. BANDIPERT presb. filio Alfrid testis

Signum + ms. Claruli cler. filio. qd. Deusdone testis

Signum + ms. Tachipert cler. filio Rachipert testis

+ Ego Georgius pos tradita deplevi et dedi

## NUMERO DCCL.

Lopulo, Prete, promette al Vescovo Peredeo di ben amministrar la Chiesa di San Regolo di Gualdo.

## Anno 761. Gennaio.

( Dal Barsocchini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio, et Adelchis regibus, anno regni eorum quarto et secundo, mense januario, inditione quartadecima.

Manifestum est mihi Lopulo presb. filio qd. Usfridi de loco Paterno, quia petivi te domno venerabili Peredeo in Dei nom. Episcopo, ut me in casa Eccles. vestre S. Reguli prope Waldo rectore et gobernatore ordinare debiris, sicut et vos mea dignati exaudire petitionem.

PROINDE ..... meas prescribtis facere videor, ut diebus vite mee in suprascripta casa Eccles. vestre resedire dibeam, laudem domino referendum, ex prefata Eccl. seo casas vel res ad ea pertenentem regendum gobernandum, seo in omnibus meliorandum, et in omnebus in vestra

<sup>(1)</sup> Barsocchini <sup>1</sup> stampò quest' Atto *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (+D. 35).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 42.

promitto persistere volontate, qualiter vobis placuerit, et nunquam contra te agere presumat per nullum argumentum ingenii: nisi ut dixi in vestra permanire debeam volontatem.

Er si quandoque tempore sine vestra permissione ipsa Eccles. demittere vel emittere quesiero, et alibi habitare presumpsero, vel si ipsa Ecclesia, casas vel res ad ea pertenente per me pegiorata fuerit, seo si aliquid contra vos per quolibet ingenio agere presumpsero, et in omnibus non permansero in tua volontate.

SI hec omnia suprascripta capitola a me non fuerit conservata et adimpleta, componiturus esse promitto ego Lopulo presbitero tibi domno venerabili Peredeo Episcopo pene nomine auri solid. tricentis, et presens pagina in sua maneat firmitate.

ET pro confirmationem Luinipert scrivere rogavi.

ACTUM LUCA

† Ego Lopulo presbitero in anc promissione a me facta manus mea subs.

+ Ego Maurici presb. rogatus ec. me teste subs.

Signum † ms. Gunemundi clerico filio qd. Deusdedi presbiteri testis

Signum † ms. Cezuli presbitero basilice S. Apollinaris testis

Signum + ms. Teufridi testis

Signum † ms. Ursi presbitero Eccles. S. Martini de Trecase testis

† Ego Luinipert post traditam subscribsi complevi et dedi

## NUMERO DCCLI.

Due Monaci di San Vincenzo vendono ad Alano, Abate di Farfa, un oliveto in Valeriano di Sabina.

Anno 761. Gennaio.

(Dal Num. 50. del Registro di Farfa: Carta, che a me sembra inedita).

In nomine Domini dei Salvatoris nostri Iesu Christi.
Temporibus viri gloriosi Gisulphi summi ducis gentis
Langobardorum (1), anno ducatus ejus in Dei nomine II.
Ideo constat nos Allonem et Albuhinum humiles Mo-

IDEO constat nos Allonem et Albuhinum humiles Monachi Monasterii Sancti Vincentii, una cum concessione domini Hermeperti abbatis et per consensum confratrum nostrorum vendidisse et tradidisse vobis, domine Halane abbas, vel cunctae congregationi confratrum vestrorum Monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur Acutianus, terram cum oliveto suo sitam in territorio Sabinensi in loco qui appellatur Valerianus: idest quartam

<sup>(1)</sup> Di sommo rilievo è questa Carta Farfense, perchè non vi si leggono gli anni de' Re Desiderio ed Adelchi. Gisulfo, Duca di Spoleto, fu il primo a metter negli Atti pubblici del suo Ducato gli anni de' Re: ciò che destò contro lui l'ire del Conte Campello. Ma il Fatteschi ¹ prese a scusare il Duca Gisulfo, adducendo le politiche necessità de' tempi: dimenticò nondimeno d'allegare in difesa di lui, che qualche volta s'ometteano gli anni de' Re nelle regioni del Ducato di Spoleto, più lontane dalla Reggia di Pavia, com'era per l'appunto la Città de' Marsi nell'Abbruzzo, dove si celebrò la vendita presente. Questo Istromento per altro non isfuggì alle ricerche del Fatteschi ². Il Galletti ne fece menzione, recandone alquanti brani ³.

<sup>1</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 39. (A.1801).

<sup>2</sup> Id. Ibid., pag. 206.

<sup>3</sup> Galletti, Gabio, pag. 89. Nota (3) (A. 1757).

portionem nostram qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit: ac colonos Laduhin et Lauduhin. Insuper et XV tallias ex ipso oliveto, quas jam antea in divisionem nobis venit. Simul et homines nostros, idest Longulum et Aricis, quos liberos dimisimus, qui ibidem commanere videntur.

Qui pro defensione ipsorum ad ipsum sacrum suprascriptum Monasterium aspectum et defensionem habere debeant, salva libertate sua (1). Ipsum olivetum cultare et defensare debeant. Si autem quoquo tempore ipsi jam dicti homines ab hac luce abstracti fuerint absque haerede, ipsa res ad sacrosanctum Monasterium revertatur (2).

Unde accepimus a vobis pretium placitum et diffinitum et de presenti acceptum auri solidos centum. Ita sane ut ab hac die firma et stabilis permaneat presens venditio nostra; et nullus ex nostris haeredibus vel parentibus, neque heredum parentum nostrorum vos aliquando temptare aut requirere praesumat, sed omni tempore vobis vel vestris successoribus firma et stabilis permaneat venditio nostra.

Unde et pro perpetua sirmitate ipsius sacri Monasterii

 $V_{\circ}$ 

<sup>(1)</sup> Salva libertate sua. Ecco i liberti, ovvero i manomessi dalla servitù Germanica, cioè i Fulfreali de'Monasteri, continuare a vivere, secondo la Legge 226 di Rotari, sotto la protezione de'Monasteri stessi, considerati come persone legali. È questo un argomento vastissimo d'Osservazioni, le quali non si possono ridurre fra l'angustie d'una Nota: ma basta un tal cenno per comprendere di quanto e qual pregio sia la nostra Carta, sottoscritta in quel de' Marsi.

<sup>(2)</sup> Ad sacrosanctum Monasterium revertatur. Così per l'appunto comandava la ricordata Legge 226 di Rotari. Nuovo esempio, se fosse necessario, che i due Monasteri di San Vincenzo al Volturno e di Farfa viveano a Legge Longobarda, sebbene si popolati da nomini di sangue Romano.

per Anscausum notarium optulimus subscribendum et propriis manibus nostris supter signum sanctae crucis fecimus.

ACTUM in MARSIS (1), mense Januario, et indictione suprascripta XIV.

† Ego Allo, indignus monachus, manu propria subscripsi.

+ Ego Albuin, indignus monachus, manu propria sub-scripsi.

† Ego Autpertus, indignus monachus Sancti Vincentus manu propria subscripsi.

† Ego Genualdus episcopus (2) in hac carta venditionis rogatus ab Allone et Albuhin manu propria subscripsi.

Signum † manus Gaideris viri magnifici, gastaldii; testis.

Signum † manus Colonis, germani eorum; testis.

Signum + manus LADUHINI, germani eorum; testis.

Signum + manus Luduhin

Signum + manus Guilifusi, sculdascii; testis.

Ego Godemarius diaconus manu propria subscripsi.

( Manca la sottoscrizione del Notaro Anscauso ).

<sup>(1)</sup> In Marsis. A me parve, che il Registro Farsense dicesse: » Actum in Marsi ». Non potendo, mentre scrivo, accertarmi di ciò, seguo la lezione o la correzione del Galletti, del Fatteschi e di chi avea mandate le Note Croniche Farsensi al Muratori. Vedi su'Marsi la seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Ego Genualdus episcopus. Pare, che il Vescovo Genualdo sottoscrivesse in vece d'Alano, Abate di Farfa, il quale non si vede comparire nel presente Atto, nè deputare alcun Procuratore. Laonde Genualdo sottoscrive in qualità di Vescovo, e pregato da' due Monaci venditori: ciò che bastava per dare l'autorità più grande alla vendita fatta. L'Abate Alano dovè accettare le condizioni di tal vendita con separata Scrittura, la quale non s'inserì nel Gran Registro di Farfa.

Osservazione intorno al Ducato, in cui si comprendea La citta' de' Marsi nel 761.

Il Muratori, al quale non venne fatto se non d'ottenere, sebbene assai scorrette, le Note Cronologiche de'Documenti dall'anno 703 all'817, mandategli da Farfa, ebbe nondimeno le vere dell'Atto presente. Non di rado quel grande uomo deplorava le sue condizioni di non aver potuto vedere il Gran Registro Farfense. Nè potè il Di Meo procacciarsene altre Notizie se non le sole pubblicate dal Muratori. Non solamente dunque il Di Meo 1 fermò coll'aiuto della Carta presente la Cronología di Gisulfo, Duca di Spoleto, ma ottimamente illustrò 2 i brevi detti del Muratori 3 su' Marsi, affermando, che ne' primi anni del Re Desiderio vi fu gran novità ne' confini de' Ducati di Benevento e di Spoleto, perchè Marsia, che finora era stata, e la vedremo anche in poi, nel Ducato di Benevento, qui si vede, ch' era stata aggiunta a Spoleto.

Permettasi a me ora di sollevar l'animo stanco dell'andarsi aggirando fra la barbarie Longobarda, col far menzione d'un uomo, che favorì altra volta i miei studj, e che poscia nel Reame di Napoli salì alla sommità degli onori. Nacque la madre da'Riviera, che traevano l'origine da'Conti de' Marsi, cotanto famosi fra' Longobardi. Fu suo figliuolo il Marchese Giovanni d'Andrea, delle cui virtù desidero lasciare a' miei concittadini una memoria in un libro, che pochi leggeranno, è vero, ma che pur contiene i Documenti della Storia; e di questi avrà sempre bisogno chi prenderà in ogni tempo a scriverla; soprattutto degl'inediti, sì come il presente, ricordatore del paese de' Marsi, ove indi surse la progenie de' Riviera.

Nè io parlerò delle doti dell'ingegno, che ornarono il Marchese Giovanni d'Andrea; della sua perizia nel Dritto Civile; del suo amore per la Letteratura Classica, nella quale riuscì valoroso, e nello studio di Dante Alighieri: poscia con alto animo voltò in Italiano i Libri di Tacito negli ozi, che a lui lasciò il generoso proponimento d'abbandonar gli onori e gli of-

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 35.

<sup>2</sup> Idem , Ibid. III. 40.

<sup>3</sup> Muratori, Annali, Anno 760.

sicj, ond egli era fregiato pe' suoi proprj e pe'paterni meriti. Ciò avvenne quando le leggi sul divorzio si pubblicaron fra noi, le quali ripugnavano alla sua coscienza; ed egli sdegnò d'applicarle durante la sua Magistratura, e si ridusse, unico esempio forse in quella stagione, a vita privata, quantunque povero e carico di molta prole. Un altro nè meno raro esempio erasi dato da lui, che una volta credette d'aver errato nel sentenziar contro una donna, e volle pagar del suo e pagò, e pose le cure, acciocchè il fatto s'ignorasse da tutti: ma Iddio non volle, che rimanesse nascosto.

Tal era Giovanni d'Andrea, e tale su prescelto a reggere il Ministero detto delle *Finanze*, ch'e' tenne per molti anni, e morendo lasciò senza soprusi ricco il pubblico Erario, e più, che dianzi non era, povera nobilmente la sua famiglia.

#### NUMERO DCCLII.

Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, affinchè questi scrivesse al Re Desiderio d'aiutare i Romani, contro i quali si minacciava la guerra de Greci.

Anno 761. Gennaro o Febbraro.

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio et spiritali nostro Com-

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Domin. Pontificiae, I. 175. (A. 1760).

È la Lettera XXXIV. del Codice Carolino, e la XXV. Cronologica del Cenni.

Il P. Le Cointe ed il Pagi posero questa Lettera, e però l'insulto e la minaccia de'Greci, nel 758. Ad essi pare, che avesse aderito il Di Meo <sup>1</sup>, in mezzo ad un gran giro di frasi e di numeri. Ma con più senno aveva il Muratori <sup>2</sup> attribuita la Lettera presente al 761, e gli fe' plauso il Cenni; ma tosto, nè so perchè, il Cenni assegnò l'anno 762 a quel moto dei

<sup>1</sup> Di Meo, Annali III. 28. sotto l'anno 758.

<sup>2</sup> Muratori, Annali, Anno 761.

PATRI PIPPINO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMANORUM, PAULUS PAPA.

PRAECELSAE et a Deo servatae Christianitati vestrae his nostris Apostolicis innotescimus apicibus, quod iam, absolutis vestris Missis, qui nuper ad nos conjuxerunt (conjunxerunt), Wulchario videlicet sanctissimo fratre, et Coepiscopo nostro, seu (et) Felice religioso, et Ratberto viro illustri, conjunxit ad nos nuntium missum a fidelibus Sanctae Dei Ecclesiae, spiritalis matris vestrae, qui vera nobis semper adsolent indicare, significans nobis, quod nefandissimi Graeci, inimici Sanctae Ecclesiae Dei, et orthodoxae fidei expugnatores, Deo sibi contrario, super nos, et Ravennantium partes inruere cupiunt, atque motionem facere.

UNDE quia alibi, post Deum, et B. Petrum, nostra spes non est, nisi apud vestram nobilissimam Excellentiam, ideo obnixis deprecationibus petimus te, excellentissime fili, et spiritalis Compater, ut jubeas propter Deum, et reverentiam B. Petri, salutis istius provinciae a vobis redemptae procurare, et confestim vestrum dignemini dirigere Desiderio Langobardorum Regi missum, ut si ne-

Greci di Bizanzio. Io qui non m'allontano dal Muratori; e già, sto per dire, mi par lunga la tregua tra Paolo I.º e Desiderio dopo ciò che il Pontefice scrisse (Vedi prec. Num. 740) intorno a' loro accordi nel mese di Gennaio o Febbraio 760: dopo la circoscrizione amichevole del territorio di Todi (Vedi prec. Num 741). Que' brevi accordi furon cagione (Vedi prec. Num. 747) della quiete, in mezzo alla quale potè Desiderio volgere i suoi pensieri al Monistero di San Salvatore, ove si rinchiuse la sua diletta figliuola.

Del rimanente, la tregua si trascinò, sempre mal fida, per alcuni anni: e nell'autunno del 762 il Re Desiderio venne in Roma, come si vedrà. Si noti frattanto qual fosse nel 761 la Sovranità pretesa de'Bizantini sopra Roma!

cessitas fuerit, significatum, auxilium nobis, pro incursione corundem inimicorum, impertire debeat, praecipiens Beneventanis atque Spoletinis, seu Tuscanis (1), nobis e vicino consistentibus, ut ipsi iis nostro occurrant solatio; Deprecantes et hoc a Deo institutam Excellentiam vestram, ut ad nos, hoc adveniente Martio mense, vestrum dirigere jubeatis Missum, qui hic Romae nobis condemorari debeat, et ipse, si necessitas exigeret, apud Desiderium imminere debeat Regem, pro eodem nobis transmittendo solatio: quia, ut plenissime satisfacta est vestra Excellentia, non ob aliud ipsi nefandissimi nos persequuntur Graeci, nisi propter sanctam, et orthodoxam fidem, et venerandorum patrum piam traditionem, quam cupiunt destruere, atque conculcare.

Pro quo jubeat solicite vestra benigna disponere Excellentia, ut eorundem inimicorum ad nihilum redigatur vesania, et perfectius haec provincia, vestro certamine redempta, et a vobis B. Petro pro remedio animae vestrae concessa, ab aemulorum insidiis vestra consueta permaneat protectione, vobisque copiosa in caelis adscribatur merces, et nominis vestri laus, et universae gentis exaltatio, sicut etiam factum est, et nunc multo amplius,

<sup>(1)</sup> Beneventanis atque Spoletinis atque Tuscanis. Le raccomandazioni particolari, che Pipino era pregato da Paolo 1.º di fare a costoro per la guerra contro i Greci, è testimonianza evidente del poco affetto da essi nudrito verso il Re Longobardo: e come intendevano di giovarsi della protezione di Pipino per cercare di sollevarsi contro Desiderio. Le quali cose da me saranno dichiarate nella Storia: ma fin da ora si scorge che il Re de' Longobardi avea non ingiuste cagioni di dolersi del Re Pipino, il quale riscaldava gli orgogli de'Duchi di Spoleto e di Benevento. In quello stesso anno per altro, il Re Desiderio mandava i suoi Messi Regj ad esser presenti ne' gindizi del Ducato di Spoleto. Vedi seg. Num. 756.

in universo orbe terrarum divulgetur, atque intercedente B. Petro, victoriae triumphum caelo (e coelo) vobis Dominus super omnes tribuat gentes, dum vestro auxilio confusis expugnatoribus Sanctae orthodoxae fidei, pax et laetitia, et observatio Christianorum fidei in omnibus praedicata fuerit Ecclesiis, meritoque ex hoc caelestia vobis a Deo conferantur gaudia.

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custo-diat.

## NUMERO DCCLIII.

Poscritta d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, perchè questi ottenga dal Re Desiderio di star pronto a respingere gli assalti de' Greci.

Anno 761. Gennaro o Febbraro.

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

# EMBOLUM (2).

EXEMPLAR denique Epistolae secreto directae a quibus-dam fidelibus Veneticis sanctissimo fratri nostro Sergio Archiepiscopo simul, et ex litteris, quas idem sanctissimus vir nobis direxit, infra haec nostra scripta vobis misimus, et peto, et tanquam praesentialiter deprecor, atque per omnipotentem Deum juro (conjuro) excellentis-

<sup>(1)</sup> Cenni, loc. cit. I. 178.

<sup>•</sup> È la *Poscritta* della Lettera XXXVIII. del Codice Carolino; cioè della XXVI. Cronologica del Cenni.

<sup>(2)</sup> Embolum. Questa Poscritta su soggiunta da Paolo I.º in una Lettera, ch'egli dovè scrivere immediatamente dopo quella riferita nel prec. Num. 752. Nè lasciò di nuovamente implorar da Pipino gli aiuti già implorati del Re Desiderio; si grave timore gli metteano i Greci nell'animo.

simam Christianitatem vestram, ut nimis velociter dirigere jubeatis vestram praeceptionem Desiderio Regi Langobardorum, ut si necesse exegerit, auxilium praestare debeat, tam Ravennae, quamque Pentapoleos maritimis civitatibus ad dimicandum contra inimicorum impugnationem.

## NUMERO DCCLIV.

Bianco ed Ursicino, suo figliuolo, lasciano alla Chiesa di San Benedetto di Campolo tutt' i loro beni, per rimedio dell'anima.

## Anno 761. Febbaio.

(Dal Barsocchini (1)).

In nomine domini Dei nostri J. Christi.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 prese questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († C. 38).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 44.

ET super espundimus, et prometimus nus qui supra BLANCO et URSICINU, qualive tempore nus vel eredis da ipsa S. Ecclesia suptragi volueremus suprascripta res, et da qualive omine defensare non potueremus, componamus ad ipsa Ecclesia dupla res; aut per nus aut per nostro eredes in ullo homine devoluta fueret suprascripta res, et ipsi homini vel sacerdotis qui in ipsa Ecclesia avere ipsa res, et reprenda et defenda ad ipsa S. Ecclesia.

Et pro cunfermatione....mei Gumpert amicus noster scribere rogavimus.

Actum in vico Campulo regnum et indict. suprascripta feliciter

Signum + ms. Blanco ad qui ane cartula oferte fieri rogavit

Signum + ms. Orsicinu fili ejus qui similiter rogavit

Signum + ms. LUPICINU qd. BAUCI testis

Signum † ms. Lucifridi adque filiu Gudualde de Villa testis

Signum + ms. FILARI adque filiu Aufridi testis

Signum † ms. Aurulu clerici testis

Signum † ms..... presbiter atque filiu DUTALI testis

† Ego Gunperte post tradite deplevi et dedi

### NUMERO DCCLV.

Pervenuta d'alcuni beni tra Peredeo, Vescovo di Lucca, ed Alamundo, Abate di San Pietro a Camaiore.

Anno 761. Febbraio 5.

( Dal Bertini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno Nostro Desiderio; et Adelchis. Regibus. anno regni eorum. quarto et secundo. nonas mensis. Februarj. Per indictione quartadecima.

Manifestum est mihi Alamund Abbas Monasterii Ecclesie Sancti Petri in Campo Majure quia stetet inter me; et te Venerabili. Peredeo in Dei nomine. Episcopo. ut cambium inter nos de casas massaricias facere deverimus, et nunc presenti per hanc paginam tibi dare. videor. in cambio. casa. predicte. ecclesie. nostre. qui. ividem, ex dono. obvinet. da Maura. amita (avita Bar.)) vestra. In loco. PAPPIANOLA. prope. Sancto Petro. ubi residet. Magnulus. Massarius. noster. Cum mobile, vel immobile, et cum omnia pertenente ad ipsa casa in integrum. et recepi due (da te (Bar.)) per alia pagina in camvio pro suprascriptam rem. casa vestra in loco Agello quem habuistis ex jura parentorum vestrorum. ubi residet quidam RUTICACIS ( Ratcaus (Bar.) ). Massarius. vester. cum omnia mobile vel immobile, pertenente, nunc presenti, ad ipsa, casa, in integro. excepto. homenis. de predictas casas. quod menime

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse quest' Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca († M. 65): corretto dal Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 35. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini , loc. cit. pag. 44.

cambiavimus inter nos. Nam de prenominata rem. ut. supra legitur. stabile permanet (permaneat (Bar.)).

Unde et repromitto tibi. ut si aliquando ego. vel successoribus meis. tibi vel ad tuis heredis, suprascripta rem, quam tibi. in cambio. dedi. subtragere. aut intentionare presumpserimus. pro quolibet ingenio. aut per quolibet hominem, vel da omnes homines, vobis, ea defendere non potuerimus, promitto me cum successoribus meis esse compositurus, tibi, vel ad tuis heredis, suprascripta rem. in duplo meliorata, qualem tunc fuerit, in eodem loco.

Et duas paginas prope uno tenore. Osprandum Diaconum rescrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

† Ego Alamundu Abbas in hanc pagina concambiationis a me facta sicut supra legitur manu mea suscripsi, et confirmavi.

Signum † manus Alli. V. D. filio quondam Alatei testis.

Signum † manus Rachinald. filio quondam Rachipert testis.

Signum + manus Uffi filio Liutperti testis.

Signum † manus Fusuli clerici filio quondam Gudiscale testis.

Signum + manus Gunpert. filio quondam Marichi testis.

Ego Osprandus Diaconus. pos tradita complevi, et dedi.

#### NUMERO DCCLVI.

Gisolfo, Duca di Spoleto, dà sentenza contro l'esercitale Alfrido in favor del Monastero Farfense, in presenza di Guaperto, Messo del Re Desiderio.

## Anno 761. Febbraio.

(Dal Fatteschi (1)).

In Dei omnipotentis Nomine.

Dum nos Gisolphus gloriosus dux conjunxissemus in Civit. Reat. et residentes una cum Gunperto misso domir regis (2) atque reliquis nostris judicibus (3). hoc est V. V. Teutone Episcopo Alfrido gastaldio de Reate Heleutherio de Noceria gastaldio Aldone Sculdore Martiniano vel Hisimundo Sculdore vel Chiteroso et plurimis astantibus proprias singulorum hominum decidendas intentiones.

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 267. dal Num. 53. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Gunperto misso domni regis. Ecco in qual modo, per mezzo de'suoi Messi Regj, Desiderio Re cercava fiaccar gli orgogli del Duca di Spoleto, che faceasi dal Papa raccomandare al Re Pipino. Vedi prec. Num. 752.

<sup>(3)</sup> Atque reliquis nostris Iudicibus. Prego il Professor Merkel di volermi dire che Giudici sono costoro, se Romani o Longobardi? Tutti gli uomini liberi presero parte al giudizio come qui si dice immediatamente: » plurimis adstantibus sin- » gulorum hominum decidendas intentiones »: ma i due Gastaldi di Rieti e di Nocera, non che i due Sculdori e Citeroso che altra parte sostennero in tal giudizio, se non quella di Scabini, quantunque senza prenderne il nome? Si veggano le Carte Cremonesi del 624 e 707 ne' prec. Num. 295, 379: e si vegga soprattutto ciò che nel prec. Num. 446 dissi dello Scabinato, nel favellar della Carta di Specioso.

VENERUNT in presentiam nostram Alfridus exercitalis noster habitator territorij Sabinen. nec non et Johannes Monachus Monasterij S. dei genitricis Mariae siti in Acutiano et causam inter se dicebant.

In primis ipse Alfridus dixit. quia avius meus cum alijs parentibus meis edificavit aecclesiam in honorem beati Anthimi in Casale qui dicitur Acutianus. dum in publica remansisset potestate et ex illo tempore tam parentes nostri quam et nos predictam illibate possedimus aecclesiam. Cui ad vicem Monachus respondebat Johannes.

Verum est quia predictam tui parentes fundaverunt aecclesiam publicis dum subjaceret ditionibus. Sed postea parentes tui ipsum inter se dividentes Casalem non Avij vel patris tui vel tuam portionem devenit sed in portione Calispuli et reliquorum parentum ejus remansit quorum portio ob amorem Dei Genitricis domnus recordandae memoriae Lupo dux tam ipsum Calispulum quam et parentes ejus cum ipsa aecclesia vel portione eorum de ipso Casale vel quecunque proprium habuerunt pro incolumitate domnor. nostrorum vel pro suo remedio in jam fato concessit possidendum.

QUORUM nos qui supta GISOLPHUS gloriosus dux una cum Gamperto seu cum prefatis nostris judicibus audientes altercationes rectum nobis esse paruit. ut qualiter Calispulus cum suis parentibus vel portione ad ipsum concessus est Monasterium vel ipsa Sancti Anthimi aecclesia habere debeat vel defendere Monasterium Sanctae Mariae. et nullam in ipsa AEcclesia neque in dote sed nec in qualicunque causa excepta oratione partem propriam Alfridus nec ejus heredes habere permittimus.

Er qualiter a decessore nostro Lupone duce in jam dicto Monast. concessum est sine ulla diminutione concedimus possidendum. Alfridus vero tantum suam pos-

sideat portionem de Casale qualiter a quodam FAROALDO duce per preceptum ei concessum est.

ET finita est inter eos causatio.

ACT. in Civ. REAT. Quam vero notitiam judicatus ego DAGARIUS Notar. ex jussione suprascripte potestatis scripsi mense Febr. per Indict. XIV. Feliciter (1).

† Ego GISOLPHUS in dei nom. dux gloriosus Lango-Bardor. in hoc judicatu manu mea propria subscripsi.

#### NUMERO DCCLVII.

Audo od Eudo, pel furto da lui commesso d'un cavallo, cede ad Alano, Abate di Farfa; il fondo Malliano in Sabina.

## Anno 761. Marzo.

(Dal Galletti (1)).

In nomine Dei nostri Jesu Christi.

TEMPORIBUS domni GISULPHI gloriosi et summi ducis gentis Langobardorum anno ducatus ejus in Dei nomine II. mense Martii indictione XIV. seu et magnifico viro Alifrido gastaldio civitatis Reatine.

PROFITEOR me ego Audo quod ante hos annos temporibus Probati gastaldii suadente hoste antiquo humani generis inimico Diabolo de casa s. Marie unum cavallum furatum fuisse unde in juditium veniens dedi guadiam et posui fideijussores (2) idest Hisemundum et Theodemundum

<sup>(1)</sup> Mancano, è vero, in questa Carta gli anni del Re Desiderio, ma neppur vi sono gli anni del Duca Gisulfo.

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 88. dal Num. 51. del Gran Registro di Farfa. Roma, in 4.º (A. 1758).

<sup>(2)</sup> Dedi guadiam et posui fidejussores. Dica ora il Signor di Savigny, se i Monaci di Farfa, luogo si vicino a Roma, e Monastero abitato la più gran parte da uomini di sangue

germanos pro ipso cavallo et in auro solidos centum (1).

ET pro eo quod minime haberem unde ipsam compositionem persolverem supradicti fidejussores casam meam domum cultilem cum oratorio s. Eugenie in loco qui dicitur Mallianus tradiderunt presentibus aliis testibus monasterio s. Marie.

ET dum ego postmodum violenter contra legem in ipsam casam introissem et exinde in juditium ante GI-sulphum gloriosum ducem cum Varoso monacho exissem dedi guadiam de solidis viginti et ipsam guadiam postea minime recepi.

Unde modo tam pro suprascripta compositione quam pro remedio anime mee prompta et spontanea voluntate tradidi ipsam casam domum cultilem cum ipso oratorio et casas massaricias duas in jam dicto casale Malliano que reguntur per Saburronem Lupolum et Corvulum massaricios in monasterio s. Dei genitricis Marie presidente viro venerabile Halano abbate casas cum oratorio terris vineis pratis pascuis silvis cultis vel incultis mobilibus et immobilibus omnia et in omnibus qualiter a me possessa sunt exceptis tribus unciis ex ipso casale quas in mea reservavi potestate nam alia omnia et in omnibus sicut supra legitur tradidi in suprascripto monasterio ut ab hac die quicquid pars monasterii exinde facere volucrit in omnibus liberam habeat potestatem.

Romano, potessero veder giudicate le loro cause con altro rito, che col rito e con la Legge de' Longobardi?

<sup>(1)</sup> Solidos centum. Cento soldi per un cavallo! Di ciò fa le maraviglie il Galletti, ma confessa, che dovea pagarsi la pena del furto commesso. Questa, io soggiungo, consisteva nell'octogild; cioè in un prezzo nove volte maggiore del valor della cosa rubata, secondo la Legge 258 di Rotari. Il cavallo rubato valea dunque un dieci soldi.

Et quod sieri minime credo si ego ipse aut aliquis de heredibus vel proheredibus meis aut ulla apposita vel extranea persona contra hanc cartam ire quandoque conatus fuerit et a nobis vel ab heredibus meis minime fuerit desensata componamus ipsas res unde agitur in duplum et melioratam et hec carta in sua maneat firmitate.

QUAM vero cartam scripsi ego RAGANFREDUS rogatus ab

ACTUM in ipso loco MALLIANO ad oratorium s. Eugenie die et indictione suprascripta. Feliciter.

Signum † manu Audonis qui hanc cartam fieri rogavit.
Signum † manu Corvelli germani ejus consentientis
exercitalis testis.

Signum † manu Mauronis fratris ejus consentientis exercitalis testis.

Signum + manu Pitonis exercitalis testis.

Signum + manu Mannonis exercitalis testis.

Signum + manu Floriseni testis.

† Ego RAGANFREDUS rogatus ab Audone hanc cartam scripsi post traditam complevi et dedi (1).

<sup>(1)</sup> D'un altro giudizio sostenuto dal Monastero di Farsa pel fatto d'Audone intorno al Casale Malliano, Vedi seguente Num. 763.

# NUMERO DCCLVIII.

Sundebado, chiamato anche Aliperto, dona al Monastero di Farfa le sue sostanze in Grottola di Sabina.

Anno 761. Marzo 25. (1).

(Dal Num. 54. del Registro Farfense: Carta, che mi sembra inedita).

In nomine Domini nostri IHESU CHRISTI.

Temporibus domini Gisulphi gloriosi et summi Ducis in CHRISTI nomine anno VI (2), VIII. Kal. aprilis per indictionem XIV, et viro magnifico Alfredo gastaldio.

Ego Sundebadus, qui et Alipertus, filius cujusdam BARBULI exercitalis, habitatoris civitatis REATINAE, in CHRIsti nomine pp. dico...

Quisquis venerabilibus vel sanctis locis de suis aliquid contulerit rebus, juxta auctoris vocem, in hoc saeculo centuplum recipiet; insuper et vitam possidebit aeternam. Quapropter ego qui supra Alipert pro luminare et remedio animae meae dono, cedo et confero a praesenti die obitus mei Monasterio Sanctae Dei genitricis MARIAE in Acutiano, ubi venerabilis vir Halanus abbas esse videtur omnes res meas quas habere videor in CRIPTULAM, quae mihi ex successione parentum meorum, vel in divisionem fratrum meorum advenit: idest casas, vineas,

8

<sup>(1)</sup> Su questa data Vedi la Nota seguente.

<sup>(2)</sup> Anno VI. Gregorio Catinese, il propizio Compilatore del Gran Registro di Farfa, errò in un sì vasto e più che arduo lavoro quando e' volle segnar l' anno Sesto di Gisulfo, Duca di Spoleto. Il qual Gisulfo non giunse a sedere per un sessennio: e già nel 763 s' udrà negl' Istromenti Farfensi, copiati da esso Gregorio, ricordare il nuovo Duca Teodicio.

L'Indizione decimaquarta, qui posta, dinota l'anno 761. V.

prata, silvas, terras, rivos, paludes, cultum et incultum, mobile et immobile: omnia et in omnibus quanta ad meam portionem pertinent, ut superius dixi, in jure ac potestate Sanctae Mariae, ut dixi, a presenti die offero possidenda: omni mea vel heredum moorum repetitione cessante in posterum.

ACTUM in loco qui dicitur Veneria: dixit et vidit suprascripta feliciter.

Signum † manus Aliperti qui hanc cartulam donationis fieri rogavit.

Signum + manus Hilemundi, germani ipsius Aliperti, qui consensit: testis.

Signum † manus Eudonis, exercitalis, cognati ipsius A-LIPERTI; testis.

Signum † manus Goderis, exercitalis; testis.

Ego RAGINFRIDUS, indignus monachus, scriptor hujus cartulae donationis, quam post traditam complevi et dedi...

## NUMERO DCCLIX.

Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra.

### Anno 761. Marzo 25.

(Dal Muratori (1)).

# REGNANTE Domno DESIDERIO et ADELGISO, Viros Excel-

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 667. (A. 1738), dall'Archivio di S. Giulia. (Oggi è nel Cod. Diplomatico Quiriniano, Tom. 1.°, Pergam. Num. III).

Ma egli pose tal Carta sotto il 760, secondo la sua Cronología, che anticipa d'un anno l'innalzamento del Re Desiderio: Cronología, la quale si dimostra erronea per moltissimi Documen-

lentissimis Regibus, Anno Regni eorum Quinto, et Se-cundo, sub die octavo Kalendas Aprilis.

In Christi nomine promitto atque spondeo ego Godo-Lus Subdiaconus Sancte Ecclesie Brixiane vobis Anselperge Abbatisse Monasterii Domini Salvatoris intra predictam Civitatem Brixianam fundatum, de curriculo illo, per quam graditur aqua ad suprascriptum Monasterium vestrum, et estat in parte constitutus in terra, que proprietario juris mei pertinere videtur, usque ad pedes septuaginta sex per longum; et ipsa terra mihi advenit ex donatione per Launichild (1) ab Olret et Pharaone de Ofolago, ita ut de amodo in perpetuum sine mea, heredumque meorum interdictione permaneat semper (2).

Er si quo tempore inter se qualebit conturbatione, vel ruptura, aut lesio ipsius curriculi accesserit, liberam licentiam habeat pars Monasterii vestri omni in tempore fodere et aperire terram, que erga ipsum constat ad recooperandum in quo lésum, aut contorbatum fuerit.

Er si ego suprascriptus Godolus Subdiaconus, vel mei heredes in aliquo disturbationem ex ipso curriculo fece-

ti, pubblicati dopo la morte del Muratori. L'Odorici 1, com'era giusto, collocò sì fatta Carta nel 761.

<sup>(1)</sup> Per Launichild. Or chi non vede, che questo Suddiacono, pagando il Launechildo, vivea secondo la Legge Longobarda? E che però non avea ragione il Muratori di credere, i Clerici del Regno Longobardo vivessero a Legge Romana? Sì: viveano a Legge Romana, cioè a Legge Canonica e Liturgica; ma questa non avea nulla di comune col Dritto civile territoriale.

<sup>(2)</sup> Permanet semper. Il Suddiacono Godolo vendette solamente l'acqua, che passava per la sua terra, non la terra stessa, come parve al Muratori.

<sup>1</sup> Odorici, Codice Dipl. Bresciano, pag. 37. (A. 1854).

rimus, aut quocumque tempore oportuerit ad recooperandum eum interdixerimus, in quo superius decernutum est, et contra hanc Cartulam promissionis ire quandoque temptaverimus per nos, aut subpositam aliam vel qua-Iemcumque personam Principi aut Judici (1) supplicandum per quemvis modo manifestum fuerit, componamus ad partem Monasterii tibi Anselpergae Abbatissae vel successoribus tuis auri solidos quinquaginta, et pro pene solutionem presens promissio suum obtineat roborem omni tempore; sic ita ut si aqua ex ipso curriculo foras terram rumperit, non sit negligentia jam dicti Monasterii vestri ad recooperandum eum, ne vobis grave inferat dampnum, quod impossibile videatur esse aut intollerabile prolongaverat ad dilatione.

Unde accepi ego Godolus Subdiaconus per hec promissionis a te Anselperga Abbatissa ex sacculo Monasterii vestri auri Solidos numero quatuor, ut firma et stabilis omni in tempore permaneat.

Quam vero paginam promissionis Tanoaldi scribendum rogavi, qui et ego ex dictato Laurentio Notario scripsi.

ACTUM BRIXIA feliciter.

+ Godolus Subdiaconus hanc paginam promissionis factam a me recognovi, scripsi, obtuli, roboravi.

Ego WALPERTUS rogatus a Godolo Subdiacono in hac pagina promissionis testis subscripsi.

+ DEUSDEDIT rogatus a Godolo Subdiacono in hac pagina promissionis testis subscripsi.

<sup>(1)</sup> Principi aut Judici. Ricorre più d'una volta nella Carta presente di Santa Giulia questa formola per dinotare la giurisdizione ordinaria de'Giudici Longobardi, ed anche l'appello contro le loro sentenze innanzi al Re. Il Signor di Savigny fa lunghi ragionamenti sovra tal formola, nel favellare della Lex Romana Utinensis, della quale si vegga il prec. Num. 748.

† Orro rogatus a Godolo Subdiacono in hac promissionis testis subscripsi.

† AUTERAM rogatus a Godolo Subdiacono in hac pagina, promissionis testis subscripsi.

† EPIPHANIUS rogatus a Godolo Subdiacono in hac pagina promissionis et obligationis testis subscripsi.

† Ego suprascriptus Laurentius huic promissionis Cartule rogatus a Godolo Subdiacono scribere dictavi, subscripsi, et post traditam complevi.

## NUMERO DCCLX.

Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia.

## Anno 761. Marzo 25.

(Dal Muratori (1)).

REGNANTE Domno Desiderio et Adelgis, viros Excellentissimos Reges, Anno Regni eorum Quinto et Secundo, sub die VIII. Kalendas Aprilis, Indicione XIV.

IN CHRISTI nomine, promittimus atque spondimus nos Valerianus, et Liodoaldus germani, filii quondam Leonis, habitatores intra muros Civitatis Brixianae, tibi Anselpergae dicatae Deo Abbatissae Monasterii Domini Salvatoris intra Civitatem Brixianam fundatum, de Curriculo illo, per quem graditur aqua ad Monasterium vestrum, et estat ex parte constitutum intra Casam vel Curtem habitationis nostrae, usque ad pedes quinquaginta sex juxta, ut deinceps et in perpetuum sine nostra, heredumque nostrorum

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 761. (A. 1740).

L'antico Apografo in Pergamena sta, scrive l'Odorici <sup>1</sup>, nel Codice Diplomatico Quiriniano in Brescia, Tom. I. Num. IV., pag. 27.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Diplom. Bresciano, pag. 38.

interdictione permaneat semper omni tempore, inter se qualebit conturbationem, vel rupturam, aut lesionem alia accesserit, liberam licentiam habeat pars Monasterii vestri omni tempore fodere et aperire terram, que erga ipsum estat, ad recooperandum, in quo conturbatum fuerit.

ET si quis ex nobis, qui supra Valerianus et Liodoaldus heredes in aliquo disturbationem fecerimus ex ipso
Curriculo, aut 'quali in tempore oportuerit ad recooperandum eum interdixerimus, in quo superius legitur, et
contra hanc Cartulam promissionis ire quandoque temptaverimus per nos aut qualencumque personam, Principi
aut Judici suplicandum, pro quo manifestum fuerit, componamus ad partem suprascripto Monasterio tibi Anselpergae Abbatissae, et successoribus tuis, auri Solidos
quinquaginta, et post pene solutionem presens pagina obtineat roborem: sic ita ut si aqua ex ipso Curriculo foras
ruperit, non sit negligentia jam dicti Monasterii vestri ad
recooperandum, ne vobis grave et impium inferat damnum,
quod possibile videatur esse aut intollerabile prolongaverat
dilationem.

Unde accepimus nos Valerianus et Liodoaldus promissionis Launichild, secundum Legem nostram (1), a te Anselperga Abbatissa ex sacculo, ut supra, Monasterii vestri, auri Solidos numero sex, et duo tremisse, ut stabilis permaneat.

QUAM vero paginam promissionis Tonoaldi scribendum rogavimus, qui et ego ex dictato Laurentio Notario scripsi.

Actum Brixia feliciter.

<sup>(1)</sup> Launichild, secundum Legem nostram. Se Valeriano era un nomo di sangue Romano, com'egli è permesso di credere a cagione del suo nome, sarebbe stato nondimeno un nomo soggetto alla Legge territoriale de' Longobardi; cioè, un Longobardizzato.

Signum † manus Liodoaldi recognoscentis ad omnias suprascripta.

† VALERIANUS hanc paginam promissionis cautionis a nobis factam subscripsimus, relectae scribere obtuli, roboravi et subscripsi, auri Solidos sex et duo tremisse accepi.

† Leo rogatus a Valeriano et Liodoaldo germanis in hac pagina promissionis et obligationis testis subscripsi, et suprascriptas res Launichild dare vidi (1):

(1) Launichild dare vidi. È singolare, che i venditori avessero due volte nominato il Launichild, quasi da loro si fosse fatta una qualche donazione al Monastero di S. Giulia. No: essi vendettero la loro acqua, in minor quantità che non fece nel Num. prec. 759. il Suddiacono Godolo, e per un prezzo maggiore.

## NUMERO DCCLXI.

Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia.

## Anno 761. Aprile 17.

(Dal Muratori (1)).

REGNANTE Dono DESIDERIO et ADELGIS viros excellentissimos Reges, Regni eorum Quinto, et.... sub die XV. Kalendas Magias, Indicione Quartadecima.

In Christi nomine: promitto atque spondeo ego Mau-

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 759. L'antico Apografo in Pergamena si trova nel Codice Diplomatico Quiriniano di Brescia, Tom. I. Num. VI. pag. 35 <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Odorici, Codice Diplomatico Bresciano, pag. 39.

RENZIUS, qui Bovorculus (1) nuncupatur, filius quondam Aristeus, habitator intra muros Civitatis Brixianae prope Portam Mediolanensem, loco qui dicitur Parevaret, unde etiam cum promisso Massariae Socrus meae, tibi Ansel-PERGAE dicatae Deo Abbatissae Monasterii Domini Salvatoris intra predictam Urbem BRIXIANAM fundatum, de Curriculo illo, per quem graditur aqua ad suprascriptum Monasterium vestrum, et estat ex parte constituto intra casellam habitationis meae, videlicet terrolam, quae foris ipsa casa est, juri meo pertinentem usque ad pedes treginta sex insimul per longum, ita ut amodo et in perpetuum sine mea, heredumque meorum interdictione permaneat ibi semper: et si qua tempore inter se qualebit contorbatio vel ruptura terram, que erga ipsum curriculum accesserit, liberam licentiam habeat pars Monasterii vestri omni tempore fodere et aperire terram, que erga ipsum estat, ad recooperandum, in quo lesum aut contorbatum fuerit.

<sup>(1)</sup> Qui et Bovorculus. L'Odorici addita questo esempio come uno de' cognomi nell' ottavo secolo <sup>1</sup>. Non erano stati dianzi che semplici soprannomi.

<sup>1</sup> Id. Ibid.

soluci.....presens promissio suum optineat roborem; sic ita ut si aqua ex ipso curriculo for....per terram eruperit, non sit neglegentia jam dicti Monasterii ad recooperandum eum, ne vobis grave, et ips....inferat dampnum, quod impossibile videatur esse aut intollerabile prolongaverat dilationem.

Unde accepi ego Maurentius per hanc promissionis pagina ex Sacculo Monasterii, auri Solidos tres et tremisse, ut stabilis permaneat omni in tempore.

QUAM vero paginam promissionis Tanoaldi scribendum rogavi.

ACTUM BRIXIA feliciter.

Signum manus † MAURENTIUM recognoscentem ad omnia suprascripta.

Signum + manus Masarie Socre ejus consentientem.

† Pascalis rogatus a Maurentio qui et Bovorcolo, consentiente Masaria Socru ejus, in hac pagina promissionis testis subscripsi, et suprascriptos Solidos dare vidi.

† Luponius rogatus a Maurentio qui et Bovorcolo, consentiente etc. ut supra.

Leo rogatus a Maurentio qui et Bovorcolo, consentiente etc. ut supra.

† Ego suprascriptus Tanoaldus huic pagine promissionis scripsi, et subscripsi, quam post traditam complevi.

### NUMERO DCCLXII.

Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di San Giovanni e di Santa Eufemia di Brescia si dividono il corso d'alcune acque, col consenso del Vescovo Benedetto.

### Anno 761?

( Dall' Odorici (1) ).

Cartula sicuritatis et promissionis cauta Sabatio archipbro (2)] (archipresbitero) custode de basilica sci desiderii et deusdedit phro rectore basilicae sci Johannis evangelistae et petro clerico custode basilicae sce eufemiae una cum auctoritate Benedicti epi. sce Ecclae brixianae de curriculo qui ex parte in terra de suprascriptis basilicis constat esse hoc est de jure sci desiderii comprehendit

(1) Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, pag. 38. dal Cod. Quiririniano, Tom. I. Num. V: *Apografo* in Pergamena; già pubblicato dal Muratori, A. M. Ævi, II. 407. (A. 1739).

Questi l'attribuisce, dubitando, al 761, perchè allora sedeva il Vescovo Benedetto, qui nominato: ma l'Odorici afferma, essere incerto l'anno di tal Pontificato Bresciano; aver da' contratti registrati ne' due precedenti Num. 760 e 761 (spettanti al Monistero di Santa Giulia) voluto l'amanuense copiare, non si sa perchè, ancor questa divisione dell'acque, le quali non appartenevano punto a Santa Giulia: e ciò senz' apporvi la data, e contento di dar le nude notizie del contratto fra' Preti di diverse Chiese Bresciane.

(2) Sabatio Archipresbitero. Era l'Arciprete della Cattedrale; non essendovi, dice l'Odorici <sup>1</sup>, Arcipreti di altra sorta nell'ottavo secolo. Ma la Basilica di San Desiderio con altre Chiesette del Colle Cidneo erano sottoposte alla Cattedrale di Brescia, e però a Sabazio.

pedes manuales numero vigintiquinque, et de sci iohannis pedes quinquaginta, et de senedochio cauta quoddam Perennista pro qui permanet dicioni pontifici pedes numero treginta et de jure sce eufemiae denique longo pedes sexaginta pro quibus datum est in ipsa venerabilia loca in primis suprascripto pontifici pallio uno de blata melessa (pare che dica melella) similiter sabationi archipresbitero alio pallio de blata fusca (1) nec non etiam deusdedit pbro similiter et petro clerico simili modo.

### NUMERO DCCLXIII.

Placito di Gisulfo, Duca di Spoleto, in favore del Monastero di Farfa contro Campolo di Rieti pel Casale Malliano.

# Anno 761. Aprile.

( Dal Galletti (1) ).

In Dei omnipotentis nomine.

Dum ego Gisulphus gloriosus dux una cum judicibus nostris resedissemus in civitate nostra Reatina per singulorum hominum decidendas intentiones venerunt in nostra presentia Varosus et Adrualdus monachi monasterii s. Marie qui per concessum Halani abbatis sui causam monasterii peragebant habentes altercationes cum Campulo homine Reatino de casale qui nominatur Mallianus (2).

<sup>(1)</sup> Blatta fusca.... Blatta melella. Specie di drappi, dei quali dice il Muratori d'ignorare le qualità: e sol per farne menzione pubblicossi da lui la Carta presente.

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 90. dal Num. 52. del Registro Farfense.

<sup>(2)</sup> Mallianus. Di questa lite Vedi il prec. Num. 757.

Ar ubi ipse domnus suos deputavit judices (1) qui ambarum partium intelligerent altercationes hoc est Claudium et Aldonem scul. Dagarium notarium Gualam Hisemundum sculd. Adualdum sculd. et alios astantes.

Ar ubi asserebant predictus Varosus et Adrualdus monachi dicentes: Dum cecidisset nobis Eudo in culpam et pro furto quo nobis tulit cavallum deberet nobis componere solidos centum et pro ipsa compositione indefinita causa coram presentia testium tradidit nobis casalem suum qui nominatur Mallianus cum casa domoculta seu et ecclesia vel massaricia case omnia ad ipsum pertinentia casalem in integrum.

Unde testes habemus idest Hisemundum sculd. Teudemundum fratrem ejus Gundualdum actionarium Autonem qui sciunt qualiter ipse casalis nobis traditus et possessus est.

An hec respondebat ipse Campulus et dicebat ex ipso casale quem vos dicitis antequam vobis ipse casale concessus fuisset idem ipse Euro et mihi pro compositione cavalli quem rapuit de c. solidis guadiam datam habuit et fidejussorem positum qui et ipse fidejussor in loco pignoris tradidit mihi duas casas massaricias de suprascripto casale et pro jam dicta compositione quam mihi facere debuit ipsas casas apud me retineo.

Ar ubi nos qui supra judices dum talem eorum cognovissemus altercationem interrogavimus ipsos monachos quo tempore ipsum casalem traditum habuissent.

AT illi nobis dixerunt eo tempore quando Picco occisus est indictione XII. (2) sic ipse casalis nobis traditus est

<sup>(1)</sup> Suos deputavit Judices. Qui anche vi sono Giudici deputati dal Duca, cioè quattro Sculdasci, un Notaro, et alios astantes, alla Longobarda.

<sup>(2)</sup> Indictione XII. Cioè dal 1. Settembre 758 al 1. Settembre 759.

et ecce testimonia nostra ut supra qui sciunt sic fuisse sicut nos dicimus.

ITERUM interrogati a nobis judicibus ipsi testes idest Hisemundus sculd. Teudemundus frater ejus Gundualdus actionarius Hauto ita retulerunt in nostra presentia.

Quia nobis scientibus ipso tempore ipse casalis traditus est per quemdam Eudonem monasterio S. Dei gen. Marie.

ITERUM interrogavimus jam fatum CAMPULUM ut et ipse nobis diceret quo tempore ipsas casas pro compositione traditas habuisset et ipse nobis dixit quia Maii mense qui preteriit indictione XIII. tempore domni Gisulphi ducis sic mihi per fidejussores mei ipse case tradite sunt.

Dum omnia per ordinem inquisissemus cognovimus certe rei veritatem quod ipsum casalem vel casas antea M. traditas inde finita causa habuisset et jam nominati testes suum reddiderunt testimonium.

Decrevimus sicut rectum nobis paruit ut quinque actores a parte monasterii qualiter eligerent dicerent jurati (1) Campulo eo quod nos antea ipsum casalem per Eudonem indefinita causa traditum habuimus sicut et testes nostri testificati sunt et legibus noster esse debet et in eo ordine guadiam dare fecimus ipsos monachos Campulo de ipso sacramento unde et steterunt inter eos fidejussores Aduald sculd.

EADEM hora ipsas casas retradere fecimus ad partem M. et CAMPULUS qui postea ipsas casas acceperat esset sibi de hac causa tacitus et contentus.

<sup>(1)</sup> Quinque actores a parte Monasterii qualiter eligerent jurati. Ecco il giuramento di cinque Sagramentali d'un Monistero, si vicino a Roma, come giova sempre ripetere; d'un Monastero, cotanto pieno d'uomini usciti dal sangue Romano. Veggano sempre più i Signori Savigny e Merkel, se gli uomini di sangue Romano vivessero nel Regno Longobardo secondo la Legge Romana.

Er finita est causa ut amodo non repromoveatur sed amodo et semper in eadem deliberatione ambe partes debeant permanere.

Quam vero notitiam judicati ego Stephanus ex dicto Dagarini notarii scripsi anno ducatus domni Gisulphi gloriosi ducis in Dei nomine III. mense Aprilis indictione XIV.

ACTUM in REATE.

## NUMERO DCCLXIV.

Gisolfo, Duca di Spoleto, dona ad Alano, Abate di Farfa, la metà del gualdo o bosco di S. Angelo in Flumine.

# Anno 761. Aprile.

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. Dni N. J. X.

REGNANTE domno Desiderio et Adelchisio filio ejus pijss. regib. Anno regni eorum deo propitio V. et II.

SED temporib. GISULPHI gloriosi ducis anno ducatus ejus in dei nomine II. Monasterio dei genitricis Mariae sito in territorio Civitatis nostre REAT. loco qui dicitur Acutianus et V. V. Halano Abb. vel cunctae Congregationi Monasterij ejus.

Petijt nos religio vestra per Sisinium referendarium domni regis amicumque nostrum (2). Ut vobis vel vestro Monast. cedere deberemus medietatem de gualdo nostro qui

<sup>(1)</sup> Fatteschi, loc. cit. pag. 268. dal Num. 55. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Sisinium, referendarium domni regis amicumque nostrum. Ecco un Regio Referendario, che si facea sempre vivo nel Palazzo del Duca Gisulfo: ed il Duca lo piaggiava, chiamandolo suo amico, e donando un gualdo per l'anima del Re, nell'atto stesso che si facea raccomandare al Re Pipino, per togliersi, quanto più poteva, dall'obbedienza di Desiderio.

est positus in finibus Ciculanis et dicitur ipse gualdus ad S. Angelum in flumine.

Nos quidem ipsius Sisini audientes petitionem et expectantes divinam retributionem. vel pro mercede domnorum nostrorum regum ipsam medietatem de nominato gualdo cum ipsa aecclesia S. Angeli quae ibi est cum omnibus adjacentijs et pertinentijs suis in integrum qualiter ad publicum possessum est in ipso sancto loco concedimus possidendum.

SIMUL et concedimus vobis medietatem de Castaneto qui dicitur Sessiale quod est in reliqua medietate predicti gualdi quam nobis ad publicum reservavimus.

QUAMOBREM firmum permaneat donum nostrum. et a nullo gastaldio vel actore nostro exinde contradicatur.

Ex jussione suprascripte potestatis scripsi ego DAGA-

DATUM jussionis in Civit. nostra REAT. mense April. per Indiction. XIV. sub Alifrido gastaldio et Lupone Archiporcario nostro. Feliciter.

#### NUMERO DCCLXV.

Peredeo, Vescovo di Lucca, divide con suo nipote Sunderado molti servi dell'uno e dell'altro sesso, e ad altri ventotto dona la libertà.

# Anno 761. Maggio 15.

( Dal Bertini (1) ).

Exemplar ex autentico. Notitia brevis qualiter devisi

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa *Copia* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* O. 3), ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le solite correzioni, che qui si veggouo.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 94. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 45.

ego Sunderad inter me et domino Peredeo Episcopo homenis de ista parte Arnu.

In primis Asprandulo de Tramonte. Maurulo germano ipsius Aspranduli. Rodulo, Magnipertulu, Angari fili ipsius Roduli. Corpulo filio Barinchuli, majure. Mari-CINDULA muliere BARINCHULL CORPULA mulier ALALDI, GE-SPERGULA filia MARCIANULI, minore. Sisula mulier Magni-PERTOLI de filio RODULI, cum filio suo SISALDULO. MAR-CIANULO de CARICINI. AURIPERTULO filio ipsius MARCIANULI minore. MAURULO filio STEFANI mediano (1). CANDIDO caprario. MARTINULO filio MARRIONI de SALICANO, CANDIDA SOFOR ipsius Martinuli. Marinulo de Cincturia. Lartula mulier ipsius Marinuli, cum tres infantes suos, uno masculo, et due femine. Sunfulo de Cincturia. Due filie Furcule de Tramonte, quem habet de muliere, filio TEUDALDI. Alpergula de Lamari. Gunderadula, qui est in casa Ba-RONACI. cum due filie sue. TEUDULO de MONACCIATICO. CAU-SULO de SERBANO. CICHULA SOFOR TEUDULI, qui fuit mulier quondam Radipertuli. Uno filio, et una filia Ciantuli, nomine WSILINDA. RATPERTULO de TRAMONTE.

Item breve de homenis, quos antea inter nos divisimus. Romaldulo calicario. Gaudipertulo pistrinario. Liutpertulo vestorario. Mauripertulo caballario filio Randuli. Arcausulo filio Fridipertuli. Martinulo Clerico. Gudaldo quocho frater Gaudipertuli. Clausula soror Ghitioli. Auria nepote Widaldi. Lucipergula nepote Marcianuli. Tachipergula de Massa. Aldula filia Magnipergule. Teuspergula filia Sunfuli. Marciula filia ipsius Sunfuli. Au-

<sup>(1)</sup> Majure.... minore.... mediano. Ecco distint' i servi nelle tre categorie o ne' tre ordini di maggiori, minori e mezzani. Qui si parla della lor condizione in casa di Peredeo, non dell' età di costoro.

SULA SOTOT ALPULI. ALIPERGULA cornisiana (1). GEITRADA MUlier Cinctuli. Flurula filia Mugiuli. Teudipergula filia
Murfuli. Cosfridulo filio Causeramuli. Barulo porcario.
Aurulo filio Roppuli similiter porcario. Ratcausulo vaccario. Teuderisciula, quem debet nobis Ciemiccio in viganio. Prandulo filio Roppuli. Auripertula filia Cianciuli.
Gunderadulo filia Bonisomoli. Corpulo filio Alralai.

Item breve de homedis, quos livertavet barbane meus. Sichiprandulu. Waliprandulu. Duo filii, et una filia Radipertuli de Monacciatico. Mulier Pertuli de Vico, cum tres infantes suos. Warnipertulo nepote Teuduli de Lamari. Aurulu *russu*. Nepote Widaldi de Quosa. Bonipertulu filio Bonisomuli de Tramonte. Due consubrine Dulciari de Coloniola. Nepote Bonusuli de Roselle.

Item breve de homenis, quos liveros emiset barbane meus pro anima bone memorie Genitori meo Sundipert, germani sui. Alpergula soror Alpuli. Causeradula soror Aspranduli. Bonaldulo frater Gaudipertuli. Cellulo frater Causuli. Bonusula soror Sanduli. Liutpergula soror Magnuli de Valeriano, cum infantes suos. Causeradula soror Guidipertuli, cum tres infantes suos. Alo filio Radaldelli. Aunifridulo de Cincturia.

Isrı omnes suprascripti homenis, quos barbane meus

V.

<sup>(1)</sup> Cornisiana. L' Originale perduto di questa Carta non dicea, credo, Cortisiana, poichè qui non si dividono per la maggior parte se non i servi rustici, quantunque vi si parli ancora di alcuni urbani, come il calzolaio, il vestarario ed il cuoco. Se la mia congettura sussiste, Cornisiana votrà dire una di quelle donne, che prendeano cura dell'opificio, detto cornificio, e più comune in altri secoli che non nel nostro. Il Ducange ricorda, coll'autorità della Vita di S. Soro, una Porta tutta di corno, la quale non somigliava certamente alla Perta Cornea di Virgilio nell'Inferno.

Peredeus in Dei nomine Episcopus pro anima sua, et pro anima bone memorie Genitori meo Sundipert, liveros emiset, quod sunt insimul homenis viginti et octo, in hoc ordine eos commemoravi in hunc breve, ut in eo ordine permaneant, sicut de ipsi inter nos per cartule convenientia, et promissio facta est. Nam non dedi isti home (homenis) in divisione suprascripti barbani mei, sicut alii suprascripti homenis.

FACTA suprascripta n..titia (notitia) tempore Dominorum nostrorum Desiderii, et Adelchis Regibus, in anno regni eorum quinto, et secundo, idus mensis Magii, per Indictionem quartadecima. Et scripsi ego Osprandus Diaconus.

Ego Sunderad in hunc breve a me facto, sicut supra legitur, manu mea subscripsi.

Ego Peredeus exiguus Episcopus (1) in hunc breve subscripsi.

Signum + manus Walleradi filio Teudipert testis.

Signum + manus Causeramus subdiaconi testis.

Signum + manus Ermisindi clerici filio quondam Ghilduli testis.

Ego Osprandus Diaconus scriptor, post breve tradita in suprascriptorum presentia, complevi et dedi.

Ego jam dictus Osprandus Diaconus scriptor ex autentico brevium exemplavi fideliter, nec plus addedi, nec menime scribsi.

<sup>(1)</sup> Exiguus Episcopus. Di questa frase Vedi prec. Num. 686.

### NUMERO DCCLXVI.

Permuta fra terre di Ilderico, Azionario, ed Alano, Abate di Farfa.

Anno 761. Luglio.

(Dal Galletti (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Curisti. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio V. et II. sed et temporibus domni Gisulphi gloriosi ducis ducatus Spoletani mense Julii per indictionem XIIII.

Quotiens aliqua inter partes bono ordine conveniunt scripturae debent sibi testimonio roborari ne imposterum propter longinquitatem temporum vel annorum spatia oblivione ducta aliqua nascatur intentio.

ET ideo constat me Hildericum actionarium filium cujusdam bonae memoriae Audolphi sana mente et spontanea bonaque voluntate mea commutasse et commutavimus vobis Halano abbati vel cunctae congregationi M. S.
Dei genitricis Mariae terrae aratoriae petias tres, duas in
Campo ad Sanctum Petrum modiorum quatuor et tertiam
petiam in Rusia modiorum octo et vineae in Petiano petiam unam tabullarum quinque quae mihi ex dono domni
Gisulphi gloriosi ducis evenit.

ITA ut amodo in vestra vel monasterii aut successorum vestrorum permaneant potestate.

Unde pro ipsa commutatione recepi ego qui supra Hildericus a te jamdicto Halano abbate vel a cuncta congregatione M. S. Mariae in commutatione basilicam beatae Christi martyris Agathes foris muros civitatis Reatinae

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 77. dal Num. 56. del Gran Registro di Farfa. Roma, in 8.º (A. 1765).

una cum casela prope ipsa basilica cum curticella et horto vel aliquanta vinea quae ad ipsam pertinet basilicam.

ITA ergo ut amodo ambae partes in hac diffinitione vel commutatione persistere debeamus, et si qua pars de hac commutatione causare voluerit aut pars parti minime defendere potuerit poenam persolvat auri solidos ducentos et ipsa res meliorata in duplum restituatur.

Unde pro stabilitate ambarum partium duas cartulas pari tenore Gudiperto notario scribendas commisimus et testes a nobis rogatos optulimus qui supter signum sanctae crucis fecerunt.

Actum in Reate sub viro magnifico Alifrido gastal-dio mense et indictione suprascripta feliciter

† Ego Hildericus in hac carta commutationis a me facta manu mea propria subscripsi.

Signum + manu Magnonis sculdhoris testis.

Signum † manu Goderisini actionarii testis.

- † Ego Adeodatus vestararius manu mea propria subscripsi.
  - + Ego Alachisius propria manu mea subscripsi.
- † Ego Palombus rogatus a te Hilderice manu mea propria subscripsi.
  - † Ego Lupo manu mea subscripsi.
- † Ego Acipertus filius Theutperti comitis rogatus ab Hilderico in hac cartula concambiationis manu mea propria testem me subscripsi.

#### NUMERO DCCLXVII.

Notizia d'un Concilio Romano, dove intervennero alcuni Vescovi del Regno Longobardo.

Anno 761. Luglio?
(Dal Cardinal Baronio (1)).

Nel Concilio del 761 si fece un lungo Constituto a pro del Monastero de'Santi Stefano Martire e Silvestro Confessore, la data del qual Costituto ricorda gli anni del Greco Imperatore Costantino Copronimo. Si fatta data sembrò piena d'errori al Papebrochio, al Pagi ed al Di Meo: ma solo il Pagi si contentò di correggerla; gli altri due dettero per falso il Costituto intero. A me qui non importa entrare in tal disputa, trattandosi d'un fatto circoscritto nella Città di Roma, ed estraneo al Regno Longobardo. Solo dirò, che in quel Concilio (se vero, sì come io credo col Pagi e col Baronio) intervennero alcuni Vescovi Longobardi; Bonifazio di Tiferno, Epifanio di Perugia, Leone di Salerno, Giordano di Siena, Rodolfo non si sa se di Cagli o di Vercelli, Sutinio di Trani e Leonzio d'Amiterno.

<sup>(1)</sup> Afferma il Baronio <sup>1</sup>, che la memoria del presente Concilio a'suoi di si trovava in una Carta presso le Monache di San Silvestro in Roma, le quali succedettero a'Monaci. Fu questo un Monastero con una Chiesa, che Anastasio Bibliotecario narra essersi edificato da Paolo I.º nella paterna sua casa. E però la casa propria di Stefano II.º, suo fratello, dove si costruì quello di San Dionigi, fu diversa dalla paterna (Vedi prec. Num. 728).

<sup>1</sup> Baronii, Annal. ad An. 761. S. I. Tom. IX. (A. 1600)

#### NUMERO DCCLXVIII.

Deposito del Corpo del Martire Santo Stefano nella sua Chiesa, edificata da Paolo I.º in Roma.

Anno 761. Agosto 17.

( Dal Baronio (1)).

Mense Augusti die septima decima introduximus Corpus beati Stephani, et Leonis, Augustorum, et Pipini excellentissimi Regis Francorum et Defensoris Romani (2).

<sup>(1)</sup> Baronii, Annales, Anno 761. §. XIII. Tom. IX. (A.1600).

<sup>(2)</sup> Pipini.... Desensoris Romani. Basta il titolo di Difensore qui dato al Re Pipino, per comprendere che cosa intendevano i Romani di dire, chiamandolo il loro Patrizio: ciò che giova non poco alla Storia de'fatti Longobardi. Gli anni dunque del Disensore si metteano qualche volta nelle Carte di Roma, non perchè Pipino Re ne fosse il Sovrano; ma per additare storicamente il tempo, in cui occorreva un qualche fatto de' più notabili, onde si volea conservar la memoria. Valga ciò di documento per viver certi, che l'essersi ritenuti gli usi primieri di segnar le Bolle de' Papi ed altre Carte cogli anni degl'Imperatori Bizantini stava in luogo di Note Cronologiche, quando non si conosceva il modo più facile del metter gli anni di Gesù Cristo: e che sì fatte Note Cronologiche non additarono più dopo il 726 la Sovranità de' Greci Augusti sopra Roma ed il suo Ducato, allo stesso modo che non additavano quella del Difensore Pipino. E chi ardirebbe credere, che Costantino Copronimo fosse riconosciato per Sovrano di Roma, quando egli minacciava di spedir le sue navi pel conquisto di Ravenua, c per riavere il Ducato Romano? ( Vedi prec. Num. 752).

### NUMERO DCCLXIX.

Notizia d' una Bolla di Paolo I.º al Clero e Popolo di Nardò.

#### Anno 761. Settembre 4.

( Dal Tafuri presso il Muratori (1) ).

- (1) Il nostro concittadino Bernardino Tafuri fu quegli, che inviò al Muratori la Cronica di Nardò. Il Muratori stampolla nella sua Raccolta degli Scrittori d'Italia, e pubblicò nella sua Prefazione alcune parole scrittegli dal Tafuri. Eccole:
- » Paolo Primo....volendo dare opportuno provvedimento, » ..., ordinò al Popolo e Clero Neritino, che per l'avvenire
- » il nuovo Vescovo non eleggesse, ma l'Archimandrita di quei » Monaci ( Basiliani, fuggiti da Costantinopoli, per la per-
- » secuzione Iconoclastica) esercitasse, e così dell'entrate Ve-
- » scovili servir quelli se ne potessero pel quotidiano sostenta-
- » mento. Le Lettere d'una tale ordinazione furono spedite
- » Romae IV. Septembris, XV. Indictionis post Consulatum
- » Constantini Anno XXII. che viene appunto nell'Anno di
- » Cristo 761 ».

Non altro si legge intorno alla Bolla di Paolo I.º nel Tafuri, nè si trova notato dov' ella si conservasse, quando egli dava si fatte notizie al Muratori verso il 1733.

1 Muratori, Chronicon Neritinum, S. R. Ital. XXIV. 886. (A. 1738).

## NUMERO DCCLXX.

Anselperga, Badessa di San Salvatore (poi Santa Giulia) di Brescia, permuta molti beni con Natalia, moglie di Alechi, e con Pelagia, Badessa di San Giovanni di Lodi.

Anno 761. Settembre 10.

( Dal Muratori (1)).

REGNANTE Domno DESIDERIO Viro excellentissimo Rege,

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 499. (A.1742). pubblicò que-

Anno pietatis ejus in Dei nomine Quinto, et gloriosissimo tilio ejus Domno Adellous Rege Anno Tertio, decima die Mensis Septembris, Indictione Quintadecima.

Communatio bone fidei noscitur esse contractum, et vicem emptionis obtineat firmitatem, eodemque nexo obligat contrahentes.

Placuit itaque et bona voluntate convenit inter Ansel-PERGA sacrata Deo Abbatissa Monasterii Domini Salvatoris, qui fundatum est in Civitate Brixia, quam Domnus De-SIDERIUS excellentissimus Rex, et Ansam precellentissimam Reginam genitoris eius ad fundamentis edificaverunt, necnon et inter NATALIA clarissima conjuge Alenis V. M. Gastaldo Regis (1), ipso jugale suo consentiente, et Pelagia dicata Deo Abbatissa Monasterii Sancti Johannis, que sito est intra Civitatem Laudensi, quam Genitor eorum quondam GHISULF condedit, ut in Dei nomine debeat dare, sicuti et a presenti dedit habens ipsa Anselperga predictarum Natalie et Pelagie in causa commutationis: idest in primis Curte cum Casas intra Civitate cum ortoras sex cum omni edificia insimul valentes solidos quinientos, seu et alia Casa intra ipsa Civitate Laudensi cum Curtizola vel orto, atque usum putei extimatum est Solidos numero centum.

st'antica Copia dall'Archivio di Santa Giulia: Copia in Pergamena, che oggi sta nel Codice Diplomatico Quiriniano, Tom.I. Num. VI. pag. 33<sup>4</sup>.

<sup>(1)</sup> Natalia clarissima conjuge Alchis V. M. Gastaldo Regis. Ecco in qual modo la moglie d'un semplice Gastaldo del Re, anche in un contratto con una figliuola di quel medesimo Re, otteneva dal Regio Notaro Gausperto il titolo Senatoriale de' Romani di donna chiarissima, e come i Barbari si venivano tutto di Romanizzando.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Diplom. Bresciano, pag. 39.

ITEM Curtes duas, una in ASIELLIAS, et alia in GAMBATE habentes insimul ipsas Curtes, terras videlicet, pratas et silvas, juges numero triginta et novem; extimata sunt Solidos quatrinientos quiquaginta.

ITEM Casa in Vico Maconi habente terra videlicet et pradas, vel omnia ad eam pertinentem insimul numero undecim.

Er est Solidos numero centum quinquaginta: seu et vitis intra clausura prope Cflera Inge, una valente Solidos treginta.

ITEM Casa in Villa.....habente juge numero viginti et octo semis; estimatum est insimul Solidos trecentos. Necnon et Casella cum terra in loco Auriate, juges numero decem, cum vidis et silvas etc.

ITEM prato prope Civitate, qui est riba Ponte de Celera cum puteo vel Curte seu sala, insimul juges duas, et pertica una, et tavolas octo, extimatum solidos octuaginta etc.

Ita omnia super suprascriptas locas pertinent de Territorio Laudensi; seu et domum coltilem in alio Paterno de suprascriptis Territorio Laudensi etc.

ITEM et de Curte in Valle Telina dedit predicta Anselperga ipsarum Natalie et Pelagie extimatum Solidos quinientos quinquaginta, idest et aldionis quattuor cum omnibus res eorum, extimatum est Solidos trecentos quatraginta, idest nomen eorum Deusdedit, Lopo, Gutefrit, atque et Bono insimul Aldionis etc. Extimatum est hec omnia suprascripta res per Gaupert Sculdascio, Gauso, Dagipert, Warnefrit etc. Adoin Notarium, et Arioald filio quondam Gervash aurifici, toto insimul res istas, que extimaverunt Solidos quattuor millia.

Er ad invicem recepit habens ipsa Anselperga Abbatissa in causa commutationis ad suprascriptas Natalia et PelaGIA germanas, idest Curte super Fluvio Olio in finibus Brixiana, locus, qui dicitur Alphiano, cum medietate de omnibus rebus ad ipsam Curtem pertinentem tam de massariis vel de peculiare, idest cum omnem edificia, curte, orto, area, campis etc. simulque et Recona in ipso loco a predicta Curte pertinere videtur.

Unde aliam talem medietatem ante hos annos jam dicta Anselperga ex comparatione habere videris de Epolito Episcopo Civitati Laudensi (1); et quod ipse quondam Genitor noster instituerat per manus Pontifici nostri Civitati Laudensi fieri venundatus est pro ejus anima pauperibus distribuat, tantomodo de ista medietate anteposito centum viginti juges terra et silva, quam ego Natalia ante hos annos in commudatione dedit Rodoin, Benigno, et Boni, et Augefrit germanis.

NAM aliud omnia et in omnibus in integrum de quanta nobis de quondam genitore advenit in ipso suprascriptus locus.

Ergo hiis commutatus rebus superius comprehensis una cum omni edificia, vel adjacentia et accessa sua, sibi jure ottimo (2) vindicabunt, et faciant omni tempore ipsas vel successores earum de res superius comprehensas, de res, que inter se commutaverunt quicquid voluerint, excepto de familia, que per istas locas res commodaverunt in sua omnem familia ad ipsas res pertenentes unus alterius in suas reservaverunt potestate.

De quibus et *pena* inter se posuerunt, ut si qua pars etc. Unde duas Cartulas uno tenore conscriptas inter se fieri voluerunt, atque ad invicem tradederunt.

Quidem et ego Gompert Notarius Regis rogatus ad par-

<sup>(1)</sup> Epolito..... Laudensi. Dell'altra metà d'Alsiano, e d'Ippolito, Vescovo di Lodi, Vedi il prec. Num. 736.

<sup>(2)</sup> Jure ottimo. Parola Quiritaria in bocche Longobarde!

tibus perscripsi Ticino, die et Indictione suprascripta Quintadecima feliciter.

Signum manus....qui hanc Cartulam fieri rogavit.

Pelagia Abbatissa huic Cartule convenientie a me facte relegi, subscripsi, et testibus obtuli rovorande.

Ego Alehis V. M. huic cartule commudationis facte ad Natalia Conjuge mea ex ipsius Natalie sibi ei consensi.

Signum manus Lazaro Gastaldio Domne Regina, filio quondam Piccioni de Cremona, testis etc.

Ego Gompertus V. M. rogatus ad Natalia et Pelagia germanas testis subscripsi, qui me presente confirmaverunt, et eorum relectum est in hac Cartula convenientie etc.

GUMPERT Notarius Regis scriptor hujus Cartule, quam post tradita complevit et dedit.

#### NUMERO DCCLXXI.

Auriperto, Rettore della Chiesa di Sant'Agata ne lascia il padronato in favore del Vescovato di Lucca.

# Anno 761. Ottobre 1.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE du. nostro Desiderio rege, anno regni ejus quinto; et filio ejus idem du. nostro Adelchis rege, anno regni ejus tertio, in kal. mensis octubris, indit. 15. (XV).

Manifestum. est. mihi. Auripert. presb. quia. per. presentem paginam desponere prevideo. de casa. Eccles. S. Agathe; ut dum advivere meruero. in mea sit. potestate.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> pubblicò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († M. 31).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 45.

casa predicte. Ecclesie. et omnia. ividem pertenente. regendi. gubernandi. et usufructuandi. et res mobile. ividem pertenente. pro anima mea. dispensandi.

ET si adhuc. in vita mea. Dominus mihi dare dignatus. fuerit. hominem. qui recto moderamine. tonso capite. Deo et prenominate. Eccl. servire voluerit. volo ut potestatem. habeam. talem hominem. rectorem. ordinare. in suprascripta casa Ecclesiae. in omnibus. regendi et gubernandi et usufructuandi. et officium Dei. et luminaria. et elimosina faciendi. sicut. Domino placitum est. dum advivere meruerit. caste. et recto ordine. vivendi.

Non exinde aliquid subtrahendi vel alibi peculiarina. faciendi. tantum. Non iterum. in alio. ordine. judicandi vel dispensandi. Nisi tantum. si convenerit. mihi. una. persona. hominis sacrato. ividem. ordinandi. sicut. supra dixi.

Er post decesso meo. et homini illo. quem ego. ividem. rectorem ordinavero. si adhuc contigerit. mihi. volo. adque instituo. dono et offero. seu trado. Deo. et tibi Eccl. S. Martini. infra hanc civitate. Lucense ubi est domo Episcoporum, suprascripta casa Ecclesiae S. Agathe. ubi rector esse. videor. cum omnia. ividem pertenente. in integrum. ordinatione ividem facendi. omni tempore per Pontificem. qui pro tempore. fuerit. ordinatus. in suprascripta Ecclesia. S. Martini. qualiter melius. previderit: ut cunctis diebus. in tuo jure dominio. Eccl. S. Martini. sit potestate. in prefinito.

Er neque. ad me neque. ab heredib. meis. neque a nullo. homine presens dono meo. posse disrumpi. set omni in tempore stabile. debeat. permanere. et nullus de heredibus vel consortes. meos. in aliquo. habeat. potestate. in ipsa. Ecclesia. S. Agathe. inperatione. vel ordinatione. in aliquo faciendi. nisi. tantum. causa, orationis. peragendum.

sicut. alius. extraneus. homo. set. ut superius decrevi. in eo ordine. stabile permaneat.

ET pro confirmatione: Osprand. diac. scrivere rogavi.

ACTUM LUCA

- + Ego Auripertu presb. in hanc pagina a me facta ec.
- † Ego Fratellus presb. rogatus ec.
- + Ego Auderadus cler. rogatus ec.

Signum † ms. Patti presb. testis, qui proter caligine oculorum menime potuit manu sua subscribere, tamen signum S. Crucis fecit

- † Ego Alaprandu cler. rogatus
- + Ego Osprandus diac. pos traditam ec.

# NUMERO DCCLXXII.

Pettula, offre se stessa e la casa di sua abazione alla Chiesa di S. Paolo in Gurgite.

Anno 761. Ottobre.

(Dal Barsocchi (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio, et dn. Adelhis regibus, anno regni eorum quinto et tertio, mens octuber, inditione 15. (XV) feliciter.

PETTULA filia qd. BABBULE perpetuam salutn dix... super isti futuri seculi havitare meruerimos, ortum est nobis de illa eterna vita cogitare, qui pecca pondera nostrorum sublevare possint, quia aliut simili illi tensauro non est si.... li qualis est ille suavis, q meritus est habere vitam eternam.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse quest'Originale dall'Ahivio Arcivescovile di Lucca († M. 44).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 46.

ET ideoque ego q. s. Pettula h. f. offero me Deo et tibi Eccl. beati S. Pauli, ubi presb. Vernulo esse videtur, cum casa mea ubi avitare videor cum ipso fundamento, et omnia que in mea est potestate.

Excepto scherpa mea (1) que pauperibus vel sacerdotibus pro anima mea potestate habeam dispensandi....cum ipsa suprascripta casa, et cum omnia que in ipsa fundamento edificatum est, volo ut habeas suprascripta Eccl. ut ab hodiema die habeas adque possedeas ipsa suprascripta Dei Eccl.

ET hoc omplacuet animus meus, ut dum vivere meruero ipsa casa vel ipsa terra, ubi ipsa casa posita est in mea sit potestate havitando, et judicando, nam nec donando, eque vindendo, nisi tanto usufructuando: et post deceso viro meo ad ipsa Ecclesia revertatur; et numquam egoq. s. Pettula, neque... sa casa, vel de terra da ipsa Ecl. S. Pauli suptragi presumat, sed in omni tempore galiter superius legitur, vel me offerui istavilitum permeat sine omne impedimento... vante dn. nostro J. Xo.

ET pro onfirmatione paginam dotalis meis offerta Deus-DONA....cribere rogavi.

ACTUM I loco GURGITE feliciter

Signum ms. Pettule honorab. femine offertrici qui fieri roga.

Signum ms. Domnichis v. d. consentientis

Signum + ms. Guilluli consentientis

Signum ms. AGRIMUND v. d. consentientis

Signum + ms.....

Signum ms.....

<sup>(1)</sup> Schoa mea. Di questa, cioè delle masserizie di casa, Vedi il p. Num. 527.

#### NUMERO DCCLXXIII.

Diploma del Re Desiderio in favore della Badia di Montecasino.

Anno 761? Dicembre; o 758?
(Dal Tosti (1)).

In nomine summe et Individue Trinitatis Patris et Filii et Sp. Sancti.

(1) Tosti, Storia di Montecasino, l. 90. (A.1742) dal Registro di Pietro Diacono in Montecasino, Num. 101. fol. 42. a tergo.

#### OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Già fin dall'anno 1828 il dottissimo e modestissimo P. D.Ottavio Fraia Frangipani, Archivista di Montecasino; uomo di sempre cara memoria; m' avea donata una Copia di questo Diploma, posto indi alla luce dal P. Tosti, dove s' ascolta il nome di Paolo Diacono.

L'Indizione ivi segnata era in cifre Romane (XII): ma il P. Tosti l'ha segnata per intero con lettere dell'Alfabeto. Intanto la duodecima Indizione cominciò dal 1. Settembre 758, e terminossi col 1. Settembre 759: nè può stare coll'anno quinto di Desiderio, che salì sul trono de'Longobardi nel mese di Marzo 757. O bisogna dunque corregger gli anni del Re, o l'Indizione in questo Diploma.

Ma d'assai più gravi correzioni egli ha bisogno. L'Abate Teotmaro, a cui si dice indiritto, e si nomina ben due volte, non sedè prima del 778; poscia l'anno quinto accopiossi coll' Indizione duodecima nell' 804; cioè l'anno quinto di Carlomagno, divenuto Imperatore nell' 800. Chi sa se un Diploma dell'804 non si fosse conosciuto da un qualche studioso delle memorie antiche di Montecasino, e se costui non lo avesse congiunto con un Diploma precedente del Re Desiderio intorno alla donazione del Duca Gisulfo? Se anzi un tale studioso non avesse avuto su questo argomento della donazione Gisul-

fina tre diversi Diplomi alle mani? 1.0 Un primo, che oggi s'è perduto, ma che certamente si diè da Desiderio per sì fatto uopo nello spazio trascorso dal Settembre 758 al Settembre 759, durante la duodecima Indizione, quando quel Re ottenne alcune reliquie del Corpo di San Benedetto, e trasse dal Sacro Monte il suo concittadino Ermoaldo con dodici Monaci per mandarlo in Leno (Vedi prec. Num. 724). 2.º Un secondo, stampato dal Gattola 1, di Carlomagno all'Abate Teodemaro, del 25 Marzo 787 ( Vedi prec. Num. 615 ). 3.º Un terzo, smarrito come il primo, nel quale si fosse per avventura segnato il quinto anno dell'Imperio di Carlomagno, correndo la duodecima Indizione; un terzo, cioè, che avesse confortato i due precedenti ed i doni di Gisulfo coll' autorità Imperiale? Simili conferme chiedeansi da'Monasteri ad ogni nuovo Re, ad ogni nuovo Imperatore. Il Compilator di questi tre Diplomi avrà di leggieri creduto essere un' eleganza ed una leggiadría il toglier dal primo i nomi del Re Desiderio e di Paolo Diacono; dal secondo il nome dell'Abate Teotmaro, che non fu Abate durante il regno di Desiderio, e dal terzo la data dell'Imperio di Carlomagno, ricordando il tutto sotto il nome dell'ultimo Re Longobardo.

Ma di ciò sia che può; in ogni caso, nel Diploma pubblicato dal Tosti non so ravvisare l'opera d'un falsario, ma sì d'un raffazzonatore di ricordi, utili ad una qualche storica fatica, ed aventi per qualche rispetto la sembianza d'una di quelle che soleano chiamarsi *Pancarte*, ove si descriveano tutt'i beni ed i dritti d'un Monastero.

In tal Diploma, posto in luce dal Tosti, all'elenco de' doni di Gisulfo seguita il novero delle possessioni confermate dalla Bolla di Papa Zaccaria (Vedi prec. Num. 616), e poi quello non di tutte, ma d'una porzione dell'altre, di cui narra Leone Ostiense <sup>2</sup>, aver l'Abate Bertario fatto un Registro; delle sole possessioni, dico, situate nella Marca di Chieti e di Penne, piccole contrade negli Abruzzi. Procedeano sì fatte ricchezze delle largizioni de' Re Carlo, Pipino, Ludovico, Lotario, e d'altri Fe-

<sup>1</sup> Gattola, Acces. ad Histor. Casin. I. 13. (A.1734).

<sup>2</sup> Leonis Osticusis, Chronic, Casin, Lib. I. Cap. 45. Apud Muratori, S. R. Hal. IV.

deli, tra' quali ricordasi da Leone la Contessa Isegarda. Poscia nella Carta del Tosti si descrivono i fondi ed i Monasteri posseduti da Montecasino in tutto il rimanente del Regno Longobardo, non che in Roma, in Napoli ed in Gaeta; poi si fa ritorno alla Contea di Comino, anche in Abruzzo; indi a Napoli da capo, ed alla Liburia. Si finisce con dar contezza di sei Monasteri del Modonese, appartenenti a Montecasino, il primo de' quali fu ricordato altresì da Leone Ostiense 1. Di qui si comprende, che il Diploma del Tosti è una compilazione od un imperfetto Indice topografico de' fondi spettanti alla Badía. Per cagione di brevità, lo chiamerò Indice Desideriano.

L'Autore ignoto di sì fatto Indice attribuì di suo al Re Desiderio tutt'i doni fatti a Montecasino in più secoli, dal 747 fin presso al 1100, per la benevolenza così del Duca Gisulfo, come de' Re d'Italia, degl' Imperatori, della Contessa Isegarda e d'altri Magnati. Pietro Diacono, il quale nacque da'Conti Tusculani, e che però niuno dirà essere stato un oscuro e triobolare falsario, accolse il Desideriano Indice, senza farne l'esame, nel Registro di Montecasino. Ed or mi nasce il sospetto, non forse l' Indice Desideriano fosse venuto fra le mani di Leone Ostiense, del quale poscia esso Pietro Diacono divenne il Continuatore. In tal supposizione, che io prego gl'insigni possessori del Registro di voler prendere in esame, l' Indice Desideriano del Tosti avrebbe potuto essere compilato un piccol tempo avanti Leone Ostiense, il quale morì nel 1122; ma questi ne avrebbe conosciuto gli errori, e però, dopo aver nella sua Cronica rammentati molti de' luoghi quivi descritti, sarebbesi affrettato a cancellare il nome di Desiderio ed a rinfrescar le memorie d'alcuni tra'più insigni benefattori di Montecasino in vari secoli.

DESIDERIUS aeterni Regis suffragante potentia Longobarborum Rex. Regni nostri statum et vitae augmentum ad hoc proficere credimus, si Ecclesiarum Dei curam gerentes continuis eam, suosque servitores ditemus beneficiis atque muneribus. Quocirca nostrorum fidelium sagacitas noverit,

V. 10

<sup>1</sup> Leo Ostiensis, Ibid., Lib. I. Cap. 54.

qualiter ad petitionem nos Religioso viro Theuttumari abbati ex monasterio S. Confessoris Christi Benedicti, quod est constructum in loco qui dicitur Casinum Castrum, ubi sacratissimum corpus ejus humatum est, tale beneficium circa ipsum monasterium visi fuimus concessisse, unde monachi Deo servientes, et pro nobis, ex cuncto populo christiano exorantes, vivere valeant.

IDEST terras et silvas sacri nostri palatii pertinentes per has fines.

# (I. Donazione di Gisulfo, Duca (1))

A prima fine da ipsu Carnellu, et quomodo salit per ipsa Bantra usque in rivo sicco (Rivum Siccum), et saliente usque ad Ecclesiam S. Martini, et quomodo pergit per ipse criste de monte S. Petri.

DE secunda parte fine serra de monte qui dicitur Cismo, et quomodo pergit per serra de monte qui dicitur Aquillone, et vadit ad locum qui dicitur de Pupplo, et quomodo pergit ad locum Viticusum, et vadit directum ad Aquam fundatam, et quomodo ascendit per ipsum montem qui est super Casale, et pervenit ad badum fluminis qui dicitur Rapidi, et pervenit in Aquam Melarini, et quomodo pergit per ipsas cristas montium, et pervenit ad Terram Albam; inde venit ad furcam S. Valentini, et quomodo ascendit per cristas montium qui sunt inter Atina, et Valeleucis, et recto tramite pervenit ad pretam scriptam, et

<sup>(1)</sup> Si vegga il prec. Num. 615. Metterò fra parentesi alcune Varianti de'testi così di Gisulfo come dell'Indice Desideriano: i quali testi per altro non sono perfettamente uniformi, quantunque sia lo stesso il circuito delle terre donate a Montecasino.

ascendit ad serram montis qui dicitur Ordicosa (Orticosa), et pergit super ipse Pesclora, qui dicitur Falconari, et pervenit ad ipse finis, qui sunt inter montes, e quibus unus vocatur Spinacius, et alter Porcacius, et inde ascendit ad cristas montis qui vocatur Caira, et pervenit ad ipse petre super aqua vivola, et ascendit ad collem qui vocatur Gimbiruti.

DE tertia parte quomodo descendit per ipsum querquitulum et vadit directum in ipsum fossatum juxta ecclesiam S. Damasi, et pergit directum in silice ad locum qui dicitur arcu de Gixzuli (Gezzuli), et quomodo vadit ad lacum Radeprandi, et inde pergit ad rivum qui vocatur Marozze, et qualiter descendit in fluvium qui vocatur Carnellu, et ascendente per ipso fluvio usque ad Aquam que dicitur Cosa, et salit per ipsum montem qui dicitur S. Donati.

DE quarta parte fine media serra de monte S. Donati, et quomodo descendit super ipsi Monticelli de Marri, et vadit ad ipsi Pescli qui sunt ad pede de monte qui dicitur Balba, et quomodo vadit inde super Duos Leones, et inde salit super ipse serre de Casale, et inde descendit super ipsum montem super ipsa villa de Gareliano, et inde vadit super ipsum Pesclum qui nominatur Cripta imperatoris usque in fluvio qui nominatur Gareliano, et ascendente per ipso fluvio usque ad priores fines.

(II. Altre possessioni di Montecasino secondo la Bolla di Papa Zaccaria (1)).

CONFIRMAMUS etiam in perpetuum eidem venerabili loco-Ecclesias has: S. IACOBI in TREMITI (2), S. IOANNIS in VE-

<sup>(1)</sup> Si vegga il prec. Num. 616.

<sup>(2)</sup> S. Iacobi in Tremiti. La Bolla di Zaccaria non ne par-

NERE, S. MARIAE in CINGLA, S. MARIAE in PLUMBAROLA, S. FOCATI in LESINA cum piscaria sua.

# (III. Possessioni descritte da Leone Ostiense (1)).

In Comitatu vero Marsorum cella S. Benedicti in Tilia, S. Victorinus in Celano. In Teate S. Liberator super fluvium Laentum, S. Angeli in Monteplano, Castellum S. Angeli, Castellum S. Petri, Curtem S. Ianuarif cum pertinentiis suis inter has fines; ab uno latere fine Cripta Latronis, quae est sub monticello Sarracenico, et inde ascendit in stafilum (2) de Magella: de alio latere quomodo descendit in aquam Frassiningam, et inde mittit in rivum bacinnum et vadit in puteum de Capetano, inde in fossatum S. Ianuarii, et in Rosentem. De alio latere finis Bisara in viam que vadit in lacunam supra S. Domatum; hinc in Figarum, inde in fossatum de S. Lucia, et ascendit per Aquam frigidam in limite de Monteplano, et sicut vadit sub ipsis limitibus in fossatu Garifuli, et ita vadit in Alento.

Inter quos fines nulli homini aliquid dedimus, sed sicut Fisco Regali pertinebat omnia in eodem coenobio obtulimus.

la, ma tocca sol delle Chiese di Santa Croce e di Santa Maria in Tremiti.

<sup>(1)</sup> Leo Ostiensis, Lib. I. Cap. 45. Qui non noterò punto le Varianti. Son cose appartenenti a' secoli dopo l'ottavo.

<sup>(2)</sup> Stafilum. Il dotto ed ingenuo Annotatore del Di Meo fece lunghe e felici ricerche sul significato di tal parola. Fermò con molti argomenti e con l'autorità d'una Carta Dalmatina del 1007 presso Giovanni Lucio, che lo Stafilo era una Colonnetta od una lapide terminale 4.

<sup>1</sup> Giuseppe Di Meo, Prefazione al Tomo 3.º degli Annali d'Alessandro Di Meo, pag. VI-IX. (A. 1797).

DEHING ecclesia S. MARIAE in BACINNO; S. FELICIS in PASTORICIO; S. BENEDICTI in TERRI ( in Turri ); S. VITI supra flumen LAVINUM; S. HELIAE in SELANGARIO; S. COMITII juxta rivum trulum; S. Felici in Pulverio; S. Calisti in ILIANO; S. MAMMETIS ibidem; S. MARIAE in PONCTIANO; S. MARCI (S. Marci) ibidem; S. ELEUTHERII in RUPI; S. PALI ibidem una cum Castro CALCARIA: S. ERASMI in CER-RITUPLANU, S. SALVATORI, et S. MARTINI ibidem; S. BE-NEDICTI, S. MARIAE, et S. COMITII in ORNO; S. CALISTI; S. Petri in Mallianella; S. Mauri et S. Renati in Tara-TONLANO et PICZU CORVARIUM; S. CALISTI in Valle supra LAENTUM; S. MARIAE supra FAVAM de LAENTO; S. SAVINI in trevanico; S. Clementi in Plumbata; S. Mariae in fluvio Foro: S. Petri in Lolliano, Monasterium S. Seve-RINI: S. MARIAE in RIPA: S. ANDREAE in Colle de ALBE: S. Petri in Ari, S. Angeli ante Civitatem Ortonam; Castellum de Ungo, Castellum de PRATO (Preta); S. CRUCIS in Castro CASALE, Monasterium S. PANCRATII, S. PETRI in Civitate TEATINA vetere, S. PAULI ibidem; S. TECLAE in Civitate TEATINA nova, S. THEODORI, et S. SALVATORIS in ATERNU cum portu suo.

IN Comitatu Pinnensi Ecclesia S. Felicis in Stabulo, S. Benedicti in Lauriano, S. Scolasticae juxta fluvium Tabe, S. Angeli in Galbanice, S. Felicis in Rosiccle, S. Mariae ad Paternum, S. Martini in Genestrula, S.Petri et S. Ceciliae in Castronlano, S. Petrus in Termule, S. Benedicti et S. Narie in maurinu cum portu suo, S. Victoris in Silvaplana, S. Benedicti et S. Scolastice in Pinne,

( IV. Chiese nel rimanente del Regno Longobardo, e fuori. Chiese di Napoli, di Sorrento e di Gaeta (1)).

S. Mariae, et S. Benedicti et S. Columbe in Alarino; S. Marie in Cosentia; S. Benedicti in Bari; S. Severi in Sorrentu; S. Benedicti et S. Andreae in Caudi; S. Sophiae in Benevento; S. Ceciliae in Neapoli; S. Benedicti in Salerno; S. Benedicti in Gagieta; S. Salvatoris ibidem; S. Laurentii in Majolisi; S. Mauri in Meranisi; S. Mariae in Maritendulo; S. Agapiti, S. Scolasticae in Teano; S. Iohannis in Irpinisi, S. Reparatae, S. Maximi in rivo Bulanu, Campufriddu; S. Martini in Vulturnu cum portu suo; S. Mariae in Turcinu; S. Benedicti in Benevento; S. Angeli in Alefrib.

( V. Chiese in Abruzzo nella Contea di Comino ).

IN COMINU S. VICTORINI; S. ERASMI, S. MARIAE, et S. QUIRICI in ARCI; S. COMITII in PISCARIA; S. PETRI in CECCAUM; S. LIBERATORIS in PUSCOLLE; S. LOPARDI, et S. PETRI in TEZZANICO,

( VI. Altre Chiesc nella Liburia e nel Ducato di Benevento ).

S. Angeli in Lajanu; S. Benedicti in Casagenzana; S. Benedicti in Lauriana, S. Benedicti in Cilicia; S. Pettri in Conca; S. Benedicti in Pantanu; S. Vigilii in Monte S. Angeli; S. Mariae in Caivo; S. Mauri in Gualdo Liburie, S. Scolasticae in Padule; S. Martini in Cupuli; S. Benedicti in Atina

In Comitatu Mutinensi (1) monasterium S. Benedicti in Adili; monasterium S. Martini juxta stratam petrosam; monasterium S. Joannis in curte Frassenetula; monasterium S. Domnini in Curte Argele; monasterium S. Vitalis in Curte Calderaria, monasterium S. Mariae in Laurentiatico.

Cum omnibus pertinentiis eorum in quibuscumque locis positis seu casalibus, aut fundoris tam domnicatum, villis cum rusticis et colonis, et cum colonis, et cum famulis utriusque sexus per singulas curtes, et per singula monaste-

<sup>(1)</sup> In Comitatu Mutinensi. Del fondo Adili e d'altre terre di Montecasino in quel di Modena, parla, ma senza grandi particolarità, Leone Ostiense 1. Il Tiraboschi 2 ampiamente illustrò da suo pari questi brani spettanti a Modena del Diploma presente, di cui gli fu data Copia, secondo il Registro di Pietro Diacono, dal P. D. Placido Federici, Archivista di Montecasino, ed Autore della Storia del Monastero Pomposiano: il Secondo Tomo della quale vidi Manoscritta nell'Archivio del Sacro Monte. Non so se dal P. Federici si diè intera questa Carta del Registro di Pietro Diacono al Tiraboschi, o non piuttosto i soli ricordi appartenenti a Modena. La ripugnanza dell'anno quinto coll'Indizione duodecima non dovea fare nè fece alcuna impressione sull'animo del Tiraboschi; nè dubitò in alcun modo egli, che la possessione delle sei Chiese qui notate nel Modonese non fosse stata dal Re Desiderio confermata in favore di Montecasino. Ed in verità nulla impedisce di credere, che con un vero suo Diploma, oggi perduto, quel Re avesse fatto una tal conferma; ed anzi fosse stato autore d'una primitiva donazione, che poi dal Compilatore di varie Carte in una sola fu mescolata e confusa con le tante donazioni de' secoli seguenti.

<sup>1</sup> Leo Ostiensis, loc. cit. L L Cap. 54.

<sup>2</sup> Turaboschi, Storia di Nouantela, J. 445-453 (A.1784).

ria que superius leguntur una cum terris vineis pratis pascuis silvis pescationibus venationibus occupationibus cultum, incultum, divisum, et indivisum, arboribus fructiferis, et infructiferis, et pomiferis diversi generis, et cum omnibus super se, et infra se habentibus in integrum in eodem monasterio Casinensi concessimus in perpetuum semper habendum.

Pariter etiam in eodem loco concedimus cunctas res que in codem loco oblata sunt per omnes regni nostri fines, seu et que amodo in antea qualiscumque homo donare vel offerre ex rebus suis. Item de terris, casis, vineis, molendinis in praedicto sancto et venerabili loco voluerint licentiam et potestatem habeant donare et offerire cum quali ratione voluerint suorum sint licentiam sine contrarietate Principis. Archiepiscopis, Comitibus, Episcopis, Castaldeis, Iudicibus; ut quemadmodum ad cumdum venerabilem monasterium S. Benedicti possessae fuerunt, per hanc nostrae confirmationis auctoritatem (1) nostris futurisque temporibus abbas ipsius loci S. Benedicti firmiterque, inviolabiliterque teneat, et possideat, prout facultas vel utilitas ipsius venerabilis loci exigerit.

ITA ut nullus *Iudex publicus*, quislibet ex judicialia potestate in cellas et villas, aut agros, seu loca, sive reliquas possessiones nostri coenobii S. Benedicti, quas moderno tempore in quibuscumque paginis et territorio infra regni nostri dicione juste et legaliter possidet, vel quidquid deinceps divina pietas ipso loco voluerit augere ad causas audiendas, vel fredi aut tributa exigenda, vel man-

<sup>(1)</sup> Per hanc nostrae confirmationis auctoritatem. Il confermare i doni di Gisulfo e gli altri possedimenti di Montecasino fino al 761 fu la vera natura del perduto Diploma, non avendo il Re, per quanto pare, donato nulla di suo, se non forse le sei Chiese nella Contea di Modena.

siones aut paratas faciendas vel fidejussores tollendos, aut homines ipsius monasterii tam liberos quam servos, seu cartulatos vel offertos, et qui super terra ipsius monasterii resident; nullatenus distringendos nec ullas redivitiones aut illicitas occasiones requirendas nostris futuris utrisque temporibus ingredi audeat, nec ea quae superius memorata sunt penitus exigere praesumat, sed liceat praesente Theothemari venerabilem abatem, ejusque successores una cum Congregatione ibidem Deo famulante sub nostrae munitatis defensione quieto ordine vivere ac residere, et Dominum pro nostra anima supplicare.

Er quicquid fiscus, et jure jam prephati monasterii pars publica sperare poterat pro animae nostrae mercede luminaribus ipsius venerabilis monasterii nostra maneat auctoritate concessum.

NEC non etiam a nobis addi atque confirmari placeat, ut ex omnibus rebus vel mancipiis ex ipso monasterio pertinentibus cartulatis vel offertis, liberos atque servos ubi pars ipsius monasterii eligerint, atque adclamaverint ministri vel exactoribus publicus per tres aut duos circa manentes atque consistentes veraces homines quos ipsius monasterii monachi acclamaverint, inquisitio fiant qualiter et rei veritas facilius investigetur, et monachi ipsius monasterii suam valeant justitiam consequi (1).

<sup>(1)</sup> Tutte le cose nominate in questo paragrafo appartengono a'tempi non de' Longobardi e del Re Desiderio, ma sì de' Franchi dopo Carlomagno. La freda, le parate, le mansioni e l'esenzioni od immunità concedute a' Monisteri dalle ordinarie giurisdizioni del Regno Longobardo ripugnano agli Editti de' suoi cinque Legislatori, da Rotari fino ad Astolfo. Si veggano le cose già dette nelle Note al prec. Num. 445. sopra una più che dubbiosa donazione del Re Liutprando a San Carpoforo di Como, e massimamente nell'ultima Nota sull'esenzioni ed immunità delle Badie; e si vegga il giudicato d'Arechi, Duca di Benevento, nel seg. Num. 779.

ITA ut post facta inquisitione rem quam clamaverint praedicti veraces homines jam predicte pertinere monasterio liceat monachi quiete possidere, ut nulli liceat monachi de predicta monasterio in palatio quorumcumque taliter respondere aut sacramentum compellere.

Si vero de servis aut ancillis vel de quibuslibet rebus horta fuerit intentio liceat monachi ejusdem monasterium ipsos retinere, quousque in nostra presentia seu de eumdem predecessorum nostrorum presentia veniat, et ibidem coram nobis deliberentur.

QUICUMQUE hanc nostram regalem adversus institutionem ire temptaverint, avetaque (sic) supra memorata vel comprehensa sunt minime observare quia fortasse violare aut dirrumpere temptaverint, sciat se pena persolviturum abatibus ipsius monasterii, et munitate nostra quam in omnibus constituimus ecclesiis, scilicet centum libras auri obtimi.

Precipimus etiam ubicumque repertus fuerit ex rebus ipsius monasterii vel ceteris illicitas atque damnosas seu inutiles quos scriptiones vel commutationes evacuentur, et ad ejus vel potestate ipsius monasterii restituatur. Ut cum haec nostra regalis perceptio per futura tempora firmiorem obtineat vigorem, anulo nostro (1) subter insignirii precepimus.

Paulus Diaconus et notarius (2) ex jussione Domini nostri Desiderii Serenissimi Regis scripsi.

ACTUM Civitate PAPIA.

DATA vero anno Regni ejusdem gloriosissimi Regis quinto, mense Decembrio, per indictionem duodecimam. - Desiderius gratia Dei Rex Langobardorum.

<sup>(1)</sup> Anulo nostro. Si vegga ciò che ho detto della segnatura de' Regj Diplomi coll' anello ne' prec. Num. 618. 671.

<sup>(2)</sup> Diaconus et Notarius. Così Paolo è chiamato da Leone Ostiense (Lib. I. Cap. 15); in conferma di che l'Abate della Noce ricorda nella sua Nota il presente Diploma.

Or altro io non farò se non chiedere il permesso di recitare alcune parole dell'ultima Nota, soggiunta da me al testè ricordato Num. 445 intorno al Diploma di Como, che s'attribuisce al Re Liutprando.

» Dopo queste considerazioni, egli è ben facile il ravvisare, 
» che dalla sostanza di molti Diplomi dati alla Chicsa di Co» mo, così da Liutprando e dagli altri Re Longobardi, come 
» dagl' Imperatori Carolingi ed Ottoniani, un ignoto Compen» diatore nell'undecimo o duodecimo secolo trasse poche parole 
» d'un Diploma unico, e pose tutte le donazioni ed i Privi» legi solo addosso a Liutprando, quasi al più antico! ».

#### NUMERO DCCLXXIV.

Brani di Lettera del Pontefice Paolo I.º al Re Pipino intorno alla lentezza delle restituzioni, che il Re Desiderio faceva delle Giustizie di San Pietro.

# Anno 761. in fine.

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domno excellentissimo filio, et nostro spiritali compatri Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Dum tam maxima nobis dilectionis affectio erga vestram ..... Excellentiam insistit, ob hoc, sicut terra sitiens imbriferam desiderat inundationem, ita quoque vestrae prosperitatis cupimus addiscere nuntia, et de vestris profectibus gratulari (2)......

<sup>(1)</sup> Cenni, Monum. Dom. Pontificiae, I. 185.

È la Lettera XVII.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XXIX.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni.

<sup>(2)</sup> De vestris profectibus gratulari. Parla della guerra di

Interea duarum epistolarum series, quas vestra direxit excellentia, cum magno suscepimus amore; unam quidem primitus per Petrum primum Defensorem Missum nostrum; et aliam per praesentes fidelissimos vestros Missos Widmarum scilicet, et Gerbertum Abbates, atque Hugbaldum virum illustrem, quarum paginam indagantes, mox liquido cuncta in eis exarata didicimus; immensas protinus de nostro referentes laudes, qui nos de vestra annuit sospitate gratulari.....

Unde, et in nostra fixi charitatis connexione, ideo juxta id, quod petendo direximus, praelatos (praefatos) nos vestros videmini direxisse Missos; qui apud Lango-bardorum inminerent Regem, pro diversis sanctae Dei Ecclesiae causis ac justitiis, et in nostro assisterent solatio; pro quo innumerabiles vobis referimus gratiarum actiones, quia vere, sicut benignus Rex, animator spiritalis matris vestrae, sanctae Dei Ecclesiae agere, Christianissime fili, et spiritalis Compater, semper studes, et profecto erit tibi Dominus, et in praesenti, et in futura (sic) dignus retributor.

Nos itaque, Excellentissime, et a Deo protecte fili, et spiritalis Compater, firmi in vestrae charitatis dilectione permanemus. Nec est ulla rerum, aut temporum qualitas,

Aquitania e delle vittorie ivi conseguite di Pipino. Ma tal guerra non cominciò prima del 760, terminata che fu la Saracenica nel 759 ( Vedi prec. Num. 729 ); e però bene avverte il Cenni, che al Muratori mancò il fondamento di collocar la presente Lettera sotto l'anno 759. E con ragione lo stesso Cenni riprova i Padri Le Cointe e Pagi di crederla scritta nel 766. Troppe cose avvennero tra Paolo I.º e Desiderio, le quali certamente non si ristrinsero in quel solo anno 766, che fu il penultimo della vita di tal Pontesice. Seguo dunque il Cenui, che pone la data della Lettera nel 761.

quae nos a vestra charitate possit separare, quia tu vere noster, post Deum, constat esse defensor et auxiliator.

PRAELATI (praefati) denique Missi vestri, in nostri praesentia, cum Langobardorum Missis, nec non et Penta-POLENSIUM, ac singularum nostrarum civitatum, hominibus adastantes, comprobatio coram eis facta est, de habitis inter utrasque partes aliquibus justitiis, videlicet de peculiis inter partes restitutis. Nam de finibus civitatum nostrarum, et patrimoniis beati Petri, ab eisdem LANGOBARDIS retentis atque invasis, nihil usque hactenus recipimus etiam ea, quae primitus reddiderant, denuo invaserunt (1). Unde constitit, ut nostri ac singularum nostrarum civitatum Missi, ad Desiderium Langobardorum Regem, cum vestris progredi debeant Missis, ut in eorum atque praedicti Regis praesentia, pro eisdem finibus ac patrimoniis, comprobatio fiat, nobisque omnia juxta restituantur; et nescimus, quid ex hoc proveniendum sit; attamen per praelatos (praefatos) vestros Missos, rei agnoscere potestis meritum.

<sup>(1)</sup> Denuo invaserunt. Qual fu il motivo od il pretesto di questa nuova invasione del Re Desiderio verso la fine del 761? Due cagioni mi sembrano potersi assegnare: 1.ª La protezione, che i Duchi di Spoleto e di Benevento domandavano contro lui, od egli sospettava potessero domandare al Re Pipino per mezzo di Paolo I.º, sì come aveano fatto i due precedenti Duchi nel 757 (Vedi prec. pag. 710): e però Desiderio li scacciò. 2.ª La brama del Re Desiderio, che Pipino restituisse gli ostaggi datigli nel 756 dal Re Astolfo, e ritenuti tuttora in Francia per più di sei anni. Del resto le parole di Paolo I.º non sono molto acerbe contro il Re Longobardo in questa Lettera; ed egli è permesso di credere, che l'invasioni fossero state alcuni degli oscuri e brevi ma frequenti susurri e tumulti fra gli abitatori dei confini. Dalle risposte di Pipino, delle quali si vegga il seguente Num. 775, si vede chiaramente, che il Re de'Franchi non tenne in gran conto le nuove querele di Paolo I.º

Quaprotter quaesumus a Deo protectam Excellentiam vestram, ut ita disponere, jubeat, ut plenarias de omnibus recipere valeamus justitias, quatenus isdem (idem) B. Petrus, princeps Apostolorum, pro cujus restituendis luminariis decertatis, firmissimus vobis sit auxiliator, ac optimus remunerator. Nam pro certo agnoscat excellentissima Christianitas vestra, quia si nobis praelati (praefati) civitatum nostrarum ab eisdem Langobardis invasi fines, atque patrimonia reddita non fuerint, etiam ea, quae primitus reddiderunt, invadere insidiabuntur; quapropter obnixe petimus Christianitatem vestram, ut vestra solita dispositione......

#### NUMERO DCCLXXV.

Brani d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pipino intorno ai soliti affari con Desiderio, Re de Longobardi ed alla continua minaccia de Greci contro Roma.

# Anno 762. in principio.

( Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti.(1) ).

Domino excellentissimo filio nostro spiritali Com-

<sup>(1)</sup> Cenni, Monum. Domin. Pontif. I. 196.

E la Lettera XXX.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XXXIII.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni, che la pone sotto l'anno 762.

PATRI PIPPINO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMANORUM, PAULUS PAPA.

Dum tanto vestrae sublimissimae Excellentiae beneficio, et impenso opitulationis adminiculo, sancta spiritalis mater, et peculiaris vestra universalis Dei Ecclesia dinoscitur relevata, quae humana lingua sufficere valeat, ad hujus benignae vestrae operationis merita gratiarum referre actiones?.....

Interea magno affectu circa vestram a Deo protectam eximiam Excellentiam fervescimus, debitum visitationis, et salutationis naviter procuravimus sublimitati vestrae persolvere, eximie fili, et spiritalis Compater, hoc interea vestram meminere (meminisse) volumus Excellentiam nuper (1) nobis direxisse, quatenus in pacis dilectione cum Desiderio Langobardorum rege conversare studeamus (2), quod quidem si ipse excellentissimus in vera dilectione, et fide, quam vestrae Excellentiae, et sanctae Dei Romanae Ecclesiae spopondit, permanserit, utique nos in charitate firma, et stabili pace cum eo permansuri erimus, observantes illud Dominicae praeceptionis documentum: Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur. (Matth. 5).

Hoc itaque innotescimus Christianissimae eximietati vestrae, eo quod convenit inter nos, et eundem Langobardorum Regem, ut pariter nos in Ravennantium urbe praesentare studeamus ad perficiendas quasdam utilitates

<sup>(1)</sup> Nuper. Questa Lettera fu dunque scritta poco dopo l'altra, della quale Vedi prec. Num. 774, intorno a' sempre rinascenti motivi, che turbavano la pace col Re Longobardo.

<sup>(2)</sup> Ecco la fredda risposta, che fece Pipino alle querele di Paolo 1.º (Vedi lo stesso Num. 774): la risposta, cioè, di vivere in pace col Re Desiderio. Non meno fredda su' Longobardi è la risposta del Papa nella presente Lettera.

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custodiet.

(1) Ingredi civitatem. Ecco i Greci di Bizanzio sempre tenaci del proposito di riaver l'Esarcato di Ravenna e di guerreggiar contro Roma: perpetua minaccia, che si rincrudeli al principio del 761, come s'è veduto nel prec. Num. 752.

#### NUMERO DCCLXXVI.

Brani d'un'altra Lettera scritta poco dopo da Paolo I.º al Re Pipino sullo stesso argomento.

Anno 762. in principio.

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio, et nostro *spiritali* Compatri Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Dum tanto vestrae sublimissimae Excellentiae beneficio ........ Hoc interea vestram meminere (meminisse) volumus Excellentiam; nuper nobis direxisse, quatenus in

<sup>(1)</sup> Cenni, loc. cit. I. 198.

È la XXXIII.ª del Codice Carolino, ed anche la XXXIII.ª Cronologica del Cenni, sotto l'anno 762. Il Muratori la pose nel 761; ciò che potè anche avvenire, ma verso gli ultimi giorni di quell'anno. Invano poi, come ben disse il Cenni, fu questa Lettera collocata da molti nel 759, quando i Greci non ancor minacciavano Roma e Ravenna coll'armi.

pacis dilectione cum Desiderio Langobardorum Rege conversari studeamus.... Pro Graecorum malitia...... (Seguono le stesse parole, già riferite nella precedente Lettera sotto il Num. 775).

#### NUMERO DCCLXXVII.

Fridulo di Brancoli cambia casa e beni con Rachiprando, Rettore di S. Maria di Sesto.

Anno 762. Aprile.

( Dal Barsocchini (1) ).

In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro Desidenio, et Adelchis regibus, anno regni eorum sexto, et tertio, mense aprilis, inditione quintadecima.

PLACUET, adque convenit inter Fridulo filio qd. Ciccuni de Brancalo, nec non et Rachiprando presb. Eccl. S. Marie in loco Sexto, ut inter se cambium facere deberent....ita et factum est.

Unde dedi ego q. s. Fridulo tibi Rachiprando presb. tertia parte de casa in loco Mitiano, qui a qd. Ciccone patre meo in comparationem obvenit da Perseradulo, ipsa casa cum fundamento curte: simul et una petia de vinea in codem loco Mitiano, et est caput et latere tenente in vinea S. Marie, et alio latere in vinea Achipertuli et Sanituli gg. mei, et alio capite in vinea Achipertuli.

ET recepi a te Rachiprando presb. ego Fridulo in viganio de res Eccl. S. Marie una clausura de vinea in Brancalo, ubi vocabulum est ad Cella, clausura illa in integrum, quem ad.....massario Eccl. S. Marie.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( † H. 31 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 46.

Ubi et de sua presentia direx...Cler. qui ipsa causa assimilare deberet, et in omnibus....que ad parte Eccl. receptum est in viganio, esse meliorata.

UNDE modo ambo....qualiter convenit istabilem debeat permanere.

ET quis ambe partes nos, seo heredes vel successores nostri contra hanc cartulas ire temtaverit per quolivet ingenio, ipsas suprascriptas res intentionando vel subtrahendo: et adhuc si a nus alterius minime defensare potuerimus, compunituri esse promettimus pars parti ad quem disractum fuerit, et defensare non potuerint una cum heredis et successores nostros penam...quinquaginta.

Unde duas cartulas juxta paris tenure conscriptas a.... rogatus scripsi ego Fratellus presb.

ACTUM LUCA regnum et indictione suprascripta feliciter.
Signum † ms. Fridulonis qui hanc cartulam cambiationis scrivere rogavit

+ Ego Ilmifrus diac. rogatus a Fridulo in anc car-tulam ec. me teste subs.

+ Ego Deusdona presb. rogatus ec.

Signum † ms. Teudiprandi filio qd. Ermi testis

Signum † ms. Petronaci filio Baronaci testis

Signum † ms. SAXULI cler. filio qd. AUTELMI testis

† Ego Fratellus (1) presb. post tradita complevi et dedi

<sup>(1)</sup> Fratellus. Ecco un nome proprio tutto Latino, innanzi che divenisse parola prettamente Italiana.

#### NUMERO DCCLXXVIII.

Peredeo, Vescovo di Lucca, divide i suoi averi con Sunderado, suo nipote.

Anno 762. Maggio 26. e 27.

( Dal Bertini (1) ).

( Manca il principio).

(TENENTE.....PISANA, qui .... prati......(Bars.)). Et petio uno, qui est ad latere de terra Franculi da fossa domnica, in integrum.

ET medietate de campo ad Albaro, latere tenet (tenente (Bars.)) da exorgiente, fini signa posite.... mpo (campo (Bars.)) qui est prato, qui est ad latere de ipso Campo ad ... exorgiente (ad....da exorgiente in corum fini ipsas casas et Signa posite (Bars.)) in integrum, fini ipsas casas, et signa, posit... ad Fraxo domni (domni... medietate, caput tenente da trasmuntante fini signa posite (Bars.)).... edietate, caput tenet, que... te fini signa posite... ampo (et campo (Bar.)) ad Filicito medietate, qui tenet latere in terra Franchull, fini signa posite.

ET clausura de vinea da Warnichis, medietate latere tenet...et in vinea Dammiani Presbiteri, et Alprandi, fini signa posite.

ET petio (uno (Bar.)) de vinea da GAUDENTIOLO, latere tenet in via pu....c. (publica)....capite uno tenet in vinea AL-PRANDI, fini signa posite....nea (et vinea (Bar.)) ad Sancta MARIA de petio MAUNE, medietate da..... Trasmontanae

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse quest'Originale dall'Archivio Arcive-scovile di Lucca (+ L. 46). Molte Correzioni e Giunte, da me non dimenticate, vi si fecero dal Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 96. Appendice.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 47.

( de pretio majore medietate da transmuntante (Bar.)), fini signa posite.

Er ordini longi, qui sunt sub casa CARELLI.

ET petio majore de vinea Sundriali, quos habuit, et (si cassi l'et (Bar.)) Cuntipertilo qui tenet caput in vinea Sancti Donati.

ET petia sub vinea (Et petio de vinea (Bar.)) ad SA-RITO, qui tenet caput in vinea Sancti..... (S. Marie (Bar.)).

ET petio sub vinea Pretestati (, qui fuit Pretestati (Bar.)), ipsas suprascriptas petia de vinea in integrum.

Et de ordini longi ad ORTA sub Sancta MARIA medietate da... Transmontanae ( da trusmuntante (Bar.)).

ET de CAMPO MAJORE ad LUNIPERTO (ad Iunipero (Bar.)), ubi dicitur Fraxo, medietate latere tenet in terra de filii CARELLI, fini signa posite.

ET de campo ad Piro Gibbo, medietate latere tenet da exorgiente, fini signa posite.

ET campo ad Viniale Brunary, qui tenet latere in terra S. Donati in integrum. Campo sub casa Brunary, medietate latere tenet in terra de filii Guadimary, fini signa posite. Campo ad Via pubblica, medietate latere tenet in terra Bounary, fini signa posite.

HEC omnia suprascripte terre, vel vinee cum arboribus fructiferis, vel infructiferis suis in integrum sint in ista sorte cum introitum, vel exitum suum, sicut antea fuit; nisi tantum pomas fructiferas, qui sunt in caput de vinea nostra da Gaudentiolo, et pomas ad S. Maria ad hortalia homenis nostris deviduntur per numerum.

FACTA notitia temporibus Domnorum nostror.<sup>m</sup> Desiderii, et Adelchis Regibus, in anno regni eorum sexto, et tertio, septimo calendas Junias, per Indictione quintadecima.

Ex dictato Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi scripsi ego Osprandus Diaconus.

SIMILITER notitia de silva in SARCIANO (Rusciano (Bar.)), qui mihi da SUNDERAD Nepote meo, in parte obvinet; Idest sorte de ipsa silva da homenis de filii WALPERTI medietate; nisi tantum ei exinde de proprio meo dedi pertica una de latitudine, fini signa posite.

ET de terra nostra ad Sannule (Rannule (Bar.)), medietate parte da via publica fini signa posite, qui ascia (cum via sua (Bar.)) qualiter ividem data est.

Notitia facio ego Peredeus in Dei nomine Episcopus, qualiter devisionem feci in Rasiniano cum Sunderad nepote meo de res illa, quas antea ividem non devisimus.

In primis de campo ad fine sundriale una petia longa, tenet capite uno in fine, et latere uno tenet in alia petia longa in ipso campo, fini signa posite.

ET alia petia minore de ipso campo, latere uno tenet in terra Lamitei Presbiteri, et capite uno tenet in terra de homenis Sancti Michaeli; fini signa posite, quod est inter predictas ambas petias medietate de ipso campo nostro sundriale.

ET medietate de silva nostra ad Capitito Maiure, latere tenet in terra Pestrifunsi (Pertifuns (Bar.)); fini signa posite (Similiter de vinea sundriale de petia minore medietate, latere tenet da trasmontante fini signe posite (Bar.)), excepto tres modiorum, et sistariorum septe de ipsa silva, qui stancliata est ad parte mea ah ipso Sunderado, fini signa posite.

Et de vinea sundriale de petia majure, medietate latere tenet da Transmontanae; fini signa posite, quod est inter predictas ambas petias de vinea sundriale infra ipsa da usura (Clausura (Bar.)) medietate.

Er de fundamento nostro sundriale ab Isula (ubi sala

(Bar.)) antiqua posita fuit, medietate latere tenet da Transmontane; fini signa posite, sicut ex antiquo in refundamento (ipso fundamento (Bar.)) fuit.

SIMILITER et de orto sundriale, quem habuet PERTILO ante casa sua, medietate latere tenet da Transmontane; fini signa posite.

Facta notitia temporibus Dominorum nostrorum Desiderii et Adelchis Regibus, in Anno Regni corum sexto, et tertio. Sexto calendas Junias, per Indiction. XV. Et ex dictato Venerabilis Peredei in Dei nomine Episcopi Ego Osprandus Diaconus subscripsi.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc breve subscripsi.

+ Ego Sunderado in hanc Breve subscripsi.

( Seguono tre testimoni presso il Rarsocchini ).

Signum † ms. Ermicaldi filio qd. Barunci testis Signum † ms. Teupert filio v. m. Teudeperti testis Signum † ms. Wilipert filio b. m. Ghispert testis

### NUMERO DCCLXXIX.

Giudicato d'Arechi od Arigiso, Duca di Benevento, in Montella, non lontana d'Avellino; a favore dell'Abate di San Benedetto in Benevento, contro alcuni servi di Prata presso Alife, che pretendevano esser divenuti liberi.

Anno 762. Agosto.

(Dalla Cronica di Santa Sofia presso l'Ughelli (1)) .

In Dei nomine, Coniunximus nos Dominus vir glorio-

<sup>(1)</sup> Ughelli, Ital. Sacra, VIII. 617. (A. 1662). Ex Parte II.a Num. 15. Cod. Vatic. 4939.

sissimus Atrichus (1) summus Dux gentis Longobardorum, in curte nostra, quae vocatur Montella, vbi viuens Mauritus venerab. Abbas, Monasterium s. Benedicti, quod situm dignoscitur esse intra ciuitatem nostram Beneuentanam, vbi Xenodochium esse inuenitur, et suggessit nobis; eo quod condomam quam bonae recordationis Domina Theoderada. cum Domino Gisolpho filio suo obtulerunt in praedicto monasterio, quae (condoma) habitare videtur in Prata Zacharias qui fuit Abbas contra Canonicam Regulam liberauit, sicque modo se a suo seruitio subtrahere quaerant.

Nos quippe dum talia audissemus, continuo iussimus ante nostra vestigia ipsos homines, id est, Coelestinum, Lupum, et Vrsum, qui causam suam de germanis agebant (2), et inquisiuimus eos pro qua ratione se a seruitio ipsius venerab. Monasterij subtraherent? Qui adserentes dixerunt: Certe verum est quia et nos a parentibus nostris Domina Theoderada cum Domino Gisolpho Duce filio suo contulerunt in ipso Monasterio, et serui exinde fuimus ei; post ea Zacharias qui ibi Abbas fuit, liberos nos constituit per praecepta gloriosissimae mem. Dom. Gisolphi iunioris, seu Godeschalchi Ducum, et per legem qualiter liberi constituti sumus, in nostra libertate permanere debemus.

AD haec respondebat nominatus MAURITIUS Abbas: verum est sicut asseritis, quod vos quandoque ZACCHARIAS liberos constituit, sed non sicut secundum legem, et san-

<sup>(1)</sup> Atrichus. Questi è il celebratissimo Arechi od Arigiso, che seppe indi resistere a Carlomagno, e si fe'gridar Principe di Benevento. Fu l'amico di Paolo Diacono, ed è creduto autore del Prologo Storico ad un suo famoso Diploma del 774.

<sup>(2)</sup> Causam suam de germanis agebant. Degli altri, cioè, che componevano la condoma,

ctorum Patrum institutionem, seu Canonicam sanctionem; et ideo vobis ipsa libertas firma, et stabilis esse non debet, sed qualiter secundum offertionem istam, quam ecce prae manibus tenco, vos nominata potestas concessit, seruire debetis.

Tunc dum haec omnia nostra gloriosa potestas intellexisset, fecimus religi offertionem, quam Mauritius Abbas
Monasterij ostendebat, et insertum ibi inuenimus, qualiter
Domina Theoderada cum Domino Gisolpho filio suo Duce supranominatas condomas ibidem concesserunt per suum
firmissimum praeceptum; deinde iussimus religi et praecepta alia, quae Caelestinus cum nominatis parentibus
suis de sua libertate ostendebat, vbi legebatur: qualiter
cos Dominus Gisolphus iunior Dux seu Godeschale qui
fuerat Dux, per rogum quondam Zacchariae libertassent,
sed etiam et firmitatem de ipsis praeceptis quam eis emiserant Scauniperga cum Liuaprando filio suo.

Quibus relectis, et agnitis corum altercationibus, praecepimus sacros adduci Canones in nostram praesentiam, quorum capitula, ita continentes inuenimus in sanctorum Apostolorum, seu Nicaeno, necnon et Ancyrano, atque Syluestra Papae Vrbis Romae Concilijs (1): vt nullus Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum et Clericorum, qui sacris et venerabilibus locis praeessent, res Ecclesiae

<sup>(1)</sup> Nicaeno.... Ancyrano.... Conciliis. Ecco qual era la Lex Romana, che seguitavano gli Ecclesiastici: la Lex Romana, che s'insinuava sovente nel Dritto Civile de'Longobardi, e non di rado il vinceva. Sta bene: ma per questo può egli dirsi, che i vinti Romani vivessero a Legge Romana? Lo stesso Arechi dirà ben presto, ch' e' giudicò i querelanti, ovvero i Monaci, e però gli Ecclesiastici di San Benedetto in Benevento, secondo l'Editto Longobardo Rotariano.

distraherent, aut alienare praesumerent; et qui praesumerent, a proprio gradu discederent.

Post haec, vt inreprehensibiliter praestante Domino iudicium dare possemus, iussimus adduci edictum gentis nostrae Longobardorum (1), quod sciscitantes inuenimus, qualiter bonae recordat. Dominus Liutprandus Rex (2) iudicauit, et instituit vt praecepta facta, quae anteriora essent, firmiora et stabiliora essent; sicut voluimus vt nostra praecepta semper robur obtineant; idcirco decreuimus atque statuimus: vt nominati homines, id est, Coelestinus cum vxore et germanis suis, atque Lupus cum genitore, vxore et filiis suis, et nepotibus, id est, filijs Butte et Calbuli, sed etiam et Gemulus cum vxore et filijs suis, qualiter ad potestatem praedicto iam Mona-

<sup>(1)</sup> Edictum gentis nostrae Longobardorum. Laicale fu la potestà d'Arigiso Duca, il quale sentenziò solo e senza compagnia in questa causa de' Monaci; e Longobarda la Legge Civile, secondo la quale Arigiso giudicò quegli Ecclesiastici Beneventani: molti de' quali erano di sangue Romano. Dopo la conversione de' Longobardi, non solamente la Lex Romana Ecclesiastica, ossía il Dritto Canonico, penetrava tutto di fra' Longobardi, ma eziandío la cognizione del Codice di Teodosio e di Giustiniano. Qual maraviglia? Quando si promulgò la Legge Liutprandea degli Scribi nel 727, i Longobardi più arcigni e più teneri della nativa loro barbarie si venivano Romanizzando con un moto contrario a quello, mercè il quale i vinti Romani s' erano Longobardizzati, per effetto della conquista de' Duchi e poi per la natura territoriale dell' Editto di Rotari.

<sup>(2)</sup> Liutprandus Rex. No: Errò Arechi nella sua sensenza Originale; o, nel copiar questa, errò il Compilatore della Cronica di S. Sofia, che ci tramandò questo insigne Documento. Rotari nella sua Legge 174 (testo del Murasori), non Liutprando, fu quegli che scrisse: » Nulli donatori liceat ipsum thinx, quod n antea fecerit, iterum in alium hominem transmittere ».

sterio sunt concessi, obediant et deseruiant perpetuis temporibus in ipso sancto loco, et ipsius Custodibus, cum omnibus rebus suis, et cum filijs et filiabus; quos et in praesentia saepius dicto Abbati Mauritio in manum tradere iussimus, et praecepta ipsorum ante nostrum conspectum cassari fecimus; tantum de filijs Coelestini, pro causa pietatis et animae nostrae salute, quos asserebat de Atrimanatos esse (1), decreuimus, vt libera et absoluta permaneret persona eorum; vnde et eis praeceptum fieri iussimus; ipse vero Caelestinus cum coniuge sua et omnibus rebus suis, seu fratre eius, et cuncti omnes superius nominati cum rebus et filijs et filiabus suis, atque coniugibus, omni in tempore essent serui iam nominati monasterij sancti Benedicti; sicut et alij qui ibidem deseruiunt.

VNDE pro firmitate venerabilis loci, hoc nostrum praeceptum iudicatum fieri iussimus; vt nullo tempore praed. Coelestinus, Lupus, et Vrsus, vel eorum haeredes de sua libertate agere praesumant, sed ab hodierno die et perpetuis temporibus, tam tibi, qui supra, Mauritio, quam et successoribus tuis obediant et deseruiant cum omnibus rebus suis, omni repetitione cessante, et in vestra sint potestate, faciendi ex eis Canonice quidquid vobis placuerit.

Quod vero iudicatum definitionis, ex iussione nominatae potestatis, dictaui ego Gaydemarius referendarius tibi Beato Notario scribendum.

Actum in nominata Curte nostra Montellari, mense Augusti per Indictionem decimam quintam feliciter.

<sup>(1)</sup> De Atrimanatos esse. Che voglion significare queste parole? Certamente Arechi non disse, che i figliuoli del servo Celestino fossero Arimanni nè Arimanizzati, o fatti liberi. Credo, che Arechi avrà voluto dire jam clericatos esse; laonde gli assolve, per causa di pietà, e per rimedio dell'anima.

#### NUMERO DCCLXXX.

'Arechi od Arigiso, Duca di Benevento, dona due servi a Municulano, suo Gastaldo.

Anno 762. Agosto.
(Dalla Cronica di S. Sofia presso l'Ughelli (1)).

In nomine Domini Dei Saluatoris nostri Iesu Christi. Concessimus nos Dominus vir gloriosissimus Atrichis (Arechis) summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Griserisci Stolesari nostri tibi Municulano Gastaldo nostro, pueros duos, hoc est AEGyptum (2) et Mauretanum solas eorum personas, quae fuerunt de actu Casianense (3), quem modo Cunasius Gastaldus noster tenere videtur; quatenus amodo et deinceps habeas, et in tuo detineas seruitio ipsos nominatos pueros tam tu qui super Municulanus, quam etiam et filij filiorum tuorum, et nullus ex nostris gastaldis, aut actionarijs, vel quisquam homo contra ea quae nostra concessit potestas, quandoque ire quoquo modo aut ratione praesumat, sed nostra concessio omni in tempore roborata, atque inuiolata perennis temporibus permaneat.

Quod vero praeceptum concessionis ex iussione nominatae potestatis per Guidemarium referendarium scripsi ego Eudoald Notarius.

<sup>(1)</sup> Ughelli loc. cit. VIII. 639. Ex Parte II.<sup>a</sup> Num. 30. Cod. Vaticano 4939.

<sup>(2)</sup> Actu Casianense. Casiniano cra situato verso Nocera e Cava, come ben dice l'Annotatore del Di Meo nell' Indice Topografico.

<sup>(3)</sup> AEgyptum. A' servi solea darsi non di rado il nome della patria, donde venivano. Costui sarà nato in Egitto, e l'altro nella Mauritania.

ACTUM BENEUENTI in Palatio, mense Aug. per Indict. 15. (XV) (1) feliciter.

(1) Per Indict. XV. V'ha chi attribuisce il presente Atto alla quindicesima Indizione, che ricorse nell'anno 777. Ma il Reserendario Guidemario qui nominato s'ascolta esser già morto prima del 774 in un Diploma dato dallo stesso Arechi a S. Sofia di Benevento. E però qui si parla del 762.

# NUMERO DCCLXXXI.

Cenno ad un Diploma, con cui si confermano dal Re Desiderio i privilegi di Teodolfo, Vescovo di Como.

### Anno 762.

( Dal Tatti (1) ).

Desiderius Longobardorum ultimus Rex Theodulpho Cumano Episcopo Comitatum Berinzonae (2) confirmat, nec non praedecessorum Regum Privilegia Cumanae Ecclesiae concessa An. 762.

<sup>(1)</sup> Tatti, Annali Sacri di Como, I. 945. (A. 1663), dove si legge la seguente Nota marginale:

<sup>»</sup> Extat post Dypticam Epistolam Comensem in V. Synodo » Comense ».

Premette il Tatti <sup>1</sup>, che gli antichi Privilegj della Chiesa Comasca si perdettero dopo essersi tenuta da Monsignor Lazaro Carafini verso in mezzo del secolo decimosettimo la Quinta Sinodo Comense, nella quale s' era descritto il Sommario delle materie contenute in ciascun Privilegio. E però il Marchese Rovelli <sup>2</sup> non è ben sicuro della sincerita di questo Diploma Desideriano.

<sup>(2)</sup> Berinzonae. D' un altro Diploma, con cui si dice, che Liutprando Re avesse donato alla Chiesa di Como nel 721 Berinzona o Belinzona, Vedi prec. Num. 435.

<sup>1</sup> Tatti, loc. cit. I. 943.

<sup>2</sup> Rovelli, Storia di Como, L. 367. (A. 1789).

### NUMERO DCCLXXXII.

Permuta di Terre fra Peredeo, Vescovo di Lucca, ed il Clerico Peredeo.

Anno 762. Settembre 28.

( Dal Bertini (1) ).

† EXEMPLAR. IN Dei nomine regnante Domnus nostro Desiderio et Adelchis Regibus. Anno regni eorum sexto, et quarto, quarto Calendas Octubris per inditionem prima.

Manifestum est mihi Gauspert Clericus Rector Ecclesie S. Fridiani, quia stetet inter me, et venerabili Peredeo in Dei nomine Episcopo ut cambium de terra inter nos facere debuerimus, et nunc presenti tradere videor tibi ad parte Ecclesie S. Michaheli Monasterio vestro qui est de jura parentorum vestrorum in viganio (2) terra Ecclesie S. Fridiani, qui est prope casa Gulripald Clerico, modiorum sex, et scafilo uno, ipsa clausura qui fuit Willtrude in integrum.

SIMUL et duas *petias* de terra eidem Ecclesie ad VALLE quas Aspert ad manu sua habuet in integrum in adpretiato.

ET suscepi da te pro suprascripta terra ad parte Ecclesie S. Fridiani in cambio terram suprascripte Ecclesie S. Michaheli, qui est in Vecliano modiorum trigenta quinque, ipsa clausura in integrum per adpretiato pro suprascripta terra in viganio da te recepi in prefinito.

Unde repromitto me ego qui supra Gauspert Rector

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa *Copia* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († Q. 8); senza Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>(2)</sup> Viganio. Già si sa, che questa parola significa permuta o cambio.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 28. Appendice.

Ecclesie S. Fridiani cum successoribus meis, si aliquando tibi qui supra Venerabilis Peredeo Episcopo, vel ad Successoribus tuis, aut qui in ipso monasterio vestro ordinatus fuerit, suprascripta terra quam tibi dedi subtraxerimus aut intentionaverimus per quolibet ingenio, spondeo me cum successoribus meis vobis componere suprascripta terra in duplo meliorata in ipsa loca qualis tunc fuerit.

SIMILITER repromitto ego qui supra Peredeus in Dei nomine Episcopus cum successoribus meis, et qui in ipso Monasterio Rector ordinatus fuerit ut si aliquando tibi qui supra Gauspert vel ad successoribus tuis suprascripta terra Ecclesie S. Michaheli Monasterii nostri nostri (sic) quam tibi in viganio dedi subtraxerimus aut intentionaverimus per quolibet ingenio, spondimus vobis componere suprascripta terra in duplo meliorata in ipso loco qualis tunc fuerit.

ET pro confirmatione duas paginas prope uno tenore conscriptas Osprandum Diaconum scrivere precepimus, et rogavimus.

ACTUM LUCA.

† Ego GAUSPERTUS Rector Ecclesie S. FRIDIANI in an cambiationis a me facta manus mea subscripsi.

Signum † manus Dulcissime monache qui in suprascripto cambio consentiens fuit in omnibus et ei acti manus fecit.

- † Ego Teuselmi Diaconus rogatus a Gausperte Rector Ecclesie S. Fridiant in hanc pagina me testes subscripsi.
- † Ego Ospert Diaconus rogatus a Gausperte Rector Ecclesie S. Fridiani in hanc pagina me teste subscripsi.
- † Ego Fratellus Presbiter rogatus a Gausperte ( ut supra).

Signum + manus Teudipert silio q d Willipert testis.

Signum † manus Fratelli filio q.d Wilerad testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi et dedi.

† Ego Austripertus Clericus ex auctentico fideliter exemplavi.

#### NUMERO DCCLXXXIII.

Teodori, esercitale di Rieti, dona le sue sostanze a Farfa.

# Anno 762. Ottobre.

(Dal Num. 54. del Registro Farfense : Carta , che mi sembra inedita ).

REGNANTIBUS dominis nostris DESIDERIO et ADELCHIS viris excellentissimis regibus, anno regni corum in dei nomine VI (1), mense Octobris, indit. I, et viro magnifico Alefrido gastaldio.

In dei nomine ego Theodoris filius cujusdam Theodochis, exercitalis Reatini, dono trado a presenti die promercede animae meae in Monasterio Sanctae Mariae posito in Acutiano, et tibi, Domine Halane Abbas, vel cunctae congregationi ibidem constitenti omnem substantiam meam mobilem et immobilem, omnia et in omnibus, casas, vineas, terras, prata, campos, silvas, salecta, quanta habere visus sum.

In primis casam meam in Reate ad aream marmoream, quantum ibi habere visus sum. In valle Tybae. In Sepiano. In Sabinis, loco qui dicitur Pretorio. In Ciculis, loco qui dicitur Cesinanus. Seu et pratum prope civitatem.

Omnia et in omnibus sicut supra scriptum est trado et confero in Monasterii Sanctae Mariae vel tibi, Domine Halane abbas, ut quidquid exinde facere aut judicare volueris liberam habeas potestatem.

<sup>(1)</sup> Anno..... VI. Qui caddero gli anni d'Adelchi dalla penna di chi scrisse o di chi copiò la presente donazione.

Actum in suprascripto loco Vallis Tybae mense et indictione suprascripta.

Signum † manus Theodoris qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum † manus Alfredi filii cujusdam Halani exer-citalis; testis.

Signum † manus Barosi filii cujusdam Mauricae; testis.

† Ego Corumus, Medicus, rogatus a Theodorico propria manu mea subscripsi, et testis sum.

Signum + manus Sisonis, exercitalis; testis.

Signum + manus Luponis, exercitalis; testis.

Signum + manus Usualdi, exercitalis; testis.

Signum + manus + Guinonis, exercitalis; testis.

Ego RAGANFREDUS indignus monachus, rogatus a Theoporis, han cartam donationis scripsi (1).

#### NUMERO DCCLXXXIV.

Isemundo e Crisanto vendono alla Badia di Farfa una terra in Grottole sul fiume Farfa.

Anno 762. (dopo Agosto).

( Dal Num. 59. del Registro di Farfa: Carta inedita (i) ).

In nomine Domini Dei nostri IHESU CHRISTI.

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelciii piissimis regibus, anno regni eorum in dei nomine VI. et IV.

<sup>(1)</sup> V'ha egli forse di questa donazione ricordato il Registro, che dovea farsi nelle *Geste Municipali*, secondo il prescritto di San Gregorio il Grande a' Monasteri ed alle Chiese?

<sup>(1)</sup> Il Muratori <sup>1</sup> solo ne dà le Note Cronologiche; nè il Fatteschi <sup>2</sup>, accennando a queste, soggiunge altre parole.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 690. (A. 1741).

<sup>2</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 40. (A. 1801).

Et viri gloriosi Theodicii Ducis Ducatus Spoletani, per indictionem I.

Constat nos Hisemundum filium cujusdam Barbulani, habitatoris loci qui dicitur Criptula; nec non et Xrisantum filium cujusdam Candulfi de Vineria vendidisse et vendidimus tibi, venerabilis Halane abbas, terram nostram in loco qui dicitur Criptula prope fluvium Pharpham, modiorum duodecim juste mensurata. Et ipsam suprascriptam terram dedit geritor meus Barbulanus filiae suae in dotem, idest Godaniae et Flaviae (1).

ET SUSCEPIMUS NOS jam nominati HISEMUNDUS et XRI-SANTUS nepos meus a te, HALANE abbas, vel a cuncta congregatione Monasterii pretium placitum et diffinitum et in presenti acceptum, bovem I, vaccas II, jumentam I, et auri solidos VI.

ITA sane ut ab hac die nostro HISEMUNDI et XRISANTI exeat dominio; et in tua, Domine HALANE, vel successorum tuorum tradita sit potestate: et quidquid indi facere aut judicare volueritis libere faciatis.

ET quod non credimus, nec fieri potest, si ipsam suprascriptam terram subtrahere voluerimus nos Hisemundus et Xrisantus per quodlibet ingenium, aut ipsam terram ab unoquoque homine defensare minime potuerimus, permittimus nos jam dicti Hisemundus et Xrisantus una cum nostris heredibus tibi, Halane, vel successoribus tuis componere in duplum in ferquidi loco et in ipso praedicto casale: et haec cartula venditionis in sua maneat firmitate.

Quam vero cartulam venditionis scripsi ego Barosus indignus Monachus, rogatus ab Hisemundo et Xrisanto.

12

V.

<sup>(1)</sup> Flaviae. Quanti nomi Romani e Greci! Flavio, Godania, Barbolano, Crisanto: e fra' testimoni Anastasio, indi Stefano, uomo chiarissimo. L'Atto nondimeno è Longobardo; in ferquido, secondo la frase di Rotari.

Actum in Monasterio, indictione suprascripta feliciter. Signum † manus Hisemundi qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum + manus Crisanti qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum + manus Scattonis; testis.

Signum + manus Anastasii; testis.

Signum + manus Selavati; testis.

Signum + manus Grimaldi viri clarissimi; testis.

Signum + manus Stephani viri clarissimi; testis.

### NUMERO DCCLXXXV.

Causari, Clerico, dona la metà di tutte le sue sostanze alla Chiesa di San Giorgio in Montalto.

Anno 762. Ottobre 22. (Dal Bertini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE. Domno. nostro. Desiderio. Rege. Anno. Regni. ejus. sexto. et. filio. ejus. idem. Domno. nostro. Addelchis. Rege. anno. regni. ejus. quarto. undecimo. Calendas. Mensis. Novembris. per. Indictione. prima.

Manifestum. est. mihi. Causari. Clerico. qd. Auchis. Avitator. in. Monte alto. quia pro remedium. anime. mee. in proprio. territurio. meo. in. predicto. loco... fundamentis. construxi. Ecclesiam. in honorem. Dei. et Beati Georgi. Christi. Martiris. et. nunc. presenti. per. Venerabilis. Domino. Peredeo. in Dei nomine. Episcopo. Sagrata. est. ipsa. Ecclesia.

<sup>(1)</sup> Il Bertini 1 cavò quest' Originale dall' Arch. Arciv. di Lucca († P. 4.), senza punto Correzioni e Giunte del Barsocchini. La punteggiatura è affatto simile all' Originale.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. pag. 9. Appendice.

Pro. hoc. presenti. offero. Domino. et predicte. Ecclesie. medietatem. ex omnibus meis. tum de domo. cultili. quam. et. de. casis. massariciis. terris. vineis. pratis. pascuis. silvis. cultum. adque. incultum. mobile. vel. immobile. seo. semoventibus. omnia. in. integrum. medietate. rebus. meis. in. predicta. Ecclesia. offero. et. tradere. videor. excepto. servos. vel. ancillas.

In. tali. vero. tenore. volo. ut. dum. ego. aut. quis. de. heredibus. meis. advivere. meruerimus. in ostra. sit. potestate. presbiterum. ordinare. in. ipsa. Ecclesia. qui. pro. facinora. nostra. Dominum. exorare. debeat. et casto. et mundo. corde. omnem officium. Ecclesiasticum. et luminaria. eidem. Ecclesie. faciat.

Er. quis. de heredibus. meis. tonso. capite. casto. et recto. moderamine. ad ipsa. Ecclesia. servire. voluerint. et. ad. honorem. Presbiterii. potuerit pervenire. in ejus. sit. potestate. ipsa. Dei. Ecclesia. supradicta. res. gubernandi. et recto. ordine. despensandi. usufructu. de ipsa. res.

NAM. non. in alio homine. aut. in alia. Ecclesia. aliquando. quis de. heredibus. meis. possit. suprascripta Ecclesia. et res. transfundere.

Nisi, tantum, si neglexerint, heredibus, meis, ividem, presbiterum, de se ipso, ordinare, vel de alios, homines, in, omnibus, de ipsa, Ecclesia, et. res, nanis, et vacui, sint,

Er. sit. in. potestate. de Episcopo. Lucensis. Ecclesie. qui tunc ividem. fuerit. ordinandi. et defendendi.

ET nunquam. de suprascripta. res. divisio. facta. debeat esse. res cunctas. et perhennis temporibus. in. suprascripto. ordine. presens. dotalium. paginam. a. me facto. stabile. debeat. permanere.

ET pro confirmatione Osprandum Diaconum. scrivere. rogavi.

\*

ACTUM in MONTE. ALTO.

Signum + Manus. CAUSARI Clericus qui hanc. pagina. dotalium. fieri. rogavit.

Signum + Manus. Cosprand Clericus filio ejus. Consentiente.

Signum † Manus. Fratelli. silio q. Willerad. testis.

Signum + Manus. Maurici de Tabernule. testis.

Signum + Manus. Coccie filio q.d Fridualdi. testis.

Signum † Manus. Alaprand. Clericus. filio. q.d Ermi. testis.

Signum + Manus. Andreae. Cler. filio. Pranduli Cler. testis.

† Ego Osprand. Diaconus. Post tradita. complevi. et dedi.

† Ego Filippo. Cler. ex dictato Magistri meo. Osprand. Diaconus. nec plus. addedi. nec minus scripsi.

# NUMERO DCCLXXXVI.

Peredeo, Vescovo di Lucca, dà in locazione casa e beni di Maremma in Tocciano ad Ermicauso.

Anno 762. Dicembre 10.

( Dal Barsocchini (1) ).

4 In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum sexto et quarto, quarto idus mense decembris, inditione prima.

Promitto adque manus mea facio ego Ermicauso filio qd.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>4</sup> trasse quest' Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* M. 8). Non vi sono Giunte nè Correzioni del Barsocchini.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 48.

JUCUNDI tibi dn. PEREDEO in Dei nom. Episc. de casa vel res illa quem ad resedendo dedisti in loco MARITIMA, ubi vocitatur ad Tocciano; casa Eccl. S. Martini, ubi antea Teudualdo resedit, casa cum curte orto vineis terris silvis olivetis pascuis adque in pascuis, qualiter...ad manum suam habuet, mihi ad resedendo et laborando et meliorando dededis in tali tenure, ut per omnem annum de ipsa casa vel res reddere debeam uno animale annutino in mense magio, porco uno annutino in octammio, sexdeci mate de vino, grano.....bono mod. quatuor, angaria quantas utilitas fuerit in curte vestra in Lusciano; et ipse animal nos et porco usque in Rosellas minare debeam, et non habeam licentia de ipsa casa exire alivi ad abitando.

Unde promitto ego Ermicauso cum meis heredis tibi du. Peredeo Episc. vel successoribus tuis si predicta capitula qui supra leguntur, a nobis per omnemn(sic) anum adimpletum non fuerit, et ipsum redditum vel angarias (1) non feceremus sicut supra legitor: spondeo me cum heredibus meis tibi vel successoribus tuis esse componiturus pena nomine auri solid. numero viginti, et exeam de ipsa casa vel res inanis, et vacuas. Quam meis promissionis pagina Fratellum presb. scrivere rogavi.

ACTUM in vico Lusciano regnum et indit. suprascripta feliciter

Signum + ms. Ermicausi promissoris

Signum + ms. Maurich presb. filio qd. Leonaci testis

Signum † ms. Osperti diac. filio qd. Autelmi testis

Signum + ms. Teuprandi cler. filio qd. Ermi testis

Signum + ms. Aggali filio Sandrali testis

Signum † ms. Ermiperti filio Ermei testis

+ Ego Fratellus presb. post traditam Comp. et dedi.

<sup>(1)</sup> Angarias. Qui l'angaria si sovrappone ad alcune annue prestazioni d'animali.

#### NUMERO DCCLXXXVII.

Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga una casa ed altri beni della Cattedrale di Lucca, posti in Maremma, a Boniperto.

## Anno 762. Decembre 12.

( Dal Bertini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio et Adelchis, anno regni eorum sexto, et quarto, se...(cundo?) idus mense Decembrio. Indictione prima....

Promitto, adque manus mea facio ego Boniperto, filio qd.... Domnus Peredeus in Dei nomine Episcopus de casa et res (casa Ecclesie (Bar.)) Sancti Martini, quem mihi ad resedendo et gubernando dedisti in loco Martima, ubi vocitator Ad Casale Episcopi, casa cum curte, orto, vinea, terris, silvis, pascuis adque in pascuis, cultum vel incultum, omnia ad ipsa casa pertenente, quomodo antea Filichis ad manum suam habuet, mihi ad laborando et gubernando dedisti in tali tenure, ut per omnem annum justitia ipse case reddere debeam (2): Porco uno valente tremisse uno, et uno pullo; et quinque ovas, et camisia una valente tremisse uno; uno animale in mense Martio, valente tremisse uno; vinum et laborem secundum consuetudinem ipsei case, et angaria secundum consuetudinem de ipsa

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse quest' Originale dall'Archivio Arcive-scovile di Lucca (\* F. 96); ed il Barsocchini <sup>2</sup>, fattevi alcune Correzioni, vi soggiunse i testimoni.

<sup>(2)</sup> Iustitia ipse case reddere debeam. Come più fingere di non capire che significassero in Roma le Giustizie di S. Pietro?

<sup>1</sup> Bertini, loc. ctt. Appendice, pag. 98.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 49.

casa. Ista omnia suprascripta pro (Ista omnia suprascripta capitula per (Bar.)) omnem annum adimplere et reddere promitto, et casa et res meliorando.

Unde promitto ego Bonipert, cum meis heredibus tibi Domno Peredeo Episcopo, vel successoribus tuis, si predictum redditum, vel alia capitula, que supra leguntor, a me, vel ab heredibus meis adimpletum non fuerit per omnem annum, spendeo me cum heredibus meis tibi, vel ad successoribus tuis, esse componiturus pena nomine auri soledum numero quinquaginta, et de casa ipsa vel res non exeam alibi ad habitando, ubi usque modo habitabi mihi ad resedendo dedisti.

Nec ego, nec heredibus meis exire de ipsa res non presumamus, et si exire presumpseremus, predictam pecuniam (predicta pena (Bar.)) puniturus promitto.

Quam meis permissionis pagina Fratellum presbiterum scrivere rogavi.

ACTUM in COLOMNATA, regnum et inditione suprascripta feliciter.

Signum † manus Boniperti promissoris qui hanc pagina scrivere rogavit

(Il Barsocchini soggiunse i cinque testimoni seguenti).

Signum † ms. Achiperti filio qd. Radiperti testis Signum † ms. Teuprandi cler. filio qd. Ermi testis Signum † ms. Agguli filio Suntruli testis Signum † ms. Ermiperti cler. filio Ermitei cler. testis Signum † ms. Petronaci cler. filio qd. Audaci testis Fratellus Presbiter post tradita deplevi et dedi.

#### NUMERO DCCLXXXVIII.

Il Re Desiderio conferma le donazioni di Benetranda, Vedova, e di Gualtieri a favore della Badia di Farfa.

Anno 762. Decembre 17.

( Dal Fatteschi (1) ).

FLAVIUS DESIDERIUS Vir excell. rex. Monasterio beatiss. semperque Virg. dei genitricis Mariae sito in Acutiano territorio reatino. et V. V. Halano Abb.

OSTENDIT veneratio tua excellentiae nostrae cartularum volumina duo. unum continens qualiter a Benetranda religiosa dei ancilla relicta..... una cum filijs suis Atrio et Theophanio et Petrucia (2) conjuge ejus ex comuni consilio contulerit in ipso Monast. vestro Monasterium Sancti Ipoliti una cum omnibus rebus quas habuerunt tam quod a publico ibi concessum fuit quam quod a singulis hominibus omnia in integrum.

ITA ut ipsum Monast. a vobis rectum et gubernatum atque dispositum fuerit regulari ordine.

ALIAM cartam continentem quod Gualterius clericus fil. cujusdam Stephani una cum consensu et voluntate Theodorae relictae pro remedio anime suae singulas res in ipso vestro contulerint Monast. per singulos Casales et loca in territorio firmano. et usque dum ipse Gualte-

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 268. dal Num. 58. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Petrucia. Qui anche, se pur ciò provasse una qualche cosa, leggonsi nomi Greci e Romani: Teofanio, Petrucia, Teodora, Sisinio. Questo Sisinnio, che si dava dell'Illustre, non vivea certo nel Palazzo con una Legge diversa da quella del Re; fosse Goto, o Sarmata, o Borgognone per la sua origine.

RIUS et genitrix ejus adviverent usufructuario nomine in eorum esset potestatem.

DE qua re sicuti religiositas tua nostram optinuit potestatem per hoc potestatis nostrae praeceptum firmamus in ipso vestro Monast. et vestrae venerationi ipsas cartulas sicut ibi *legibus emissae esse videntur* et textus earum recto ordine continere probantur.

Nam et per hoc nostrum robustissimum preceptum licentiam tribuimus ut si quis ob amorem dei et animae suae remedium ex proprijs rebus in ipso sancto Monast. aliq<sup>d</sup> largire voluerit ex nostra auctoritate quidq<sup>d</sup> legibus largire voluerit recto ordine debeat permanere.

QUATINUS ab hac die habens hoc nostrum firmitatis praeceptum securius ipse Sanctus locus valeat possidere.

ET nullus dux comes gastaldius vel actionarius noster contra hoc nostrae firmitatis praeceptum audeat ire quandoque sed omni tempore stabile permaneat.

Ex dicto domni regis per Sisinium (1) illustrem referendarium. et ex dicto Radoaldi Notar. scripsi ego Hautilmus Notar.

DAT. jussionis TICINO in Palatio XVII. die mens. Decembr. Anno feliciss. regni nostri VI. Indict. I. Feliciter.

<sup>(1)</sup> Sisinium. Questo nome non è certamente Longobardo. Il Maestro de' Soldati dell'Imperio, che contrastò a' Longobardi la via nel primo loro entrare in Italia, chiamavasi con questo nome. Anche Sisinio appellavasi un Referendario dei Duchi di Benevento ne' Diplomi di Santa Sofia. Il presente Sisinio del 17. Decembre 762 non è diverso da quello, al quale in Aprile 761 Gisolfo, Duca di Spoleto, dava il titolo di suo amico nel prec. Num. 764.

#### NUMERO DCCLXXXIX.

Anno 762. Dicembre (verso la fine).

Brani d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, ringraziandolo di rimaner fermo nel resistere a' tentativi dei Greci Bizantini contro Roma. Lo ringrazia parimente d'aver insinuato al Re Desiderio di costringere i Napolitani a mandare in Roma il loro Eletto Vescovo Paolo, per consacrarsi.

(Dal Codice Carolino del Cenni, secondo le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali Compatri Pippino Francorum Regi (2), et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Votivo cordis nostri desiderio, et intimi pectoris affectu, ut vestrae Excellentiae beneficiorum suffragia sanctae Dei Ecclesiae vota proferentes, optabilem, nimisque amabilem salutem praecelsae Christianitati vestrae, atque excellentissimae, et nostrae benignissimae filiae, et Commatri, optimae Reginae, simulque amantissimis, ac praeclaris vestris, nostrisque in Christo amabilibus filiis, Carrolo, et Carlomanno, excellentissimis Regibus Franconum, et Patriciis Romanorum, nec non et omnibus Reverentissimis fratribus nostris, ac dilectissimis nobis Episcopis, presbyteris, etiam regiosis (religiosis) Abbatibus, simulque et cunctis optimatibus, judicibus, Ducibus vi-

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dominat. Pontificiae, I. 226.

È la Lettera XXVI.ª del Codice Carolino, e la XL.ª Cronologica del Cenni, che la pone sotto il 766.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentiletti: » post verbum Francorum deest in » ms. Regi ».

delicet, et Comitibus, necnon et universo a Xpo protecti Francorum Regni populo vobis subjacentibus, destinamus perennem salutem, persistentes etiam una nobiscum, et in osculo charitatis vos amplectentes, universi sanctissimi fratres nostri Episcopi, presbyteri etiam, et cunctus sanctae et spiritalis matris vestrae Romanae Ecclesiae clericorum ordo, et procerum actimatum (optimatum), et universi Romani Magni vel Minores congregatio sedulis interventionibus pro vita, et colomitatis (incolumitatis) vestrae laetitia, caelitusque vobis concedentibus (concedendis) victoriis, divinam vobiscum deprecantes clementiam.....

IGITUR regressis nostris Missis, quos ad vestrae regalis clementiae vestigia distinatos habuimus, Petrus (Petro) scilicet Not. Reg. (Notario Regionario) sanctae nostrae Ecclesiae, et Joanne Mansionario Confessioni (confessionis) Basilicae fautoris vestri, B. Petri, conjungentibus etiam et vestris Missis Wulhardo nempe, ejusque sociis; protulerunt nobis honorandas, nimisque desiderandas Syllabas Praecellentiae vestrae, quas cum in conventu fratrum consacerdotumque meorum, et cleri atque cuncti laicorum ORDINIS CAETU LEGISSEMUS (1); nostri ac vestri Missi, ea sibimet a vobis injuncta, de vestra immutabilis mentis constantia, et puritatis integritate, quam pro spe sanctae Dei Ecclesiae, et fidei orthodoxae habere videmini, retulissent: illico nimio gaudio repleti, elevatis ad aethera oculis, extensisque palmis, inmensas omnipotenti Deo nostro, et vestrae Ecellentiae referuimus grates.....

DIREXIT itaque nobis excellentiae vestrae Christianitas,

<sup>(1)</sup> Cuncti luicorum ordinis coetu legissemus. Basterebbero queste parole per intendere qual fosse il governo di Roma sotto Paolo I.°; del che si parlerà nella Dissertazione.

significans de Missis nostris, vestrisque, atque Graecorum, qui a Regia urbe reversi sunt (1) eos apud vos esse detentos interim, quod aggregatis vestris sacerdotibus, atque optimatibus conjicere seu perpetrare valeatis (2), quid de his, quae vobis directa sunt, respondendum sit; et quidem nobis hac de re aliter confidendum non est a vobis repondi (responderi), nisi, quae ad exaltationem sacrosanctae spiritalis matris vestrae Romanae Ecclesiae, caput omnium Ecclesiarum Dei, atque orthodoxae fidei, pertinere noscuntur; et quia quod semel beato Petro, pro aeternae vitae retributione obtulistis, nulla vos deberet ratione, ab ejus jure, et potestate separare; scimus enim, quod nulla apud vos suasionis fabulatione (fabulatio) praevalet, dum divina verba, et Apostolica documenta, firmiter in vestro corde retinetis adnexa......

ILLUD praeterea Excellentia vestra innotuit Desiderio vos Langobardorum Regi direxisse, ut Saxulum puerum nostrium, qui nobis (qui a nobis) fugam arripuerat reddere deberet. Sed agnoscat Christianitas vestra, quod etiam vos creditum cognitum habere puto, conjunxisse hoc praeterito auttumni tempore (3) eundem Desiderium Langobar-

<sup>(1)</sup> A Regia urbe reversi sunt. Fin da' primi anni del Pontificato di Paolo I.º nel 757, fuvvi un grande andare e venire di Legati Greci del Copronimo Bizantino al Re Pipino; il quale anche talvolta mandò i suoi Ambasciadori a Costantinopoli. Giorgio, fin dal 757, è il più noto di sì fatti Legati Bizantini. Egli poi si trattenne in Napoli, aspettando quali avvenimenti potessero sorgere in utilità del suo padrone.

<sup>(2)</sup> Aggregatis vestris Sacerdotibus atque optimatibus. Non dice il Re de' Franchi nè quando nè dove si metterebbe in atto di radunarli. Vedi la seguente Osservazione in fine.

<sup>(3)</sup> Il Gretsero e però il Cenni, in vece d'auttumni, leggono aut tum in tempore: ciò che non dice nulla. Ma il Codice

DORUM Regem ad Apostolorum causa orationis limina; eundemque nostrum puerum secum deferens nobis contradidit.

Com eodem quippe Rege, pro justitiis (1) inter partes perficiendis loquente, constitit, ut nostris ejusque Missis per diversas civitates progredientibus, ipsae praeparatae fuissent justitiae, et ecce, Deo propitio, de partibus Beneventanis atque Tuscanensibus, et FECIMUS, et ad invicem nostras recepimus. Nam et de Ducatu Spoletino, nostris vel Langobardorum Missis, illic adhuc existentes (existentibus) ex parte justitias FECIMUS ac recepimus. Sed et requias (reliquas), quae remanserunt modis omnibus, plenissime inter partes facere student.

In embolin vero direxit nobis a Deo protecta excellentia vestra, praefatum vos Desiderium ammonuisse Reges Neapolitanos ac Cajetanos constringendum ob restituendum (restituenda) patrimonia protectori vestro beato Petro illic Neapoli sita, et largiendum electis solite ad suscipiendam Episcopalem consecrationem, ad hanc Apostolicam properandi sedem. Quapropter maximas de hoc, et de omnibus Excellentiae vestrae referimus grates....

Deus te incolumem custodiat excellentissime fili.

Carolino, per attestato del Gentilotti presso il medesimo Cenni, non contiene questo errore.

(1) Pro justitiis. Si vegga di queste il prec. Num. 787.

Osservazione sulla data di questa Lettera.

Siam debitori al Di Meo <sup>1</sup> d'essersi una tal data scoperta. S. Calvo, Vescovo di Napoli, morì nel 20. Marzo, come nota il Calendario antico Marmoreo, illustrato dal celebre nostro Canonico Alessio Simmaco Mazzocchi <sup>2</sup>; cioè nel 20 Marzo del 762. Così,

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 26, 48.

<sup>2</sup> Mazzocchi, In Vetus Marmoreum S. Neapol. Eccl. Kalendarium, I. 98. (A. 1734).

dopo lunghi discorsi, dimostra il Di Meo, ponendo mente agli anni, che Giovanni Diacono riferisce con molta esattezza degl'Imperatori Bizantini, Costantino Copronimo e Leone: Giovanni Diacono, il quale scrisse nel secolo nono. Racconta questi 1, che fu eletto Paolo in luogo di Calvo: ma che passarono ben nove mesi, e Paolo non potè andare a consacrars' in Roma, perchè gliel vietarono i Napolitani, desiderosi di non increscere ad esso Copronimo. Paolo I.º dovè scrivere a Pipino in Francia una Lettera, non registrata nel Codice Carolino, con la quale pregavalo di far sì, che il Re Desiderio stringesse i Napoletani a mandar l'eletto Paolo in Roma: ciò che Desiderio poteva ottenere per mezzo d'Arechi, Duca di Benevento, e padrone tanto di Salerno quanto di Capua, d'una parte della Liburia e d'altri luoghi vicini a Napoli. Pipino scrisse (così leggesi nella presente Lettera di Paolo I.º) d'aver ammonito Desiderio di costringere i Napolitani, e Paolo I.º ne lo ringrazia. Dovè dunque il Pontefice ringraziarlo poco innanzi che terminassero i nove mesi della resistenza de' Napolitani, la quale finalmente allora si rallentò; e Paolo potè fuggire (clanculo) in Roma, ove si consacrò: ma, nel ritornare in Napoli, gli s'interdisse l'entrata nella città per la paura del Copronimo. Quel Vescovo stette due anni e più nella prossima Chiesa di San Gennaro, che anche oggidì si chiama da noi fuori delle mura. Dopo quel tempo, continua Giovanni Diacono, i concittadini del Vescovo lo introdussero con gran festa in Napoli, ed ivi egli dopo due altri anni morì nel 766.

Questa seguenza di fatti certissimi dimostra con quanta ragione il Di Meo collocasse la presente Lettera nel 762. Io la la credo scritta in Decembre, verso la fine di quel mese, quando già erano terminati, o stavano per terminare i nove mesi dopo il 20 Marzo; a' quali conviene aggiungere i primi giorni trascorsi fra la morte di San Calvo, e l'elezione di Paolo, e quando già era terminato l'autunno del 762.

Non fu questa tuttavolta l'opinione degli uomini più dotti, quali un Cardinal Baronio, un P. Le Cointe, un P. Pagi. Dom

<sup>1</sup> Iohannis Diaconi, Apud Muratori, S. R. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 309. (A. 1725).

Bouquet, il celebratissimo Benedittino <sup>1</sup>, assegnò di suo l'anno 757 alla Lettera. Il Cenni stette pel 766, proponendo una ragione, la quale sembrava eccellente prima che il Di Meo ricordasse i nostri domestici fatti di Napoli, accennati nella Lettera di Paolo I.º Ed era questa ragione, che il Papa ringraziava Pipino di voler congregare i Vescovi e gli Ottimati avanti di rispondere a'Legati Greci del Copronimo intorno così a' pubblici affari d'Italia come a que' della fede Romana sul dogma Cattolico (della SS. Trinità) e sulle dottrine Iconoclastiche. Or un Concilio si convocò da Pipino in Gentilly presso a Parigi nel 767: laonde non potè, a senno del divisato Scrittore, trascorrere un gran tempo fra la promessa del Re de'Franchi, e l'effetto, che ne seguì.

Il Di Meo non fece alcun motto d'una si grave difficoltà: ma io rispondo agevolmente, ch'ella è grave solo in apparenza. Il Re de' Franchi non promise a' Legati Greci di radunare un puro Concilio Ecclesiastico su' dogmi della fede, ma un Placito Generale, simile ad un Campo di Maggio, nel quale si sarebbero trattati gli affari si della Religione da'Vescovi, e si eziandio i temporali di Roma, dell'Esarcato e del Regno Longobardo dagli Ottimati Laici, ed altresi da' Vescovi, che tra' Franchi riputavansi gli Ottimati sopra gli Ottimati, valendo la loro vita novecento soldi, pel guidrigildo fermo de' Salici. Tal guidrigildo apriva loro le Porte de' Placiti Generali, o delle radunanze, in cui si trattavano affari spirituali e temporali, e si pubblicavano le Leggi, ovvero i Capitolari, come ben dissero i dottissimi Autori della Storia Letteraria di Francia <sup>2</sup>. Erano Parlamenti per convocazione, Concili per occasione.

Nulla dunque impedisce, che Pipino avesse convocato il Placito Generale nel 763 per rispondere adeguatamente a' Greci dell' Iconoclasta; e che lo avesse tenuto in Gentilly, dove gli Annali Tiliani, Loiseliani ed altri dicono aver egli celebrata per l'appunto la Pasqua di quell'anno, la quale cadde nel 3. Aprile: nulla impedisce, che un altro Concilio tutto Ecclesiastico sulle controversie religiose co' Greci non si fosse

<sup>1</sup> Dom Bouquet, V. 518. (A. 1738).

<sup>2</sup> Histoire Littéraire de la France, par les Bénédictins de S. Maur, IV. 80. (A. 1744).

anche tenuto in Gentilly nel 767. La questione Iconoclastica turbò per molti anni tutte le Gallie sotto la Seconda Razza, e massimamente sotto Carlomagno.

## NUMERO DCCXC.

Brani d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, dove si loda molto Desiderio, Re de' Longobardi.

Anno 762. (in fine).

( Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domno excellentissimo filio et nostro spiritali Compatri Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Dum tam copiosam omnipotens Deus suae benignitatis humano generi crebro irrogat misericordiam......

Agnoscat siquidem excellentissima bonitas tua; quia conjungens ad Limina Apostolorum Excellentissimus filius noster Desiderius Rex, pacifice atque cum magna humilitate; cum quo salutaria utrarumque partium locuti su-

<sup>(1)</sup> Cenni, Monum. Dom. Pontificiae, I. 149.

È la Lettera XXIX.ª del Codice Carolino, e la XVH.ª Cronologica del Cenni, che la pone sotto l'anno 758; quando
e' presuppone, che il Re Desiderio fosse andato in Roma. Io non
vo' negare, ma senza esserne certo, un primo viaggio di quel
Re nell' eterna Città, come già esposi altrove, del 758 ¹; ma
niuno potrà negare un secondo viaggio, quando morì S. Calvo
nel 20. Marzo 762 in Napoli, e quando i Napoletani soprattennero per nove mesi l'eletto suo successore Paolo, come s'è
veduto nel prec. Num. 789. A questo secondo viaggio appartiene la presente Lettera, per la ragione, che or dirò nella
prossima Nota.

<sup>1</sup> Vedi Cod. Diplom. Longob. IV. 683. sotto il Num. 724.

mus, et pollicitus est nobis restituere civitatem Immolas (1), ea videlicet ratione, ut nostros ad tuam Excellentiam dirigere debeamus Missos, et suos hospites (obsides), quos ibidem ad vos habere videtur, recipere debeat, et pacem cum eo confirmare studeatis.

UNDE petimus te, excellentissime fili, et spiritalis Compater, ut jubeas ipsos hospites (obsides) praedicto filio no-

V. 13

<sup>(1)</sup> Immolas. Ecco la sola città, che il Papa dice di non essergli stata punto restituita da Desiderio; ciò che certamente non si può riferire all'anno 758, quando appena erano cominciate le restituzioni dell'altre Città, e quando nascevano i tanti e tant' indugi frapposti ad un compiuto accordo fra le due parti. Nel 757 e 758 erano in Italia i due Legati del Re Pipino, l'Abate Folrado e Rodberto, solleciti di condurre a termine sì fatti accordi: ora, nel 762 il solo Rodberto senza Folrado ( se pur non fu qualche altro Rodberto ) ritornò in Roma per vedere se tutto fosse veramente finito. Da questa Lettera di Paolo I.º si scorge, non esservi altra controversia se non intorno alla restituzione della sola Imola. Pretende il Cenni, che Paolo 1.º fosse stato soverchiamente ligio a Desiderio, e che l'intera Lettera si dettò, secondo il piacere del Re. Ex voto Desiderii. Che importa il sapere se Paolo I.º fosse stato più o meno benevolo in sul cadere dell'anno 762 al Longobardo? Certo, il Pontefice ora non domandava nulla, se non Imola; e confidavasi nella parola del Re, che tosto egli l'avrebbe restituita. Dunque la Lettera si scrisse quando tutte le precedenti liti sulle Città dell'Esarcato s' eran composte, non volendosi punto presupporre, che il Papa nell'inviarla in Francia mentisse in suo proprio danno ed in quel de' Romani, mentre aveva per se la testimonianza ed il conforto del Franco Ambasciadore Rodberto. So, e ben presto il dirò, sotto l'anno 764, che nella Lettera XV.ª del Codice Carolino, il medesimo Papa dice d'aver una volta dovuto spedire due Lettere a Pipino, dissimulando l'ingiurie ricevute dal Re Desiderio, ed anzi scrivendo con molta benevolenza di lui: ma ciò il fece, sì come ivi afferma lo stesso Paolo I.º, temendo. non sì fatte Lettere cadessero in mano de'Longobardi.

stro Desiderio Regi restituere (1), et pacis foedera cum eo confirmare, et in magna amicitia cum eo conversari, ut, favente Do tuis laetabundis temporibus populus Dei utrarumque partium in magna securitate, et pacis quiete dirigere (degere) valeat, quatenus longaevum te omnipotens Deus in solio regni conservare dignetur.

OPERE (Ideo) enim direximus praesentes nostros fidelissimos Missos, id est, Reverendissimum, et Sanctissimum fratrem, et Coepiscopum nostrum Georgium, atque dilectum filium nostrum Stephanum presbyterum, una cum Rodberto vestro Misso (2), ad vestram a Deo servatam excellentissimam prudentiam, ut ea ipsa eximietati vestrae enarrare debeant.

His praemissis, petimus divinam misericordiam, ut aevis ac laetabundis temporibus in solio regni piis inhaerens o-

<sup>(1)</sup> Obsides.....restituere. Ecco ciò che metteva in furore i Longobardi, veggendo che Pipino riteneva da più di sei anni gli ostaggi dati nel 756 dal Re Astolfo. Lo stesso Cenni 1, si avverso a Desiderio, confessa, che questo era il cardine della controversia. Cave ne putes, obsides hic et in aliis Epistolis » memoratos esse iterum a Pippino Rege obtentos. Si quidem » erant, quos Aistulphus secundo obsessus Ticini tradere co- » actus fuit ».

Ben presto per altro le cose mutaronsi, ed il Papa pregò Pipino di non restituire gli ostaggi. Di ciò si parlerà nel 764.

<sup>(2)</sup> Cum Rodberto vestro Misso. Belle supposizioni del Cenni! Darsi a credere, o che la presente Lettera di Paolo I.º si fosse da lui scritta nel 758, quando tutto era incerto ancora fra'Romani ed i Longobardi, o che Rodberto non avesse potuto ritornare verso la fine del 762 in Roma, quando la maggior parte delle liti era cessata, nè altro si domandava se non Imola! Ma tosto si vedrà, che Rodberto potè forse ritornar in Roma eziandío nel 764. Discurrentibus Missis!

<sup>1</sup> Cenni, loc. eit. I. 150. Nota (3).

peribus, conservare dignetur, et vitam aeternam concedat.

INCOLUMEM excellentiam vestram gratia superna custodiat.

### NUMERO DCCXCL.

Giudizio fra Rottruda ed Alperto nel Regio Palazzo di Pavia.

#### Anno 762.

( Dal Professor Capei (1) ).

† In nomine d(omi)ni dum ex juss(ione) domni praecell(entissimi) desiderit regis resedissemus nos ill(ustri)bus veris
(viris) Gisilpert de berona bursio maid et arsiulf gast
(aldius) ticino in sacro palatio (2) ibique venerunt in nostri
presentia tarso gasind(ius) domni regis civi(tatis) pistoriens(is) qui causa rodtrude peragebat (3); nec non et alpert de civi(tate) pisana.

<sup>(1)</sup> Il Cav. Francesco Bonaini trovò questa Carta nel Num. II.º del ricchissimo Archivio posseduto dal Cav. Francesco Roncioni di Pisa, ed il Professor Capei, avendola illustrata, stampolla nel Primo Volume degli Annali dell'Università Toscane. Poscia e' la diè separatamente alla luce con un fac simile 1. Tratta il Capei delle qualità de' Gasindj e de' Maggiordomi del Re; le quali cose possono più comodamente leggersi nel suo lavoro, che non in queste mie Note. Solo dirò, che Bursio qui nominato mi sembra essere stato veramente un Maggiordomo del Re Desiderio, sì come crede il Professor Capei.

<sup>(2)</sup> In sacro palatio. Ecco sempre più piacere in Pavia le formole Imperiali Bizantine: donde procedeva quel continuo Romanizzarsi de'Longobardi prima di Carlomagno, per effetto principalmente della Legge Liutprandea del 727 sugli Scribi.

<sup>(3)</sup> Rodtrude. Costei sembra essere stata nel 762 vedova del Pisano Auriperto, e priva di figliuoli. Se avesse avuto figliuoli,

<sup>1</sup> Capei, Carta Longobarda del 762, Pisa, presso i fratelli Nistri in 8.º (A. 1845).

DICEBAT ipse TARSO quia tu ALPERT contra ordine(m) introisti in res q(uon)d(am) auriperti germani tui eo quod ipse germanus tuus per cartul(am) sue ordinationis instituit exenedochio in alimoniis et subsidiis pauperum et

un di costoro poteva essere il Mundualdo di sua madre. Il Gasindio Tarso non nacque certamente da Rottruda, perchè nol
disse: ma era egli un suo Mundualdo, come alcuno sospetta? O
Rottruda era caduta, per mancanza di parenti, sotto il mundio
del Re? Io non credo, che Tarso avrebbe taciuto la sua qualità
di Mundualdo, se l'avesse avuta; e m'unisco al Capei nel ravvisare in lui un Proccurator della donna.

Si trattava di sapere se una cartula convenientie, fatta dal defunto Auriperto interno alla sua eredità in favore del suo fratello Alperto di Pisa, dovesse prevalere ad un judicatum ovvero ad una cartula ordinationis, scritta dallo stesso defunto per fondare uno Spedale. Questo Spedale dovea governarsi coll'opera o del Vescovo di Pisa, o di Rottruda. Vinse nel presente giudizio il judicatum a pro dello Spedale, per effetto d'una Legge di Rotari.

Qui viene un dubbio al Professor Capei; se, cioè, Tarso essendo un Proccuratore, non fosse stata Rottruda una Romana? Ma bene i Longobardi nel 762 poteano, col permesso dei Giudici, avere un Proccuratore per la Legge VII di Rachi, secondo il testo Muratoriano. Questo dubbio appartiene alle ripugnanze di tutta quasi la vita del Professor Capei di creder territoriale il dritto Longobardo, o, per parlar più accuratamente, l'Editto di Rotari. E però gran maraviglia si generò in me nel leggere le seguenti parole del Professore 1: » gravi » e fondati essendo dall'un canto i sospetti di coloro i quali, » per la più parte almeno, reputano territoriale l' Editto ».-Che dirà il Signor di Savigny? Non era stato il Capei l'uomo più tenero della contraria dottrina di lui? E che dirà il Signor Merkel? Ma basta il vedere, che i tre Giudici furono Longobardi; e che, se veramente Rottruda nacque Romana, coloro giudicarono una Romana secondo l'Editto Rotariano.

<sup>1</sup> Capei, loc. eit. pag. 14.

statuit ut per pontificem civi(tatis) PISANE rectum et guvernatum fieri deber(it) absque neglegentiam et si ipse neglegeret rectum fierit per ipsa rottruda ideo ut dixi tibi res ipsas nihil pertenit et debis eas nobis relaxare et justitiam facere,

Ac...c(ont)ra respondebat ipse ALPERT

NIHIL mihi impedit si ipse auripert judicatum fecit de suis rebus aut exenedochium quia ecce exemplar (cartu)le convenentie quam ipse auripert mec(um) factam habuit ut si sine filios legitimos unus de nobis ab hac luce decederit unus alteri deberemus succedere et quia ipse auripert sine filios decessit ego illi succedere debeo;

REPLECABAT adversus eum TARSO de exemplar quam ostendis mihi non impedit quia autentica exinde non habis et nec per thinx est facta nec per launichild star(e) non potuissit etiamsi autentic(am) de inde habuissis

NAM ecce exemplar de ipso judicato Auriperti qualit(er) ipse res suas...in pauperes largibit stare legibus debit, asserens iterum adversus eum ipse Alpert si istam cartul(am) q(ui)a non autentic(am) stare non debit, tu tarso quomodo ista exemplar judicati stabelire velis (?)

RESPONDEBAT adversus eum (iterum Tarso) exemplar stare debit quia judicatum ipsum factum fuit et per preceptum domni aistulfi regis firmatum.

Tunc nos s(upra) s(crip)ti judecis dum omnem eorum audissemus altergationis fecemus nobis relegere ipsa exemplar ordinationis quam auripert fecerat ubi legebatur quod de rebus suis senedochio esse statuerat et rectum fierit per rodtrudam et licentiam haberit ipsa de mobelibus rebus vel usumfructum in die obitus sui dare pro anima sua et quatragenta nomina homenis livertarit,

Simul et fecimus nobis relegere illam exemplar convenentiae quam alpert ostendebat, et dum per ambarum partium monimena et altergationis causam ipsam inquireremus paruit nobis rectum ut illud judicatum quod pro
animae suae remedium quod (quondam?) AURIPERT fecerit
stare deberit et esset exenedochio sicut ipse statuerat et
non haberit adversus ipsum exenedochio aliquid quod reppeter(it) quia ejus cartul(am) quamquam exemplar tantummodo essit et autentica exinde non haberit stare nullomodo
deberit quia nec per garatihi(nx) nec per launichild (1) faetam non erat sicut edicti contenit textus.

Cum autem in supradicti princepis presentia conjuncesemus omnia et per ordine(m) rettulemus altergationem eorum simul et quod monimena ipsa contenebatur; placuit pietati ejus quod nos recte dedissemus judicium.

Et adhuc ipse princeps dixit nobis quod judicatum ipsum vedissit et per ejus rogum domnus aistulf eum per suum preceptum firmassit unde qual(iter) in nostri presentia actum vel defenitum est presentem notitia ju-dicati leontace notario facere admonuemus

Er ego petrus per ipsius dictato scripsi anno dominorum nostrorum desiderii et adellchis regibus in d(e)i nomine sexto et tertio per indict(ionem) quintadecima feliciter)

Signum manus GISILPERT (2) qui hunc judicium dedit Signum manus BURSIONI maid qui hunc judicium dedit

<sup>(1)</sup> Per garitihinx nec per launichild. Dunque i due fratelli Auriperto, defunto, ed Alperto viveano a Legge Longobarda: e Rottruda, se pur fosse nata Romana, guadagnava la lite del suo usofrutto e del suo Spedale perche si era dispregiata una prescrizione dell'Editto di Rotari.

<sup>(2)</sup> Giselbert. Crede il Capei, che costui fosse stato un Duca di Verona. Certo, egli era un personaggio maggiore di Bursione Maggiordomo, che sottoscrive in secondo luogo.

Signum manus ARSIULF gast(aldionis) qui hunc judicium dedit

(In tergo, aliena et paullisper recentiori manu, scriptum est)

Exemplar de judicato tempore Desiderii.

### NUMERO DCCXCII.

Teuderisco, Prete, ed il suo fratello Baruccio col nipote Auderisco vendono una casa e beni a Rachiprando nel luogo Orticaria.

## Anno 763. Febbraio 4.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus sexto, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus quarto, pridie nonas februarias, per indit. prima.

Constat nos Baruccio, Teuderisci presb, germanis filii qd. Donati, et Auuerisci nepus eorum filio qd. Magnenti, hac presenti die vindere et tradere videmur tibi Rachiprand presbitero Eccl. S. Marie casa abitationis nostre, cum fundamento curte in loco Urticaria, orto et alia ividem edificia, cum terris vineis pratis pascuis silvis virgareis castanetis cultum adque incultum, mobile vel inmobile seu semoventibus, omnia et in omnibus rebus nostris in integrum tibi vindere videmus: et nichil ex omnibus rebus nostris in nostro dominio reservavimus.

Er suscepimus da te pro suprascripta res pretium auri

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> stampò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( †† M, 1 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 49.

soledos boni numero octuaginta in prefinito et deliverato capitulo.

ITA ut de nostro exiit dominio, in tua et de successoribus tuis transfundimus esse potestate ad possidendo.

UNDE et repromittimus nos una cum heredibus nostris, ut si aliquando tibi vel successoribus tuis suprascripta res intentionaverimus aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, et ea vobis da omnes homines defendere non potuerimus; spondimus componere suprascripta res omnia in duplo meliorata in eodem loco, qualis tunc fuerit vobis, et hanc pagina in sua maneat firmitate.

Er pro confirmatione Osprandum diac. scrivere roga-

ACTUM ad Eccl. S. MARIE in SEXTO

Signum + ms. BARUCCI vinditori et promessori

Signum + ms. Teuderisci presb. idem vinditori ec.

Signum + ms. Auderisci idem vinditori ec.

Signum + ms. GAIFRED de BRANCHALO testis

Signum + ms. MICCIOLI de CASTRONOVO testis

Signum + ms. ALTULI filio qd. WARNIFRIDI testis

Signum + ms. Cinuli Monitari (1) testis

+ Ego Osprandus diac. pos traditam ec.

<sup>(1)</sup> Monitari. Questo Cinulo, che sembra portar nome Romano, era egli Monetario della Zecca di Lucca? Ma già ho detto più volte, che il Monetarius, per giudizio del Fumagalli <sup>1</sup>, significa un Cambia-monete, o banchiere, non une Zecchiere. Io credo, che tal vocabolo ebbe varie significazioni, secondo le varie occorrenze. In qualunque caso, il Monetario Cinulo della presente Carta non sembra essere stato acconcio a tener Banco, s'egli è vero che non sapesse scrivere, poichè Osprando scrisse per lui.

<sup>1</sup> Fumagalli, Codice di Sant' Ambrosiano, pag. 570. (A. 1805).

## NUMERO DCCXCIII.

Auriperto, Pittore, cedè la Chiesa di San Pietro Somaldi al fratello Ermiperto, e questi or la cede il Patronato a Peredeo, Vescovo di Lucca.

Anno 763. Febbraio 19.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus sexto, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus quarto; quartodecimo kal. martias, indit. prima.

Manifestum est mihi Ermipert cler. quia ante hos annos sancte recordande memorie Aistulf rex per suum cessionis preceptum donavet et confirmavet Eccles. et Monasterio S. Petri fundato a qd. Sumuald hic prope muro hujus civitatis, cum omnia ividem pertenente in integrum Auripert pictori germani meo, ut in ejus esset potestatem regendi gubernandi usufructuandi et ordinandi qualiter ei placitum fuerit; et postea per cartulam firmationis me in ipsa Eccles. et Monasterio S. Petri in omnibus ordinare et confirmare visus est, secundum qualiter eum, ut dixi, b. m. Aistulf rex in ipso Monasterio confirmavet: nisi tantum diebus vite sue usufructo de ipso monasterio in suo reservavit dominio.

Er ego petivi excellentia dn. meo Desiderio regi, ut per suum preceptum predictam donationis et firmationis mei paginam confirmaret, ita et factum est.

Nunc vero presenti per hanc paginam bona mea volun-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ebbe questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* H. 10 e \* A. 40).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 50.

tate, qualiter jam dicto germ. meo in me ipsa Ecclesia et Monasterio S. Petri confirmavet, similiter et ego confirmare prevideo te dn. meo venerabili Peredeo Episc. in ipsa Ecclesia et Monasterio, ut cunctis diebus in tua et de successoribus tuis sit potestatem ividem ordinatione, et imperatione faciendo in omnibus qualiter Deo et vobis recto et melius apparuerit.

NISI tantum volo, adque instituo, ut dum ego advivere meruero in mea sit potestate regendi et imperandi et usu-fructuandi tantum, non in alio homine, aut in Ecclesia iterum confirmando, nisi ut supra dixi post meo decesso in omnibus in tua et de successoribus tuis sit potestatem ipsa Eccles. S. Petri et Monast. et omnia ividem pertenente, regendi et ordinandi, qualiter vobis placuerit, et qualiter nunc presenti in vos per me ipso Dei Monasterio donatum vel confirmatum est, omni in tempore in eo ordine stabile debeat permanere.

Er neque ad me, neque ad heredibus meis, neque a nullo homine aliquando posse disrumpi, et ut nulli liceat nolle, quod semel volui.

Quod vero firmitatis paginam pro confirmatione Osprand diac. scrivere rogavi.

## ACTUM LUCA

- † Ego Ermipert cler. in hanc firmationis pagina sicut supra legitur manu mea subs. et confermavi
  - † Ego RACHIPRAND presb. rogatus
  - † Ego Periprandus subd. rogatus ec.
  - † Ego Aliprandu cler. rogatus ec.
  - + Ego Petronacı cler. rogatus
  - † Ego Isprinca cler. rogatus
  - † Ego Osprandus diac. post traditam complevi et dedi (1).

<sup>(1)</sup> Manco male! Costoro son tutti Clerici, e tutti sanno scrivere nel 763 in Lucca.

### NUMERO DCCXCIV.

Lettera del Senato e Popolo Romano a Pipino, Re de'Franchi, rispondendo ad una sua Lettera.

Anno 763. (in principio?)

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo, atque praecellentissimo, et a Deo instituto magno victori Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, OMNIS SENATUS, ATQUE UNIVERSA POPULI GENERALITAS A DEO SERVA-TAE ROMANAE URBIS.

St interius mente operum vestrorum studia humanus voluerit sensus pensare, nihil, ut opinamur, ad horum vicissitudinem dignum potest existimari, aut in hac temporali vita rependi, sed tantummodo illa sunt vobis retribui consideranda a justo (2) judice Domino Deo nostro, quae oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus se: hace nempe vobis digna est retributio, dum nimirum vestro certamine sancta Dei Ecclesia, atque Christianorum orthodoxa Fides dinoscitur esse defensa (3); omniumque

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Domin. Pontif., I. 141.

È la XXXVI.ª del Codice Carolino, e la XV.ª Cronologica del Cenni, che l'attribuisce all'anno 757: del che parlerò nella seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » illa sunt volis retribui conside-» randa a justo. Ita legitur in ms. sed Tengnag, subducta » linea delevit consideranda, et post verba illa posuit sunt ».

<sup>(3)</sup> Orthodoxa fides dinoscitur esse defensa. Genno perpetuo alla persecuzione Bizantina Iconoclastica.

nostrum constant procurata salutis remedia; et qui p te (1), praecellentissime Domine Rex, dignatus est Deus noster redemptionem suae sanctae Ecclesiae, nostrumque omnium operari, merito nos convenit operum ejus mirabilia decantare, consona cum Propheta canentes voce, (Psal.103.) Quoniam magnificata sunt opera tua Deus, omnia in sapientia fecisti, repleta est terra mirabilibus tuis. Quis enim loquatur potentias Domini, auditas faciat omnes laudes ejus? Laetantur enim caeli, et exultat terra, in eo, quod talem Dominus Deus noster scae suae Eccleae (sic) contulit defensorem; per quem cum fiducia nomen Domini in sancta aula ejus glorificatur.

Directus (Directas) itaque praecellentissimae ac Christianissimae benignitatis vestrae litteras (2), magno honoris affectu acceptantes suscepimus, et ita in earum susceptione laetati sumus, tanquam si vestram excellentiam praesentialiter conspiceremus, gemina festivitatis gaudia nobis inferentes, dum vestram laetitiam amplissime comperimus; quoniam nihil nobis dulcius, Domine Rex, in hac vita existit, quam de vestris prosperitatibus gratulari (3), dum vestra salus nostra post Deum est securitas.

AT vero in ipsis vestris mellissuis apicibus nos salutari providentia vestra, et ammonere praecellentia vestra studuit, sirmos nos ac sideles debere permanere erga B. Petrum, principem Apostolorum, et sanctam Dei Ecclesiam, et circa beatissimum, et coangelicum spiritalem patrem vestrum, a Deo decretum Dominum nostrum Paulum

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » Legitur in MS. et qui p te: sed » Tegnangelius quia ».

<sup>(2)</sup> Benignitatis vestrae litteras. Pipino dunque fu il primo, che scrivesse al Senato: ed il Senato non fece che rispondere.

<sup>(3)</sup> De vestris prosperitatibus gratulari. Cenno alle vittorie di Pipino Re nelle guerre Aquitaniche, incominciate nel 760.

Summum Pontificem, et universalem Papam (1), pro quo omnino laetati sumus in tam vestra prudentissima admonitione. O quanta divina adspiratione interna viscerum nostrorum praecordia in nobis, vestris fidelibus redundant!

VERE enim, Domne Rex, profectus Spiritus Dei in vestro mellifluo inhabitat corde, et ideo tam salutari consilio, vestros bene cupientes admonere Studuistis; Nos quidem, praecellentissime Regum, firmi, ac fideles servi sanctae Dei Ecclesiae, et praelati (praefati) ter beatissimi, et coangelici spiritalis patris vestri, Domni nostri, PAULI Summi Pontificis, et universalis Papae consistimus, quia ipse noster est pater, et optimus Pastor, et pro nostra salute decertare cotidie non cessat (2), sicut et ejus germanus, sanctae recordationis, beatissimus Dominus Ste-PHANUS Papa, fovens nos, et salubriter gubernans (3), sicut revera rationales sibi a Deo commissas oves, dum nimirum, et mitissimus, et vere in omnibus misericors existit; imitator effectus beati Petri, cujus vices gerit, et dum ejus Vicarius consistit, nos quidem, excellentissime ac Christianissime Domne Rex, firmam fiduciam in hujusmodi vestra habemus pollicitatione, sed obnixe deprecamur, et tanquam presentaliter vestris regalibus provoluti vestigiis, petimus, etiam et per nos beatus Peatrus vestram adgreditur Excellentiam, ut jubeas, benignissime Regum, nosterque post Deum defen-

<sup>(1)</sup> Universalem Papam. Questi consigli o comandamenti di Pipino d'esser fedeli a Paolo I.º dimostrano, che in Roma non pochi gli erano avversi ed operavano contro lui.

<sup>(2)</sup> Cotidie non cessat. Qual dimostrazione migliore, che nel 763 Paolo I.º avea già in Roma una maggioranza, fondamento di quella, ch' ebbero i Pontefici, suoi successori?

<sup>(3)</sup> Gubernans. Governo, si, e secondo il concetto del 763: Sovranità, no, secondo il concetto delle generazioni umane, che vennero dopo il 763.

sor, ita solite decertare ac disponere, ut perfecta sanctae Dei Ecclesiae exaltatio, et fidei nostrae orthodoxae, omniumque nostrum profligetur (procuretur) defensio: petentes et hoc coram Deo vivo, qui vos in Regem per suum Apostolum, beatum Petrum, ungi praecepit, ut dilatationem hujus provinciae a vobis de manu gentium ereptae (1) perficere jubeatis, et in eo, quod coepistis, bono permaneatis opere, quatenus in magna securitatis quiete degere valeamus, et ex hoc aeternam vobis in coelo exoratam retributionis mercedem recipiatis, quoniam maximam, post Deum, et B. Petrum, in vestri fortissimi Regni brachio possidemus spem, et credimus in omnipotentis Dei nostri misericordiam, quod amplissime nobis ea nostra ipsa spes operum vestrorum inferat fructum.

Exaudi Domine Rex supplicationem nostram omnium bene cupientium vobis, et libentissime aures tuas adcomoda in hoc ipsud (*ipsum*), quod postulamus; sic te exaudiat Dominus in omnibus tuis petitionibus. Tu enim, post Deum, noster se defensor, et auxiliator (2), et si omnes capitis no-

<sup>(1)</sup> Provinciae de manu gentium ereptae. Questo concetto non era dunque solo del Papa, ma del Senato e Popolo Romano: concetto, il quale nell'ottavo secolo procedeva dall'insanabile antipatia fra la razza Latina e la Longobarda. Ma i Franchi erano forse una razza più amabile? No, certo, agli occhi de'Latini; pur tuttavolta questi Franchi possedevano fin dal 357 una parte delle Gallie per trattato cogl'Imperatori nella qualità di Leti e di Gentili: ed in ogni caso erano genti più lontane da Roma e dall'Italia che non le Longobardiche, alle quali bastavano un cinque o sei giorni per arrivare a Roma, e per assediarla, come fece il Re Astolfo. Nè Roma Cristiana dell'ottavo secolo avea perduto le tradizioni tramandate da Roma Pagana ed Imperiale d'opporre i Barbari a' Barbari.

(2) Defensor et auxiliator. Ecco ciò che nel 763 intendeva

stri capilli linguae effecti fuerint, non valebunt ob tanta vestra beneficia dignas referre gratiarum actiones. Verumtamen in quantum mens nostra valet, laudis vestrae praeconia in omnibus gentibus divulgamus;

Unde elevatis oculis, extensisque palmis ad aethera, Dominum Deum nostrum immensis exoramus precibus, sua vos foveri gratia, mittens Angelum potentiae suae propugnatorem ante faciem vestram, qui omnes adversarios vestros expugnans, vestris subjiciat vestigiis, regnique vestri dilatet terminos, et victoriam vobis e caelo concedat, ad perpetuam atque perennem sanctae Dei Ecclesiae, et nostram immensam securitatem, aevisque ac felicissimis temporibus regale culmen vobis, ac excellentissimae Dominae Reginae, atque praeclaris vestris natis, excellentissimis Regibus concedat possidendum, et aeterna praemiorum cum sanctis et electis multipliciter tribuat gaudia.

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custo-diat.

Osservazione sulla condizione di Roma nel 763, E sulla data della presente Lettera.

Già basta in gran parte questa Lettera per far comprendere qual fosse la condizione, quale il governo di Roma nel 763 : cose, che il Muratori facea le viste di credere incomprensibili. Gran danno fu per la Storia d'Italia, che quel grande uomo, nel dettarne gli Annali, si fosse trovato irretito da particolari debiti di riconoscenza e d'onore verso il suo Signore, Duca di Modena, quando s'agitò nel 1709 la famosa causa, detta di Comacchio. Il Muratori, e chi potrà biasimarlo?, profuse con leale animo gl'inesauribili tesori della sua dottrina in difendere, qua-

il Senato e Popolo Romano che valessero la parola e l'officio di *Patrizio de' Romani*.

le Avvocato, i dritti del suo Signore, procedenti da'dritti, che pretendeva d' avere l'Imperio sull'antico Esarcato.

Fin qui tutto è onesto e lodevole; ma la difesa fatta dall'Avvocato nella causa di Comacchio impose i più molesti e duri freni alla mente dell' Annalista d'Italia sopra un tal proposito. Ciò increbbe anche ad Eduardo Gibbon, che niuno dirà essere stato assai tenero de'Romani Pontefici. E però il Muratori fingea negli Annali di non percepire i sensi di questa Lettera del Senato e Popolo Romano, nè di ravvisare chi fosse nel 763 il Signor di Roma, e come quel Senato e quel Popolo eran d'accordo fra loro col Pontefice intorno alla maniera di giudicare i Longobardi. La quale ben potea esser diversa da quella, che raccomandò il Machierelli dopo novecento anni, dicendo, che i Longobardi non erano più stranieri. Per questo dunque il Senato e Popolo Romano, giova sempre ripeterlo, dovea farsi conquistare dal Re Astolfo? Non fu solo il Papa, ma tutto il Senato e Popolo Romano unironsi con lui per respingere l'assalto Longobardo.

Io aveva promesso una Dissertazione particolare sul governo di Roma nel 763: ora credo migliore il consiglio di non soggiungerla qui alla presente Lettera, ma di pubblicarla fra l'altre, onde si comporrà una dell'Appendici al Codice Diplomatico Longobardo, e di congiungerla con quella da me anche promessa intorno ad Onorio I.º

In quanto alla data della presente Lettera del Senato e Popolo Romano a Pipino, Re de' Franchi, ottimamente il Muratori <sup>1</sup> situolla nel 763: nè il Di Meo <sup>2</sup> ardi contraddire. Com'e' si può presupporre col Cenni, che Pipino spontaneamente avesse voluto scrivere una Lettera per inculcare la fedeltà verso Paolo I.º eletto Pontefice pochi giorni dianzi con rara concordia e con un insigne giubilo di tutti? E solo per inculcar questa fedeltà, senza parlar d'altro, e senza neppur toccare della sua benevolenza e de'vantaggi del suo Patriziato? No: la Risposta del Senato lascia ben vedere, che la Lettera di Pipino fu di rimprovero, e scritta per le preghiere di qualcuno fra' molti

RE JEST

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 763.

<sup>2</sup> Di Meo, Annali, III. 50.

Legati di Paolo I.º al Re de'Franchi: fu di rimprovero, quando già varj umori politici divideano in contrari studi l'eterna Città, e Pipino cercava di rannodare gli animi de' Romani.

#### NUMERO DCCXCV.

Testamento, col quale si lasciano da Liutperto le sue sostanze alla Chiesa di S. Pietro a' Sette Pini (San Pietro in Grado?)

## Anno 763. Marzo 1.

(Dal Muratori (1)).

In nomine Dei nostri Jesu Christi.

REGNANTE Domno nostro Desiderio, et Adelchis filio ejus, Regibus, Anno Regni eorum in Dei nomine Septimo et Quarto, mense die Calenda Martia, Indictione Prima.

LIUTPERTU V. d. filio quondam Andoloni dixit: dum me in infirmitate egritudinis fortissima esse cognovisse, adque ad filio, vel filia distituto, pro ut namque Dei compulsatione super me venientem, ut pro meis delicta cogitare, qualiter mei facinoribus redimere, ut mihi Domino pondere peccata relaxare, et in foturo Seculo illa invenire retribuctione, quam Deo dare promise diligentibus sivi: ex cujus conpuntione rememorato sum ego jam nominato Liutpertu, ita tractavit in omnibus mea bona voluntate, qualiter me ad aula Sanctorum Dei cum homina offerire, sicut nunc presente die me una cum omnis paupertatis supstantiola mea quitquit avire aut possedire mihi pertinente ubique viso sum, do, dono, cedo, et hoffero me Deo et tivi Ecclesia Sanctorum Dei, et beatis-

<sup>(1)</sup> È fra le Carte Pisane, \*stampate dal Muratori 1, e tratte dall'Archivio Arcivescovile di Pisa. Ristampata dal Brunetti 2.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 1009-1010. (A. 1740).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 573. (A. 1806).

simi Sancti Petri ad septem Pinos, ubi Alateo Arcidiacono pracesse videtur, ita ut in ipsius sancti et venerabilis
Ecclesia admodo sia potestatem et defensionem, ut dixit,
omnia et in omnibus res meas, anteposito homeni, quod
mihi reservavi ad livertando, seo et notrimenta et otensilia, quot pro anima mea expensando mihi reservavit una
cum Alateo Arcidiacono, aut Sacerdote predicte Ecclesie.

ET si me mors occupaverit, et ego ipso non adimpliro ita, in ipsorum Sacerdotis sia dominio hec adimplendo, quod supra promisi, et quot in Dei ponitur potestate, et mihi Domino de infirmitate ista ad vita reduxerit, ita decerno, ut pro unoquomquem anno dare diveas in Ecclesia ipsa luminaria Solido uno puro. Usufructum de ipsas res, et filio, aut filia de conjuge mea Alderada abuero, et ipsi sic persolva in ipsa Ecclesia, sicut ego dare promisi.

Et si ipsa conjuge me super me vixere, et lecto costodierit, avea medietate ipso osufructum.

Pos decesso......ipsius mulieri opservata sicut supra omnia et in omnibus revertatur in ipsius Ecclesie, ve (vel) de ejus Costodis potestatem et dominio, sicut supra legitur, et ad mi semel concessa et offerta est.

ET numquam ego Liutpertu, nec meus eredis nec per nulla supposita persona anc mea donationis offerta possit disrumpere, nec alio tenore se removere, ac judicare; et compona in ipsa Sancta Ecclesia duplus de co (quo) agitur, presens anc mea offerta in suo manea rovore, Sacerdote vis ..... Ecclesie qualiter pro anima mea de pondera peccata mea Deo deprecare avead Domino...

UNDE qualiter mihi complacuit anc Cartula sieri eligi, et Teufrit Notarium iscrivere rogavit.

Actum Pisa per Inditione suprascripta feliciter.

Signum † manus Liutpertu, qui an Cartula fieri regavit.

Signum † manus Beatt filio quondam Baruncio, testis.

Signum † manus Gumpuli filio quondam Cuniperti, testis.

Signum + manus Ursi filio Beati, testis.

Signum + manus Cuntefridi aurifici, testis.

Ego Teufrit Notarius an Cartula post tradita supplevit.

#### NUMERO DCCXCVI.

Ratperto, Prete, promette di servir fedelmente nella Chiesa Pieve di San Genesio nel Vico Walari.

## Anno 763. Aprile 17.

( Dal Bertini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE Domnus nostro Desiderio Rege, Anno Regni ejus septimo; et filii ejus idem Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quarto, quinto decimo Calendas Maias. Indictione prima.

Manifestum est mihi Ratpert Presbitero filio quondam Ansifridi, quia petivi et rogavi te Dominus et venerabilis Peredeo in Dei nomine Episcopo, ut me Rectorem ordinare jubiris in casa Ecclesie Sancti Genesi, in loco et Plebe ad Vico Walari (2), et pro tua misericordia me audire dignatus es.

PROINDE repromitto et mans (pro manus), mea facio tibi, ut die vite mee omnia quolibet res adquirere potuero per quolibet ordine, volo ut sit in potestate supra-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> stampò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († I. 57).

<sup>(2)</sup> Vico Walari. Qui surse la Terra di San Miniato, che divenne Città Vescovile.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 1.

scripte Ecclesie, et die vite mee ividem semper habitare, et officio ecclesiastico legibus et luminaria facere promitto die noctuque, omni tempore, et legibus nostris sancte et canonice tibi oboedire (sic), et servire; et in omnibus voluntate facere promitto.

Er nunquam contra te agere debeam, nec cum tuo inimico me adunare, aut consiliare contra te presumam. Nec aliqua peculiari vel subtractione de quolibet res in alio loco faciam.

Er omnes res eidem Ecclesie pertenente in omnibus meliorare promitto.

Er si hec omnia suprascripta Capitula ad me adimpleta et conservata non fuerint, et in aliquo ex inde ad me disruptum et adimpletum non fuerit, spondeo tibi esse componiturus in auro soledos ducenti, et hanc paginam in sua maneat firmitate.

Er pro confirmatione Osprandum Diaconum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

† Ego RATPERT Presbiter in anc promissionis paginam a me facta sicut supra legitur manus mea subscripsi et confirmavi.

Signum + manus Mayrici Presbiteri testis.

- † Ego Liusprand VV. Presbiter rogatus a RATPERT Presbitero in hoc quod superius legitur me testis subscripsi.
- † Ego Soldulo Presbiter rogatus..... Presbiter in hanc paginam me testis supscripsi.
- † Ego Homulo Clericus rogatus.... ERT Presbitero in anc pagina me testi suscripsi.

..... oli Clerici .... testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi et dedi.

#### NUMERO DCCXCVII.

Pipino celebra la Pasqua in Gentilly. Placito Generale di Nevers. Affari de' Greci e de' Longobardi.

Anno 763. Aprile 3.

( Dagli Annali de'Franchi, presso Dom Bouquet (1)).

I.º Anno DCCLXII. Pipinus Rex celebravit Natale Domini (A.762), et Paseha (A.763) in Gentiliaco.

- DCCLXIII. Tunc Rex habuit Placitum suum in Nivernis (2).

II.º Anno DCCLXII. ET celebravit Natale Domini (A. 762) in Gentillaco Villa, et Pascha (A. 763).

- DCCLXIII. PIPINUS Rex habuit Placitum suum in Nivernis (3).
- III.º Anno DCCLXII. HIEMAVITQUE in villa GENTILIACO: atque in ea Natalem Domini (A.762) ac Paschalis festi solemnitatem (A. 763) celebravit.
- DCCLXIII. REDEUNTE anni congruo tempore, (Rex) Conventu in Nivernis habito..... (4).

IV.º Anno DCCLXII. NATALE Domini (A.762) in GEN-TILIACO villa, et Pascha (A.763) similiter celebravit.

-- Anno DCCLXIII. PIPPINUS Rex habuit PLACITUM GENERALE Francorum in Nivernis (5).

<sup>(1)</sup> Dom Bouquet, Script. Rer. Francic. V. (A. 1744).

<sup>(2)</sup> Id. Ibid. V. 17, 18. Annales Tiliani, Ex Duchesne Script. Franc. II. 14. (A. 1636).

<sup>(3)</sup> Id. Ibid. V. 35. Annales Loiseliani, Ex Duchesne, II. 24.

<sup>(4)</sup> Id. Ilid. V. 199. Annales vulgo Eginhardo adscripti. (Vedi il Tomo Primo di Pertz), Ex Duchesne, II. 233.

<sup>(5)</sup> Id. Ibid. V. 338. Annales Mettenses, Ex Duchesne, IL. 676.

OSSERVAZIONE SUL PLACITO GENERALE DE' FRANCIII, TENUTO IN NEVERS, E SUGLI AFFARI COSÌ DE' GRECI COME DE' LON-GOBARDI.

Dom Bouquet 1 traduce le parole di PLACITUM GENE-RALE Francorum, con quelle che il Re tenne le sue Assise in Nevers.

Qui dunque dovè Pipino terminar gli affari de' Greci; perchè qui fu certamente il Campo di Maggio del 763: prima di tornare alla guerra d'Aquitania, e nella Primavera, quando Reges ad bella procedere solebant. Si prepararono tali affari nella Villa di Gentilly; gli ordinamenti se ne pubblicarono in Nevers. 1 Greci perdettero la speranza, che da Pipino, Patrizio dei Romani, si rimettesse l'Esarcato di Ravenna sotto il loro dominio; ma le loro disputazioni teologiche sulla SS. Trinità e sulla dottrina delle Sacre Immagini durarono per molti anni, sì come già dissi ( Vedi prec. Num. 789 ), in Francia. Per le quali disputazioni si tenne il Concilio di Gentilly nel 767; e se ne saranno tenuti altri, non ricordati nelle Storie, in vari luoghi. Non tutt'i Concili delle Gallie, che si radunarono al tempo di Pipino, furono annoverati nelle Raccolte Generali de' Concilj: di molti non s'ha notizia se non da qualche o breve od oscura narrazione de' Cronisti; del che si dolevano i Benedettini, Autori della Storia Letteraria di Francia.

In quanto al Re Desiderio ed a' suoi Longobardi, sempre più apparve od in Gentilly od in Nevers la protezione di Fipino verso i Romani; della quale si vedranno di mano in mano gli effetti. Le vittorie non interrotte d'esso Pipino in Aquitania ed in altre Provincie tolsero in fine qualunque ardimento al Re Desiderio, ed ogni brama d'unirsi co'Greci.

<sup>1</sup> Bom Bouquet, loc. eit. V. Pref. pag. XLIII.

#### NUMERO DCCXCVIII.

Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, con la quale il ringrazia del suo costante proposito di proteggere i Romani, dopo il Placito Generale di Nevers.

Anno 763. Aprile.

(Dal Codice Carolino del Cenni, con pochissime Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali Compatri Pippino Regi Francorum; et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

Explere verbis nequeo, et penitus sermonem copia nequaquam complecti valeo, excellentissime, et revera prae cunctis regibus Christianissime atque orthodoxe Regum; quantum vestris meritis, atque piis operationum studiis intima cordis nostri affectio congratulatur, dum profecto vestro certaminis praesidio, et laborioso conamine, sancta Catholica, et Apostolica universalis mater vestra spiritalis, Dei Ecclesia, atque orthodoxa Christianorum fides (2) ab aemulorum impugnationibus ereptae consistunt; et ex hoc indesinenter, ab omni populo Christiano, redemptori nostro Domino Deo, ob tantum vestrum adhibitum beneficii adminiculum, referuntur laudes.

UNDE merito, Christianissime fili, et spiritalis Compater cum egregio illo ac praecipuo David Rege, et eximio Prophetarum in caelestibus regnis participem te esse omnium fidelium mentes opinantur; quia sicut honorum infulis,

<sup>(1)</sup> Cenni, Monum. Domin. Pontif. I. 200.

È la Lettera XVIII.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XXXIV.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni, che la pone sotto l'anno 763.

<sup>(2)</sup> Orthodoxa fides. Perpetuo cenno alle nuove dottrine teologiche ed Iconoclastiche de' Bizantini.

ita quoque, et operibus eum coaequare Christianitas tua, ut ipsa rei operatio demonstrat, dinoscitur.

ILLE enim, erepta ab Allophylis (1) arca Domini, cum hymnis, et canticis spiritalibus, ac Psalterii modulatione exultans jocundabatur.

Tu quoque fundamentum, et capud (sic) omnium Christianorum sanctam Romanam redimens Ecclesiam, et universum et subjacentem populum, gaudens atque laetus omnipotenti Domino Deo nostro offerre satagis, cujus tam pii operis perfectionem adhibere benignitas tua anhelat, de quo jam repositam sibi in caelestibus arcibus praemiorum credat consequi remunerationem.

Properantes siquidem ad vos praesentes solertissimi viri, Haribertus scilicet Abbas, et Dodo Comes (2), Excellentiae vestrae fidelissimi Missi, detulerunt nobis mellifluas, et nimis desiderabiles syllabas a vestra praeclara Christianitate directas, in quibus solicite nos de vestro firmo atque incommutabili pollicitationis verbo, et magnae perseverantiae constantia, quam in Apostolicis perficiendis causis gerere videmini, certos reddere studuistis; quod quidem nos firmi, et omnino freti in vestro benigno proposito, existimamus fine tenus vos permansuros, atque

<sup>(1)</sup> Ab Allophylis. Sempre un tal nome d'Allofili o di stranieri dettero i Romani dell'ottavo secolo a'Longobardi. Al nostro toccava dar una buona lezione in contrario a' Romani di quel tempo.

<sup>(2)</sup> Haribertus scilicet Abbas, et Dodo Comes. Questi furono gli Ambasciatori, che oggi si chiamerebbero Straordinarj, del Re Pipino, per annunziare al Papa le risoluzioni del Placilo Generale, celebrato in Nevers nel mese d'Aprile 763. Rodberto intanto, altro Messo di Pipino, era stato in Roma da qualche tempo, come s'è detto nel prec. Num. 790, e n' era partito insieme con Giorgio, Vescovo d'Ostia, e col Prete Stefano.

perfectius operaturos id, quod B. Petro Apostolorum principi, et praedecessori Domino, et germano nostro beatissimo Stephano Papae, policiti estis.

INTEREA ferebatur, et hoc in eisdem vestris apicibus, quia id, quod et praesentes de parte vestra velle habuistis nos debere cognosci; scriptis nequaquam propalare maluistis, sed informatis de singulis causarum meritis prelatis (praefatis) vestris Missis, quae nostris deberent innotesci auribus (1), et ita, juxta ut a vobis praecepta sunt, egerunt, quod quidem nos de singulis, quae nobis affati sunt, liquidius eos informavimus, qualiter nostram vitam a Deo institutae regali vestrae potentiae enarrare debeant, sed et praesentes nostros Missos, id est, Ioannem Subdiaconum et Abbatem, atque Petrum primum Defensorem (2), cum eis pariter ad vestra regalia direximus vestigia, quos petimus benigne solite a vobis suscipi, et quicquid vobis ex nostra informatione enarraverint, eis in omnibus credere jubeatis, et ita de causis scae Dei Ecclae post Dm in vobis habemus fiduciam, disponere jubeatis, ut perfecta Sanctae Dei Ecclesiae et fidei ortodoxae proficiat, et merito repositam vobis in caelo consequamini mercedis coronam.

<sup>(1)</sup> Nostris deberent innotesci auribus. Qui, ne' segreti confidati alla discrezione de' Legati, sta tutto il nerbo delle trattative fra Paolo I.º e Pipino. Ciò rende sommamente oscura l'intelligenza di molte Lettere nel Codice Carolino. Alcune di queste son semplici Copie delle precedenti, che Paolo I.º sospettava non esser giunte in mano di Pipino; confidate ad oscuri uomini una qualche volta, perchè costoro passassero non osservati, se potessero, in mezzo al Regno Longobardo. Molto si fece dal Cenni per chiarir le tenebre della Cronologia di quel Codice; molto dal Di Meo: ma sussiste ancora la necessità d'un qualche nuovo lavero.

Deus autem omnipotens, qui in excelsis habitat, et humilia respicit, qui palmo universum mundum concludit, in cujus manu omnia regnorum jura consistunt: sua vos protegat gratia, et e caelo vobis tribuat victorias, subjiciens vestro regali culmini omnes adversantes nationes, aevisque ac prosperis temporibus regni gubernacula faciat possidere; cum excellentissima filia, et nostra spiritali commatre, benignissima Regina, dulcissima vestra conjuge, atque amantissimis natis Carolo, et Carolomanno, excellentissimis regibus, et nobilissima atque excellentissima Gisila, nostra spiritali filia, et vitam aeternam per infinita vobis tribuat saecula possidendam.

INCOLUMEM Excellentiam vestram gratia superna custo-diat.

#### NUMERO DCCXCIX.

Brani degli Atti della traslazione di Santo Eliano, donde apparisce, che Arechi II.º, Duca di Benevento, spediva il Gastaldo Gualtari per suo Apocrisario o Legato in Costantinopoli, donde questi riportò in Benevento il Corpo di quel Santo.

## Anno 763.

( Da Monsignor Borgia, poi Cardinale (1)).

Quia largiente domino de beatissimorum quadraginta martirum triumphis, ac laudibus habundanter scriptum est,

<sup>(1)</sup> Borgia, Memorie Istoriche di Benevento I. 193-206. (A. 1763) da un Codice della Biblioteca Beneventana, con ampio fac simile. Il carattere inciso di quel Codice fa conoscere, che questo fu scritto ne' cominciamenti del secolo duodecimo. Preziosissimo Documento, perchè contiene la certa data del tempo, in cui si fece la traslazione del Corpo di Santo Eliano in Benevento; ciò che appartiene alla Storia Ecclesiastica, dalla

nunc qua occasione beatissimi martiris heliani corpus Be-NEVENTUM translatum sit.....inculto stilo ludere exordiar.

Tempore quo Arechis Longobardorum celeberrimus Princeps Samnitum (1) gubernabat habenas.... Quidam castaldeus Gualtari nomine enituit Beneventi, vir per omnia catholicus (2), corpore decorus, sermone verax, sapientia clarus, consiliis sagax, virtute robustus, moribus et omni bonitate conspicuus. Qui cum rebus omnibus abilis esset, ab omnibus amabatur. Et cum inter magnates hac (sic) suos affines esset honoratior et ditior, expedit pro salute et augmento patrie ut ad consilium vocaretur.

Quo accito, mutuo consulunt, quem Constantinopolim destinarent aprocrisarum (3). At ille, quia perpes erat in

cognizione della quale, per vero dire, non dovrebbe separarsi giammai lo studio della Civile: ma gli amatori sol di quest'ultima troveranno un grande argomento d'utilità e di diletto nel poter assegnare l'anno 763 all'Ambasceria di Gualtari.

(1) Samnitum. Non parlo di questo Arechi od Arigiso, che fu il Secondo fra' Duchi di Benevento con questo nome, poscia da lui mutato nell'altro di Principe. Quando e' l'ebbe mutato, alla venuta di Carlomagno in Italia, fu scritta la presente Relazione, che certo deve appartenere ad un contemporaneo, ed anzi ad un testimone di veduta de' fatti occorsi dicci o dodici anni prima.

Si noti, come i Longobardi Beneventani cominciavano a gloriarsi d'esser Sanniti, ed aspiravano a prender sempre di tratto in tratto un qualche nome classico de' vinti Romani.

- (2) Vir per omnia catholicus. Appena era trascorso un secolo, che in Benevento s'adorava la vipera (Vedi prec. Num. 331): ed ora nel 763 i Longobardi Beneventani menavano vanto d'essere Cattolici, abborrenti dalle dottrine Iconoclastiche del Copronimo Bizantino.
  - (3) Costantinopolim destinarent apocrisarum. Il Cardinal

omnibus ait, mitte me. Quod cum audisset Princeps, alacer effectus, queque ei expedierat afferri jussit, et post aliquod dies, stipatus suis militibus, vale faciens omnibus, iter arripuit.

Qui cum pertransisset Apuliam, et venisset ad optatum portum (1), invenit ibi navem onustam et accinctam ulterius transmeandi, in qua ylico cum suis omnibus ascendit, et profectus est. Sed ante quam juga montium corum laterent aspectibus, horta est tempestas valida......

( Segue una lunga descrizione della tempesta, non che dell'apparizione del Martire Santo Eliano, e del mirabile arrivo di Gualtari, Gastaldo, in Constantinopoli).

INDEQUE iter arripiens presentatus est Augusto. A quo honorifice susceptus; omnem legationem *Principis* audiens, suscepit et aimplevit.

Cui et dixit, quia bona est legatio (2) qua factus es, et quia insolubilis amor boni Principis exagerat me, secundum tuum velle suscipe de meis bonis; et scias, quia

Borgia dice di non comprendere <sup>1</sup> perchè un uomo cotanto Cattolico, quanto era il Duca di Benevento Arigiso II.º, deputato avesse Gualtari per suo Apocrisario in Costantinopoli al Copronimo, sì fiero nemico e tormentator de' Cattolici. Maraviglia giustissima, la quale non può cessare se non si ponga mente agli effetti necessari del Placito Generale di Nevers, quando i Greci perdettero la speranza di volgere alla lor parte il Re Pipino, e Desiderio quella di dargli più lungamente a credere, ch' egli avea tutto restituito a Roma.

<sup>(1)</sup> Pertransisset Apuliam, et venisset ad optatum portum. Ecco: erano i porti di Puglia, posseduti dal Ducato Beneventano sul Mare Adriatico.

<sup>(2)</sup> Quia bona est legatio. Di questa gioia del Copronimo Vedi la seguente Osservazione.

<sup>1</sup> Borgia, loc. cit. pag. 200, in Nota,

nichil est sub dicioni nostre imperii quod hodie tibi ne-

getur.

GUALTARI vero.....flocci pendens augustales gazas, et peritura munera, pedibus ejus advolutus, cum lacrimis devotissime orans ac talia profert.....

( Domanda ed ottiene il Corpo di S. Eliano )

Cum gratiarum actione Sanctum pignus elevans Beneventum properabat.....Cumque Beneventu meniis propinquasset; cum cereis et lampadibus ac diverso thimiamata genere omnis turba conflexit, per stadiorum aliqua spatia; et sic cum ymnis et canticis introductum sanctissimum corpus, honorifice situm est in basilica quam ille ante quam ire construxerat. Ad cujus honorem eleganti amore, altare desuper instituit, sub cujus et nomine ipsam ecclesiam dicere rogavit, quam multis et diversis donis ditavit.

Anno incarnationis domini nostri ihesu christi septingentesimo sexagesimo tertio.

#### OSSERVAZIONE

Sulla minaccia de' Greci Bizantini e sul vario atteggiarsi del Re Desiderio contro Roma.

Già s'è nairato come il Re de'Longobardi facesse sperare in Marzo 760 d'accordarsi prontamente con Paolo I.º ( Vedi prec. Num. 740 ), e come perciò si fossero stabiliti di comune consentimento i confini di Todi (Vedi prec. Num. 741 ). Nel principio dell' anno 761 i Bizantini cominciarono a minacciare il Ducato Romano (Vedi prec. Num. 752, 753 ): poscia in fine di quello stesso anno s'ascoltarono le querele di Paolo I.º contro Desiderio, che non restituiva, e che invadeva di nuovo le cose già restituite 1. A creder fondate sì fatte querele non

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 157 sotto il Num. 774.

si mostrò sommamente proclive il Re Pipino <sup>1</sup>. Crebbero perciò in tutto il corso del 762 le Legazioni de' Bizantini al Re dei Franchi, ed il Re Desiderio potè immaginarsi d'averlo propizio finalmente alla sua causa.

Si fatte lusinghe cessarono col Placito Generale di Nevers in Aprile 763. Allora e Greci e Longobardi s' unirono in un solo voto. Laonde si vedrà ne' due prossimi Numeri 800 ed 801, che i Greci minacciarono o fecer sembianza di porre in punto trecento navi con sei Patrizj; e che Desiderio divisò di congiunger le sue forze con le Greche a danno di Ravenna. Ebbe perciò maneggi con Giorgio, Messo dell' Imperator Bizantino in Francia: con Giorgio, il quale vi fece sin dal 757 parecchi viaggi (se pur non vi furono due o più Giorgi), e ristette in Napoli; non in qualità propriamente d'Esarca, ma di Provveditor Generale del Greco Imperio nelle Provincie della nostra Penisola, rimaste fedeli alla fortuna di Bizanzio, sebbene da lei separate sul punto della persecuzione Iconoclastica.

Un gran lume si spande sulla Storia d'Italia da questa nuda e schietta Cronología. Il Duca di Benevento, Arechi II.º, non avrebbe potuto mandar con tanta solennità Legati a Costantinopoli senza destar gravi sospetti nell'animo del Re Desiderio: e però vuol dirsi, che il Gastaldo Gualtari andò anche, anzi principalmente, per gli affari del Re a Costantinopoli. Benevento stava in mezzo tra Napoli, sede opportunissima di Giorgio, ed i porti dell'Adriatico, spettanti al Ducato d'Arechi II.º: e già si vide nel prec. Num. 789 in qual modo il Re Pipino si rivolse al Re Desiderio per ottenere di mandarsi l'eletto Vescovo Napolitano in Roma. Nel quale affare dovè necessariamente aver parte Arechi II.º, da cui ora si spediva Gualtari, Gastaldo, in Costantinopoli.

La gioia, che mostrò ivi l'Imperatore, d'aver concluso un trattato, non si sa quale, con esso Gualtari, dimostra di quanto rilievo fosse stato il negozio. Non potea, giova ripeterlo, non potea Desiderio essere in ogni guisa estraneo a quelle pratiche. Nè Arechi salì nel principio del 758 sul seggio Ducale di Benevento, se non perchè il Re Longobardo rivolse l'armi contro

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 159 sotto il Num. 775.

il Duca Liutprando e lo pose in fuga: fazioni guerriere, le quali non si condussero a termine senza che si tenessero segreti colloqui con Giorgio Messo dell'Imperator Bizantino. Questo Messo venne sol per questa cagione da Napoli, come racconterò nella Storia, ed anche in questo Codice Diplomatico, quando giungerà l'ora di registrarvi sotto l'anno 764 la Lettera XV.ª del Codice Carolino.

#### NUMERO DCCC.

Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, con la quale gli annunzia i moti d'un'armata Greca di trecento navi, condotta da sei Patrizj, alla volta dell'Occidente, non che d'essere Desiderio, Re dei Longobardi, tornato all'offese contra Roma.

# Anno 763 (Maggio?).

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali Compatri Pippino Francorum Regi (2), et Patricio Romanorum, Paulus Papa.

A Deo institutae Praecellentiae vestrae his nostris Apostolicis Syllabis, bone potentissime Rex, fili Excellentissime, et spiritalis *Compater*, sicut nostro, post Deum, liberatori, ea, quae ad agnitionem nostram de diversis adveniunt partibus, summopere innotescere studemus.

Agnoscat siquidem Eximietas vestra, intimasse nobis quidam sincerissimi (quosdam sincerissimos) fideles, spiritalis matris vestrae, sanctae nostrae Ecclesiae: quod sex Patricii, deferentes secum trecenta navigia, simulque et

<sup>(1)</sup> Cenni, loc. cit. I. 218.

È la XXIV.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XXXVIII.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni, che la pone sotto il 764.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » Regi deest in Manuscripto ».

Siciliensis tolum (Sicilicensem stolum) in hoc Romana urbe (in hanc Romam urbem) absoluti a Regia Urbe, ad vos properantur (properant). Quid eos velle acturos (quid ii velint agere), aut pro qua diriguntur causa, rei veritatem ignoramus; hoc tantum nobis nuntiatum est, quod ad nos progredi, et vram (ad (1) vestram) summe laudabilem Praecellentiam in Franciam gradiendi (ingredi) sunt dispositi, easdemqne nobis destinatas litteras, infra haec nostra scripta, vestrae Excellentiae direximus intuendas.

ITAQUE et hoc conservandae Eximietati vestrae innotescimus, quod quemadmodum in praesentia Missuum vestrorum constitit cum Desiderio Langobardorum Rege, ut nostras Romanorum justitias, ex omnibus Langobardorum Rum civitatibus (2) plenius primitus recipissemus (acciperemus) et ita postmodum ad vicem ex omnibus nostris civitatibus intergo (integras) Langobardis fecissemus (faceremus) Justitias, freti in hujusmodi ejus pollicitatione, quam in praesentia praedictorum Missuum vestrorum exhibuit, nostros Missos direximus ad easdem recipiendas faciendasque justitias: Ipse vero varias adhibens occasionum

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti. » ad interposuit Tengnangelius ».

<sup>(2)</sup> Justitias ex omnibus Langobardorum civitatibus. Già s'è veduto dal prec. Num. 787, che nel linguaggio comune le Giustizie significavano in generale tutt'i dritti di qualsivoglia uomo, da' massimi fino a' minimi; dalle Città o dalle Provincie fino agli armenti ed a' censi enfiteutici. Qui per altro Paolo I.º parla non delle justitiae in generale, ma in particolare delle justitiae ex civitatibus; cioè de' censi, poderi, greggi, e soprattutto, se non m'inganno, del riordinamento de' confini di tali Città, come si notò pel fatto di Todi nel prec. Num. 741. Questo concetto divien chiarissimo, quando s'ascolta per la bocca di Paolo I.º, che anche da' Romani si dovcano restituire le Giustizie a' Longobardi.

versutias, nequaquam nobis primitus, ut consistit, plenarias de omnibus suis civitatibus facere voluit, quas exquirimus, justitias, et ita demum suas in integro ex omnibus nostris civitatibus recepisse (recipere), sed singillatim tantummodo de una civitate facere, et de alia recipere maluit, volens pro hoc (per hoc) dilationem inferre, ne pars vra (nostra) Romanorum propriam consequatur justifiam; et ecce nostri Missi nihil impetrantes, ad nos, sine effectu reversi sunt, et plures depraecationes (depraedationes) ex tunc, atque multa, et inaudita mala in nostris immittit finibus.

Unde ecce suas confestim direxit litteras, per quas, confidens in sua ferocitate, Deum prae oculis non habens, nec beatum principem Apostolorum Petrum metuens, comminationes nobis direxit, et inania detractionum verba protulit, quas et de praesenti infra hanc nostram exarationis seriem vestro praefulgido, et a Deo instituto culmini direximus, ut earum praecelsa Eximietas vestra agnoscens textum, consideret, quanta sit ejus malitia, et elationis cordis superbia, in id, quod contra B. Petrum, et vestram regalem potentiam, se erigens, malitias nobis cominatas (comminatur) inferre.

SED nos spem nostram, post Deum, sicut inexpugnabilem murum, firmissimam, in vestram a Deo conroboratam Excellentiam habemus, pro quo flexo proplite te petimus, et per nos etiam B. Petrus (1), Apostolorum princeps, vestram adgreditur eximiam Praecellentiam, quatenns inspiratus ab omnipotente Deo, qui vos sanctae

V. 15

<sup>(1)</sup> Et per nos etiam B. Petrum. Sembra che Paolo I.º stia per tornare, tanto stimava grande il pericolo, alla famosa Prosopopea di suo fratello Stefano II.º, della quale Vedi prec. Num. 701.

suae Ecclesiae defensorem, ac liberatorem constituit, salutem nostram amplissime procurare, et contra omnium nro (nostrorum) inimicorum ferocitatem, et arrogantiam solitus auxiliator, et protector noster existere jubeas, Christianissime, et spiritalis Compater, quatenus lucratissimum praemium a redemptore nostro Domino Deo, intercedente B. Petro, Apostolorum Principe, consequi mereamini, et sicut terrenum, et ita caeleste regnum cum sanctis et electis Dei per infinita saecula consequi mereamini.

DE ompibus vero subtili enarratione, praesenti Comberto vestro fidelissimo Vasso (1) injunximus cuncta aliquid jus (cuncta liquidius) vestrae regali potentiae suggerendum (suggerere); sed et hoc obnixe postulamus benignam Excellentiam vestram, ut Missos vestros aptos, quales vobis placuerint, ad nos dirigere debeatis, qui in nostro inveniantur esse ausilio (auxilio), unus tamen ex eis usque Ticino (Ticinum) properare debeat, ut dum cum Desiderio Rege loquatus (loquutus) fuerit, quicquid eis in responsis reddiderit, vestrae Excellentiae renunciet, reliqui vero duo cum vestro disposito, et ordinatione, apud nos conjungere festinent, ut in nostro, ut dictum est, consistant auxilio.

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custodiat.

<sup>(1)</sup> Fidelissimo Vasso. Era questi un Franco; un suddito di Pipino, il quale allora si trovava in Roma.

#### NUMERO DCCCI.

Sommario d'una Lettera, oggi perduta, di Paolo I.º al Re Pipino sulle pratiche di Desiderio, Re de Longobardi, co' Greci di Bizanzio in danno di Roma e di Ravenna.

Anno 763. (Maggio?).
(Dal Codice Carolino (1)).

ITEM epistola ejusdem Papae (Pauli) ad Domnum Pippinum Regem directa, in qua continentur lamentationes (et tribulationes (Gentilotti)) eo quod Desiderius Rex consilium iniit cum Georgio Imperiali Misso, qui hic Franciae adfuit, ut Imperator suum exercitum in Italia contra Ravennam, vel Pentapolim ad Romanam Urbem ad comprehendum mittat, et ipse Desiderius cum universo Regno Langobardorum in ejus adjutorium, vel solatium ea mala ad perpetrandum decertet, et quia quotidie scamaras et depraedationes in corum finibus faciebant, cum nimiis adjurationibus postulans adjutorium obtinere contra ipsos Langobardos,

Er ideo minime in hoc volumine est scripta, quia prae nimia vetustate jam ex parte erat diruta; tamen alia capitula in eadem non continentur inserta; sed sicut in superiore epistola legitur (2), sic et in ista scriptura reperitur.

<sup>(1)</sup> È recato in Nota dal Cenni, Mon. Dom. Pont. I. 153: che l'attribuisce all'anno 759: con una sola Correzione del Gentilotti.

<sup>(2)</sup> Sicut in superiore epistola legitur. Questo Sommario di Lettera perduta sta nel Codice Carolino dopo la Lettera XXI.a, ossía dopo la XX.a Cronologica del Cenni (Vedi prec. Num. 740); ma questa non ha nulla, che possa riferirsi all'argomento descritto nel presente Ricordo. Il Copista del Codice Carolino adunque pose la parola Superiori per additare in generale una delle Lettere precedenti, scritta quando i romori, veri o falsi, de'sci

Patrizj Greci con trecento navi e la spedizione d'un Apocrisario d'Arechi, Duca di Benevento, in Costantinopoli preoccupavano assai la mente del Pontefice Romano. Mi pare perciò, che tal Sommario della Lettera perduta si volesse qui collocare dopo quella, in cui si parla de'sei Patrizj (Vedi prec. Num. 800).

### NUMERO DCCCII.

Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Roma.

#### Anno 763?

| (Dal fol. | 136. del | Registro | Antico    | di Subiaco; | Carta |
|-----------|----------|----------|-----------|-------------|-------|
|           | inedita, | per quan | to io saj | ppia (1) }. |       |

|     | ( | r<br>I | ú | ٠ |   |   | 6 | • | a  | • |   | ,90 | • | 6 |   | • | • | • | 6 |   |   |   | v | • |   | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | é | • | • | ۰ | • | • | 4 | • |   |
|-----|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 6 |   | ۰      |   |   | • | • | a | • | 4  | • | • | ٠   | • |   | ۰ | • | ٠ | • | • | • | ٠ | e | ٠ | • | • |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | • | • | ٠ | • | • |   | • | ۰ | • |   | • |   |   |
|     |   |        |   |   |   | ٠ |   |   | ٠, | ٠ | ٠ | ٠   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٥ |

## Romae gubernatores.....universali PP.

PLACUIT igitur cum XPI auxilio atque convenit Inter dominus Iohs sanctissimus episcopus sancte Tyburtine ecclesie, consentiente sibi a magno usque ad parvo cunctos Cleros (Clericos) ejusdem ven episcopio. et te diverso ven pbr ANASTASIO et Abbe ven monasterii sancti herasmi situm rome In celio monte.

UT cum dni adjutorio suscipere debeat a prefato Iohe sanctissimo epo prefate ecclesie Tyburtine. sicut et susce-

<sup>(1)</sup> Sebbene la Carta presente non appartenga punto al Codice Diplomatico Longobardo pur tuttavolta da melta luce alla Storia Longobarda, sì come si vedra nella Storia. Ed, essendo inedita questa Carta, non dubito d'affermare, che il metterla în luce sia un grande ornamento del Codice Diplomatico. Asterrommi nondimeno dall'annotarla; ma, dopo averne riferito il testo, vi soggiungerò alquante Notizie del Registro Sublacense, dond'ella fu tratta.

pit predictus ven pbr et abb ANASTASIUS. et per eum in prefato mon jure in perpetuum.

IDEST terram in qua sunt arbores olivarum num. XXV. Ex corpore terre predicte ecclesie TYBURTINE. Pos (posita) in civitate TYBURTINA sub cripidine. Iuris prefate ecclesie. mil ab urbe rome plus minus XX.

TENENTE ab huno latere juris prefate nome sancte ecclesie. Et a secundo vel a tergo (tertio) lateris et a quarto. Iuris predicte sancte ecclesie TYBURTINE.

NEC non et alias arbores olivarum num. XXV. pos. in fundum quod appellatur CASELLA juxta SANCTUM SEVERINUM. Iuris predicte ecclesie mil XX. et a civitate TYBURTINA mil plus minus II.

Ira ut suo studio suoque labore predictus anastasius ven Abbe arbores ipsas olivarum XXV. et alias XXV. Cum terra et cum omnibus ad eis pertinentibus ad meliorem faciendum domino adjuvante ad cultum perducat. Ipse et successoribus suis profuturos usque Imppre (in perpetuum).

EXCEPTO piis locis vel numerum militum seu bando servata dumtaxat In omnibus proprietatem prefate ecclesie TYBURTINE; Pro qua etiam universas prefate arbores. dare atque inferre debeat prefatus ANASTASIUS In predicta sancta ecclesia TYBURTINA singulis quibusque annis. pensionem nomine sine aliqua mora vel dilatione auri soldos III.

DE qua re et de quibus omnibus prefatis, jurantes dicunt utrasque partes. per dm omnipotentem sancteque sedis apostolice principatum a deo coronatorum dominorum virorum Constantini et Leoni magni Imperatoribus romanorum gubernatores. Seu salutem viri beatissimi et apostolici domini pauli summi pontificis. hec omnia que hujus Charte Iure proprio seriem textus eloquitur. Inviolabiliter conservare atque adimplere promittunt.

Quon si quisquam contra hujus charte placiti conven-

tionisque in toto parte vel ejus quolibet modo venire tentaverint. Non solum per jurii matum (perjurii reatum) incurrat. verum etiam daturos se successoresque suos promittunt pars partis fidem servantis, ante omnem litis initium pena nomine auri uncias sex. et post penam absolutionis hujus charte seriem in suam nihilominus maneat firmitatem.

HAS autem duas chartas Uno forme conscriptas. Mihi THEODORO magister census urbis ROME scribendas pariter dictaverunt. Easque propriis manibus roborantes. Testibus a se rogatis optulerunt subscribendas, et sibi invicem tradiderunt, sub stipulatione et sponsione solenniter inter positys;

† Ions sancte tyburtine ecclesic sanctissimus episcopus. Manu mea roboravi.

Munolfus pbr manu sua roboravit.

ADRIANUS manu sua roboravit.

CALIOPUS manu sua roboravit-

Testes -

Georgius filius Constantini.

Anastasius petalarius.

Paulus negotiator.

Christoforus negotiator.

Theodorus Magister cense urbis rome complevit et absolvit.

#### OSSERVAZIONI SULLA CARTA DI TIVOLI.

Le molte cure del Muratori per aver le Copie delle Carte contenute nel Registro di Subiaco non furono coronate da un insigne successo; nè altro venne fatto a quel grande uomo di ottenerne se non poche. Ottenne in oltre alcune brevi e non esattissime Notizie d'alcune altre, sì come gli avvenne ancora per le Carte di Farfa dal 703 all'817.

E' danque nel 1741 1 pubblicò le Note Cronologiche, non che

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 772. (1741).

i titoli di quaranta sette Carte Sublacensi, fra le quali havvene una, che s'addita nel seguente modo senza più: » Tempore Domni » Pauli Papae, et Constantini et Leonis Imperatorum.— Charta, » in quo nominatur Ioannes Sanctissimus Sanctae Ecclesiae Ti- » Burtine ». E però scrisse il Muratori 1: » Nonnullas ex hisce » Chartis in hoc Opere dedi. Utinam et cunctas evulgare li- » cuisset ».

Monsignor Domenico Giorgi pubblicò molti Documenti di Subiaco nelle sue Note all' Edizione Lucchese del Cardinal Baronio e del P. Pagi 2, prima che il Muratori dettasse i suoi Annali d'Italia. Lo stesso, e non meno largamente, fece il Galletti nel solo Primicerio 3: pur nè il Giorgi, nè il Galletti fecero alcun motto della presente Carta, che fu scritta in qualcuno de'dieci anni del Pontificato di Paolo I.º, dal 757 al 767. Io le assegno volentieri l'anno 763, perchè vi si legge la menzione di Paolo I.º, vi si parla del Principato della Santa Sede Apostolica e vi si giura per la salute di quel Papa. Ognuno comprende quali e quante conseguenze io potrò ricavare da questa Carta Sublacense nella Dissertazione da me promessa intorno al Governo di Roma nel 763. Qui solo ricorderò, che non si giurava negli Atti de' Notari per altra salute se non de' Principi, secondo la Novella Giustinianea, della quale favellai 4, facendo notare quanto l'uso di segnare i loro anni gittò profonde radici presso i popoli Barbari, così dell' Italia come delle Gallie.

TEODORO, MAESTRO DEL CENSO IN ROMA, NEL 763.

Lascio ad altri vedere, che cosa fosse in Roma nel 763 un Maestro del Censo; qual fosse questo Teodoro, che fe' l'officio di Notaro in un piccolo affare d'un'enfiteusi di due magre terre, una in Tivoli e l'altra in Casella presso a San Severino, nelle quali non sorgevano in tutto se non cinquanta olivi: e ciò pel Canone annuo di tre soldi. E non cerco per ora di sapere chi

<sup>1</sup> Muratori, Ibidem, V. 768.

<sup>2</sup> Giorgi, Notae ad Baronium et Pagi, in fol. ne'Tomi XIII, XIV, XV, XVI: degli anni 1743, 1743, 1744, 1744. Vedi sopratutto XIII. 588.

<sup>3</sup> Galletti, Primicerio, pag. 186. 191. 192. 194. 196. 198. 203. 210. 212. 214. 309. Roma in 4.º (A. 1776).

<sup>4</sup> Storia d'Italia, Vol. II. pag. 1436.

fosse quell'Anastasio petalarius, che sottoscrive fra' testimoni. Petalus era il bastone ricurvo de' Pontesici, come dichiara il Ducange: or si domanda se Anastasio sosse un portator di tal bastone innanzi al Romano Pontesice, od al Vescovo di Tivoli, o non piuttosto un lavoratore di Petali e di simili arnesi?

NOTIZIE DELL'ANTICO REGISTRO DI SUBIACO.

Quando io lessi nel Muratori la menzione della presente Carta Sublacense, non ebbi pace se non ne avessi la Copia intera. Son debitore al Monaco Benedettino D. Carlo de' Princi Altieri d'aver egli appagato i miei desiderj, facendo, che il P. D. Francesco Saverio Hartenstein, Archivista di Subiaco, ne facesse per me nel mese d'Aprile 1830 una fedelissima Copia, che ora viene alla luce del giorno. E tosto io nell'Agosto dello stesso anno mi condussi per la prima volta in Subiaco, dove indi ritornai, sempre più desideroso di riveder l'eccelsa Basilica de' Monti Sombruini, e sempre più afflitto di dovermi da essi dipartire. Chi può dir le cortesse del P. Abate Cigala di Santa Scolastica, e del P. Abate Taini del Sacro Speco?

Il Registro dunque tanto bramato venne fra le mie mani: composto di dugento venti fogli di Pergamena in 4.º e di cent'ottant'otto Documenti, o piuttosto di 187, il primo essendo ivi due volte riferito; ed è un Diploma de' Re Ugo e Lotario del 941. Son tutti posti alla rinfusa. Nel fol. 5 al 7 a tergo v'ha il Catalogo de' Papi, da S. Pietro fino ad Onorio II.º: con una Nota, ma di più recente inchiostro, che il Registro fu scritto Anno Domini 1130. Un solo Copista o Compilatore condusse tutto il lavoro col medesimo inchiostro; eccetto le Notizie soggiuntevi d'altra mano e con altro inchiostro, di quattro Istromenti del 1148, 1151, 1171, 1183, ne' fogli 168, 181 a tergo, 167 a tergo, 173 a tergo. Quello del 1181 fu stampato dal Galletti 1.

Nella famosa Biblioteca Sessoriana di Santa Croce in Gerusa-Iemme, se vera suonò la fama, conservavasi una Copia intera del Registro Sublacense, tratta dal P. Abate Fatteschi. Già io non avea bisogno di vederla; ella nondimeno mi si volle celarla perchè

<sup>1</sup> Galletti, Del Primicerio, pag. 309.

se ne disegnava ed anzi se ne prometteva una prossima Edizione, della quale fiu qui non ho ragguagli d'alcuna sorta. Il Sebastiani studiò molto nel Registro di Subiaco 1; le sparse membra del quale a me piacque ridurre in ordine Cronologico, e ne formai un Indice, che stamperò forse, ma non posso prometterlo.

Oltre il Registro, l'Archivio di Santa Scolastica di Subiaco è ricco dell'inestimabil fatica di D. Isidoro Desu da Parma; Monaco Sublacense, oh! quanto simile al mio P. D. Ottavio Fraia Frangipani di Montecasino!

Son cinque Volumi enormi, divisi per ordine delle Materie contenute ne' 17, 532 Documenti dell'Archivio Sublacense, in foglio massimo. La numerazione de' fogli va fino a 2000; scritti la più gran parte di suo pugno dal Desu nel 1749, 1750, 1751, 1752. A' quali Volumi si vuole aggiungere un sesto di fol. 547; terminato a di 8. Giugno 1754, col titolo d'Aurea Clavis Tabularii Sublacensis.

Morì l'insigne uomo in Subiaco nel 31. Dicembre 1761, d'anni cttanta due.

Ecco ciò che dice il Desu del Registro Sublacense nell'ampio Indice (Tomo IV. pag. 1776 Num. 12, 329). » Codex mem-

- » branaceus valde antiquus Documentorum spectantium ad jura
  » Monasterii
- » Monasterii.....Omnia sunt Copiae simplices, innumeris
- » sphalmatibus maeulatae; an pro illorum temporum igno-» rantia, an pro imperitia scriptis, nescimus. Ea documenta
- » distribuimus et retulimus sub titulis, ad quos spectare du-
- » ximus ».

La Carta presente dell'enfiteusi. Tiburtina sotto Paolo I.º è segnata nell'Indice del Desu nel Primo Volume, pag. 131.

ORRIDA RASCHIATURA, CHE DEFORMA IL REGISTRO Sublacense.

Qual non fu la mia maraviglia quando io, dopo averle molto cercata questa Carta Tiburtina, la trovai finalmente nel Registro (fol. 136 recto et verso), e ne vidi raschiata con un temperatoio, a viva forza e senza una sottile industria, tutta

<sup>1</sup> Filippo Alessandro Sebastiani, Viaggio a Tivoli, Foligno, in 8.º (A. 1828).

l' intestazione! Altro di questa non rimane se non una Lettera sola e le pochissime parole, che qui si riferiscono! A volerne giudicare da sì fatte parole, si cancellarono in quel Documento gli anni, che doveano esservi notati, così degl' Imperatori Bizantini come di Paolo I.º, Pontefice. Questi furono i primi passi timidamente dati da' Notari di Roma per mutare il costume antico del segnar solo gli anni degl' Imperatori; ed ecco, nel 17. Agosto 761 accoppiarsi co' nomi di costoro anche il nome del Re Pipino ( Vedi prec. Num. 768), ed ora quello di Paolo I.º. -- Gran fatto dovè questo sembrare a chi ebbe l'audacia di corromper col ferro una Carta si rilevante in un Registro del duodecimo secolo; e però colui armò la mano a recarle quell' onta! Quando i ragguagli della Carta Tiburtina s' inviarono al Muratori, ella certamente non era stata oltraggiata da niuno: ma sembra, che que' ragguagli furono in parte infedeli, poichè la menzione di Paolo I.º precede all'altra degl' Imperatori, ciò che non è, come dimostrano chiaramente le reliquie infelici dell' intestazione.

Ma già nel mezzo tempo fra l'Edizione Muratoriana del 1741 e l'anno 1752 s'era commessa l'ingiuria della raschiatura, poichè il Desu nel Primo Volume dell'Indice (pag. 131) ne parla in questo modo: » Multae lineae initii et aliae deletae » sunt; taliter ut tempus praecisum hujus scripturae assignari » non possit. Probabile quod vim charta non habuerit ». Inferma congettura è quesia; sì perchè la Carta non sembra essere stata offesa, quando se ne mandò al Muratori la notizia, e sì perchè la raschiatura non è antica, e sarebbe riuscito inutile il farla quando si compilò il Registro nel 12.º secolo, e vi si registrò l'intestazione, che dovea leggersi nell'Originale del tempo di Paolo 1.º

Notizia del Chronicon Sublacense, pubblicate due volte (per errore) dal Muratori.

Nella sua Prefazione al Chronicon Sublacense, il Muratori dice d'averlo avuto da un Codice Romano, per favore di Do-

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, IV. 1037. (A. 1741).

menico Maria Giacobazzi, Ambasciadore del Duca di Modena in Roma. Invano io cercai questa Cronica nell'Archivio di Subiaco, dove due ve ne sono: 1.º L'una scritta nel 1573 in Latino da D. Guglielmo Capisacchi di Nami con lunga Prefazione al Cardinale Marco Antonio Colonna (in 4.º di Carte 222). 2.º Un'altra parimente Latina di D. Cherubino Mirzio da Treviri, dettata nel 1613 (in 4.º di Carte 270). L'una e l'altra Cronica non somigliano punto a quella pubblicata dal Muratori, che finalmente nel 31. Marzo 1831 mi venne fatto di vedere in Roma nella Barberiniana (Num. 1106 de' Manoscritti).

È cartaceo, e non antico il Codice. Già prima del Muratori si conoscevano alquanti brani di questa Cronica Sublacense-Barberiniana. Ma quando ella fu stampata, e poi ristampata per dimenticanza della precedente pubblicazione già fattane dal Muratori 1, una parola equivoca fece credere, che nel 1051 i Sublacensi avessero presentato a Leone IX.º un mucchio di Documenti falsi; e che però quel Pontefice ne fece bruciare una gran parte in sua presenza.

Che non s' era detto, che non s' era scritto contro i Benedettini e massimamente contro i Sublacensi, per le falsità da loro commesse nelle lor Carte?

Il Mabillon avea durato le più grandi fatiche per difendere i Sublacensi; credette nondimeno doverli condannare, non avendo e' sotto gli occhi la Cronica intera 2; ma quando quella fu stampata e ristampata dal Muratori, e che questi così nelle Dissertazioni 3 come negli Annali 4 fece udir la sua voce contro i Monaci pel fatto di Leone 1X.°, le querele non ebber più fine. Invano i Maurini, cotanto celebri pel loro Nuovo Trattato di Diplomatica, levarono un grido in difesa degli accusati di Subiaco 5; invano il Galletti 6 ed il Fumagalli 7; tutto fu niente, nè alcuno ardi allontauarsi dal Muratori. Oggi che i Benedettini di Subiaco più non posseggono l'antica ricchezza, la lor causa è

<sup>1</sup> Muratori, S. R. Ital. XXIV. 925. (A. 1738).

<sup>2</sup> Mabillon, Annales Benedictini, Tom. IV. Lib. LIX. §. 2.

<sup>3</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 18. (A. 1740). 4 Idem, Annali, Anno 1051.

<sup>5</sup> Nouveau Traité de Diplomatique, I. 132. (A. 1750).

<sup>6</sup> Galletti, Vestarario, pag. 40. (A. 1758).

<sup>7</sup> Fumagalli, Istituzioni Diplomatiche, II. 408. (A. 1802).

divenuta più facile d'assai: e tutti si possono convincere nella Cronica Sublacense-Barberina, che i Sublacensi erano gli abitanti di Subiaco, debitori de'Monaci, non i Monaci, contro i quali fecero que'cittadini Sublacensi fabbricare il cumulo di carte false, bruciate indi per comandamento del Papa!

Chi avrebbe temuto, che il Ligorista P. Di Meo, avesse risposto, non esservi stati nel 1051 altri abitatori di Subiaco, se non i Monaci? Per ciò soggiunse: Sembra incredibile fin dove giungesse la confidentissima temerità de' falsarj 1. Ma quali erano le due parti, che litigavano al cospetto di Leone IX.º Pontefice? Non erano gli abitatori Sublacensi contro i Monaci di Santa Scolastica di Subiaco? Il Muratori pubblicò una Carta Sublacense del 958, e dunque l'ebbe per vera 2, nella quale si dice: "Iohannes Papa XII reprimit Sublacenses, qui re-" fractarii erant Monasterio sublacensi".

Erano tutti morti gli abitanti di Subiaco dal 956 al 1051, in novantacinque anni; e Subiaco, luogo più antico di San Benedetto, rimase dunque deserto, per far piacere al P. Di Meo? Ma il secolo era fatto allora così: ed inutilmente il P. Federici si maravigliò di tale arroganza del Di Meo: le cui parole furono ripetute non ha guari tempo dal dotto Aurelio Pelliccia 4!

Continua fu la congiura de' Sublacensi contro i Monaci, secondo i racconti della Cronica Sublacense-Barberina. In quanto a Leone IX., quel Pontefice, ivi si dice, congregò i Sublacensi nel Monastero; ciò non può intendersi de' Monaci, che già vi erano. Bruciate che furono le Carte false, con suo Pontificio precetto riconfermò alla Badia tutte le sue possessioni, molte delle quali aveano dovuto formar l'argomento della lite frai Monaci, e gli abitanti della Città di Subiaco. E soggiunse Leone IX.º, secondo la Cronica: » Prope mirabilis est locus iste per omnipotentem Deum. Hoc Monasterium caput est omnium Monasterium per Italiam constitutorum! ». Queste parole furono stampate dal Muratori 5.

<sup>1</sup> Di Meo, Apparato agli Annali, pag. 361, 362. . (A. 1785).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, VI. 203. (A. 1742).

<sup>&</sup>quot; 3 Federici, de Duchi di Gaeta, pag. 195. Napoli in 4.º (A.1791).

<sup>4</sup> Pelliccia, Istituzioni Diplomatiche I. 3, in Nota, Napoli, in 8.º (A. 1822).

<sup>5</sup> Muratori, S. R. Ital. XXIV. 932.

### NUMERO DCCCIII.

Candido vende a' fratelli Audpert e Baroncello una serva col suo fanciullo per venti soldi.

Anno 763. Maggio 15.

( Dal Brunetti (1) ).

In XPI omnipot nomine regnantes da nostris desidento et adelgis precellent regibus anno regni eorum septimo et quincto

- 2. quintadecima die mensis magii Ind, prima scripsi ego UBOALD notarius rogatus ab CANDIDUS vh et vinditore ipso
- 3. presente michique dictante et subter manus suas signum sce crucis facientes et testis qui subscrive-
- 4. rent aut signu facerent ipse rogavit. Constat me prenominatus candidus vinditor vindedisse
- 5. et vindedimus vobis Audpert et Baroncello germanis emptoribus vindedimus vobis muliere
- 6. una nomine boniperga qui teudisada (2) una cum infantulo suo parvulo cujus adhuc dr (dicitur) nomen De-
- 7. DERIT quos. infinitum vobis pro ancilla et servo vindedimus possidendum quatenus amodo in vestra
- 8. sstor (suprascriptorum) AUDEPERT et BARONCELLO vel hhdm vestror maneant potestate et recipimus pretium nos
- 9. qs Candidus vinditor a vos Emptoribus pro ssta muliere nomine boneperga qui teudisad

<sup>(1)</sup> Brunetti, Cod. Diplomatico Toscano, I. 575. Carta Originale Num. XI. Amiatino, quantunque non ricordata da esso Brunetti.

<sup>(2)</sup> Boniperga qui Teudisada. Non sarebbe questo un cognome? Un cognome anche presso le serve?

10. una cum filio suo parbulo inter bobes et auro inadpretiato sol, viginti et uno finitum preti-

11. um et inter eis bono animo convinet in ea ratione

ut si quis amodo nos qs vinditor

12. vel hhd nostros aut aliquis homo contra hanc vinditionem nostram quandoque ire

13. presumpserimus te minime ab omnem homine defensare potuerimus dupl, pretium et rem

14. melioratam nos qs vinditor vel hhd nostris vobis emptoribus vel ad hdd vestros reddi-

15. turi promittimus Actum Clusi regno m, et Ind, ssta fel.

16. Sign + manus CANDIDO vh vinditoris qui hanc Cartul fieri rogavit

17. Ego Perideus testis rogat, † Ego adualdu testis rog.

18. Sign + manus magnefridi actor testis

19. Ego qs Uboald notar, postradita complivi et emisi

## NUMERO DCCCIV.

Teodicio, Duca di Spoleto, concede a Farfa le decime de' frutti di due Corti Ducali d'Abruzzo; cioè del grano in Amiterno e del vino in Interocro.

## Anno 763. Luglio.

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. Dn. D. S. N. J. XP.

REGNANTIB. dd. nn. Desiderio et Adelchisio fil. ejus pijss. regibus Anno regni eorum deo propitio VII. et IIII.

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 269. dal Num. 60 del Registro di Farfa.

Edo in dei nom. Theodicius gloriosus et summus dux pro mercede et retributione pijssimor. domnorum nostro-rum ut supra regum atque pro nostra donamus atque in eterna traditione licentiam tribuimus ut omni tempore annualiter Monasterio S. dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano finibus nostris reatinis ubi et V. V. Halanus Abb. preesse videtur. debeat Curtis nostra Amiternensis decimas dare de grano quantum ex proprio nostro publico labore in ipsa Curte sive Case dominus annualiter dignatus fuerit condonare in ipso prephato Monast. dei et Donae (sic) nostrae semperq. Virg. Mariae seu vobis Halano Abbati vel qui pro tempore Abbas in ipso Monast. fuerit.

SIMILITER et in Interocro de vino quantum ad Curtes ibidem proprias nostras annualiter pertinet ex propria vinea pertinente predictae Curti Interocrinae volumus et concedimus decimas de ipso vino. ut omni tempore Actores nostri dare eas debeant in suprascripto Mon. S. dei genitricis Mariae. exceptis XII. modijs grani decimae ipsius Curtis nostre Amiterninae quae per consuetudinem dare debent ibidem in AEcclesiam S. Victorini quam ipsa AEcclesia habent licentiam tollendi.

Quatenus ab hac die ipsa cessio nostra in ipso V. loco stabilis permaneat. et a nullo gastaldio vel Actore nostro contradicatur.

Ex jussione suprascriptae potestatis scripsi ego Daga-

DAT. ex jussione Spoleti in Palatio Anno ducatus nostri in dei nom. primo. Mense Jul. per Indict. I. sub Alefrido gastaldio.

#### NUMERO DCCCV.

Donazione d' Auderisio di Rieti al Monastero di Farfa.

Anno 763. Agosto.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi regnantibus domnis nostris Desidento et Adelchisto filio eius piissimis Regibus anno regni eorum Deo propitio VII. et IIII. sed et temporibus Theodich gloriosi et summi ducis mense Augusti per indictionem 1.

Ideo constat me Auderisius de Reate pro mercede et redemptione animae meae concessisse atque in eterna traditione optulisse monasterio S. Dei genitricis MARIAE et tibi viro venerabili HALANE abbas atque cunctae congregationi hujus monasterii hoc est quintam partem ex omnibus substantiis meis mobilibus et immobilibus seu et portionem sextam filii mei HAUNEPERTI in integrum mobilium et immobilium et ipsum filium meum in eodem monasterio Domini genitricis MARIAE offero ut eidem in eodem sancto cenobio monasticam degere debeat vitam una cum portione mea atque filii mei predicti de Oratorio beati Archangeli Michaelis quod ego ipse in propria substantia mea a fundamentis construxi exceptis reliquae meae substantiae quatuor partibus quas reservavimus quatuor filiis nostris idest Gualtarino Aunelahisio Troctichisio nec non et Asualdo ut unusquisque legibus suam habeat portionem de omnibus ut diximus substantiis meis preter ut jam fati sumus portionem meam vel iam dicti filii mei quas legibus habere visi sumus.

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 4. in Nota; dal Num. 61. del Gran Registro di Farfa.

Et quod in antea potuero conquirere in ipso sancto loco stabile permaneat. Ita ut dum ego advixero ipsas duas portiones usufruendi in mea reservo potestate tenendi non alienandi.

Post decessum autem meum omnia cum Audeperto filio meo revertantur in monasterii potestate vel venerationi vestrae aut abbati qui pro tempore fuerit.

QUATINUS ab hac die omnem suprascriptam nostram donationem firmiter ipsum monasterium possideat et a nullo heredum meorum contradicatur.

Unde pro firmitate ipsius sancti loci DAGARINUM notarium scribendum postulavimus.

ACTUM in curte domnica in MUSILEO mense et indictione suprascripta. Feliciter.

- † Ego HAUDERISIUS in hoc testamento cartulae a me facto propria manu mea subscripsi
- † Ego Aurimo notarius civitatis Assisinate rogatus ab Hauderisio manu mea propria subscripsi
- † Ego Anselmus rogatus ab Auderisio in hac carta manu mea subscripsi
- † Ego Leopardus de Asisi in hac carla rogatus ab Hauderisio manu mea propria subscripsi testis
- † Ego Hauto sculdhor de Fulginea in hanc cartam rogatus ab Hauderisio manu mea propria subscripsi me testem (1)

*V*. 16

<sup>(1)</sup> Manca la sottoscrizione del Notaro Dagarino; e vi sono quattro, non cinque testimoni, quanti ne vorrebbe il Signor di Savigny ne' testamenti del Regno Longobardo, de' quali non ebbero l'uso i popoli Germanici prima di stabilirsi nell' Imperio Romano. Può nondimeno aver Gregorio Catinese dimenticato di notar nel suo Registro di Farfa tutt'i testimoni, si come omise il nome del Notaro. Se ciò fosse, non per questo sarebbe vero che i testamenti Longobardi erano sottoscritti sem-

pre da cinque testimoni. Abbiamo noi veduto per avventura tutt' i testamenti, che si scrissero nel Regno Longobardo prima di Carlomagno? La Legge del 727 sugli Scribi obbligò forse tutti gli abitanti di quel Regno di scriverli secondo i riti della Legge Romana?

#### NUMERO DCCCVI.

Luciano di Torri in Sabina dona la metà de'suoi averi a Farfa.

Anno 763. Decembre.

( Dal Galletti (1) ).

(1) Galletti, Gabio, pag. 89. dal Num. 66. del Registro di Farfa con la data dell'Indizione III.

Questa Indizione è fallata, nota il Galletti. No: sono erronei gli anni de' due Re: laonde io riferirò il presente Atto in Decembre 764.

#### NUMERO DCCCVII.

Donazione di Lobaldo, Clerico, alla dilettissima Forcolana un pezzo di terra in Povigliano del territorio Veronese.

#### Anno 763.

( Dal Marchese Maffei (1)).

† In nomine Domini nostri Jesu Christi Regnantes dom. nostris Desiderio, et Adelchis Regibus, annis regni eorum sexto, et quarto, per Ind. prima feliciter.

<sup>(1)</sup> È questa 1 una dell'otto membrane Originali, possedute dal Marchese Maffei, del tempo de'Re Desiderio ed Adelchi. Egli ne pubblicò cinque.

<sup>1</sup> Maffei, Verona illustrata, Documenti Longobardi, Num. VI. °Vedi Lib. XI. (A. 1731).

DILECTISSIMA mihi semper adque amantessima Forco-LANE, hanp. (hanc paginam), ego Lopuald Cl (Clericus), qui Pito vocatur domitartus pp (propterea sic) descrivere prosvidi; dilectionis tue ex meo dono ego qui supra Lupuald Cl. tidi Forcolane concedere visus sum modica de terra in vico Pubiliano, infra Curte tua, in longo pedes viginti, ex uno capite pedes undice, ex alio capite pedes octo ad brachia exthinsa.

DE uno latere ipsa Forcolane, seo ex ambo capite ipsa Forcolane, ex alio latere ipso Donatur cum germanis suis.

INFRA ipsa donatione sibi nulla reservans, ut ssta mea donatio in tua Forcolani, vel heredum tuorum sed potestate fatiendi in quod volucres, donandi, vendendi, comutandi, vel in cod (quod) volucres faciendi, ex mea plinissima largietate, et pro ssto dono meo acepi ad te mihi adceptabile Launichil (1) sari... uno, ut sst donatio meas in te firma permaneat.

Acto Pubiliano de m (mense) Marcio Regnu et Ind.

LOBALDUS Cl. in hanc pagina a me facta ssi.

Sign. + m, manus, GRIMOALD filio qd Urso testis.

Sign. † m Porsuald filio qd, quondam, Forcolla.

Sign. † m Gaudioso da Baselica Testis.

Sign. Esude presbitero rogatus ad Lobaldo Cl. in hanc donationes mano mea testis ssi.

Sign. † m Tontolo de Pubiliano testis.

<sup>(1)</sup> Launichild. Non è forse questo Lobaldo un Clerico? Se quel Clerico riceve il Launechildo, non vivea egli dunque a Legge Longobarda, fuori della Legge Romana, che che ne dicano il Muratori ed il Savigny? E ciò avveniva dopo la Legge Liutprandea degli Scribi. So, che il ripeter sempre queste cose genera fastidio; ma questo è l'officio delle Note in un Codice Diplomatico. Ciascuno può saltarle a suo talento.

Domnesemus Cl. rogatus ad Lubaldo Cl. in hanc donationem testis ssi.

Ego Theudemar Cl. hanc paginam donationis ssi et complivit et dedit.

#### NUMERO DCCCVIII.

Bolla di Paolo I.º ad Ansilberga, Badessa e figliuola d'Ansa, Regina; con la qual Bolla s'esenta dalla giurisdizione Vescovile il Monastero di S. Salvatore, poi di Santa Giulia in Brescia.

### Anno 763. Ottobre 26.

(Dal Cocquelines (1) e dal Margarini (2)).

PAULUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI ANSILPERGAE RELIGIOSAE ABBATISSAE VENERABILIS MONASTERH DOMINI DEI ET SALVATORIS NOSTRI JESU CHRISTI SITI INFRA CIVITATEM BRIXIAM QUOD A NOBIS FUNDARE VISA EST ANSA EXCELLENTISSIMA REGINA EJUSQUE CONGREGATIONI CUM RELIGIOSISSIMIS, ET SANCTISSIMIS COEPISCOPIS IN PERPETUUM.

Quoniam semper sunt concedenda, quae rationalibus congruunt decretis, oportet ut piae devotionis implorationi in praestandis privilegiis minime denegetur.

IGITUR quia postulatis a Nobis quatenus Venerabile Monasterium Domini Salvatoris nostri Jesu Christi sito (situm) infra Civitatem BRIXIANAM, quod noviter fundare visa est

L'Odorici 2 scrive, che due antichi Apografi pergamenacei

<sup>(1)</sup> Cocquelines, Bullarum Amplissima Collectio I. 157. (A. 1739) con la seguente Nota marginale: » Nuper eruta ex Ar» chivio Vaticano ». Imperfetta ed anzi difettosa indicazione.

<sup>(2)</sup> Il Margarini <sup>1</sup> l'avea già stampata, ma piena d'errori, corretti dall'Odorici: presa dall'Archivio di Santa Giulia.

<sup>1</sup> Margarini, Bullarium Cas. II. 7. (A.1674).

<sup>2</sup> Odorici, Cod. Diplom. Bresciano, pag. 40.

Ansa Excellentissima Regina (1); Privilegii Sedis Apostolicae infulis decoretur concordantibus Nobis Reverendissimis Coepiscopis nostris ex communi assensu statuere decrevimus, ut praefatum Monasterium Domini Salvatoris cunctaque Monasteria cum universis Basilicis ad se pertinentibus, quae a piissimae Reginae Ansae Jure constructa esse noscuntur, Apostolicae Sedis Privilegii infulis cui, Deo auctore deservimus, decoretur.

QUAPROPTER piis desideriis vestris et nostra ac Coepiscorum nostrorum auctoritate quod recte exposcitur mancipamus.

Er ideo omnem cujuscumque Ecclesiae Sacerdotem vel Pontificem seu cujuscumque Dignitatis spiritalis Ministrum quamlibet habere ditionem in praefato Monasterio prohibemus ita ut, nisi ab Abbatissa praenominati Monasterii fuerit invitatus, nec etiam Missarum ibidem solemnitatem quispiam praesumat omnimode celebrare, nec ibi aliquod Ecclesiastici officii praeter Abbatissae voluntatem audeat tractare.

si trovano di questa Bolla in Brescia nel Codice Diplomatico Quiriniano, Num. VII.º ed VIII.º Tom. I. pag. 42. e seg.

<sup>(1)</sup> Ansa Excellentissima Regina. Pensa l'Odorici 1, che in Ottobre del 763, per l'indizio della presente Bolla, si possa credere d'esservi stata pace fra Paolo I.º ed il Re Desiderio. Nol nego; purchè tal pace s'annoveri fra una delle molte tregue, decorate col nome di pace, fra quel Papa ed il Monarca Longobardo, le quali non duravano se non pochi giorni. Ma perchè la Bolla non parla se non solo della Regina, e tace affatto de' due Re, cioè del marito e del figliuolo d'Ansa? Questo silenzio mi fa credere, che anzi nell'Ottobre 763 vi fossero più vivi disturbi fra il Papa ed i due Re; mi fa sospettare, che il Papa nondimeno, in mezzo a que' trambusti, non volle mancare ad un officio di pietà, privilegiando il Monastero di Santa Giulia. Intanto, de' tre fondatori, e' ricordò solamente la Regina.

<sup>1</sup> Odorici, Storie Breseiane, II. 296.

DE cujus insuper Monasterii uniuscujusque Abbatissae consecratione sanciti communiter decrevimus, ut sibi liceat a quocumque et de quacumque Civitate voluerit Episcopo consecrari, cujuscumque vero ordinis Clerici ejusdem Abbatissae rogatu similiter a quocumque, et de quacumque Civitate voluerit Episcopus expetantur vel consecrentur, quibus etiam licentiam concordi institutione concessimus Chrisma tempore Baptismatis et oleum ad exercenda divina mysteria, seu cujuslibet spiritalis negotii subsidium a quocumque Episcopo, cum res exigit, Apostolica largitione percipare (percipere).

Constituentes per hujus nostri decreti paginam, atque omnino interdicentes, hoc nostri privilegii Decretum infringere omnibus cujuslibet Ecclesiae Praesulibus vel cujuscumque dignitatis praeditis potestate sub anathematis interpositione et damnatione, judicii obtestatione coeterno anathemate plectendum esse censemus, quicumque praesumpserit per quodvis ingenium, vel argumentum aut exquisita occasione praesentis Constituti a Nobis praefati Monasterii existere temerator.

DATA septimo Kalendas Novembris Imperante Domino Augusto Constantino a Deo coronato Magno Imperatore Anno Vigesimotertio sed et Leone Imperatore filio ejus Anno Decimo Indictione Prima.

(Il Margarini soggiunge le seguenti sottoscrizioni di Vescovi):

APOLLENARIS CHRISTI Misericordia indignus Episcopus in hoc privilegij textu manu mea SS. †

Отто Dei nomine Episcopus, in hunc privilegij textum manu mea SS. †

IULIANUS humilis Episcopus in hoc privilegij textu manu mea SS. + (1).

<sup>(1)</sup> L'Odorici, nel luogo additato, con molta ragione si maraviglia di trovar questi quattro Vescovi sottoscritti anche in

FELIX humilis Episcopus in hoc privilegij textu manu mea SS. +

un Privilegio, che si riferirà in appresso; dato nel 13. Ottobre 772. da Sigualdo, Patriarca d'Aquileia. Or, poichè le quattro sottoscrizioni si leggono solo negli Apografi della presente Bolla in Santa Giulia di Brescia presso il Margarini, e non in quello del Vaticano presso il Cocquelines, potrebbe supporsi, che i quattro Vescovi non fossero intervenuti all'atto di darsi la Bolla di Paolo I.º ed il Privilegio di Sigualdo, ma che dopo un qualche secolo avessero semplicemente autenticato alcune Copie presentate loro d'antiche scritture dalle Monache di Santa Giulia. Sottometto al giudizio dell' Odorici questa mia qualunque siasi congettura.

## NUMERO DCCCIX.

Anspaldo lascia le sue sostanze alla Chiesa di Santa Maria, presso alla quale istituisce un Monastero con una Chiesa in Lucca; e vuole, che l'usofrutto sia di Rattruda.

Anno 764. Gennaio 16.

(Dal Bertini (1)).

In Dei Nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus septimo, et filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quinto, septimo decimo Kalendas Februarias per inditione secunda.

Manifestum et mihi Anspald silio b. m. Teutpald, quia pro remedium animae meae ante nos annos a sundamentis sabricis construxi Ecclesiam in honore Dei, et

<sup>(1)</sup> Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 67). Stampato già, ma per una sola metà, dal Muratori <sup>2</sup> e però dal Brunetti allo stesso modo <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice. pag. 99. Egli l'illustra, pag. 358.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 573. (A. 1740).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 577. (A. 1806).

Beatae Sanctae Mariae semper Virginis in fundamento de casa habitationis nostrae, hic infra Civitate ista Lucense in mea propria portione, et per Venerabilis Peredeo Episcopo sacrata est ipsa Dei Ecclesia.

Nunc vero per presentem cartolam judicati, seu dotalium despensare praevideo de omnibus rebus meis, in tali vero tenore, ut dum ego advivere meruero omnis res mea in mea sit potestate iterum judicare, vindere, donare, et in omnibus despensare qualiter voluero.

Post vero decessu meo quidquid ex omnibus rebus meis non vinduta, aut non donata, vel quolibet ordine aduc non judicata remanserit a me, volo ut omnia sive casa habitationis meae cum fundamento, et cum eo fundamento....ubi ipsa Dei Ecclesia super posita est, curte, puteo, fenile, hortis, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, virgareis, castanetis, cultum, atque incultum, mobile, vel immobile, seu semoventibus, curtes sundriales, casas massaricias, et aldionales, cum omnia ad se pertinentibus, omnia in integrum, ut dixi, quidquid a me iterum injudicatum remanserit sit in potestate suprascriptae Ecclesiae et Monasterio Sanctae Mariae a me sito, omnia in prefinito.

In tali vero tenore, ut si RATTRUDA Dei Ancilla parente mea, filia qd. Tunti, super decessu meo vixerit in ejus sit potestate ipsa Dei Ecclesia, et Monasterio Sanctae Mariae, et omnia suprascriptas res, quos superius in potestate de ipsa Dei Ecclesia decrevi, esse regendi, gubernandi, usufructuandi, et ordinationem de Presbitero, vel Diaconum faciendi (1) in ipsa Ecclesia qualiter me... viderit.

<sup>(1)</sup> Diaconum faciendi. Mutazione pressocchè incredibile dei costumi Longobardi nell'ottavo secolo! Una donna, soggetta per sempre al Mundio degli uomini, poteva ora tenere l'amministrazione d'una Chiesa, e non solamente reggere uno Spe-

DE servos vero, vel ancillas, seu Aldiones meos tali tenore decerno, ut omnes in mea sint potestate dum vixero liveros solvendi, et in omnibus faciendi quod voluero.

SIMILITER et si jam dicta RATTRUDA Dei Ancilla super decessu meo vixerit omnes servos, ancillas, seu aldiones meos, qui adhuc a me non judicati remanserint, simul et scherpa, aeramina, ferramenta, usitilia.....et omnes intrinseca case mihi pertinente, domo cultile, in ejus sit potestate ipsi homines liveros absolvendi, et suprascripta res mobilia pro anima mea, vel sua, despensandi.

DE ordinatione vero eidem Ecclesie, sic instituo, ut Presbiter, aut Diaconus, qui a me, vel ab ipsa RATTRUDA post meo decesso ividem fuerit rector ordinatus omni tempore in ipso Dei Monasterio, si super nos vixerit, pro unaqueque hebdomada in casa predicte Ecclesie infra hanc Civitatem ad mensam duodecim pauperes, et peregrini tres dies de suprascripta res pleniter pascere debeat, ut in alia Senodochia pauperes ad mensam pascere videtur.

ET qualiter hoc adimpleverit, aut officium, et luminaria in ipsa Ecclesia, vel elemosina pro anima nostra de suprascripta res fuerit, dum cunctis illuxerit dies ille tremendus judicium nobiscum exinde...ante omnium Creatorem. Servos vero, vel ancillas, seu aldiones meos, qui a me, ut supra dixi, injudicata adhuc reman....ad ipsa RATTRUDA liveri et absoluti non fuerint, sint omnes in potestate suprascripte Ecclesie, et de ejus Rectoribus cunctis diebus tamen eos liveros absolvendi.

ET ille Presibeter, aut Diaconus, qui ividem a me, vel a predicta RATTRUDA fuerit ordinatus, si supervixerit, in ejus sit potestate, una cum Episcopum Civitati istius in

dale, come or ora s'ascolterà, ma presentare i Preti ed i Diaconi a reggere quella Chiesa!

ipsa Ecclesia et Monasterio ordinationem de Presbiterum, vel Diaconum faciendo, qui post decessum ividem Rector et gubernator existat, et pauperes et peregrinos, ut supra decrevi, in Senodochio pascere non desistat.

ET post hoc cunctis diebus in ipsa Dei Ecclesia et Monasterio Sancte Marie Episcopus Civitatis istius, qui hic pro tempore fuerit, ordinationem ut dixi de Presbiterum, vel Diacones facere talem debeat, qui ividem ut supra sit in Senodochio pauperes pascere debeat, et omnem officium et luminaria faciat, ut nobis, et eis ad medelam an.... (animae) proficiat.

ET ut hec omnia qualiter superius legitur a me decretum vel offertum est omni tempore in eo ordine stabile debeat permanere; et neque ad me, neque ad heredes vel consortes meos, neque a nullo homine aliquando posse disrumpi...si quis de heredibus, vel consortes meos contra hanc cartulam, aut contra suprascripta Dei Ecclesia, et ejus Rectoribus, vel contra illum hominem cui hanc cartulam ab ipsa RATTRUDA ad esigendo data fuerit, causare, aut intentionare, vel subtrahere presumpserit in aliquo de omnia suprascripta res et homenis per quolibet ingenio, aut contra Episcopum Civitatis istius, sit eis componiturus ipsa res aut persona homenis omnia in ipso loco in duplo meliorata, cum quid aut qualis in die illa fuerit.

ET hoc ad memorandum cura perduxit, ut dum ego qui supra Anspald, et Rattruda Dei Ancilla vixerimus omnia notrimina mea, majoris et minoris, in nostra sit potestate pro anima nostra despensando qualiter voluerimus sub predicta pena oblicata, et presens catolam (cartolam) dotalium seu decretionis mee in...permaneat rovore.

ET pro confirmatione duas cartulas uno tenore Osprand Diaconum scrivere rogavi, de quas una emisi in Arcio (Archivio) Ecclesie Sancti Martini ubi est Domo Episcoporum, alia vero in Arcio suprascripte Ecclesie Sancte Marie.

Actum Luca feliciter. ( Qui la Carta è tagliata ).

#### NUMERO DCCCX.

Luitperto, uomo libero, promette di risedere per tutta la vita in Ligori, nel fondo spettante a Peredeo, Vescovo di Lucca.

# Anno 764. Gennaio 21.

(Dal Barsocchini (1)).

Exemplar. In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus septimo, et filio ejusdem domni nostri Adelchis rege, anno regni ejus quinto, duodecimo kalen. februarii, per indit. secunda.

Manifestum mihi Luitpert homo liber (2), et filio qd. Teuderici, quia per cartulam ad resedendo confirmasti me et filiis et nepotibus meis tu venerabili domno Peredeo Episc. in casa Eccl. vestre in loco Ligori, ubi antea residet qd. Ursulo, et in omnes res ividem pertenent.

PROINDE per hanc cartula repromicto me una cum filiis seo nepotibus meis, ut diebus vite nostre in ipsa casa abitare debeamus, et ipsa casa et omnes res ividem per-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 ritrasse questa Copia dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (II. G. 17).

<sup>(2)</sup> Homo liber. Ecco un libero livellario: del quale ordine di persone ho parlato a bastanza in altro luogo <sup>2</sup>, il che fra poco si vedrà più chiaramente dal Num. 66. d'un Λtto Farfense del Decembre 764.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 51.

<sup>2</sup> Discorso de' vinti Romani, 6. LXIX.

tenent in omnibus meliorare debeamus, et in alio loco aut in alia casa peculiarina facere non debeamus.

ET per singulo anno tibi et a successoribus tuis reddere debeamus de ipsa res duo modia grano, et duo modia farre, vino anforas quinque, olivas medietate, animale bono magese, in Pascha pario uno pullos, ovas decem, et angaria vobis facere debeamus, sicut est consuetudo vobis facere alii massarii de ipso loco.

Unde repromitto ego me una cum filiis, seo nepotibus meis, vobis et ad successoribus vestris, ut si nos de ipsa casa et res e foris non expelleritis, et in aliquo nobis non superimposueritis, et omnia suprascripta capitula, qualiter superius legitur a nobis adimpleta et conservata non fuerint, et in aliquo a nobis exinde disruptum fuerit: spondimus vobis componere auri solid. trigenta: et duas capitulas inter nos prope uno tenore conscriptas, Osprandus diac. scrivere rogavimus.

ACTUM LUCA.

Signum + ms. Luitpert promessori et conservatori.

† Ego Gausprandus subdiac. rogatus etc.

Signum + ms. Pertiperti cler. testis.

Signum + ms. Fratelli filio qd. Gumperti de tras Ausare testis.

+ Ego Osprandus diac. post tradita ec.

† Ildebrandus not. dn. Imp. autenticum illum exemplavi

† Ego Hubaldus autenticum illud vidi et legi, unde hoc exemplar factum est, et hic subs.

## NUMERO DCCCXI.

Il Prete Sundiperto, con licenza del Vescovo Lucchese Peredeo, trasmuta e riedifica in altro luogo la Chiesa di San Quirico di San Martino di Colline.

Anno 764. Gennaio 22.

( Dal Barsocchini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus octavo, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus sexto, undecimo kal. ianuarias, inditione tertia.

MANIFESTUM est. mihi SUNDIPERTU presb. qui et Sprincho vocor filio Ferduli avitator in vico prope plebe Eccl. S. Martini diocese lucense, quia cum consensu predicti genitori meo rogavi te dn. et venerab. Peredeo in Dei nom. Epis. ut cum tua licentia et jussione transmutare devirem Eccl. beati S. Quirici in meliore edificio, et fundamento restaurando et meliorando: et pro tua misericordia ita me audire dignatus es, et a me in omnibus adimpletum est.

Modo viro repromitto et manus mea facio tibi dn. venerab. Peredeo Epis. ut numquam nullo tempore ego aut heredes vel successore meis de sub tua potestate et de successoribus tuis subtragere presumamus ipsa Eccl. et omni tempore in festivitate S. Quirici recipere et gubernare debeamus presbitero illo, qui in Eccl. et plebe S. Martini rector et gubernator fuerit: et ut in ipsa festivitate ividem ipse presbiter officium et missa precare debeat, et eum ad gustare cum qui ei solacii fuerint ipso

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († M. 43).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 53.

officio faciendo, bene gubernare debeamus, et pleniter sine aliqua dispetione, et offerta ei medietate in ipsa festivitate S. Quirici dare debeamus.

ET si hec omnia suprascripta capitula ad me et ad successoribus meis adimpleta et conservata non fuerint, et in aliquo a nobis disruptum fuerit per quolibet ingenio: spondeo una cum successoribus meis esse componiturus tibi suprascripto dn. meo Peredeo Epis. et ad successoribus tuis auri soled. numero centum, et hanc cartula in sua permaneat firmitate.

ET quod menime superius memoravimus, jam per annos quadraginta et amplius ipsa Eccl. S. Quinci sub potestate de ipsa plebe vestra S. Martini pertenuit, et modo in suprascripto ordine decernimus, ut cunctis diebus debeat permanere.

ET pro confirmatione Osprandum diac. scrivere rogavi. Actum in Agello ad Eccl. S. Marie

† Ego Sundipertus presb. in anc cartula promissionis ad me facta sicut supra legitur manu mea subs. et consensi

Signum † ms. Ferduli genitori ejus consentientis

+ Ego Deusdona presb. rogatus ec.

+ Ego Celso cler. rogatus

Signum + ms. Audipert presb. de Agello testis

Signum † ms. Bruninghi filio qd. Orunari de Quer-

Signum + ms. Rotchis cler. filio Solduli presb. testis + Ego Osprandus diac. post tradita ec.

#### NUMERO DCCCXII.

Teodicio, Duca di Spoleto, riceve il Bosco d'Alegia dal Monastero di Farfa, e gli dà in vece quel di Torrita ed altri fondi.

Anno 764. Marzo. ( o 765?) (Dal Fatteschi (1)).

In Nom. Dom. Dei Salv. N. J. XP.

REGNANTIBUS domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus pijss. regib. Anno regni eor. deo propitio VIII. et V.

EGQ in dei nomine Theodicius gloriosus dux. Dum manifesta fuisset causa gloriae nostrae quod gualdus Alegia et Turrita concessi fuissent per praeceptum a domno bm. Haistulfo rege in Monast. sanctae dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano territorio Civit. nostrae reatinae. et dum per mensuram dati essent ab ipsa praecelsa potestate in eodem Sancto Cenobio cognovimus ut supra ipsam mensuram in utrisque gualdis amplius tenuisse suprascriptum Monast. quod quando plus fuit ad publicum recollegimus.

Postmodum vero cum Barosus Monachus missus Ha-Lani Abb. in nostram venisset praesentia convenit inter nos taliter ut ad partem nostram publicam relexaret Monasterium gualdum Alegiam in integr. qualiter illum per praeceptum regale habuerunt. et pars Monasterij haberet gualdum Turritam in integr. qualiter antea ad publicum fuit possessus.

Simul et illud quod supra ipsam mensuram invenimus. Et pro ipso gualdo Alegia quem nobis ad publicum

<sup>(1)</sup> Fatteschi Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 269: dal Num. 65. del Registro di Farfa.

relaxastis. concedimus in praesato Monast. ut debeant omni tempore decem turmae jumentorum et duo milliam pecora Monasterij vestri papulare (sic) cum nostris publicis jumentis atque peculijs in gualdis nostris qui dicuntur Ascla rivus curvus et mons calvus sicuti fines eorum gualdium pertinent.

QUATENUS ab hac die hec omnia suprascripta in ipso S. Monast. atque vobis domno Halano Abb. vel successoribus tuis firmissima permaneant. et a nullo gastaldio vel Actore nostro contradicatur.

Ex jussione suprascripte potestatis scripsi ego Dagarius Notar.

DAT. jussionis in Civit. REATINA Anno ducatus nostri in dei nomine III. mense Martio per Indict. III. (1) sub Alifrido gastaldio et Rimone Maripassa. Feliciter (2).

(2) Rimone Maripassa. Non è questo un cognome?

#### NUMERO DCCCXIII.

Corvillo dichiara, che il Casale di Malliano appartiene a Farfa, senza ch'egli v'abbia nessuna ragione.

# Anno 764. Marzo.

(Dal Num. 63. del Registro di Farfa: Carta inedita (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jhesu Christi. Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio VIII et V. Sed et temporibus domini Theodici gloriosi

<sup>(1)</sup> Indict. III. Il Fatteschi nota, che l'Indizione III. correva in Marzo 765: ma che gli anni de' due Re ci riconducono al 764. A lui sembra erroneo parimente l'anno Terzo, assegnato qui a Teodicio, Duca di Spoleto.

<sup>(1)</sup> In questa Carta ritorna il fatto perpetuo di quel furto d'un cavallo, del quale si tratta ne' prec. Num. 757, 763: e se ne riparlerà nel seg. Num. 821.

ducis Ducatus Spoletani, et viro magnifico Alefrido, gastaldio civitatis Reatinae mense Martio per Indictionem II.

IDEO ego CORVILLUS manifesta causa eo quod intravi contra rationem in Ecclesiam Sanctae Eugeniae in Mal-Liano, quam quondam germanus meus Eudo in Monasterium Sanctae Mariae pro redemptione animae suae donavit: et modo exinde, cum deberem componere solidos XL in praedictum Monasterium Sanctae Mariae, ipsi XL solidi mihi donati sunt per Barosum praepositum suprascripti Monasterii;

PROINDE promitto ut si ego Convillus aut haeredes mei de ipsa Ecclesia Sanctae Eugeniae vel de ipso Casale Malliano contra partem Monasterii causare praesumpserim, componam in Monasterium Sanctae Mariae solidos centum, et cartula ista in sua permaneat stabilitate.

UNDE pro ampliori firmitate vestra TACIPERTUM notarium et Vestararium scribendum postulavimus, et testes a nobis rogatos optulimus, qui supter signum sanctae Crucis fecerunt.

ACTUM in REATE, mense et indictione suprascripta, feliciter.

Signum † manus Corvilli, qui hanc cartam fieri rogavit.

† Ego Ansualdus rogatus a Corvillo manu mea sub-scripsi.

Signum + manus Arimodi, scaptoris (1); testis.

V.

<sup>(1)</sup> Scaptoris. La voce Scapto presso il Ducange significa un vaso, ed un vaso d'argento, secondo una giudiziosa Nota del Muratori 1. Lo Scaptor del Registro di Farfa sarà stato un te-

<sup>1</sup> Muratori, Nota (64) all'Anonimo Salernitano, Cap. XLIII. S. R. Ital. Tom. II. Part. II. Col. 207. (A. 1726).

Signum † manus Gaiderisini, filii cujusdam Mauri; testis.

Signum + manus Ayselmini negotiantis; testis.

Signum + manus Alahis; testis.

Signum + manus Luponis, filii cujusdam Johannis; testis.

nitor dello Scapto, cioè un Coppiere del Duca di Spoleto: uomo non servo, ma ingenuo, ed anzi un nobile Gasindio del Palazzo Spoletino.

## NUMERO DCCCXIV.

Brani di Lettera del Pontefice Paolo I.º al Re Pipino, dove si duole dell'improntitudini passate e presenti del Re Desiderio contro Roma, facendone una generale ricapitolazione.

Anno incerto (764? o 758? (in principio?) (1)).

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le

Correzioni del Gentilotti (2)).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali compatri Pippino Regi Francorum, et Patricio Roma-

COMPATRI PIPPINO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMA-NORUM PAULUS PAPA.

QUOTIENS perspicua eximiaetatis (sic) tuae merita, my-

Quotiens perspicua eximiaetatis (sic) tuae merita, mystica consideratione cernens, cordis oculis confero; oppido me admirari convenit intemeratam, superfluamque, Excellentiae tuae mentis constantiam, et ferventissimum affectum, quam (quem) circa Dei amorem, et ejus principis Apostolorum incessanter gestas.....

<sup>(1)</sup> Di queste date Vedi la seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Cenni, Mon. Dom. Part. I. 152.

È la XV.ª del Codice Carolino, e la XVIII.ª Cronologica del Cenni, che la pone sotto l'anno 758.

Primum omnium, nobis super omnia nectarea dulcia existunt, et desiderabilia prosperitatis vestrae gaudia addiscere. Deinde vero, quae sanctae Ecclesiae Dei, et nobis consistunt necessaria, quantotius intimare. Ut vero, excellentissime fili, et noster spiritalis Compater agnoscas nos pridem (1) per apostolicas litteras eximietati tuae innotuisse, quae in his partibus a Desiderio Langobardorum Rege impie peracta sunt, atque crudeliter perpetrata.

IGITUR dum tam perniciosam ejus operationem cerneremus, aptum prospeximus, praesentem fidelissimum vestrum Missum Rodbertum, hic apud nos detinere, quatenus quid coepta (2) jam fati Desiderii Regis, vel LanGobardorum populi malitia pareret, praesentialiter agnoscens atque conspiciens vestram certiorem reddidisset eximiam praecellentiam;

ETENIM sicut PRIDEM (3), ecce et nunc, innotescemus a Deo servatae Excellentiae vestrae, quod praelatus (praefatus) Langobardorum Rex Pentapolensium per civitates transiens, quas beato Petro pro magna animae vestrae mercede contulistis, ferro, et igne omnia sata, et universa quae ad sumptus hominum pertinent, consumpsit,

(4) SICQUE SPOLETINUS et BENEVENTANUS (Spoletinum, et

\*

<sup>(1)</sup> Pridem. Parola, che sembra dinotare un tempo remoto da quello, in cui si scrisse la presente Lettera; e però il Di Meo si fonda molto sul pridem per dire, che questa s' inviò dopo il 758, come si vedrà nella seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Coepta. Parola, che può additar così le più antiche ingiurie recate dal Re de' Longobardi ne' primi giorni di Paolo I.º, come le rinnovate ingiurie, dopo il *Placito* di Nevers.

<sup>(3)</sup> Etenim sicut pridem. Paolo 1.º dunque parla di due devastazioni fatte da Desiderio Re nella Pentapoli e nel resto dell'Esarcato; una recente, l'altra più antica.

<sup>(4)</sup> Qui comincia nella presente Lettera la narrazione de'fatti avvenuti da un qualche tempo: pridem.

Beneventanum), Qui se sub vestra a Deo servata potestate contulerunt (1), ad magnum spretum Regni vestri, desolavit, atque ferro, et igne eorundem Ducatum, loca, et civitates devastavit, et comprehensum Alboinum Ducem Spoletinum, cum eo (ejus) Satrapibus, qui in fide B. Petri, et vestra Sacramentum praeberunt, infixis in eis pessimis vulneribus, in vinculis detinet.

Appropinquante autem eo Benevento, ilico Dux Beneventanus fugam arripuit in Otorantinam civitatem, et dum diu immineret, ut ex ipsa sua civitate exire eundem Ducem suaderet, et nequaquam in eo sua adimplens voluntatem, constituit ducem alium in eodem Beneventano Ducatu nomine Argis (2), et confestim (3) dirigens NEA-POLIM isdem (idem) DESIDERIUS Rex, accersivit GEORGIUM Imperialem Missum, qui ad vos Franciam directus fuerat cum quo nefarie clam locutus est, iniens cum eo consilium, atque suas Imperatori dirigens litteras, adhortans eum, ut suos Imperiales dirigat exercitus in hac (hanc) ITALIAM provinciam; et ipse Desiderius cum universo Langobar-DORUM populo professus est, Deo sibi contrario, ausilium praelatis (prefatis) Imperialibus exercitibus impertire, quatenus ex una parte ipsa (ipsius) Imperatoris exercitus, et ex alia isdem (idem) Desiderius cum universo Langobardo-

<sup>(1)</sup> Qui se sub vestra potestate....contulerunt. Fatto importantissimo nella Storia, che i Duchi di Spoleto e di Benevento si fossero dati a Pipino; ed ingiuria, per la quale doveva un Re Longobardo entrar in furore. Ma Paolo I.º ed i Romani toccavano volentieri questo punto de' due Duchi per volgere al Loro pro l'animo di Pipino contro Desiderio.

<sup>(2)</sup> Argis. Questi è Arigiso od Arechi II.º, che poi si fece gridar Principe di Benevento.

<sup>(3)</sup> Confestim. Arechi fu creato Duca in Febbraio 758. Subito dopo (confestim), il Re Desiderio tenne i colloqui, dei parla, con Giorgio, Messo dell'Imperator Bizantino.

RUM populo utrique dimicantes RAVENNANTIUM civitatem comprehendere queant, suamque Imperator, quod Dominus non permittat, adimplere valeat in quodcunque voluerit voluntatem.

NAM et hoc eodem Georgio imperiali Misso constituit, ut Dromonorum Siciliae istorum (stolum) in Otorantina civitate dirigatur, ut tam Graeci, quamque Langobardi ipsam obsidentes comprehendere valeant civitatem, eamque concedat Imperatori, cum hominibus et facultatibus, quae in ea consistunt, et tantumo (tantummodo) Ducem illum, atque ejus nutritorem Iohannem praedicto Regi restituat (1).

(2) Post vero dissolutionem eorundem Ducatuum conjunxit hic ad nos Romam isdem (idem) Langobardorum Rex et cum eo loquentes, nimis eum adhortati sumus, et per sacratissimum corpus beati Petri, atque etiam per tuam a Deo protectam excellentiam, fortiter illum conjuravimus, ut civitates illas, idest Immulas, Bononia (3),

<sup>(1)</sup> Praedicto Regi restituat. Si noti qual fu nel 758 la speranza del Re Desiderio; quella, cioè, di prender Otranto per vendicarsi di Liutprando, il fuggitivo Duca di Benevento, limitandosi ad aiutare i Greci nella sola impresa di conquistar l'Esarcato di Ravenna. Più vasto nel 763 e 764 fu il disegno de' Greci, che sperarono impadronirsi di Roma coll'aiuto del Re Desiderio, sì come si legge nel prec. Num. 801.

<sup>(2)</sup> Qui cominciano i gravi dubbj del Di Meo, se or diasi principio alla narrazione de'fatti più recenti, ed avvenuti assai dopo il 758 fino all'andata del Re Desiderio in Roma nel 762.

<sup>(3)</sup> Bononia, Ausimum, et Ancona. S'è detto, essere state queste tre Città restituite prima che terminasse l'anno 762; nè altra città rimaneva da doversi restituire se non Imola (Vedi prec. Num. 790 814).

Se la presente Lettera fu scritta veramente nel 764, bisogna dire, che Desiderio non solamente mancò alla sua parola sul fatto d'Imola, ma che di nuovo nel 763 riprese Bologna da una

(Bononiam), Ausmum, et Ancona (Anconam), quas nobis praesentialiter, simul et (per) vestros Missos, id est, Fol-radum Deo amabilem Abbatem et Presbyterum, atque Rodbertum excellentissimae Christianitati tuae, et per te etiam B. Petro Apostolorum Frincipi pollicitus est redditurum, restituere deberet, quod minime adquiescere inclinatus est, sed simulans, ut certe Strofarius (1) arrias (varias) occasiones adhibuit, inquiens, ut si suos, quos illic Francia habere videtur, obsides reciperet, tunc in pacis concordia nobiscum conversaretur.

Under petimus te, excellentissime fili, et spiritalis Compater, et obnixe deprecamur a Deo inspiratam eximietatem tuam, ut jubeas perfectam liberationem sanctae Dei Ecclesiae, et ejus peculiaris populi exercere, et ita id, quod magna animae tuae mercede B. Petro pollicitus es, firmiter permanere; ipsumque Desiderium, Langobardorum Regem fortiter constringere digneris, ut prolatam a Deo promissionem B. Petro protectori vestro, restituere debeat, atque in omnibus adimplere, tuique studii sit bene, potentissime Rex, sicut coepisti, perfectius hanc sanctam Dei Ecclesiam, et ejus peculiarem populum de hostium incursione eruere;

parte, dall'altra Osimo ed Ancona, quando egli (sarebbe ciò stato per la seconda volta) cominciò ad accontarsi con Giorgio, Messo Bizantino, dopo il Placito Generale di Nevers. Certamente nel 763 i Longobardi saccheggiarono il territorio di Sinigaglia, e presero il Castello di Valente, come si vedrà in uno de'prossimi Numeri del presente Codice: frequenti, ma passeggiere correrse.

Di qui le non rade querele di Paolo I.º, che i Longobardi aveano invaso di nuovo ed invadevano le Città già da essi restituite. Denuo invaserunt<sup>1</sup>.

<sup>(1)</sup> Strofarius. Vale impostore, giuntatore.

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 157 sotto il prec. Num. 774.

Conjuro te, fili excellentissime, per omnipotentem Deum, et ejus principem Apostolorum B. Petrum, ut benigno intuitu, et libentissimo animo nostras preces audire jubeas;....

ETENIM magnopere praesentes nostros Missos, id est, Reverendissimum, et Sanctissimum fratrem, et coepiscopum nostrum Georgium, atque dilectum filium nostrum Stephanum Presbyterum, ad vestram a Deo custoditam Excellentiam misimus: dumque vestris Deo amicabilibus vestigiis fuerint, una cum Rodberto fidelissimo vestro Misso praesentati, cuncta viva voce (1) Christianissimae Excellentiae vrae (vestrae), quae acta sunt, et rei exigit meritum, nobisque necessaria existentia intimabunt, maximo namque desiderio nostro anhelabat animus, Apostolicas Excellentiae vestrae dirigere literas salutationes (salutationis) ac visitationis, ob causam (et) rerum eventus significandum, et minime valuimus inminentibus circumquaque Langobardorum Regis insidiis.

ATTAMEN ecce jam duas Apostolicarum litterarum adsertiones Excellentiae vestrae, clam, per maximam industriam, misimus, et ignoramus, si ad vos ipsae pervenerint litterae, unde ambigimus, ne a Langodardis comprehendantur.

Pro quo, et nunc per praenominatos nostros Missos alias vobis litteras misimus, quasi obtemperantes praelati (praefati) Desidera regis voluntati suos hospites (obsides) absolvendum, et pacem confirmandum.

SED bone Excellentissime fili, et spiritalis Compater, ideo istas litteras tali modo exaravimus, ut ipsi nostri Missi ad

<sup>(1)</sup> Viva voce. In ciò sta il nerbo di tutta la Lettera di Paolo I.º ricordatrice del passato, per far comprendere qual fosse il presente stato delle cose.

vos Franciam valerent transire; quoniam si hoc non egissemus, nulla penitus ratione per Langobardorum fines transire valuissent, sed susceptis ipsis litteris, earum seriem nullo modo perficiatis, neque praelatos (praefatos) hospites (obsides) permittitis (permittatis) parti Langobardorum restituere; potius autem conjuravimus te, Excellentissime fili, et spiritalis Compater, per Deum vivum, et corpus B. Petri, ut fortiter ipsum Desiderium, vel ejus Langobardorum gentem constringere jubeas, quatenus praelatas (praefatas), quas pollicitus (est) civitates tuae mellifluae Excellentiae, et per te B. Petro, fautori tuo, restituat, quoniam nullam ut platum (praefatum) est, de his quae primitus pollicitus est, cum eo firmam valuimus stabilire convenientiam

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custo-diat.

#### OSSERVAZIONE

SULLA DOPPIA GITA DEL RE DESIDERIO IN ROMA,

B SULLA DATA DELLA PRESENTE LETTERA.

Al P. Alessandro di Meo siam debitori d'aver egli sparso un gran lume sulla Cronología delle Lettere del Codice Carolino, fermando la data della XXVI.ª, cioè di quella (Vedi prec. Num. 789), dove si parla della morte di San Calvo di Napoli, dell'elezione del suo successore Paolo e della gita del Re Desiderio in Roma nell'autunno del 762, non che delle sue attenenze co'Greci di Napoli. Allo stesso modo il Di Meo prese a voler dimostrare, che la presente Lettera XV.ª del Codice Carolino si fosse scritta da Paolo I.º dopo il 759, quando a Pipino, Re de'Franchi, nacque un figliuolo, e gli fu imposto lo stesso nome; poichè, diceva il Di Meo ¹, questa Lettera XV.ª

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 27.

fu confidata fra gli altri a Giorgio: ed a questo medesimo Giorgio il Pontefice commise di recare in Francia un'altra Lettera, dove si parla della nascita di quel fanciullo Pipino: di recar, cioè, la Lettera XXIII.ª del Codice Carolino, che non si registra in questo Codice Diplomatico. Ma come il Di Meo può egli dimostrare, che il Giorgio non qualificato per Vescovo nella Lettera XXIII.ª fosse lo stesso Giorgio, Vescovo, della presente Lettera XV.ª? Il qual Vescovo non andò solo, ma sì accompagnato dal Prete Stefano e da Rodberto, il Messo di Pipino?

Pur tuttavolta il Di Meo s'appose al vero nel credere, che la presente Lettera XV.ª non vuole attribuirsi al 757 col Pagi ¹ e con Dom Bouquet ². Ignorava il Di Meo i lavori del Cenni, e dell'aver questi assegnato il 758 alla Lettera XV.ª, dalla schietta data della quale pende il sapere, se Re Desiderio andò in Roma due volte; una prima nel 758, una seconda nell'autunno del 762, dopo la morte di San Calvo.

Io già dissi (Vedi prec. Num. 790) di non voler negare al tutto la gita del 758, non per la testimonianza della Lettera XV.ª di Paolo I.º, ma perchè Desiderio, tutto dato in quell'anno alla pietà religiosa, venne in Benevento, ed ottenne da Montecasino le reliquie di S. Benedetto, e da Roma quelle dei due Martiri Vitale e Marziale. Soggiunge il Di Meo, che la Lettera XV.ª contiene i racconti di cose avvenute in più anni, e che però ella può collocarsi con ogni sicurezza dopo la nascita del Regale fanciullo nel 759.

Io non so dir nulla di certo in quanto alla data della Lettera, e ne lascio intero il giudizio al Lettore: ma vorrei crederla scritta in principio del 764, quando i Greci tornarono a disputare in Francia co' Vescovi e cogli Ottimati di Pipino (Vedi seg. Num. 814), e quando Paolo I.º temeva non potesser coloro travolgere in lor vantaggio l'animo del Re de' Franchi, mentre il Re de' Longobardi non restituiva Imola, e rioccupato avea Bologna, Osimo ed Ancona. Se quel che io dico sussiste in fatto, bisogna, che Rodberto, Messo di Pipino, fosse venuto tre volte in Italia.

<sup>1</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 757.

<sup>2</sup> Dom Bouquet, Scrip. Rer. Francic. V. 503.

- 1.ª Nel 757 coll'Abate Fulrado, come si dice nella presente Lettera XV.ª, che ricorda le cose degli anni passati. Rodberto rimase in Roma, dopo esserne partito Folrado.
- 2.ª Nel 762, quando Bologna ed Osimo ed Ancona s'erano restituite, nè altro rimaneva se non Imola in mano de' Longobardi, come apparisce chiaramente dalla Lettera XXIX.ª del Codice Carolino, da me riferita nel prec. Num. 790.
- 3.ª Nel principio del 764, se veramente al 764 vuol riferirsi la presente Lettera XV.ª

Ma qualunque sia la data di questa, sarà sempre vero, che Rodberto venne una prima volta in Italia coll'Abate Folrado; e che due volte partissi di Roma in compagnia del Vescovo Giorgio e del Prete Stefano alla volta di Francia, come si dimostra dalla presente Lettera XV.ª e della sovente ricordata Lettera XXIX.ª nel prec. Num. 790.

Poiche Rodberto venne più volte in Italia (salvo se non vi fosse stato un altro Rodberto) io mi sento più tirare verso la data del 764, che non del 758 per la Lettera XV.a, ove si parla de'grandi sospetti di Paolo I.° contro il Re Desiderio, della difficoltà di far pervenire le Lettere Pontificie in Francia e delle quattro Città non restituite perchè non s'erano restituiti da Pipino gli ostaggi: cose tutte, che non convengono a' primi due anni del Re Desiderio, ma piuttosto a' seguenti, e soprattutto al 764 quando i Greci, dopo il Placito Generale di Nevers nel 763, s'erano sospinti a nuove dispute co' Vescovi de'Franchi alla presenza di moltissimi Conti, come or si vedrà nel prossimo Num. 815; e vieppiù cresceva l' ira del Re Desiderio, nel veder trattenuti per più di sei o sette anni gli ostaggi Longobardi presso il Re Pipino.

Del rimanente, qualunque sia il dubbio intorno alla data della presente Lettera, da tal dubbio non procede una grande oscurità su'fatti storici dal 758 al 764; come si vedrà nella Ricapitolazione Cronologica in fine del seguente Num. 816.

#### NUMERO DCCCXV.

Il Re Pipino raduna un Sinodo contro gli errori (de' Greci) sulla Santissima Trinità, e caccia gli eretici dal suo Regno; il che recò gli ultimi colpi alle speranze politiche de'Bizantini ed a' loro disegni di collegarsi co' Longobardi.

Anno 764. (Marzo 25, giorno della Pasqua?).
(Da Dom Bouquet (1)).

Inter Francorum Reges unum diva sublimitas praeelegit Pipinum cognomine.....

Qui venerandus Rex, nimiunque solers et industrius, Deo gratam jussit aggregari Synodum, in qua fuere Praesules clarissimi et Comites innumeri (2).

Cum his ergo jam dictis Rex plurima, prout divina sublimitas concessit, de fide Sanctae Trinitatis contra Deo contrarios haereticos disputavit, et incorrigibiles quosque de suo regno cum suis complicibus exturbavit. Aperto quoque demum proprio aerario, infinita

Si noti frattanto qual'era la frequenza ed il numero de'Conti e degli Ottimati allorchè si congregavano si fatti Concili.

<sup>(1)</sup> Dom Bouquet, V. 432. Ex Vita S. Austremonii, Apud Duchesne, Scr. Franc. III. 379. (A. 1636).

<sup>(2)</sup> Comites innumeri: Di questo Sinodo non trovo fatto parola nelle Raccolte de' Concilj; neppure in quella del Mansi, la più vasta di tutte. Non si dice nè anche il luogo, in cui tennesi una si splendida radunanza: ma ella è un magnifico riscontro del Placito Generale di Nevers, onde si favellò nel prec. Num. 797. I Greci continuarono dopo il 763 a spargere nelle Gallie l'erronea lor dottrina teologica; per combattere la quale non bastarono molti Concilj celebrati nelle stesse Gallie a tempo di Pipino. Questi nel 767, cioè nell'ultimo anno di sua vita, vide celebrarsi l'altro di Gentilly sulle stesse dispute Teologiche.

munera Dei sidelibus pro suo libitu ad restaurationem Ecclesiarum, et sarta tectorum reparationem devotissime contulit. Huic sacratissimo jure interfuit praevius Rotge-Rius, Duxque maximus (1), Pythagoreae linguae probatus (2), et signifer egregius. Hic ortus ex Francorum genere, clariorque Agamemnonio germine (3), in Curia supradicti Regis altus est nobiliter.

(2) Pythagoreae linguae probatus. Sembra, che costui fosse stato un Ambasciadore di Pipino in Costantinopoli, e che avesse appreso, bene o male, il Greco linguaggio, che qui con barbarico vezzo è chiamato Pitagorico. Se ciò è vero, potè Rotgerio conversare co' Greci Bizantini, e servir d'interpetre nel Sinodo Pipiniano del 764.

(3) Clariorque Agamemnonio germine. Altro vezzo barbarico, di cui non comprendo le bellezze. Avran voluto dire, che i Franchi pretendevano, come ho narrato più volte nella Storia, nobilitarsi nella qualità di discendenti da' Troiani, da Priamo a da Ettore, al pari de' Latini; e qualche volta dal Re de'Re, Agamennone. Ma forse qui accennasi ad Eufrasia; la quale ho sospettato non fosse una Romana del Poitou; ove si fondò il Monastero Carrofense. In tal caso, vi sarebbe una riprova novella d'un ardimento de' vicini Alverni; ardimento schernito da Sidonio Apollinare, quando egli dicea di costoro:

a Ausi Latio se dicere fratres! »

<sup>(1)</sup> Rotgerius, duxque maximus. Chi era costui, che qui si chiama Dux, quasi per antonomasia? Era un Conte di Lemosi o di Limoges, paese già stato de'Visigoti; ma nacque da'Franchi. Sposò Eufrasia, che sembra essere uscita di sangue Romano. Entrambi fondarono il Monastero Carrofense vicino a Briou nel Poitou; e l'Atto di fondazione si legge presso il Mabillon <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Mabillon, Annales Benedictini, Lib. XXV. S. 48. et in Appendice, Doc. Num. XXX.

#### OSSERVAZIONE

su' Greci e su' Longobardi nel 764.

Ad ogni modo, il Sinodo Pipiniano del 764 ci dà opportunamente la chiave per comprendre i moti del Re'Desiderio in Italia. Le teologiche dispute de' Greci di Bizanzio non erano punto cessate dopo il Placito Generale di Nevers, e si riappiccavano sempre alle politiche così del fatto di Roma e dell'Esarcato di Ravenna, come delle loro pratiche d'amicizia col Re de'Longobardi ( Vedi prec. Num. 800. 801). Perciò credo, che nell'estate del 763 non solamente quel Re si fosse rimasto dal restituire Imola, sola città presso di lui da doversi restituîre a' Romani (Vedi prec. Num. 790), ma che da Imola si fosse di leggieri sospinto a rioccupar la vicina e già restituita Bologna da un lato; da un altro lato avesse comandato a Teodicio, Duca di Spoleto di ridurre nuovamente sotto la potestà Longobarda le Città d'Osimo e soprattutto d'Ancona, si opportuna pel commercio con Costantinopoli. Oscuri ed incerti son questi fatti ne' loro particolari; ma probabili e quasi necessari nella loro generalità. Una qualche nuova luce sopra essi può venire dal seguente

## NUMERO DCCCXVI.

Brani di Lettera scritta da Paolo I.º al Re Pipino contro il Re Desiderio, che negava d'aver fatto nuove correrie contro i paesi Romani.

Anno 764 (Aprile?).

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dom. Pontif. I. 221.

È la Lettera XIV. a del Codice Carolino, e la XXXIX. a Cronologica del Cenni, che l'attribuisce all'anno 765 insieme col

COMPATRI PIPPINO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMA-NORUM, PAULUS PAPA.

Cum maximo honorificentiae conatu, et dilectionis affectu. Quas praeclara Excellentia vestra misit literas, adferentibus Andrea et Gunderico, sollertissimis viris, Christianitatis vestrae Missis, acceptantes suscepimus litteras, quibus solita gratulatione, laetitia relegentes, ET MENTE ET CORDE OPPIDO SUMUS LAETATI (1), dum per eas optata nobis desiderio (desideria), affectio et laetitia emulum (multum) de vestra prosperitate nobis confertum (compertum) est, Deo omnipotenti immensas referentes grates, qui nos, juxta ut crebro optamus, de vestra immensa sospitate, laetos reddere annuit; nihil enim nobis dulcius, nihil suavius in hac vita extitit, quam vestrae incolumitatis gaudia assidue prosperis relationibus addiscere, dum nimirum prosperitatis vestrae laetitia, sanctae Dei Ecclesiae exultatio, et omnium orthodoxorum extitit uberrima defensio, et eis denique a vobis directis syllabis, nos certos, et in omnibus reddidistis vos paratos adesse in adjutorium, et defensionem sanctae Dei Ecclesiae, in quibus necessitas ingruerit, atque in ea vos fide, et dilectione firmiter esse permansuros cum B. Petro Apostolorum principe, atque beatis-

P. Pagi <sup>1</sup> e con Dom Bouquet <sup>2</sup>. Ma nel tempo di questi tre uomini dotti non s'era pubblicata dal Borgia la data del 763 degli Atti di Santo Eliano, dove si parla della Legazione di Gualtari Longobardo in Costantinopoli, e però dell'anno, in cui si rinfocolarono maggiormente le pratiche de' Longobardi co' Greci Bizantini ( Vedi prec. Num. 799).

<sup>(1)</sup> Sumus laetati. Si, certamente; si rallegrarono Paolo I.º ed i Romani per l'esito del Sinodo tenuto nel 764 in Francia da Pipino.

<sup>1</sup> Pagi, Ad Baronium Anno 765. S. IV.

<sup>2</sup> Dom Bouquet, loc. cit. V. 527.

simae recordationis domno, et germano meo Stephano sanctissimo Papa; solliciti estis omnia adpleri, et violabiliter (adimpleri, et inviolabiliter) conservari......

UNDE et nos firmiter in vestra caritate, et dilectione, cunctis diebus vitae nostrae erimus permansuri, et nullus nos poterit per quamlibet temporum interruptionem, a vestro amore.....separare; pro quo obnixis deprecationibus......deprecor, ut juxta quod ex vestro mellifluo ore prolata, et beato Petro promissa sunt, firma constantia permanere jubeatis, respuentes inimicorum sanctae Dei Ecclesiae, et fidei Orthodoxae impugnationum impias suasiones, et inanes promissiones......

DE eo vero, quod innotuit Excellentia vestra, vobis Aderio (a Desiderio) Langobardorum gente esse insinuatum, nullam malitiam vel invasionem a Langobardis in nostris partibus fuisse infertas; omnino credat nobis benivola Excellentia vestra, non veridice in hoc vobis direxit fetus.

ETENIM, benignissime fili, et spiritalis noster compater, Christianissime Rex, dum tantas (tantae sedulae) ab eisdem Langobardis devastationes, in nostris finibus ac civitatibus factae fuissent, et a nobis ex hoc ammonitus fuisset, comminationis suae ad nos direxit litteras, quas necessitate coacti, infra nostras Apostolicas litteras hoc praeterito anno (1), vestrae Excellentiae direximus intuendas, hostiliter quippe in civitate nostra Synogaliensi per gentes, ferro et igne, quae extra eandem civitatem consistebant, devastaverunt, et plurimam exinde abstollentes praedam, aliquantos ibidem interfecerunt, homines.

SIMILITER et in partes CAPPANIA (Campaniae), id est, castro nostro, quod vocatur Valentis (1) hostiliter in-

<sup>(1)</sup> Praeterito anno. Si vegga in fine di questi Brani la seguente Ricapitolazione Cronologica.

cruentes, talia, sicut paganae gentes, egerunt, de quibus usque hactenus nequaquam justitiam ab eis recipere valuimus.

Et ideo Excellentiae vestrae direximus, ut vestrum annuissetis dirigere Missum, quatenus ejus praesentia inter partes Iustiae (justitiae) pervenissent, ut non ex hoc aliqua a nostra vel Langobardorum parte ad easdem perveniendum justitias dilatio perveniret.

UNDE pro vestra amplissima satisfactione ad probationem fecimus, in praesentia praedictorum vestrorum fidelium Missorum, cum jam dictis Langobardorum Regis Missis, et satisfacti sunt vestri Missi de tantis iniquitatibus, et cognoverunt vestram (nostram) veritatem, et eorum mendacium; et ab hoc non possumus tantas ab eis nobis sedule infertas malitias tacere, sed necesse nobis vestro regali culmini, utpote, post Deum, hujus provinciae liberatori, cuncta innotescere, quo per vos omnis istius provinciae a vobis redemptae populus, ad suam pertingere valet (valeat) justitiam.

INTEREA, praecellentissime ac benignissime Rex, Christianissime fili, et spiritalis Compater, suscepimus et mensam illam, quam olim sanctae recordationis Domino, et Germano nostro beatissimo Stephano Papae, et per eum beato Petro Apostolo obtulistis; quam et cum hymnis, et canticis spiritalibus Letaniae laudes solenniter Deo referentes, infra aulam ipsius principis Apostolorum introduximus.

PRAELATI (praefati) denique Missi vestri, omnia quae a vobis injuncta extiterunt, liquidius nobis retulerunt, de quibus ad singula responsum dedimus, eosque de cunctis informatos ad vos enarrandum absolvimus......

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custodiat. RICAPITOLAZIONE CBONOLOGICA DELLE COSE AVVENUTE FRA PAOLO 1.º ED 11. RE DESIDERIO.

Or ecco una breve Cronologia delle tregue, chiamate paci, fra Paolo I.º ed il Re Desiderio, secondo elle risultano dai brani delle Lettere dianzi recati del Codice Carolino.

Anno 758. Probabile andata del Re Desiderio da Benevento in Roma; e sua promessa di restituire Osimo, Ancona, Imola e Bologna.

760. Marzo. Pieno accordo fra il Papa ed il Re, che tutto sarebbe finito di restituirsi nel prossimo Aprile della 13.ª Indizione, cioè dello stesso anno 760. (Vedi prec. Num. 740). Ciò dimostra chiaramente, se non vado errato, che tre delle quattro additate Città si fossero già restituite nel 760, rimanendo la sola Imola in mano del Longobardo.

760. Marzo verso la fine, od Aprile. Si stabiliscono amichevolmente fra il Papa ed il Re i confini di Todi (Vedi prec. Num. 741).

761. Gennaio o Febbraio. Durano gli accordi: Paolo I.º prega il Re Pipino, che scrivesse al Re Desiderio d'aiutar Roma contro i Greci ( Vedi prec. Num. 752 ).

761. Gennaio o Febbraio. Nuove premure di Paolo I.º per ottenere lo stesso fine contro i Greci (Vedi prec. Num. 753).

761. in fine. Desiderio avea restituito lentamente, e poco; ma di quando in quando e' ripigliava le cose restituite (Vedi prec. Num. 774). Fra le ripigliate non sembra volersi annoverare fin qui nessuna Città. Imola stava in sua mano.

762. in principio. Pipino in Francia, credendo poco alle querele di Paolo I.º, gli raccomanda, vivesse in pace col Re Desiderio. Il Papa gli risponde a mezza bocca, e si duole de'Greci Bizantini, che cercavano di riaver

V

l'Esarcato di Ravenna ( Vedi prec. Num: 775. 776).

762. Marzo 20. Morte di San Calvo, Vescovo di Napoli.

1 Napoletani, per nove mesi, vietano al suo successore Paolo d'andarsi a consacrare in Roma (Vedi prec. Num. 789).

762. nell'autunno. Il Re Desiderio va in Roma; promette di restituire Imola; e però tutte l'altre città dell' Esarcato erano state restituite; spezialmente Bologna, Osimo ed Ancona ( Vedi prec. Num. 789, 790).

76a in fine. Paolo I.º prega il Re Pipino, che scrivesse al Re Desiderio di costringere i Napolitani a mandare in Roma Paolo, eletto Vescovo di Napoli ( Vedi lo stesso Num. 789).

762. in fine. Paolo I.º parla della grande umiltà del Re Desiderio nel favellare con esso (in Roma), e della promessa di restituir ben presto Imola ( Vedi prec. Num. 790).

763. Aprile 3. Pipino celebra il Placito Generale di Nevers, dove le pretensioni de' Greci sono respinte; dal che procede un grave dispetto nell'animo del Re Desiderio, veggendo Pipino esser di nuovo cotanto favorevole a Paolo 1.º (Vedi prec. Num. 797).

763. Aprile. Ringraziamenti di quel Pontefice ( Vedi prec. Num. 798) a Pipino.

763. Arechi, Duca di Benevento, manda Gualtari, Gastaldo, per suo Legato al Greco di Costantinopoli ( *Vedi* prec. Num. 799): ciò che non potè seguire senza l'intesa e l'utilità del Re Desiderio.

763. (Maggio?). Paolo I.º scrive a Pipino, che un'armata Greca di trecento navi scioglie alla volta d' Occidente con ambigue intenzioni. Si duole, che Desiderio non voglia terminare le controversie di Roma col Regno Longobardo, cd inveisce contro la malizia di quel Re ( Vedi prec. Num. 800 ).

763. (Maggio?) Paolo I.º scrive a Pipino, che Desiderio s' unisce co' Greci a danno di Roma e di Ravenna, e che prorompe ad aperta guerra ( Vedi prec. Num. 800).

Allora, certo, Desiderio invase nuovamente Osimo, Ancona e Bologna nell'Esarcato, ritenendo la non mai restituita Imola. Saccheggiò in oltre il territorio di Sinigaglia, e s'impadroni del Castello di Valente in Campania.

764? o 758? (in principio?). Paolo I.º (con la XV.ª Lettera del Codice Carolino) fa una generale rassegna dell' improntitudini del Re Desiderio; e domanda la restituzione d'Osimo, d'Ancona, d'Imola e di Bologna (Vediprec. Num. 814).

764. (Marzo 25?). Pipino celebra un nuovo Sinodo in Francia contro gli errori de' Greci: cosa, che sempre più nuoce alle loro speranze politiche sull' Esarcato, ma induce il Re Desiderio a divenir meno aspro contro il Pontefice (Vedi prec. Num. 815). Allora si dee credere, che Desiderio restituite avesse daddovero Imola, Bologna, Osimo ed Ancona.

764. (Aprile?). Ecco perchè col presente Num. 816 Paolo I.º non domanda più queste quattro
Città: ecco perchè il Re Pipino gli scrive,
che Re Desiderio avea compiute le restituzioni: ecco finalmente perchè il Papa
risponde mal volentieri a Pipino, senza
lasciare di vituperar la malizia Longobarda, e ricordando gli orrori commessi da
quel popolo a Sinigaglia nel preterito anno, cioè nel 763: come ancora d'aver
i Longobardi preso il Castel di Valente.

Così nell'estate del 764, cessarono, se io non m'inganno,

l'offese Longobarde contro Roma, sebbene gli animi de' due popoli fossero sempre rimasti avversi. Dall'altro lato, a'Greci di Bizanzio non venne meno la pertinacia di spedir nuovi Ambasciatori a Pipino, per averne sempre nuove ripulse, come si vedrà nel seg. Num. 824.

## NUMERO DCCCXVII.

Isemondo di Rieti offre a Farfa il suo figliuolo Aunelasio con la metà del suo patrimonio: e l'Abate Alano di Farfa s' obbliga di nutrire e vestire Isemondo per tutta la vita di lui, ma solo per sei mesi l'anno.

# Anno 764. Maggio.

(Dal Galletti (1)).

An nomine domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis Regibus anno regni eorum in Dei nomine VII. et IIII. indictione II. et temporibus domni Teodich gloriosi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici
Alefridi gastaldii civitatis Reatinae mense Maii per indictionem suprascriptam. Feliciter.

PROFITEOR ego HISEMUNDUS homo REATINUS filius cujusdam Barbulani habitator in loco qui dicitur Criptula quia tradidi filium meum religiosum Haunelasium cum medietate omnis substantiolae meae quantum ad manum meam habere visus sum in casa S. Mariae vel Halano ab-

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese di Rieti, ec. pag. 59: dal Num. 62. del Gran Registro di Farfa. E' l' assegnò l'anno 763, senza badare che qui v'è la data del Mese di Maggio. E però l'Indizione Seconda, notata più sopra, non cominciò che in Settembre 763; correva in Maggio 764: terminò a tutto Agosto 764.

bati et ipsum Haunelasium filium meum cum bona voluntate sua vel mea in ipso sancto monasterio coram testibus tradidi et manus ejus in palla sacrosancti altaris S. Mariae involvi et sic eum tradidi sicut dixi cum omni medietate substantiae meae tali tenore ut ab hac die tam ipse filius meus quam et substantia mea in ipso sancto coenobio debeat permanere et quidquid exinde facere aut judicare volueritis in vestra sit potestate.

ET quod non credimus, nec fieri potest, si aliquando suadente hoste antiquo ipso HAUNELASIUS de monasterio exire voluerit, substantiola illa quae superius scripta est sine aliqua intentione in ipso sancto monasterio debeat remanere.

Er iterum promittimus ego HALANUS abbas cum cuncta congregatione monasterii quod dum ipse HISIMUNDUS in hoc seculo vixerit, nos eum medietate anni nutrire vel vestire debeamus.

Quam vero cartam donationis vel repromissionis scripsi ego Marchambertus rogatus ab Hisemundo vel filio ejus Haunelasio.

ACTUM in MONASTERIO indictione suprascripta. Feliciter. Signum † manu HISEMUNDI qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum † manu Haunelash filii Hisemundi religiosi qui h. c. f. r.

Signum † manu HILIPRANNI filii ipsius HISEMUNDI consentientis patri suo testis.

Signum † manu Pertoni filii cujusdam Mimpulani exercitalis testis.

Signum † manu Anastasii germani ejus exercitalis testis.

Signum † manu Godefridi filii cujusdam Candolfi exercitalis testis.

Signum + manu MAURICAE exercitalis testis.

Signum † manu Scattuli filii cujusdam Theoderadi exercitalis testis.

#### NUMERO DCCCXVIII.

Omicio del Castello Achinolfi vende un pezzo di terra in Asulari a'fratelli Baroncello e Pettulo.

Anno 764. Maggio.

( Dal Barsocchini (†) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelcuis regibus, anno regni eorum octavo, et quinto, mense magio, indictione secunda feliciter.

Consta me Homicio filio qd. Auderami de Castello Achinolfi hac die vendedisse et vindedi de presenti vobis Baruncello et Pettulo germani filii qd. Petri, uno petiolo de terrula mea, que avire visu sum in loco Asulari, qui vocitatur ipsa petia ad Vignale, qui ipsi petio uno capo tene in via publica, et alio capo tene in terra vestra q. s. germani, et uno lato tene in terra Serbuli, et alio lato tene in terra vestraq. s. germani, per designatus locas ipsa petia vobis trado in integrum.

Unde ad vos pretium suscepi pro ipsa suprascripta terra quam vobis dedi, auri solid. boni Lucani numero dua infinito et deliverato capitulo, quatemus (sic) ut ab hod. die de meo exive (sic) dominio, et in vestro q. s. Baroncello et Pettulo germani transfundo esse potestatem ad possedendum, judicando qualiter volueritis.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († N. 88).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 52.

Modo ispondeo ego q. s. Homicio una cum meis heredibus vobis Baruncello et Pettule, vel ad vestris heridis, ut si quacunque tempore nus vobis intentionaverimus ipsa suprascripta terra, quem vobis dedi per qualive ingenio, et vobis ipsa defensare non potuerimus da qualive homine, ispondimus vobis compunere de quod superius legitor in duplum terra meliorata, unde agitor, infer quidem (in ferquidi) loco su extimationem qualiter tunc fueret, et Rachipert iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † ms. Homicio v. d. vindituri, et conservaturis Signum † ms. Ildipert filio Teutpert testis

† Ego Ghisiperto rogatus ec.

† Ego Vincenti filio qd. Sichipert rogatus ec.

† Ego TEUTPERT subs.

† Ego RACHIPERT post traditam compl. et dedi.

# NUMERO DECEXIX.

Teutprando e la sua moglie Gumpranda fondano in Lucca la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Anno 764. Maggio. . .

( Dal Bertini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio, et Adelghis Regibus, anno regni eorum, Deo protigentem, octavo, et quinto; mense Magio; Indictione secunda feliciter.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ritrasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* H. 12): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le Correzioni e Giunte, qui notate.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 101. Egli l'illustra, a pag. 377.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 52.

PRESENTES vite, et transitus istius tempore, facultas et axis (aetatis (Bar.)) noster nativitatis ujus seculi ispatia devolvitur, certissime considerandum est, ac tota mentem intentione cogitanda ea, que novis (nobis (Bar.))...perpetuum tenere non possumus de ipsa temporalia rerum avundantia, quod nobis Dominus degnatus est donare, et tes (eterna (Bar.))...mercare deveamus; quia ujus mundi devitie in eternum servantur, et retenendo eterna pena damnantur.

Unde Dominus per semetipsum loquitur dicens: Nolite thensaurizare vobis super terram, ubi fures effodiunt et furantur, sed thesaurizate vobis thensaurum in celo, ubi fur, ii est Diavulus, non adpropinquat: Et iterum dicens: Facite vobis amicus de mammona iniquitatis, et cum deficeritis recipiam vos in eterna tavernacula.

HINC itaque ego TEUTPRAND ex tota mente devotionis peractans (pertractans) ea, que supra memorata sunt, pro mercede et remedium anime mee, et comparatione vite eterne, edificavi Ecclesia in territurio meo, hic infra Civitatis Lucense in onore Beati Sancti Archangeli Michaelis, cum coniuge mea Gumpranda, pro remedio anime nostre, una cum filia (filias (Bar.)) nostras avitare, et vivere diveas subrie, et caste.

Er pos decesso earum volo, adque decerno, si quis aliquis de filiis heredibus meis casti, et subrii vivere voluerint, secundum mandatum Dei, volo ut in eorum sit potestatem gubernandi et regendi secundum mandatum Dei.

In qua Ecclesia pro facinora do, duno, trado, donatoque esse volo in primis fondamentum infra Civitatem, ubi ipsa Ecclesia Beati Sancti Arcangeli Mihahelis fondata est, cum curte et puteum, cum granario, et ipsa sala, comodo ipse istas filii (Istaffili (Bar.)) positi sunt, seo et orto, comodo sepis circumdatu fuerit, seo et casa RACHULI in Sexto, una cum ipso RACHULO; et casa in Versilia, qui regitur per Sisola massario homine livero, portionem meam in integrum.

Et casa Magnipertuli de Asilacto, una cum ipso Ma-

GNIPERTULO.

ET quarta portione de sala, et de granario, seo et finile similiter, cum quarta portione de omne res meas in ASILACTO.

ET quarta portione de RASINIANO de sundrio.

ET quarta portione de sala in ipso RASINIANO.

ET quarta portione de oleo de TRANSMUNTE.

Eт campo nostro ad Silice in integro.

Er quarta portionem de gagio nostro in MACRITULA.

Er una vinea nostra in Asulati in integrum.

ET quarta portione de terra nostra Interacchule, omnia et in omnibus, qualiter superius legitur, volo ut firmum et instavile permaneat.

Er quod aduc ividem largitus fuero dum advivere meruero in mea volo esse potestatem gubernandi, et regendi juxta Dei voluntate, comodo aut qualiter voluero.

ET dum GUMPRANDA, aut filias meas advivere meruerint, nullus Sacerdos ividem avitare presumat; nisi quem ipsa GUMPRANDA, aut filias meas, inivi tare (invitare (Bar.)) voluerint Messarum solemnia celebrandum.

SI quis contra hanc decretum meum ire quandoque presunserit, in Dei incurrat judicio, et ab ipso Sancto Archangelo MIHAHELE annathematus subjaceat.

QUAM viro cartulas duas decritionis uno tenuere (uno tenure (Bar.)) iscriptas Prandulo iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † manus Teutprand qui hanc cartula decritionis fieri, rogavit.

( Seguono i nomi di tre testimoni presso il Barsocchini ).

Signum † ms. MARUALD presb. testis

- † Ego Austripert filio b. m. Teusperti rogatus etc.
- † Ego Homulo cler. filio Tachipert de Fabrica rogatus etc.
  - † Ego David in Christi nomine subipscripsi (subs.(Bar.)).

( Altri due testimoni presso il Barsocchini ).

Signum + ms. Deusdedi presb. Majossoli testis + Ego Ostripertu cler. filio qd. Pinei rogatus etc.

### NUMERO DCCCXX.

Memoria della vendita d'una vigna, che fece Arnaiselo al Prete Aldolo in Prata verso Alife. Contenuta in una Carta del 1020.

# Anno 764. Maggio.

( Dal Gattola (1) ).

DECIMA scriptio (2) quomodo Arnaisclo fiiius qd. Vvil-LERAMI venundederat Alduli benerabili presbiteri vinea sua in loco Prata, et cetera in omnibus sicut ibidem continebat, quae scripta erat per Ato notarium.

<sup>(1)</sup> Questa insigne Carta Originale dell'Archivio di Montecasino appartiene all'anno 1020, e fu stampata dal Gattola 1. Ivi trovasi la menzione della presente Scrittura di Maggio 764.

<sup>(2)</sup> Decima scriptio. Vito, Vescovo d'Alife, litigava in Maggio 1020 con le Monache di Santa Maria in Cingla (Vedi prec. Num. 557) alla presenza di Mundo, Judicis civitatis ALI-PHANAE. Il Vescovo produsse alcuni Diplomi e ventitre private Scritture in suo favore, lette innanzi a Mundo; la decima delle quali fu questa presente Memoria intorno alla vendita della vigna d'Arnaisco in Prata.

<sup>1</sup> Gattola, Historia Casin. I. 32-35. (A.1733).

Acrum in Prata temporibus domini Arechis summi ducis gentis Langobardorum anno septimo ducatus ejus mense Magio per Indiccione secunda.

### NUMERO DCCCXXI.

Alano, Abate di Farfa, e Rimichi fanno una permuta del Casale Piniano con una metà del Malliano.

Anno 764. Maggio.

( Dal Num. 64. del Registro di Farfa: Carta inedita (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jhesu Christi. Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum Deo propitio VIII e V.º (sic). Sed et temporibus domini Theodici gloriosi Ducis Ducatus Spoletani: et viro magnifico Alifredo gastaldio civitatis Reatinae, mense Maio per Indictionem II.

IDEO constat nos Rimichis filium cujusdam Rimolfi una cum filiis meis, idest Rodipertum, Agiprandum et Gua-fario concambiasse et concabiavimus tibi, Halane abbas Monasterii Sanctae Dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano, vel cunctae congregationi Monasterii casalem juris nostri qui dicitur Pinianus in integrum cum omnibus adjacentiis suis, casis, vineis, terris, olivis et cultum vel incultum: omnia in omnibus: unde in nostra nihil reservavimus potestate.

De quo recepimus nos Rimichis et suprascripti filii mei medietatem de casale qui dicitur Mallianus; quantum vobis quondam Eudo et in suprascripto Monasterio tradidit pro culpa furti quo vobis furatus erat cavallos: o-

<sup>(1)</sup> Del Casale Malliano e del furto qui ricordato d' un cavallo Vedi i prec. Num. 757. 763. ed i seguenti 813. 832.

mnia in integrum, casas, vineas, terras, prata, silvas, et cultum vel incultum. Seu et Basilicam Sanctae EUGENIAB, quantum a vobis usque nunc possessum est, nobis in integrum tradidistis possidendum.

ET in ipso cambio reddidistis nobis casam I in Eccuule qui regitur per Valentionem et Vitulum cum omnibus quanta ad manus suas tenere visi sunt: Unde vobis jam antea cartulam fecimus, et modo nobis ipsam cartulam reddidistis, quatinus ab hac die firmum et stabile sit inter nos cambium nostrum.

Er neque a nobis neque ab ullo homine aliquando contradicatur inter nos cambium nostrum: sed omni tempore stabile debeat permanere.

Er quod non credimus, nec fieri potest, si ego Rimichis vel filii et haeredes mei contra hanc cartulam concambiationis agere praesumpserimus per quodlibet argumentum ingenium, et a quolibet homine suprascriptas res minime defensare potuerimus, dupla condicione vobis promittimus subjacere de ipsa re meliorata, de qua agitur, et cartula ista in sua permaneat stabilitate.

Unde pro stabilitate ambarum partium duas cartulas uno tenore ex dicto Hisemundi Sculdascii scripsi ego Ste-Phanus.

Actum in suprascripto Monasterio mense et indictione suprascripta.

Signum † manus Rimichisini concambiatoris, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Rodiperti et Agiprandi et Guafarii filiorum ejus consentientium.

† Ego Gundualdus actionarius rogatus a Rimichi et filiis ejus in hac cartula concambiationis signum sanctae crucis feci: et testis sum.

Signum † manus Guadiperti, filii Gundualdi; testis.

Signum + manus Scaptonis, filii cujusdam Theoderadi, exercitalis; testis.

Signum † manus Godefrid, filii cujusdam Candoli exercitalis; testis.

Signum † manus Gemmuli, filii cujusdam Rodimarini, exercitalis; testis.

Signum + manus Ramphoni, filii cujusdam Teudicini, exercitalis; testis.

† Ego Anastasius in hac cartula concambiationis rogatus a Rimichi manu mea subscripsi.

### NUMERO DCCCXXII.

Crispino fonda la Chiesa di San Martino di Lunata nel luogo detto Ulsiano, lasciandone il padronato al Vescovo di Lucca.

# Anno 764. Giugno 29.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus octavo, et filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus quinto, tertio calendas Julius, per indictione secunda.

Manifestum est mihi Crispino, filio qd. Titoni quia pro remedium anime meae in proprio territurio meo a fundamentis fabricis construxi Ecclesiam in honore Dei, et Beati Sancti Martini, et per hanc donationis cartolam ividem offerre prevideo de parvis rebus meis: in primis

<sup>(1)</sup> Bertini <sup>1</sup> prese questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (†† H. 3). Nulla vi soggiunse di suo il Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice pag. 103. Egli l'illustra a pag. 377.

fundamento illo, ubi ipse Dei Ecclesia superposita est, qui est tenente capite uno, et uno latere in via publica, et alio latere est tenente in terra de filii qd. WILLERADI; et alio capite tenet in terra mea, quod est per mensura sistariorum duodecim în loco Ussiano.

Er duas petiolas de terra, qui mihi in ipso loco ex comparatione obvinet da Domnichis trasvia, et inter ipsas petias percurret semita publica, quod sunt plus minus scafilorum tres in integrum.

ET alia petiola de terra mea, ubi vocitatur AD QUAR-TO, qui genitori meo ex comparatione obvinet da qd. Deusdede de Lunata, ipsa petia in integrum.

Er alia petiola de terra mea tras casa nostra, qui est tenente capite uno in via publica, et in Rivo Caprio; ipsa clausura plus minus modiorum quinque in integrum.

ET alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in ipsa via publica, et in ipso Rivo Caprio, et vocitatur Ad Campora communalia; ipsa petia in integrum. Et terra mea, qui est prato, et vocitatur Campo da Suntruald, ipsa clausura in integrum. Et casa mea, ubi vocitatur ad Colli prope Ruchi, cum terra, et vinea, et cum omnia pertenente ad ipsa casa, qualiter mihi, ex comparatione obvinet da qd. Radoni in integrum.

HEC omnia suprascripta res offero Deo, et tibi suprascripta Ecclesia Sancti Martini in prefinito: unde decerno, adque instituo, ut dum Teuselmi Presbitero, filio meo advivere meruerit, suprascripta Dei Ecclesia, et suprascripta res, et omnia quidquid ividem pertenuerit, in ejus sit potestate regendi, gubernandi, usufructuandi, et officium Dei, et luminaria in ipsa Ecclesia die, noctuque faciendi caste, et recto moderamine vivendi.

Et si ego super ipso filio meo advivere meruero, ipsa Dei Ecclesia in mea sit potestate ordinatione ividem faciendi, et quem ego ividem ordinavero in ejus sit potestate regendi usufructuandi dum vixerit tantum.

ET si ipse filius meus Teuselmi Presbitero forsitan super me vixerit, in ejus sit potestate in ipsa Dei Ecclesia ordinatione faciendi de aliis filiis, vel nepotibus meis, quem ipse elegere voluerit, ut meliore previderit. Nam non de alii extranei homenis.

Er quem ipse ordinaverit ipse sit ordinatus in prefinito dum vixerit tantum; tamen de filiis, aut nepotibus meis, ut antea dixi.

ET post eorum decesso volo, atque instituo, ut ipsa Dei Ecclesia sit in potestate Pontifici, illo qui hic Luca pro tempore Episcopus fuerit ordinatus.

In eo viro tenore, ut de filiis, et nepotibus meis, qui tunso capite, caste, et recto moderamine Deo servire, et ad ipsa Ecclesia voluerit, et ad honorem Presbiterii pertingere voluerit et potuerit melius, ipsum debeat Rectore in ipsa De (Dei) Ecclesia in omnibus ordinare.

Et semper ita permaneat; nam (nam non) de aliè extranei homenis. Et... (si) forsitan nullus ex filiis, aut nepotibus meis fuerit, qui dignus sit, et legibus ad honore Presbiterii pervenire non potuerit, ille Pontifex ividem ordinationem faciat, quid, aut qualiter ei recte, et melius apparuerit; et qualiter ordinaverit, retributor omnium Dominus retribuat ei.

Et hec omnia qualiter nunc presenti a me donatum, et offertum, vel statutum est, neque a me, neque ab heredibus meis aliquando posse disrumpi: set omni tempore in eo ordine stabile debeat permanere.

ET pro confirmatione Osprando Diaconum scrivere ro-

ACTUM LUCA.

Signum + manus Crispini donatori, et conservatori.

† Ego Deuspedit Presbitero rogatus a Crispino in hanc cartula dotalium me testis subscripsi.

+ Ego Filosofrosius Presbitero rogatus ec.

+ Ego RASPERT Cler. rogatus &c.

Signum + manus Fusci, filio qd. Lupi testis.

Signum + manus Auti Clerici testis.

# NUMERO DCCCXXIII.

Aidualdo, già Prete nel Monastero di San Silvestro, poi Monaco nell'altro di San Bartolomeo di Pistoia, fa una donazione a questo suo secondo Monastero di San Bartolomeo.

# Anno 764. Luglio 9.

( Dal Brunetti (1) ).

- † Exemplar. † In nomine domini dei nostri JHESU XPI die nono mense Julio anno regni domni desiderii, et adelgis anno octavo et quinto
- 2. per Indictione secunda fel. Dum in hunc exilio hujus seculi avitare meruimus oportum est enim cogitare de Dei omnipotentis misericordia
- 3. et remissione animarum nostrarum quatenus nos de vinculis penarum dominus ac redemptor omnium indulgentia pietatis sue condonare di-
  - 4. gnetur et ad vera luce luminis pietatis sue inter san-

2 Muratori, A. M. Ævi, V. 407. (A. 1741).

<sup>(1)</sup> Il Brunetti <sup>1</sup> troyò questa *Copia* nell'Archivio Diplomatico Fiorentino; e non altro e' soggiunse nell' atto di pubblicarla. È il Num. 3. delle Carte de' Rocchettini di Pistoia, conservate in detto Archivio. Il Muratori l' avea 'già stampata <sup>2</sup>, e poi lo Zaccaria <sup>3</sup>: ma la Copia del Brunetti rappresenta meglio d'ogni altra l' ispida sua natura e la barbarie.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 579. (A. 1806).

<sup>3</sup> Zaccaria, Anecdota Pistoriensia, pag. 271. Taurini, in fol. (A. 1755).

ctis et electis eius parte aliqua vel societas invenire mereantur quoniam quidem magno

- 5. consilio est seculi relinquere et sanctis et ad veneravil locis nos comendare ut dum ultima die convinerit ut nos in suis judiciis
- 6. electionis ostenda ut novis peccatoris preveniat salutem et remedio anime Ideo in Dei omnipotentis nomine ego AIDUALDU qudam presbiter
- 7. de monasterio sci silvestri qui est sito prope muro Civitatis nostre Pistorie justa Ecclesiam sci beatissimi Bar-Tholomei dum michi di-
- 8. vine adveniente Inspiratione introeundi in avito sco monachorum inter alius fr (fratres) quatenus me consideravi et pertractavit de
- 9. monasteria beatissimorum Silvestri atque beati sci Angeli qui est sito locus qui appellatur monticunule prope flubio neore (la Nievole) quem feli-
- 10. CISSIMO por seo Geminiano a fundamenta erexere seu et totone et ratpert aut pertu germanis in suo privilegio edificaverint modo
- 11. viro ego qs aiduald presbiter do dono trado atque offero do datumque esse volo tam ipse predicte monasteria sci Silvestri
- 12. et sci ANGELI omnem rebus substantia et quidquid ubique modo a presenti die ad ipse scor (sanctorum) loca pertenere dignoscetur et nunc in antea
- 13. deo protegente ividem condonaverit Iniviato (1) ivi quod exinde fuerit aut quod ad ipsi sci et venerabilib, locis datum vel aufertum fuit
  - 14. quomodo ividem esse videntur omnia et in omnibus

V. 19

<sup>(1)</sup> Nel Muratori s' ha: » in Luiato ». Sarà stato Lunate del Lucchese.

Iniviato (in Luiato) offerre visus sum ad Ecclesia beatissimi sci Bartholomei In tali vero tenore

- 15. ut omnia ris ipsa una cum ipsa monasteria sicut regula sci Benedicti condoce esse deveat In tali enim viro Capitulo ut una per or-
- 16. dinationem de ipso monasterio beatissimi sci BAR-THOLOMEI vel de ejus rectoribus qui modo est vel imposterum fuerent ut predicte
- 17. dei Ecclesie, ut qui ividem per ipsi ordinatum fuerit per sco judicio canonica vel sca regula esse diveat ut quatenus egenus vidua
- 18. pauperibus elemosinas faciendum pro remissionem animarum felicissimi (el) geminiani presbiteri qui tunc antea preses fuer de ipso monaste-
- 19. ria seo et autperti. Tatoni. Ratperti. vel nostra facinora ut novis minime perveniat ad condonationem omnium ut supra decrevi vo-
- 20. lo ut ipsi sci Monasterii beatissimi BARTHOLOMET vel ejus deservientibus qui modo sunt vel in posterum fuerit firmiter possedire
- 21. avire deveas ut quatenus ab hac die ut non ego qui supra AIVALDU presbiter non aliquis de hhbus atque posteris mei unquam ullo tempore
- 22. aliqua possit inferri molestia neque molestandum neque per nullo argumento ingenio exinde aliquid suptraendum neque ad alia
- 23. Ecclesia, neque ad secularia nisi tantum perpetuis temporibus firmum et stavilitum permaneat ad ipso sco Monasterio beatissimi sci Bartho-
- 24. LOMEI sicut supra decretum est. Ecce ut meis tal fuirum (taliter fuerunt) desiderii erga me adimplevit et ne mihi lice facere ullo tempore nolle quod volu-
  - 25. nit sed quod a me facto vel confirmato inviolabiliter

confirmare promitto, quam viro cartula remissionis rerum dotalium Lucio not, scrivere

26. rogavit Actum Pistoria regnum et Indictione ssta fel,

27. † Ego AIVALDU pbr qui hanc cartula rer dotalium fieri rogavi et manu mea propria suscripsi

28. + Ego Teuderat per rogatus ad Aivaldu per testis subscripsi signu + manus tanichisi qd tanolfi rogat, test,

29. † Ego Gumperto diaconus rogatus ad AIALDU pbr testis subscripsi † Ego Guidalfo rogatus ad AIALDU pbr test, subscr,

30. Signum + manus Liutpertuli qd Arichisi rogat, testis signum + manus Guinefridi qd Guilifredi rogat.

testis

31. Ego qs Lucio not scriptor huius cartule post a testibus roboratam tradita complevi et dedi

32. (L.S.) Ego Gualbertus notarius et Judex Sacri Palatii scriptor autenticum illud vidi et legi unde hoc exemplar exemplatum est et quod inibi

33. scriptum inveni fideliter exemplavi

### NUMERO DCCCXXIV.

Brani d'una Lettera, con cui Paolo I.º risponde ad un'altra inviatagli dal Re Pipino, per mezzo del Cappellano Flagino, venuto di Francia insieme co'Messi del Papa; i quali tornavano in Roma. Si parla d'un'altra Legazione de'Greci a Pipino, e di Tassilone, Duca di Baviera.

Anno 764. (Agosto o Settembre?).

(Dal Codice Carolino del Cenni, con le
Correzioni del Gentilotti (1)).

\*

Domino excellentissimo filio, et nostro spiritali

(1) Cenni, Mon. Dom. Pontif. I. 211.

È la XX.ª del Codice Carolino, e la XXXVII.ª Cronologica del Cenni, che la colloca sotto il 764.

COMPATRI PIPPINO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMA-NORUM, PAULUS PAPA.

Cum regalis potentiae culmen plus fidei virtute, quam bellatorum armis videatur praesidio, et fortitudine circumtegi, quid mirum, excellentissime, et vere orthodoxae Regum, si studiorum vestrorum conatus, ad profligandum (protegendum) Dei institutionem, ac fidei Christianorum censuram, impensius inminere non desistat, et ob hoc, et caelestis vobis victoria da (datur), et prospera a Redemptore nostro credite Praecellentiae vestrae fore largitum.

REMEANTIBUS siquidem ad nos Missis nostris, quos ad vestram praeclaram Excellentiam directos habuimus, Io-Hanne videlicet Subdiacono et Abbate, atque Pampilo (Pamphilo) Defensore Regionario spiritalis Matris vestrae, sanctae nostrae Ecclesiae, una cum vestro Misso Flagino Cappellano, attulerunt nobis henorabiles, et nimis desiderabiles Christianitatis (tuae) litteras, quas cum nimio jocunditatis gaudio suscipientes ac relegentes, protinus earum adsertio, tanquam suavitatis flagrantia nos ficiens (adficiens); ac salutaris providentiae fomento medens, laats efficit (laetos effecit).

Porro Christianissime Rex, amantissime fili, et spiritalis compater, innotuit benignitas vestra, qualiter nostri ac Imperatoris Missi a vobis suscepti sunt, et quemadmodum illis de singulis, quae praeclaro culmini vestro affati sunt, respondere studuistis, eos, pro amore faustoris (fautoris) vestri beati Petri, nequaquam suscipi, aut illis respondi (responderi) adquiescentes absque nostrorum Missuum praesentia; sed et ipsi nostri Legati ea ipsa nobis retulerunt.

UNDE licet nos ob tantam cordis vestri sinceram affluentiam, quam erga spiritalem matrem vestram Dei Ecclesiam, et nostram fragilitatem habere videmini, digna rependere non valemus, est tamen protector vester Dominus Deus noster, qui vos regnare jussit, et sanctam suam Ecclesiam ad defendendum vobis commisit, qui dignam praemiorum in praesenti ac futura vita, Praecellentiae vestrae rependere potest remunerationem.

ITAQUE et litteras, quas vobis, simulationis ac illusionis causa, ipsi Imperiales Missi attulerunt, nobisque a vobis DIRECTAS SUSCIPIENTES, earum agnovimus seriem, et omnino in hoc benignitatis vestrae pia consideratio, exultationis laetitiam nobis intulit, quia vere constat, non pro humano favore, sed pro Dei timore, ita vos peregisse, sed et ea quae praelati (praefati) nostri Missi cum Imperialibus Missis de observatione fidei orthodoxae, et pia patrum TRADITIONE, IN VESTRI PRAESENTIA DISPUTANTES ALTERCATI SUNT (1) nobis liquidius per eadem vestra scripta innotuistis, simulque et exemplar litterarum, quas plato (praefato) Imperatori direxistis, responsionis quippe modum, et solutionem petitionum, de his, quae ab eo vobis intimata sunt, nobis dirigere a Deo inlustrata Excellentia vestra annuit: verum etiam et quemadmodum eisdem Imperialibus Missis responsum reddidistis, et unum ex eis Anthi (Anthimum) nempe Spatarium cum vestris Missis Regiam direxistis Urbem (2) et alium, videlicet Synesium Eunuchum, apud vos detenuistis (detinuistis) simili modo nobis minutius intima-

<sup>(1)</sup> In vestri praesentia altercati sunt. La disputa dunque de' Messi del Papa co' Messi dell' Imperatore Greco in presenza di Pipino questa volta fu tutta intorno alle cose della fede Ortodossa e della pia tradizione de' Padri, come qui si dice; non intorno agli affari temporali di Roma e dell' Esarcato di Ravenna.

<sup>(2)</sup> Ad Regiam direxistis Urbem. Ecco un'Ambascería di Pipino alla Regia Città, cioè a Costantinopoli; nell'estate del 764, dopo il crudele inverno e le fiere tempeste di quell'anno, ricordate dagli Storici Bizantini.

stis, agnitisque omnibus a vobis, pro exaltatione sanctae Dei Ecclesiae, et fidei orthodoxae defensione, peractis, laetati sumus gaudio magno, et ita nobis plaçabilia existunt, sicut certi, non hoc humano consilio, sed Dei providentiae intuitu, vos talia egisse, ac respondisse ambiguum non est.

Vere enim, Domine Rex, fili Christianissime, et spiritalis Compater, spiritus Dei intimi cordis tui inlustrat piam considerationem, et qui Spiritus sancti gratia redundat, non aliis, nisi quae spiritalia sunt, exuberat, quoniam cor potentiae vestrae in manu Dei consistens, in suo procul dubio illud inclinat benepla (beneplacito).

DIREXISTIS siquidem nobis per eadem vestra scripta significantes, quod nulla suasionum blandimenta, vel promissionum copia vos possit avellere ab amore, et fidei promissione, quam B. Petro (1) principi Apostolorum, et ejus vicario, praedecessori, et germano nostro sanctae recordationis Domno Stephano Papae, polliciti estis, sed in ea ipsa vos charitate, et sponsionis fide fine tenus fore permansuros; et quidem nos, praecellentissime Regum, experimento comperimus, et operibus comprobavimus, vos firma atque robustissima constantia, in ea ipsa sponsione (2) in finem permanere, et in vobis confidimus, quod si universi Mundi thesaurorum copia in conspectu vestro afferatur, ac tribuatur, nullo modo in aliam partem, vestram firmam, et a Deo impulsam mentem declinare, conflectereq valebit; quoniam vos omnipotentes Dominus, prae

<sup>(1)</sup> Promissione, quam B. Petro....Qui passa Paolo 1.º a parlar degli affari temporali di Roma e dell' Esarcato, pei quali ora tanto si travagliavano i Greci di Bizanzio presso Pipino.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » post verbum sponsione sequitar in » ms. vos, quod tamen subducta linea deletum est ».

cunctis regibus saeculi, elegit, et in vobis complacuit; ut vestro certamine sancta universalis Dei ROMANA Ecclesia, et capud omnium Ecclesiarum, ac firmamentum fidei Christianae ab impugnatorum insidiis liberata extitisset, et illud, quod a constitutione saeculi Dominus per vos perfici decrevit, ecce mirabiliter operatum est.

Unde magnam post Deum in vestro regali culmine spei fiduciam habemus; quod perfectius ipsa sancta Dei Ecclesia, atque haec miserrima, et afflicta provinciola a perfidia inimicorum liberetur, quia antiquus humani generis hostis non desinit inimicorum corda pulsare, ut suas jaculent soliti insidias (1); sed, bone orthodoxe Rex, tuo solito certaminis praesidio, eorum cum Dei virtute, stude confringendum (confringere) malitiam; ut sancta Dei Ecclesia, et populus ejus peculiaris perfectius ab inimicorum saevitia liberetur.

INTEREA et hoc innotescimus Christianitati vestrae, quod jam saepius nos petisse dinoscitur Tassilo (2) Bavario-rum Dux ut nostros Missos ad vestram praeclaram Excellentiam dirigi annuissemus, ut ea inter vos proverent (provenirent), quae pacis sunt (3).

UNDE nos data occasione libentissime nostros Missos, id est, Philippum, dilectum filium nostrum presbyterum,

<sup>(1)</sup> Insidias. Qui parla non solo delle Greche, ma eziandío delle Longobarde insidie, senza punto parlar d'Imola, di Bologna, d'Osimo e d'Ancona, perchè già restituite nel 764.

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » Tegnangelius ad marginem posuit » Tassilo ».

<sup>(3)</sup> Quae pacis sunt. Tassilone di Baviera si ribellò nel 763 a Pipino, come si può vedere in tutt'i Cronisti di Francia: nel 764 ebbe ricorso, ma invano, alla mediazione del Papa. Da quel ricorso di Tassilone al Pontefice Romano s' ha la data certissima della presente Lettera.

atque Ursum tuu (1), nostrum etiam fidelem, ad vestri praesentiam visi sumus direxisse, transacto Maio mense, eo videlicet modo, ut qualiter vestra fuisset voluntas, ita peragere debuissetis; et properantibus ipsis nostris Missis usque Ticino (Ticinum) Adversa suspicione arreptus Desiderius (2), Langobardorum Rex, minime eos permisit ad vestram a Deo conservatam Excellentiam pertransire gradiendum (3), tamen et easdem litteras, quas vobis dirigebamus, infra haec nostra scripta Christianitati vestrae transmisimus.

ITAQUE et hoc a Deo protectae Christianitati vestrae aptum duximus intimandum.

Quod relectis imperialibus litteris, vobisque defertis per praefatos Antispatarium, et Synesium Eunuchum, quas nobis ob earum seriem intuendam, pro amore B. Petri, fautoris vestri, digere (dirigere) dignati estis, reperimus in eis adnexum, quod vestri ac nostri homines (4) qui ipsas Imperiales syllabas, quae vobis nobisque directae sunt, vel diriguntur, interpretantur non juxta, ut ibidem exaratum est, sed aliud pro alio falsi interpretare (interpretari) audent, sed (5) Missi qui inter partes properant, non sicut illis injunguntur (injungitur), sed acceptilationis (6): praemio

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » Ursum tuu nostrum et fidelem, sed » ly tuum linea subducta deletum est ».

<sup>(2)</sup> Adversa suspicione arreptus Desiderius. Ecco in qual modo mai non cessarono i sospetti fra Paolo I.º e Desiderio.

<sup>(3)</sup> Nota il Gentilotti: » gradiendum linea deletum est ».

<sup>(4)</sup> Quod vestri ac nostri homines. In verità sembra incredibile che gl'interpetri non dico Franchi, ma Romani fossero stati così poco idonei o così poco fedeli nelle loro tradizioni.

<sup>(5)</sup> Nota il Gentilotti: » Tegnangelius delendo sed posuit

<sup>(6)</sup> Nota il Gentilotti: » acceptiones, sed littera e deleta, » posita est littera i ut eveniat acceptilationis ».

corrupti, alia pro aliis deserunt, et in hoc perpendat vestra Excellentia, quanta est inimicorum malitia (1); dum contra animas eorum, non quae veritatis sunt, sed per hoc (hanc) occasionis versutiam iniqua proferunt mendacia in id, quod nec suis, nec vestris ac nostris credant Missis. Dum et vos satisfacti estis de vestris hominibus, simili modo et nos de nostris, quod nullo modo hoc agere penitus praesumant.

Satisfaciat omnipotens Deus, qui cordi ac renum scrutator est, mellifluum cor Excellentiae vestrae, quod nequaquam nostrum quispiam, ut ipsi adserunt, talia agere perpetravit, sed in hoc vehementer isdem (idem) Imperator irascitur, et occasionis versucias adhibet, pro eo, quod nequaquam silesimus (siluimus) ei praedicandum ob constitutionem sanctarum Imaginum, et fidei orthodoxae integritatem.

NAM illud in ipsis suis apicibus adseruit (adferunt), quod dilectus filius noster Christophorus primicerius, et consiliarius, sine nostra auctoritate nobis quasi ignorantibus, suggestiones illas, quas saepius ei (2) direximus, fecisset, et alias pro aliis ejus ac vestris Missis relegisset, et in hoc testem, et judicem proferimus Deum, quod ita nequaquam est.

NIHIL enim ipse noster consiliarius extra nostram voluntatem aliquando egit, vel agere praesumpsit, quo (quoniam) nostri praedecessoris ac germani, Domini Stephani Papae, simulq; et noster sinceras atque probatissimus fidelis extitit, et in omnibus existit, et satisfacti sumus de

<sup>(1)</sup> Inimicorum malitia. Qui parla solo [della malizia dei Greci di Bizanzio, e come Iconoclasti e come aspiranti a turbare i fatti di Roma e di Ravenna.

<sup>(2)</sup> Ei. Cioè all'Imperatore Greco, in qualità di Pontesice Immo ed in causa unicamente della sede Cattolica.

ejus immaculata fide, et firma cordis constantia, et ob hoc credimus, illud, quod nobis false profertur, non improperium, sed bravii corona nobis a Deo computatur, et ideireo utrisque nobis Dominus adjutor est......

AT vero Christianitas vestra suos jubeat inquirere Missos, et in omnibus vos satisfaciatis; quoniam mendacium contra nos isdem (idem) adseruit Imperator (1), eo quod eam direximus suggestionem, eis relegentes pariter cum ipsis, quae direximus, confirmavimus, et ejus exemplar a nobis vobis directum apud vos haberi videmini.

His praemissis, flexis poplitibus, una cum universa plebe Dei, exoramus, ut.....

INCOLUMEM Excellentiam vestram gratia superna custodiat.

(1) Mendacium.....adseruit Imperator. Bel Sovrano di Roma nel 764 era il Copronimo, di cui si diceva, ch' egli mentisse per la gola!

### NUMERO DCCCXXV.

Lupo, Azionario, cede al Monastero di Farfa la terza parte d'un Casale posto in Scandiliano di Sabina e ne riceve in cambio il Casale detto Marianula.

# Anno 764. Settembre.

(Dal Galletti (1)).

In nomine domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio fi-

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 83; dal Num. 70. del Registro di Farfa.

lio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio VIII. et VI. sed et temporibus domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici Alefridi gastaldii civitatis Reatine mense Septembris per Indictionem III.

Ego Lupo actionarius filius cujusdam Rodeperti concambiavi tibi venerabilis HALANE abbas de M. s. Dei genitricis Marie quod situm est in Acutiano vel cuncte congregationi M. hoc est tertiam portionem de casale qui est in SCANDILIANO quantum a fratribus meis michi in parte venit cum colonis qui in ipsa portione resident hoc est MAJULO et LUCCIOLO cum casis vineis terris et cultum vel incultum mobile vel immobile sicut a nobis possessum est vobis in integrum tradidimus possidendum excepto quod filii ipsorum colonorum, qui liberi sunt de ipsa portione si exire voluerint mundionem quem nobis dare debent in M. s. Marie persolvant (1) et si ego Lupo ipsos liberos de casa M. suptrahere voluero aut in casa mea eos recipere presumpsero componamus vobis et suprascripto M. auri solidos centum unde pro ipsa tertia portione de SCANDI-LIANO vel colonis qui in ipsa portione resident recepimus in cambio a te venerabilis HALANE abbas vel a cuncta congregatione M. casalem vestrum, qui dicitur MAURIANULA cum casis vineis terris et cultum vel incultum sicut a nobis (vobis) possessum est sic mihi in integrum tradidistis possidendum

<sup>(1)</sup> Mundionem....persolvant. Che gli uomini liberi fossero sotto la protezione ovvero il Mundio de'Monasteri e delle Chiese, tutti lo sanno: ma che di questa protezione si pagasse in danari, quando ella cessava, un compenso, chiamato Mundione, ciò non apparisce per la prima volta se non dal presente Atto Farfense. Del Mundione, considerato come un pagamento, nou si fa motto dal Ducange, neppur nell'altima Edizione del Didot.

cum colonis qui in ipso casale resident hoc est BAROSULO CORVULI et GODULO et alii homines liberos qui in ipso casale in colonia resident et in M. vel vobis mundionem habent dare michi persolvere debeant.

Et si ego Halanus abbas vel successores nostri aut congregatio M. ipsos liberos homines da casa tua suptrahere voluerimus et in casa monasterii eos recipere presumpserimus componamus tibi Luponi aut heredibus tuis auri solidos centum et ab hoc die firmum et stabile sit inter nos cambium nostrum et neque a nobis neque ab ullo heredum nostrorum vobis vel successoribus vestris aliquando contradicatur sed omni tempore stabile debeat permanere et quicquid de ipso cambio facere volueritis vendendi donandi aut commutandi habeatis firmissimam potestatem.

ET si ego Lupo aut heredes mei vel quelibet extranea persona contra te Halane abbas vel successores tuos aut congregationem M. causare voluerimus non liceat vobis. Sed promittimus vobis antestare et defendere et si non potuerimus dupla conditione vobis subjaceamus de ipso cambio meliorato de quo agitur et carta ista in sua permaneat firmitate.

Similiter ego Halanus abbas vel successores nostri et congregatio monasterii promittimus tibi Luponi et heredibus tuis contra hunc cambium nostrum non contraire neque aliquid causare sed semper vobis defendere.

ET si minime fecerimus dupla condicione vobis subjaceamus de ipso concambio meliorato de quo agitur et carta ista in sua permaneat firmitate.

UNDE-pro perpetua stabilitate ambarum partium duas pari tenore Gudepertum notarium scribendas admisimus et testes a nobis rogatos optulimus qui supter signum sancte crucis fecerunt.

Actum in Reate mense et indictione suprascripta. Fe-

- + Ego Lupo actionarius in hac carta a me facta manu mea propria subscripsi.
- † Ego Autelmius rogatus a Lupone manu mea subscripsi.
- † Ego Stephanus rogatus a Lupone actionario in hac carta cambiationis manu mea propria subscripsi.
- † Ego Lupo filius cujusdam Spentonis rogatus a Lu-Pone manu mea subscripsi.
- † Ego Auderisius actionarius rogatus a Lupone actionario manu mea subscripsi.
- † Ego Tacipertus Vestararius rogatus a Lupone in hac carta cambiationis manu mea propria testem subscripsi.
  - + Ego GAIDERISIUS manu mea subscripsi.
- † Ego Gisolphus rogatus a Lupone manu mea propria subscripsi.

### NUMERO DCCCXXVI.

Notizia d'una donazione del Conte Livizzone alla Chiesa Maggiore di Capua.

Anno 764. Settembre.

( Dal Pratilli (1) ).

LIVIZO Comes CAPUAE erat Anno VII. Principatus ABECHIS mense Septembri Indict. III. quae utique notae ad
Annum DCCLXIV spectant. Patet hoc ex quadam Charta
in CAPUANO Thesauro adservata, quam majori, qua potui,
diligentia a me olim excriptam, et uti illustribus monumentis refertam, notisque auctam inferius dabo (2).

<sup>(1)</sup> Pratilli, Historia Principum Longobardorum Camilli Peregrinii, Tom. III. pag. 100. Neapoli, in 4.° (A. 1751).

<sup>(2)</sup> Inferius dabo. Per quanto avessi cercato questa Carta nel Terzo, nel Quarto e nel Quinto Tomo del Pratilli, non

l'ho trovata. Ma termina il Quinto, cioè, l'ultimo, con prometter molte Dissertazioni e Scritture così di lui come di Camillo Pellegrini; le quali promesse furono annullate dalla morte, nè sì fatti lavori si trovarono fra le Carte del Pratilli I. Ivi certamente si sarebbe da esso collocata la Carta di Livizzone, Conte di Capua: e però ingiusto mi sembra ed amaro il sorriso del Di Meo<sup>2</sup>, il quale diceva: Tutto ciò viene dalle mani del Pratillo! A cui egli ebbe sovente grandi obbligazioni.

Pratilli, loc. cit. V. 315. (A. 1754).
 Di Meo, Annali, III. 52.

# NUMERO DCCCXXVII.

Sentenza di Peredeo, Vescovo Lucchese, con la quale s' assolve il Prete Gundualdo dall'accusa d'aver rapito alcune Croci d'oro alla Pieve di S. Cassiano.

# Anno 764. Decembre.

(Dal Bertini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus octavo, et Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus sexto, Mense Decembrio, per indictionem tertia.

NOTITIA IUDICATI qualiter venerunt in presentia mea PEREDEO in Dei nomine Episcopo in Domo Sanctae Lucensis Ecclesiae Gunduald Presbiter, una cum Lucipert Presbitero altercationem inter se habentis.

DICEBAT ipse LUCIPERT Presbiter: jubeat me audire pie-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> prese questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († G. 65). Senza Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 105. Egli l'illustra, a pag. 361.

tas vestra, quia iste Gunduald Presbiter tempore illo, quando custus et Rector erat in Ecclesia vestra Baptismale S. Cassiani, de proprio pretio eidem Ecclesiae comparavet casa in loco vocabuli Campulo da Maurello, et Dominico, et Gaudentio, et Micciolo, cum portiuncola, quam pertenuit ad ipsa casa, cum mobilia vel immovilia in integrum. Et modo postquam foris ex..... psa (exivit ipsa) casa Ecclesie, tulet secum ipsum monimen per quem ipse rem emerat, et possidet ipsam rem sibi propriam, qui legibus ipse Ecclesie pertinere debet.

AD hec respondebat GUNDUALD Presbiter: Veritas est quia, resedente me in ipsa casa Ecclesiae, comparavi ipsa casa de quam adseris: set, Domino teste, de proprio pretio meo, quem de jura parentum meorum tuli, ex inde comparavi ipsam rem; nam non de aliquo pretio ipsius Ecclesiae.

Er contra iterum dicebat Lucipert Presbiter: habeo testes in quorum presentia ipsa comparatio facta est, qui interfuerunt quando tu in ipsam rem Croces aureas desuper Altare ipsius Ecclesiae in pretio dedisti ad ipsi homenis.

Nos vero ita audientis, fecimus ipso Luciperto Presbitero dare Wadia eidem Gunduald Presbiteri, ut in constituto posito ipsos testes in presentia nostra ostendere deviret.

Qui et in constitua die iteratim ambe partes ante nos conjunxerunt, et renuntiavet nobis idipse Lucipert Presbiter, eo quod testes nullo modo ostendere potuisset, qualiter antea predixerat, et Wadia dederat.

TALIA vero nos cognuscentis, fecimus ipso Gundualdo Presbitero ostendere nobis cartolam ipsam per quam ipsam rem emerat; qui de presenti detulet nobis ipsam cartolam, et invenimus insertum in eam: qualiter in ipsam rem a predicti homenis dederat Gunduald Presbiter in auro soledos viginti in prefinito, et in presentia testium

subterscriptorum, per quos ipsa cartula roborata fuerat, persoluto.

NAM non ividem continebatur ut Cruces aureas ipsius Ecclesiae, ut ipse Lucipert Presbiter profanabat, pro pretio dedisset in ipsam rem.

Super haec judicavimus secundum Lege, et ut plus recte nobis paruit esse, ut ipse Gunduald Presbiter, postquam substantia ex jura parentuum suorum havire visus est, super ipsam cartolam juratus se quinto (1) per sancta Dei Evangelia diceret: quia pretio illo, quod legitur in hanc cartulam, et dedi in ipsam rem, de proprio pretio ex jura parentum meorum fuit; nam per nullo ingenio pertenuit Ecclesie S. Cassiani, nec legibus ipsam rem pro hoc non debeo.

ET tali ordine Wadia dare fecimus GUNDUALDO Presbitero eidem LUCIPERT Presbiteri, ut se quinto per Evangelia ipsum sagramentum persolvere deviret.

Et de presenti direximus misso nostro Osprand Diacono, qui ipsum sagramentum insimul auscultare deviret.

ET in eorum presentia deduxet ipsum sagramentum ubi aderant insimul Rachiprando Presbiter, Samuhel Clericus, Raspert Clericus, Sprinca Cler., Gaiprand Cler., Auripert Cler., Petto de Curte Domini Regi, et alii plures.

ET dum hoc nobis renuntiatum fuisset, ut supra Judicavimus, ut ipsam rem habiret Gunduald Presbiter in prefinito sicut cartula ejus continebatur; et renuntiabimus eidem Lucipert Presbiteri, ut de ipsa res ipse, et successoribus ejus remoti, et contenti esse devirent.

<sup>(1)</sup> Iuratus se quinto. Dovea Gundualdo giurar cinque volte? Non sembra: ma piuttosto, che facesse giurar da cinque giuratori o Sagramentali. Così anche l'intende il Bertini.

UNDE hanc notitiam IUDICATI NOSTRI tibi qui supra Gun-DUALDO Presbitero pro cautela, et longivis temporibus emiti previdemus, ut amplius de hac re nullo tempore aliqua oriatur intentio; set cunctis diebus in suprascripto ordine stabile debeat permanere.

ET pro confirmatione Osprandum Diaconum nostrum scrivere precepimus.

ACTUM LUCA.

† Ego Peredeus exiguus Episcopus in hunc Judicatum (1) manu mea subscripsi.

(1) In hunc judicatum. Questa sentenza è Documento notabilissimo de' mutati costumi, e della crescente autorità de', Vescovi. Trattandosi d'una lite tra due Preti, e di cosa, che pretendeasi acquistata co' danari ottenuti, quasi furtivamente, d'una Chiesa, tal sentenza potrebbe credersi essere stata non altro che arbitrale. Ma in essa non v'è forse la Guadia, non vi sono i Sagramentali, secondo l'Editto di Rotari? Da ciò si deduce, che anche le sentenze arbitrali fra Ecclesiastici si davano secondo il Dritto civile de' Longobardi da una potestà Ecclesiastica; donde sorge una luce novella e non aspettata sulla ricerca intorno alla condizione de' vinti Romani.

# NUMERO DCCCXXVIII.

Il Prete Sundiperto, con licenza del Vescovo Lucchese Peredeo, trasmuta e riedifica in altro luogo la Chiesa di San Quirico di San Martino di Colline.

## Anno 764. Decembre 22.

( Dal Barsocchini (1) ).

Un dispiacevole caso ha fatto, che la presente Carta si fosse innanzi tempo stampata, e fuor di luogo, nel prec. Num. 811, per un errore corso intorno al mese, in cui essa fu scritta; del Gennaio 764, cioè, in vece del Decembre. S'abbia dunque per ripetuto il testo di tal Carta qui, nella sua vera sede, sotto il dì 22. Dicembre dello stesso anno 764.

<sup>(1)</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 53.

### NUMERO DCCCXXIX.

Luciano di Torri nella Sabina dona la metà delle sue sostanze in Arnone al Monastero di Farfa.

Anno 764. Decembre.

( Dal Galletti (1) ).

REGNANTIBUS domnis nostris Desiderio et Adelchisio piissimis regibus anno regni eorum in Dei nomine VII. et IV. sed et temporibus Theodigii gloriosi et sumini ducis et viri magnifici Alefridi gastaldii civitatis Reatine mense Decembris ind. III. (2).

IDEO ego Luccianus colonus M. S. Marie habitator loci qui dicitur Turris considerans Dei omnipotentis timorem et redemptionem anime mee et quia filios aut filias de peccatis meis habere minime potui proinde dono bona voluntate mea medietatem de substantia Arnonis quam mihi per cartam confirmavit et conquisitum meum quod habeo a parentibus meis ad hoc M. sancte Dei genitricis MARIE et tibi domne Halane abbas vel successoribus tuis et casas vineas terras silvas prata servos vel ancillas mobile vel immobile cultum vel incultum omnia in omnibus sicut diximus quanta modo ad meas manus habere visus sum tam de meo conquisito et de cognato meo et in antea Deo propitio acquirere potuero omnia in ipso sancto M. tradidi possidenda et quidquid exinde facere volueritis liberam habeatis potestatem tali vero tenore ut dum ego Luccianus in hoc seculo advixero in meam reservem potestatem suprascriptas res usufruendi nam non alienandi.

Post meum autem decessum ipsa suprascripta res in

<sup>(1)</sup> Galletti, Gabio, pag. 89: dal Num. 66. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Ind. III. Della data di questa Carta Vedi prec. Num. 806.

integrum et ubicumque habere visus fuero aut ad meas manus pertinere videbitur in ipso M. remanere debeat quam vero cartam donationis ego Raganfredus indignus monachus rogatus a Luciano scripsi.

ACTUM in suprascripto M. S. MARIE die et indictione suprascripta. Feliciter.

Signum † manu Luciani qui hanc cartam donationis fieri rogavit.

Signum + manu Gundualdi actionarii testis.

Signum + manu Usualdı filii Siconis testis.

Signum + manu Anastasii conductoris testis.

Signum † manu Rimalfi filii cujusdam Luponis testis.

Signum † manu Undeperti filii Gendualdi.

† Ego in Dei nomine RAGANFREDUS indignus monachus qui hanc cartam scripsi complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCXXX.

Sisone, figliuol di Rimolfo, vende al Monastero di Farfa un pezzo di terra nel Casale d'Antiano in Sabina.

# Anno 764. Decembre.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus anno Deo propitio regni eorum VIII. et VI. sed et temporibus domni Theodici gloriosi ducis ducatus Spoletani et viro magnifico Alfredo gastaldio civitatis Reatine mense Decembris per Indictionem III.

IDEO ego Siso filius cujusdam Rimolfi sana mente et integro consilio vendidi et tradidi tibi domne Halane

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 85: dal Num. 67. del Registro di Farfa.

abbas vet cuncte congregationi M. s. Dei genitricis MARIE terram de casale qui dicitur Antianus petiam unam sub ripa modiorum decem que infra congruum casalis vestri qui dicitur Pinianus esse videtur cum arboribus, qui in ipsa terra sunt et medietate ecclesie s. Felicis cum dote sua que in ipso casale Antiano posita est et vinea tabularum duarum et olive tallias octo ad pretium placitum et diffinitum et in presenti acceptum cavallum I. quod apud nos habere testamur quatinus ab hac die firma et stabilis sit in suprascripto M. nostra venditio et neque a nobis neque ab ullo herede posterum nostrorum exinde aliquid aliquando contradicatur et quicquid exinde facere volueritis in vestra sit potestate vendendi donandi commutandi et si ego aut quicumque homo vel heredes mei tibi vel successoribus tuis ipsas res subtrahere voluerimus et tibi non antesteterimus dupla condicione tibi et successoribus tuis promittimus componere de ipso casale ex ipsa re unde agitur meliorata.

Unde pro stabilitate vestra Tacipertum Vestararium scribendum postulavimus et testes a nobis rogatos optulimus qui supter signum crucis fecerunt.

ACTUM in REATE mense et indictione suprascripta. Fe-liciter.

Signum † manu Sisonis venditoris et traditoris hujus carte quam fieri rogavit.

† Fgo Martinianus sculd. rogatus a Sisone manu mea subscripsi.

Signum + manu Acupardi testis.

Signum 7 manu Aricisi decani testis.

Signum † manu Camponis testis.

'Signum + manu IFFONI testis.

† Ego Andreas rogatus a Sisone in hac eartula venditionis manu mea subscripsi.

#### NUMERO DCCCXXXI.

681

Donazione d' Audiberto Pisano, detto anche Argenzio, alla Chiesa di Santa Margarita di Pisa, nel luogo chiamato Ursiano.

## Anno 765. Gennaio.

(Dal Muratori (1)).

In Christi nomine, Regnante piissimo Domno nostro Desiderio, viro excellente Rege, et Domno nostro Adel-chis Rege, Anno pietati Regni eorum Octavo et Sexto, Mense Januario, Indictione Tertia.

AUDIPERTU, qui et Argentio vocatur, filio quondam Audualdi, propter salute dixi, quia dum in hoc Seculo vivit homo, oportet illi cogitare, qualiter malorum nostrum pondera subleventur, et ea que noviscum portare non possumus, piis expendamus operivus, ut aliquas portiunchula beatitudinis sit novis profutura.

ET ideo ego, qui supra Argentio, Dei omnipotenti consideratum sum misericordia, et pro redemtione, et mercide anime me, do, dono, cedo, trado, et offero tivi Deo, et ad Ecclesia Sancte Margarite, sita hic intra Civitate nostra Pisana, quam nunc Aluarto Arcipreshiter a fundamentis edificavit, idest portione de res mea in loco Colline, que vocitatur Ursiano; hoc est, Casa massaricia, qui regitur per Liutpertu, una cum terris, vineis, silvis, movile et immovile, adque se ipse moventivas, omnia et in omnivus, quidquid ipsi Liutpertu manu sua avire invenitur: vel omnia ad suprascripta Casa pertinente, ut dixi, quidquid ivi avire visu sum, omnia in predicta

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. AEvi, III. 1011. (A.1740): ricavata dal-PArchivio Arcivescovile di Pisa, e ristampata dal Brunetti &

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. I. 382. (A.1806).

Ecclesia Dei et Sancte MARGARITE amodo trașacto jure contradavi, avendi, possedendi, posteris quevis Aluart Arcipresbiter..... ipsis dominandi, aut quidquid ex eis facere, judicare volueritis, in vestra sit potestate.

ET si quis ego suprascripto Argentio, aut meus heredes contra hanc cartula ire, venire in aliquo ex eis molestare vovis aut subtragere quesiessemus per nos, aut per qualivit hominem, duplam meliorata rem componere promitto ego Argentio, aut meus heredes in suprascripta Ecclesia, aut ad Custodivus ejus, et presens pagina omnino tempore in sua permaneat firmitate.

Quam vero in predicta Ecclesia benigna mea voluntate pro anima mea de suprascripta res fiere eligi, et Maccio Notario scrivere rogavi.

Астим Pisas per Inditionem suprascripta feliciter.

Signum † manus Argentio, qui hanc cartula donationis pro anima sua fieri rogavit.

Signum † manus Pertingo filio quondam Pertinandi, testis.

Signum + manus Tiunti filio Gundi, testis.

Signum † manus Grinpo filio quondam Teusperti, testis.

Signum † manus Mauri germano Grinpi, testis.

Ego Diatianus filiu quondam Leoniani rogatus ad Ar-Gentiu in hanc cartula manu mea subscripsi.

Ego Maccio Notarius post tradita complevi et dedi-

#### NUMERO DCCCXXXII.

Manno vende le sue terre del Casale Malliano al Monastero di Farfa.

ÁNNO 765. Marzo.
(Dal Num. 69. del Registro di Farfa; Carta inedita).

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anno deo propitio regni eorum VIII et VI. Sed et temporibus domni Theodichi Ducatus Spoletani et V. M. Alefridi gastaldii civitatis Reatinae mense martio Indictione III.

IDEO ego MANNO filius cujusdam SAVINIANI habitator MALLIANI sana mente et integro consilio vendidi et tradidi vobis, domine HALANE abbas, vel cunctae congregationi Monasterii Sanctae Dei genitricis MARIAE omnem substantiam meam, quantam in ipso loco habere videor, casas terras pascuas vineas prata silvas salicta, culta vel inculta, mobilia et immobilia; omnia quae habere inibi visus sum vel in antea Deo propitio acquirere potuero, in ipso Monasterio tradidi possidenda: ad pretium placitum et diffinitum et in presenti acceptum, auri solidos centum.

Quatinus ab hac die firma et stabilis sit in isto Monasterio nostra venditio et neque a nobis neque ab ullo haerede posterorum nostrorum aliquid exinde aliquando vobis contradicatur: et quidquid inde facere volueritis in vestra sit potestate vendendi donandi vel commutandi.

Er si ego aut quicumque homo aut heredes mei tibi vel successoribus tuis ipsas res suptrahere voluerimus, et tibi non antesteterimus, dupla condicione vobis permittimus componere ipsas res melioratas. Unde pro stabilitate vestra Raganfreedum scribere postulavimus, et testes a nobis rogatos optulimus, qui supter signum Crucis fecerunt.

ACTUM in Monasterio supradicto Sanctae MARIAE mense et indictione suprascripta.

Signum † manus Mannonis qui hanc cartam venditionis fieri rogavit.

Signum + manus Goderadi de Laimiano; testis.

Signum + manus Rimolfi filii cujusdam Luponis: testis.

Signum + manus Anastasii Cond (Conductoris): testis.

Signum + manus Usualdi filii Sisonis: testis.

Signum + manus Hildelmudi filii Hisemundi: testis.

Signum + manus Rimegausonis filii Rimulfi: testis.

Signum + manus Godefridi conductoris: testis.

† Ego RAGANFREDUS indignus monachus qui hanc cartam venditionis scripsi, post tradita complevi et dedi.

### NUMERO DCCCXXXIII.

Lucanolo di Corneto vende le sue possessioni di quel luogo al Monastero di Farfa.

# Anno 765. Marzo.

(Dal Num. 68. del Registro Farfense : Carta, che mi sembra inedita).

In nomine Domini nostri Jhesu Christi.

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus, anno Deo propitio regni eorum VIII et VI. Sed et temporibus domini Theodicu gloriosi Ducis Ducatus Spoletani et viro magnifico Alefrido gastaldio Civitatis Reatinae, mense Martio, Indictione III.

IDEO ego LUCANULUS filius cujusdam GEMMULI habitatoris Corneti sana mente et integro consilio vendidi et tradidi tibi, Halane abbas, et cunctae congregationi Monasterii Sanctae Dei genitricis Mariae omnem substantiam meam, quantum in ipso loco habere videor. Unde et aliam talem partem habere noscitur Lunissius germanus meus. Casas, terras, pascua, vineas, prata, silvas, salecta, culta vel inculta, mobile vel immobile: omnia in omnibus quantum ibi habere visus sum vel in antea deo propitio acquirere potuero, in ipso Monasterio tradidi possidenda, ad pretium placitum et diffinitum et in presenti acceptum auri solidos centum.

Quatinus ab hac die firma et stabilis sit in 'praedicto Monasterio nostra venditio; et neque a nobis neque ab ullo haerede posterorum nostrorum exinde aliquid aliquando contradicatur. Et quidquid inde facere volueritis in vestra sit potestate vendendi, donandi vel commutandi.

Er si ego aut quicumque homo aut haeredes mei tibi vel successoribus tuis ipsas res subtrahere voluerimus et tibi non antesteterimus, dupla condicione promittimus vobis componere de ipsa re meliorata qd e mediu casale.

Unde pro stabilitate vestra ego RAGANFREDUS scripsi et testes a vobis rogati supter signum Sanctae Crucis fecerunt

ACTUM in Monasterio Sanctae MARIAE mense et indictione suprascripta, feliciter.

Signum + manus Lucanuli, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum + manus Anseperti filii ejus consentientis.

Signum + manus HISEMUNDI de CRIPTULA; testis.

Signum † manus Agionis, Magistri Traspatini (1); testis.

<sup>(1)</sup> Magistri Traspatini. Cioè Traspadano; genere di persone libere, delle quali ho favellato in altro luogo 1. Il titolo di Maestro è da notarsi.

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, S. CLXXX.

Signum † manus Godefrid cond. (conductoris); testis.

Signum + manus Theophani, clerici; testis.

Signum + + manus Agionis clerici, et Corvarii de Turri; testis.

Ego RAGANFREDUS, indignus Monachus hanc cartulam venditionis post tradita complevi et dedi.

## NUMERO DCCCXXXIV.

Vilimundo vende una sua terra, posta nel Vico Mariano della Maremma Sanese, a Valicario.

# Anno 765. Marzo.

(Dal Brunetti (1)).

- 1. † In n dni regnante domini nostris desiderius et Adelchis filio ejus viri
- 2. excell, et a do conserbati magni regis anno regni eor in di nom ingrediente
- 3. nono et sexto mense martius per Indit, tertia fel, Ideoque consta meae Will-
- 4. MUNDU filius qd fildirado havitator in Vico Mariano vh vinditor liveram
- 5. potestatem vindedisse et vindedit tibi VALICARIUS simil, havitator in MA-
- 6. RIANO hoc est terrul, huris (juris) mei in fundo mariano qui posita est in loco ubi est ad fine
- 7. de unam parte vinea sci petri et de aliam parte est vineas quem tu emtor meus
- 8. posuisti in terrul, sci Juhanni et de tertiam pars est vinea teudiro et de quartam

<sup>(1)</sup> Brunetti, loc. cit. I. 583. Originale dell'Archivio Fiorentino. Egli non dice, che tal Carta è notata col Num. 12. dell' Amiatino, donde venne in Firenze.

- 9. pars est terrul, quod dedit Florino ad pastinare et mensurata est de una parte perticas
- 10. quattuordeci et de ali parte est perticas undeci et pedi sex et remisse (tremisse) unu et de tertiam pars
- 11. perticas septe et pedes sex et tremisse uno de quartam pars perticas tres et ipsa perticas de pe-
- 12. des duodeci ad pedes iustus ut dixi sstta terrul, in ssto loco qualiter superius concirtata et mensura-
- 13. ta est tibi ssto emtori meo in integro vindedit ad pretium placitum et finitum quod inter nos
- 14. bono animo conbenet auro trimissi septe fenitum et adinpletum pretium ad ssto emtore susci-
- 15. piente meae que vinditor ea viro rationem ut ab ac die seta terrul, in seto loco qual, (qualiter) superiu
- 16. legitur abeas teneas et possedeas iuris dominoquem vestr in perpetuum vindecis hac (ac) de-
- 17. fendas et ad hhdis tuos dimictendi sive bindendi donandi atque commutandi liveram abeatis
- 18. potestatem et ita sicut non creditis nos qs viditor aut hhdis meis si quoquo de tempore con-
- 19. contra hanc ssta venditionem mea ire aut molestare presumserimus aud ab unumquemquam
- 20. homine minime defensare potuerimus componere promitto ego ssts vinditor vel
- 21. meis hhdis tibi ssto emtoris vel ad vestris hhdis penam dupplu vonis condicionibus
- 22. melioratas rem quod aput vos melioratas valuerit sub extimationem quam
- 23. vero cartul, vindictionis meae Waldipertus el et notar, scribere rogabi
- 24. et manus mea propria subter coram testibus confirmabi et testis ad meaes

25. rogitis obtulit roborandam ACTM in Vico CAPOMAR-TA (1) regnum et indict ssta fel

26. Signu † manum wilimundo vh vinditoris qui hanc

cartul, vinditionis fieri rogabit

27. Signum † m BARUNCELLO filius qd TEUFREDO de sco PAULO vd teste

28. Signum + m Juhannis filius qd vaduino de marta (2) vd teste

29. Signum † m autiperto traspadino havitator in marta vd teste

30. + ego Ermiteus rogatus ad villmondu in an cartul, vinditionis me testes ss

31. Signum † m Ansoni decano (3) de ROMILIANO (4) vd teste

32. † Ego qs Waldipertus scriptor huius cartul, rogatus ad ssts

33. vinditore hanc cartul vinditionis scripsi pos tradita

34. complebi et dedit

<sup>(1)</sup> In Vico Campomarta. Luogo nell' estremità della Martemma Sanese, alla foce dell' Albegna.

<sup>(2)</sup> Marta. Non è quella posta sul Lago di Bolsena, memorabile per la morte d'Amalasunta, Regina; ma l'altra, detta di Talamnone. Marta, Casale distrutto, nella Valle dell'Albegna, lungo l'antica Via Aurelia; là dove poi s'edificò la Torre, oggi detta delle Saline.

<sup>(3)</sup> Decano. Della giurisdizione de' Decani Vedi il Brunetti 1.

<sup>(4)</sup> Romiliano. Il Brunetti <sup>2</sup> l'annovera fra'luoghi certamente ora disfatti della Maremma Sanese, nella quale nou intesi farsene motto, nè il Repetti ne parla.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. I. 320, 321.

<sup>2</sup> Id. Ibid. pag. 734.

# NUMERO DCCCXXXV.

Teudemari vende ad Airoaldo la terra di Puseta o Posseta del Casale di Quaratola, nella Maremma di Siena.

# Anno 765. Aprile 1.

( Dal Brunetti (1) ).

- † In n dni regnantibus domni nostri desiderio et a-
- 2. filio ejus viri excell regibus anno regni eorum nono et sexto prima die m
- 3. aprilis Ind. tertia. scripsi ego domnulinus not, rogatus ad Teudemari de age....
- 4. vh et vinditore constat me prenominatus TEUDEMARI ab ac die vindedisse et vindedi
- 5. tivi AJROALDO: terra Pusetas in casale QUARATULE et qui abet de una pars Casa....
- 6. et in pede est Curs (Cursus?) et via publica et in capo est terras lucio et de alia pars terra....
- 7. tendet ipsa terra in longo pd tricenti: et in lato da pede abet pedis centum et....
- 8. in Capo abet pd centum: Infra ista designata loca quantum ibidem avire visum sum de
- 9. sorte mea in integrum tivi vindedi et nihil novis aliquis de sortem nostram reservavi et rece-
- 10. pi ego qs vinditor ad te emptor pro sta vinditione mea in auro sol, quatuor finito et deliberato
- 11. pretio quod inter novis bono animo convenit in ea rationem si quis umquam de et ego qs vinditor aut

<sup>(1)</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 586. Autografo dell'Archivio Diplomatico Fiorentino. E' non fa sapere, che questo è il Num. 13. del Registro di Monte Amiata.

- 12. hhd meis aut aliquis omo vineri qui te emptore de sta vinditione mea in alico molestave-
- 13. ri aut suam esse dixeri et ego vinditor vel hhd meis minime ab omnem omine defensa-
- 14. re potuerimus duppl, pretium et rem meliorata avita extimatione ego qs vindi-
- 15. tor vel hhd meis tivi emptoris vel a hhd tuis reddituris promittemus act.....
  - 16. Ego teudimari binditor manu mei ss
- 17. † Ego ABOALD nothar, rogatus a ssto ipso presente me test, ssi
- 18. † Ego Sisimus rogatus a ssto teudimari me test, subscripsi
  - 19. + Ego Avini (filius) Chibidi testis s.
- 20. † Ego qs DOMNULINUS not, postraditione complivi et emisi

## NUMERO DCCCXXXVI.

Adoaldo, Rettore della Chiesa di San Savino, nel luogo detto Asolari (alla volta di quello, che or dicesi Marlia), elegge per suo successore il suo nipote Ariperto.

# Anno 765. Maggio.

( Dal Bertini (1) ).

In nomine Domini Dei, et Salvaturi nostri Jhesu Christi.

REGNANTE Domno nostro Desiderio et Adelchis Regibus,

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> cavò questa Carta *Originale* dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (†. P. 40): nè vi sono Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice. pag. 106. Egli l'illustra, pag. 363.

anno regni eorum, protigente Christo, nono, et sexto, mense Magio. Indictione tertia.

Dulcessimo et amavile nepote meo Aripert Clerico, ego Adoald Venerabilis Presbitero, Rectore Ecclesiae Sancti Savini loco Asulari, abus (avus) et confermator tuus pp. (perpetuam) salutem.

Manifeste et ispecialiter constat eo quod ex germine meo habui dulce b. m. filio meo, cujus nomen Fortes nuncupavatur, quem ego sine lacrimis menime memorare peteo, qui jam per permissionem, et largietati demessaria Domni, et VB. (Venerabilis) Peredeo Episcopi, et Pontifex noster ad honorem Presviterii accessit per sagrationem Andree, Pisane Civitati Episcopo, et sicut Redempturi meo fuit jussionem, et ipse filio meo de seculo recessissit, et menime alios filios habere videor, qui in predicta Dei Ecclesia post meo decesso, vel in alia parvolitate mee sic (sit) confirmatum.

PROPTEREA recordatu sum Dei, et Domini clementia, et amore ipsius dulcessimi filii mei, odie in Dei nomine per consilio ipsius Domni et Venerabili Patri nostri Peredei Episcopi, simulque et Sacerdotium ejus presenti pagina confirmare videor in te, nominato ATRIPERT nepote meo, qui de ipso Fortone filio meo genitus his (es), ideo Ecclesia ipsa, qui est edita in honore Dei, et Sancti Savini in nostro loco a b. m. BARONCIONE Presbitero, et URSONE, et ipse Baroncio me inivi per cartula confirmavet, vel in omnia res ad ipsa Dei Ecclesia pertinente, que inivi ad ipsos Baroncione, et Ursus data est, aut per qualivet ingenio inivi Dominus donare fuit dignatus, tam in casis, quamque et in terris, vineis, olivetis, silvis, castanietis, pratis, pascuis, cultis, adque incultis, movilia et inmovilia, seo semoventibus, servos, et ancillas, in omnia et in omnibus rebus, vel substantia ad predicta Dei Ecclesia pertinente, in te sirmare previdi; sic tamen dum ego advivere meruero, omnia et in omnibus in mea sit potestatem judicandi, lavorandi, gubernandi, imperandi, et iterum ordinationem faciendi qualiter voluero.

Post vero decesso meo, tam predicta Dei Ecclesia, quam que et qualivet res ipsei pertinente, in te nominato Atripert a me tradita adque confirmata persistat, viventem, et cumgaudentem in predicta Dei Eeclesia.

Er si Deo fueret placitum, et te ad intelligentiam perduxerit officium inivi faciendi, et laudem Deo referendi, adque et ordinationem faciendi, in omnibus, et per omnia in tua, sit potestatem.

ET si forsitans ipse Atripert nepote meo post meo post meo (sic) decesso ante legitima etate de seculo recesseret, tam in predicta Dei Ecclesia, quam que eidem pertinente, sit inivi confermatum Teuderat Presbitero nepote meo, ut in omnibus et in tua, Teuderat, potestatem persistat, sicut et supra in ipso Aripert Clerico nepote meo confirmavi; quia mecum in omnibus taliter complacuit animus, ut non nulli liceat nolli, quod semel voluet; sed omnique in tempore in eodem firmitatem persistat, sicut supra ad me adnexa sunt.

Er pro confirmatione hanc pagina firmitatis mee DAVID iscrivere rogavi.

ACTUM Civitate ista Lucense; Regnum, et indictione suprascripta feliciter (1).

( Mancano le sottoscrizioni per esser tagliata la Carta ).

<sup>(1)</sup> Le cure di questo Adealdo, uomo pieno d'affetto, non sortirono un esito felice, nè la Chiesa di San Savino fu ben governata; del che si possono leggere i racconti del Bertini, e ne'seguenti Numeri se ne dirà una qualche cosa.

# NUMERO DCCCXXXVII.

I fratelli Alperto e Walfuso vendono a' fratelli Saxo e Piperello la Terra di Pusetta vicino a Chiusi.

Anno 765. Maggio 25.

(Dal Brunetti (1)).

- † In nom dni regnantes domnis nostris desiderio et adelchis filio ejus excell, regibus
- 2. anno regni eor, deo sinente nono et sexto octabo Kal, Junias Ind, tertia scripsi ego Bonifrid
- 3. subdiae, rogatus hab alpertus et walfusus germanis filiis qd alifusu vv hh
- 4. vindituris constat eos hab ac die vindedisse et vindedi vobis saxxo et Piperello
- 5. germanis emturib terra pusetta prope Civitate Clusina subtus hecclesia sci silves-
- 6. STRI: fora Portas sce mustiole qui ipsa terra extende in longo pd centum dece et da
- 7. caput in lato extendet pd vigintiduo et in medio loco per traverso extende pd triginta
- 8. et in pede in lato extende pd triginta duo omnia ad ped publico mensurata: et de uno la-
- 9. tere ab (habet) vinea vestra emturis et de secundo latere ab (habet) vinea sci silvestri: et caput

<sup>(1)</sup> Brunetti, Cod. Diplom. Toscano I. 587. (A. 1806).

Egli, al solito, non disse, che questa Carta Originale si trova sotto il Numero 14 del Registro di Monte Amiata nell' Archivio Diplomatico Fiorentino. Ma nol tacque il Pizzetti <sup>1</sup>, che prima di lui avea pubblicata la Carta presente, quando essa era tuttora nella nativa sua sede Amiatina.

<sup>1</sup> Pizzetti, Antichità Toscane, I. 90. (A. 1778).

- 10. tenet in terra blancani et pede tenet in vinea sci fidelis de supra porta
- 11. prd Civitatis Clusine infra ssta designata. loca vobis quor, supra umnia
- 12. poma super se abentes in integrum vobis vindedimus: et recepimus pretium
- 13. nos ssti vindituris pro pred vinditione nostra ad vos emturib in auro sol quatuor
- 14. et unu trimisse (1) finitum pretium quod inter nobis bono animo convenit in ea ratione ut si
- 15. nos qs vinditurib vel nostris hhds de stta vinditione nostra contra vos emturibus vel vestris
- 16. hhds aliquando agere presumpserimus aut ab omnem homine minime antestare potueri-
- 17. mus duplum pretium et rei melioratam nos qs al-Pertus et walfusus vobis Saxxo
- 18. et Piperello vel ad vestris hhds reddituri promittimus sub extimatione sponsioneque in-
- 19. terposita est ACTUM CL. (Clusis) regnum m, et Ind tertia stta felic.
- 20. Signu † manus Alperto vh vindituris: signo † manus Walfuso vh vindituris
  - 21. Ego Prosp testis s
  - 22. + Ego Ildipertus testis suscripsi
  - 23. + Ego Pipinus testis
- 24. † Ego Bonifrio subdiac, postradita complevi et emisi.

<sup>(1)</sup> Sol quatuor et unu tremisse. Qual tenue prezzo, nota il Pizzetti, per un terreno il più fertile del territorio Chiusino! Questo podere, accosto a S. Mustiola, apparteneva nel 1778 al Capitolo della Cattedrale.

<sup>1</sup> Pizzetti, Antich. Toscane, I. 90. (A. 1778).

# NUMERO DCCCXXXVIII.

I Re Desiderio ed Adelchi donano al Monastero Bresciano di San Salvatore, poi detto di Santa Giulia, le sostanze di Cunimondo da Sermione, a lui confiscate per aver egli ucciso nel Sacro Palazzo un Gasindio della Regina, chiamato Maniperto.

Anno 765. (in Gennaio o Febbraio). ( Dall'Odorici (1) ).

Flavius desiderius et Alehis viri excellentissimi reges monasterio domini et redentoris ac Salvatoris sito in BRIXIA quod nos deo juvante una cum coniuge et genetrice no tra et (sic) ANSA regina a fundamentis edificavimus et dicatae deo Anselpergae abbatissae dilectae filiae et germanae nostrae.

Manifesta causa est et certa clarescit veritas eo quod diabolo suadente ottavo et sexto anno regni nostri (2) Con-

<sup>(1)</sup> L'Odorici 1 ristampò questa Copia, tratta dal Num. X. delle Pergamene del Codice Diplomatico Quiriniano. È un antico Apografo, stampato già dianzi, ma con molti errori, dal Margarini 2.

<sup>(2)</sup> Ottavo et sexto anno regni nostri. L'Odorici fa bene a difender questa data dell'ottavo e del sesto anno. Senza entrare in altre ragioni, si vegga nel prec. Num. 834, che in una Carta Originale di Monte Amiata il nono anno di Desiderio cominciò in Marzo 765: ingrediente nono anno: ma gli anni d'Adelchi si computavano dal giorno della sua coronazione in sul cominciar di Settembre 759. Vedi prec. Num. 731. Altri pongono in sul finire d'Agosto la coronazione d'Adelchi; come risulta dalla Carta Milanese del 20. Agosto 765 nel seg. Num. 841. Ma non di rado errarono i Notari nel segnare i primi giorni d'un nuovo anno de'Re, si come sovente avviene a noi stessi nel sottoscrivere le nostre lettere od altre private scritture, quando sopraggiunge il nuovo mese di Gennaio.

<sup>1</sup> Odorici, Codice Diplom. Bresciano, l. 41. (A. 1854). Vedi l'illustrazione di questa e della seguente Carta nella sua Storia, II. 297-299.

<sup>2</sup> Margarini, Bullarium Cas. II. S. (A. 1670).

MUNDI filii quondam Cunimundi de Sermione comisit scandalum intra sacrum palacium nostrum et occisit in ibidem Manipert gasindum gloriosae ansae excellentissimae reginae coniugis et genitricis nostrae. Et dum ad aures excellentiae nostre pervenisset. fecimus eum comprehendere et in vinculis mittere et omnes res eius secundum ut edictum continet pagina in publicare.

Nos itaque considerantes omnipotentis dei misericordiam et mercedem animae nostrae providimus omnem eiusdem Cummundi substantiam in praedicto cenobio concedere et per presentem nostrum donationis praeceptum in ibi confirmare ut diximus rebus eius ubi ubi per singula loca ipse Cummund habuit et possidit. Quando ipsum homicidium perpetravit tam mobilibus vel immobilibus rebus in integrum.

SED misericordia mota ipsa gloriosa coniux et genitrix nostra obsecravit Nos ut cum ipso Cunimund aliquam misericordiam faceremus de prefatis rebus ejus ut usufructuario nomine eas habuerit dum vixerit ne cum necessitate vitam suam finiret et post dicessum secundum quod superius legitur omnibus rebus ejus in ipso sco devenirent monasterium nostra quidem gloriosa a deo servata potestas considerans redemptoris nostri promissa ubi dicitur dimittite et dimittetur vohis et animae nostrae mercedis atque iam nominatae coniugis et genitricis nostrae congruam obaudientes petionem Cedimus in sepe dicto sco venerando loco omnibus rebus ejusdem cunimudi quicquid habere visum fuit per singula loca familias edificia diversisque territoriis cum massariciis et aldiariciis casas omnia et in omnibus ut diximus quicquid illa die quando malum ipsum perpetravit per quod levi ingenio possedit eo videlicet ordine ut dum ipse Cunimund advixerit usufructuario nomine ipsas res possidit nec alienandi aut in qualicumque loco vel ecclesia per quo quovis ingenium dandum post ejusdem Cunmundi decessum omnibus rebus ejus deveniant ad jura suprascripti monasteri qualiter inibidem per donationis nostrae praeceptum datae atque firmatae sunt sicut ibidem omnia manibus nostris propriis tradidimus ipsum sem monasterium illibata possideat quatenus ab heredibus habens hoc nostrum donationis securitatis preceptum securo nomine ipsas res sanctus locus possideat nec ullus dux gastaldio comes accionarii nostri contra hoc nostrum donationis ac securitatis praeceptum audeat ire quandoque sed nostra firmitas in ipso venerando loco vel tuae religioni vel successarum tuarum stabilis permaneat. †

### NUMERO DCCCXXXIX.

Cunimondo, a cui si condonò la pena per le preghiere della Regina, fa molte larghezze a quattro Basiliche del territoris di Sermione.

# Anno 765. Giugno 13.

( Dall' Odorici (1)).

† In nomine domini regnantibus dominis nostris DESI-DERIO et ADELCHIS viris excellentissimis regibus. anno pietatis regni eorum in dei nomine nono et sexto die tertiodecimo de mense iunio Indicione tercia.

Ego in dei nomine Cunimund filius quondam bonae memoriae Cunimundi propter salutem dixi. Quanta dixi desideria animae et expedit voluntatem. Oportet enim mihi Cunimundo, dum in hoc saeculo sum semper illas res ut

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> prese questo antico Apografo del Num. IX. Tom. II. pag. 50. Cod. Diplomat. Quiriniano: stampato già, non correttamente, dal Margarini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Odorici, loc. cit. pag. 42.

<sup>2</sup> Margarini, loc. eit. H. S.

quando venerit ante tribunal XPI ut securus possim ante eius majestatem adsistere in hoc saeculo. et in futuro mihi pertineant ad salutem.

Dono atque cedo ego Cunimund in ecclesia sci Martini in castro Sermionense et in ecclesia sci Viti similiter in castro Sermione et in ecclesia sci Petri in Mayinas et in ecclesia sci Martini in Cusenago in istas supradictas ecclesias dono pro animae meae rimedio, vel pro luminaribus meis curte mea domo cultile quam habere visus sum in Gosenagio prope fluvium Alisionem cum omni pertinentias suas in primis casam ipsam domo cultilem meam et omnes tectoras infra ipsam terminacionem meam scandolicias vel pallioricias cum stabulo meo seu molino ad ipsam curtem pertinentem, similiter omnes breidas meas ad ipsam curtem pertinentes terras arvas cum pratis silvis vineis salectis et omnes colonos ad ipsam curtem pertinentes volo ut habeant ipsas ecclesias casale meo in loco ubi dicitur STU-LENGARIUS cum omnibus colonis qui ipsam terram per carta ilam percolere videmini cum casas et omnes tectoras ut ipsi taliter persolvant in ipsis sanctis locis qualiter in meos dies mihi cummondo persolvere visi fuerint, et habeant casale meum in Marmolendolo cum omni pertinentia sua vel colonis qui ipsam terram a tributario nomine ad laborandum habere visi sunt in ipsis sanctis titulis persolvant qualiter ante hos dies mihi persolvere visi fuerunt, et volo ut habeant ipsae ecclesiae pratum meum quod mihi dono domini regis advenit prato cum silva insimul tenente.

ET volo ego Cunimund. ut ipsas res supra et totum qualiter supra leguntur habeat ecclesia sci martini in caciro Sermione omniam tertiam porcionem reliquas duas porciones habeat ecclesia sci viti ut ipsas res deveniant ad jure monasterii domini salvatoris cui pertinent praedicte Ecclesiae quae mihi Cunimundo in hoc seculo pertinent ad

salutem et manifesta est mihi Cunmundo quia omnes servos vel ancillas liberos dimisi pro animae meae remedio in eodem vero ordine dum ego Cunmund vel conjux mea Contruda advixerimus in nobis servicium servavimus ipsorum et post nostrum amborum disessum sint liberi et absoluti permaneant.

## NUMERO DCCCXL.

Regnulo dona molti beni alla Chiesa di Sant' Agata in Tempagnano (della Valle del Serchio).

Anno 765. Luglio.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno Desiderio Rege, anno nono, et Domno Adelichis Rege, anno sexto, per indictione tertia, mense Julio, indictione tertia feliciter.

REGNULO filio qd. PICULI, Deo, et tibi Ecclesie B. Sante (sic) AGATHI, ubi AURIPERT presbitero preesse videtur, perpetuam salutem. Offero ego qui supra REGNULO, Deo et tibi Ecclesie B. Sante AGATI portionem mea de omnem res meas, quanta mihi competet da germano meo, omnia et in omnibus, tam de movile res, quam et immoviles res, ubique in colivet locum avire videor, vel ad jus meus pertinet, omnia et in omnibus ipsa mea portionem in integrum: excepto silva, et oliveto quem avire videor in loco

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originale* dall' Archivio Arcivescovile di Lucca († N. 96): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le sue Giunte, da me non omesse.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice pag. 108.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 54.

vocavoli ad Rivo Serre, et terra quas avire videor in loco Macritula.

NAM alia omnis res mea quanta avire videor, vel ad jus meus pertenet, hodierna die in tua Ecclesia B. Sancte A-HATHI, vel de tuis custodibus sit potestatem pro remedium vel mercide anime mee. Et neque ad me, neque ad cridibus meis, neque ad nullo homine posset disrumpi; set qualiter superius ad me Deo, et tibi Ecclesie Beate Sancte AGATHI, ipse res mea offersam est, firmum et stabilis deveas permanire.

QUAM viro offertionis meis pagina RADALPERT scribere rogavi.

ACTUM ad ipsa Ecclesia Sancte AGATHI.

Signum † manus Regnuli, qui hanc paginam offertionis fieri rogavet.

Signum + manus GAIRIPALD, filio q.d AURICAUS testis.

( Seguono cinque altri testimoni presso il Barsocchini ).

Signum + ms. WARINI filio qd. ARIOLFI testis

Signum + ms. Aspert filio Orsi testis

Signum + ms. Anduli filio qd. Nanduli testis

Signum + ms. Filippert filio qd. Filimari testis

† Ego Walateo presb. rogatus etc. me teste subs.

Ego WALATUS Presbiter rogatus a Regnulo ut sup.

Ego Teutpertus (1) subscripsi.

<sup>(1)</sup> Teutpertus. Chi è costui? Non dice d'essere un testimonio; non dice d'essere Notaro, che più sopra si scrive aver nome Radulpert; nè vi sono le formole de' Notari, post tradita complevi et dedi. Potrebbe per tali ragioni debitarsi, non l'Originale vero, ma solo una difettosa Copia si contenga in questa Carta di Regnulo. Ma troppo il Bertini ed il Barsocchini sapeano discernere una scrittura Originale da una semplice Copia. Egli è da credere, che la Pergamena sia rosa o tagliata; del che il Barsocchini saprà dare i più certi ragguagli.

#### NUMERO DCCCXLI.

Orso, figliuolo di Teodulf, dona un campo nel luogo Torrigle (Torricelle?), non lungi di Milano, all'Oratorio di Santo Ambrogio, che poi si trovò chiuso fra le mura della città.

Anno 765. Agosto 20.

( Dal Fumagalli (1) ).

† Regnantes domni nostri veri (viri) excellentissimi Desiderio et Adelchis regibus anno regni eorum nono et septimo sub die tertio decimo Kalendarum septembrium indictione tertia feliciter Oratorio beati Ambrosii confessoris Domini nostri Jhesu XPI qui est fundatum prope civitate hac Mediolani sito in loco ubi Turriglas nominatur in quo Ambrosius u u presbiter custus esse videtur Ursus ud filius quondam Teudulf et donator presens presentibus dixi De spem aeterne uite salutes anime suae remedium cogitat qui in locis veneravilibus de suis rebus confer terrena ut ad XPO recepiat aeterna celestia et ut votis suis expleatur devotio

Er ideo ego qui supra Ursus et donatur oblatione meo munera offero non quanta debeo sed quanta valeo per hanc munificentia pagina largiaetatis meae dono cedo ad presenti diae in soprascripto sancto et veneravile loco vel presenti Ambrosii presbiteri ejusdem costudibus idest campo juris mei petia una quid habere viso sum in territurrio hac Mediolani in suprascripto fundo Torriglas ubi ad Aspri dicitur

<sup>(1)</sup> Il Fumagalli <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dal celebratissimo Archivio de' Cisterciensi del suo Santo Ambrogio di Milano.

<sup>1</sup> Fumagalli, Codice Diplomatico Sant'Ambrosiano, pag. 33. (A. 1805).

Er est inter ad fines de uno lato campo Sunderari da alio lato campello da cellola Sancti Ambrosii et da uno capo campo Ragipert de alio capo percurrente via publica una cum cesa arvoribus et accessi sua de quantum in ipso campo habere aut possedere vissus fui ut a presenti diae in prefato veneravile loco vel presenti ejusdem custodibus maneat potestatem pro Messa remedium et luminaria mea vel parentorum meorum faciendum exinde ut sagre constidutiones habit aucturitas ex mea plenissi largiaetate

Er non mihi leceat admodo de rem semel concessa nolle quod semel volui sed omni in tempo presens donatio firmes permaneat omni mea heredum proheredumque meorum in posterum repeditione damnata.

Quam enim cartolam donationes meae Erminald scrivere rogavi in qua mano propria subter confirmo testibusque a me rogitis optoli rovorandum

ACTUM MEDIOLANI per indictione suprascripta tertia felicier (sic).

Signum † manus Ursoni donaturi (1) qui hanc cartolam donationes fieri rogavit.

Signum † manus Potoni filii quondam Uuarnefrit de vico Granotio testis.

Signum + manus Ursoni peraequaturi (2) testis.

<sup>(1)</sup> Donaturi. Non avrebbe dovuto questo donatore far registrare nelle Geste Municipali di Milano il suo dono, se ivi fosse stata nel 765 una Curia de'vinti Romani?

<sup>(2)</sup> Peraequaturi. Termine antico della buona Latinità, che avea mutato col tempo la sua primiera significazione. Il Fumagalli nota in questo luogo, che i perequatori del Codice Teodosiano erano coloro, i quali curavano la giusta distribuzione de' tributi fra ciascun cittadino. Ma i Lougobardi nel 765 non pagavano alcun tributo sulle lor terre: i perequatori adunque

† Ego Martinaces monetario in hanc cartola donationes rogatus ad Ursone testes suscripsi.

Signum † manus GALDOALD filii quondam ARIOALD testis.

- † Ego Deusdedet ud in hanc cartola donatione rogatus ad Orsone testes subscripsi.
- † Ego Erminalo qui supra scriptor hujus cartole donationes post tradita complevi et dedi.

non potevano essere se non una sorta d'agrimensori, e specialmente di quelli, a cui si commetteva di regolare i confini dei territori pubblici o privati. Nè sol de' tributi, prima della venuta de'Longobardi, ma di qualunque altra cosa v'erano i perequatori, si come que' delle cose commestibili presso Cassiodoro. Peraequatores rerum victualium 1.

1 Cassiodor. Epist. Lib. VI. Form. 6. Magisteriae Dignitatis.

### NUMERO DCCCXLIL

Donazione d'Arechi alla sua nipote Magnerata nel giorno delle sponsalizie.

Anno incerto, ma non molto lontano dalla metà dell' ottavo secolo.

(Dal Fumagalli (1)).

† In Dei nomine Noditia qualiter Arichis tradidit nepta sua Magnerata: Anscausi in diae votorum cum omne substantia sua quitquit eis advinit de sorores vel amitane suas, qualiter rex inter eas divisione fecet (2): per misso suo noditia in presentia Tomati scultasii de uico Ludolfo Alfret de Sicilla et Bruningo de Maliacis.

<sup>(1)</sup> Fumagalli, loc. cit. pag. 39: dallo stesso Archivio Cisterciense. Brevissimo, e per noi oscurissima Notizia.

<sup>(2)</sup> Qualiter rex eas divisione secet. Queste donne e Zie del donatore Arcchi sembrano essere state sotto il Mundio del Re.

### NUMERO DCCCXLIII.

Bando, figliuol d'Aricauso, vende a Rachiperta, Vedova del suo nipote Ratfunso, la porzione delle sue terre in Ruchi presso a Lunate nel Lucchese.

# Anno 765. Agosto 24.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro DESIDERIO rege, anno regni ejus nono, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus septimo, nono Calendas mensis septembris, per inditione tertia.

Constat me Bando filio qd. Aricausi presenti die pro anima mea vindere et tradere videor tibi Rachiperta relicta qd. Ratfuns nepoti meo (2), portione mea de res nostra quem habemus ad Ruchi, terris vineis castanetis, portione mea omnia ividem in integrum.

In tali vero tenore ut ipsa res sic debeat esse in vestro dominio, sicut nunc presenti michi pertinet: et su-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († N. 38).

<sup>(2)</sup> Relicta quondam Ratfuns nepoti meo. A questa vedova non sovrastava dunque un Mundualdo, che avrebbe dovuto sopravvedere almeno il prezzo della compera? Ma già da questo e da qualche altro esempio si vede, che nel 765 le dome cominciavano ad avere più autorità e minor soggezione a' loro Mundualdi, ciò che dovea produrre liti non infrequenti ne' tribunali del Regno Longobardo. Ratruda Pisana del 762 non è ben certo, se avesse o no un Mundualdo 2: ma erane priva senza dubbio l'altra Rattruda Lucchese del 764 nel prec. Num. 809, e Forcolana del prec. Num. 807.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 54.

<sup>2</sup> Vedi prec. pag. 196. sotto al Num. 791.

scepi da te pretium pro suprascripta res auri solid. numero sex in prefinito; ita ut de meo exiit dominio in tua trado esse potestate.

Unde repromitto me una cum meis heredis tibi et ad tuis heredis, ut si aliquando in aliquo de suprascripta res vobis intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio; et in suprascripto ordine da omnes homines ea vobis defendere non potuerimus: spondimus vobis componere ipsa res in duplo meliorata cum quid aut qualis tunc fuerit, infer quide (in ferquidi) loco.

Er pro confirmatione Osprand diac. scrivere rogavi.

ACTUM LUCA

Signum + ms. Bandi vindituri et promissori

Signum † ms. Ermuli genero ejus testis

Signum + ms. Asperti cler. filio Raduald testis

+ Ego RIGNIPERTU cler. rogatus ec.

+ Ego Osprandus diac. post tradita ec.

## NUMERO DCCCXLIV.

Bonulo promette la prestazione perpetua di dodici giornate di lavoro in un fondo, vendutogli da Guntifredo nel Casale Ossine della Maremma Sanese.

# Anno 765. Ottobre.

(Dal Brunetti (1)).

In n dni regnantibus dn n desiderio et adelchis fil, ejus prexcell, regibus

<sup>(1)</sup> Carta Originale Num. 15. dell'Archivio Amiatino, stampata dal Brunetti 1, senza dirne l'origine.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 589. (A.1806).

- 2. anno regni eor, deo ausiliante nono et septimo mense octubrio Ind.
- 3. quarta. manifesta causa abeo ego Bonulus eo quod venundavit
- 4, tibi guntefrid omnis ris mea in Casale ossine et ego guntifrid te supradicto
- 5. BONULUS in ipsis ribus quas mihi venundasti reconfirmavi ad duodecim
- 6. operas quod sunt dies duodecim manualis et nihil tibi vel ad hhd tuis sup-
- 7. ponere promitto In ea viro ratione ut si ego Gun-
- 8. te supradicto bonulus vel hhd tuis foris ipsis rebus expellere quesierimus
- 9. aut amplius superinponere festinaverimus nisi ipsi duodecim dies
- 10. tunc exeas tu bonule vel hhd tui cum omnis ris muvilem de ipsa Casa
- 11. et insuper conponere promittimus nus guntefrid vel hhdibus nostris tibi bonu-
- 12. Lo vel ad hhd tuis solid decem simil repromitto adque spondeo me
- 13. ego bonulus aut si ego vel hhd meis foris ipsis ribus exire quesierimus
- 14. vel ipsis duodecim dies tibi Guntefrid vel ad hhd tuis persolvere nolueri-
- 15. mus aud omnia quod tibi utilitas fuerint tunc exeas ipsis filiis meis
- 16. c. (cum) omnis ris movilem de ipsa Casa et conponere promitto ego BONULUS vel
- 17. hhd meis tibi Guntefrid vel ad hhd tuis solid decem quem enim promiss,

- 18. nostra cartul Firmo not ex ambabus partibus scrivere rogavimus ACT CLUS
  - 19. Sign + manus Guntefrid firmaturis et promissuris
  - 20. Sign + manus BONULO promissuri
  - 21. † Ego DOMNULINUS testis
  - 22. † Ego Lanifrid testis
  - 23. Sign + manus LANDARINI fil, qd Grosso testis
  - 24. † Ego qs Firmus postraditione conplevi et emisi
  - 25. dedit wadia Gunterid Bonulo de solid, quat-
  - 26. tuor et fidiussore posuet Firmus in presen-
  - 27. tia landarini andreas et bubbolo Iohannis Cl

### NUMERO DCCCXLV.

Il Prete Rissolfo, col consenso del suo padre Regnolfo Abate lascia tutte le sue sostanze alle Chiese di Santa Maria e di S. Donato nel Lucchese.

# Anno 765. Decembre.

(Dal Barsocchini (1)).

## ... JESU XTI.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anni regni eorum nono et septimo, mense decembrio...us indignus presb. previdi Dei timore et remedium anime mee, et evangelica precepta ser.... volumptate patri et

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( † M. 52 ): stampata dianzi dal Muratori <sup>2</sup> e dal Brunetti <sup>3</sup>.

Il Bertini, che illustrò questa Carta 4, dice di non sapere in qual parte del territorio Lucchese fossero situate le duc Chiese di Santa Maria e di San Donato.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 55. (A. 1837).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, II. 1025. (A. 1739).

<sup>3</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 591.

<sup>4</sup> Bertini, loc. cit. pag. 377, 378. Vedi quivi la sua Nota (285).

matri adimplere, quod salubriter secundum Dominum filio suo imperavit ad hortantem...pater meus, ut omnia substantia nostra offeramus Domino et Eccl. beate S. Marie semper que virginis, et beati S. Donati Epis. Confessoris, quem nos in proprio territurio nostro a fundamenta fabricis construximus, ego suprascriptus Rixsolfus unus de minoribus presbiteris consentientem mihi dn. pater meus Regnolfus abbas, offero tibi Domino et suprascripta Eccl. S. Marie et S. Donati, quem pater meus edificabet, omnem substantia nostra in qualibe loco quecumque abere visuris sumus, casis terris vineis olivetis silvis castagnetis pratis pascuis, culto vel inculto, serbi et ancille, cavallis bovis mobilia vel immobilia seo semoventibus, ut dixi, omnia et in omnibus ad nos pertenentes, in integrum offerre videor.

In tali enim tenore.... pater meo sic consentientem mihi, ut dum ego Rixsolfus presb. in hoc seculo vivere meruero, et dum mater mea Luciperga, et dilectissime tres sororis mee Cristina, Regnipinta, Plaita vivere meruerimus, in nostra serbamus potestatem ipse jam dicte Dei Ecclesie studendum, et res ipsorum ad usufructuandum, et secundum Dominum ad ipse Sancta Loca caste et juste serbiendum, et vivendum; nam non vindendum vel naufragandum, aut alibi trahendum.

SIMILITER in mea in potestate serbo CL. soledis pro anima patris mei dando de res nostras; et C. solidis pro anima matris mee dando, duodecim hominis pro anima nostra ad libertandum (1).

<sup>(1)</sup> Ad libertandum. Si noti questa gradazione: cento cinquanta solidi per l'anima del padre: cento per quella di sua madre: il prezzo di dodici servi da manomettersi per l'anima del donatore, il qual prezzo potea valere più de'cencinquanta soldi. E per l'anima delle tre sorelle germane?

Ego suprascripto Rixsolfus presbitero in mea potestatem reserbo in vita mea constituere rectorem et gubernatorem, qui post decesso matris mee et tribus sororis mee ipse Dei Ecclesie meminere dibeas et gubernare.

Oblico me adque manus mea facio matris mee et sororibus....simul cum ipse vivere secundum Dei preceptum, et ipse Ecclesie regere et gubernare in bona caritatem...lectionem.

Er si me Dominus de hoc seculo antea vocare jussere quam ego rectorem et gubernatorem post decesso in ipse sancte loca costituam, consentientem mihi pater meus volo et decerno, ut post mortem matris mee Luciperge, et sororis mee Cristine Regnipinte Plaite, Episcopus civitatis nostre Lucense potestatem habeas in jam dicte Ecclesie S. MARIE et S. DONATI, quem nos a fundamenta fabricis construximus, in ambas presbitero uno ordinare, qui secundum Dei preceptum vivat, et per omnem septimanam tres diebus XXIIII. pauperi prandere dibeas: prandium eorum tali sit per omnem septimana; scaphilo grano pane cocto, et duo congia vino, et duo congia de pulmentario faba et panico mixto bene spisso, et condito de uncto aut oleo: Et nullus de heredis nostris contra hanc decretionis mee pagina aliquando aliquid agere presumas, et si presumpserit Dei Omnipotentis anathema sit super illos; et insuper sit componiturus soledis mile Episcopi qui tunc fuerit, et hanc mea decretionem inviolavelis maneat firmitatem nunc temporibus et futuris; et nulli liceat nolle quod semel ego voluit per Dominum nostrum J. XTUM filium ejus, qui cum Deo pater vivit et regnat in secula seculorum amen.

Ego Rixsolfus presb. hanc decretionis mee paginam dotalium consentientem pater meus Regnolfus propria manus mea escripsi.

V. 22

ACTUM LUCAM, regnum et inditione suprascripta fe-

Signum † ms. mea Rixsolfus presb. qui hanc paginam decrebit testem

† Ego Regnolfus abbas inante presentiam testium, per quem hanc paginam roborata esse videntur, dedit hanc paginam fili mei me consentientem scribere, quia ego pro egretudine mea non potuit scribere.

Signum † ms. Regnolfi consentienti filiis suis testem †

- † Ego Martinus presb. rogatus a Regnolfo abbas et a Rixsolfo presb. in hanc paginam dotalium me teste subs.
  - + Ego AGIPRANDU presb. rogatus ec.
  - + Ego Magnipert presb. rogatus
  - + Ego RACHIPERTU cler. rogatus ec.
  - + Ego Aunualdus eler. rogatus
- † Ego Rixsolfus presb. hanc paginam dotalium post testibus rovorata deplebi et obtulit Altissimo.

## NUMERO DCCCXLVI.

Auniperto del Vico Ariana offerisce se stesso ed i suoi averi alla Chiesa di Sant' Agata in Tempagnano; luoghi nella Valle del Serchio.

Anno 765. Dicembre 25.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum nuno, et septimo, octavo calend. januaria, inditione quarta feliciter.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( † P. 87).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 56.

AUNIPERT V. d. filio MAURI avitator in vico ARIANA, consentiente ipso du. geniture meo MAURO tibi Eccl. beatiss. S. AGATHE, qui est edificata in loco TEMPANIANO perpetuam salutem dico.

Quid magis hominibus oportum est, nisi pro anime sue aumentis de facultatibus suis monus dare, quia melius est tessaurum in celum recondere quam filium natum vel optatus satiare.

Ov oc (ob hoc) enim ego q. s. Aunipert una cum licentiam et consenso ipsius du. genituri meo offero Deo et tibi suprascripte Eccles. beatiss. S. Agate, ubi Auri-PERT presb. rector esse videtur, primis omnium me ipsum persona mea, una cum portione mea de casa abitationis mee, ubi avitare visu sum in predicto loco Ariana, una cum fundamento corte istationem ortalia, una cum terris vineis silvis virgareis cum cultis adque incultis movilia vel inmovilia, seo que semoventibus cum notrimina magiore et menuris, cum usivilia, ferramenta, ramenta, cum intrinsecus case, cum omnia et in omnibus res mea mihi pertinente in colivet locum, mea portionem in integra, vel homenis ut supra dixit, omnia res mea portionem in integrum, una cum me ipsum offero Deo et tibi suprascripte Eccl. beatiss. S. Agathe, ut ab udierna die omnia suprascripta res una cum me ipso in tua S. Dei vertutem sit potestatem, vel de presbitero illo qui in Eccl. ista rector et gubernator esse videtur, aut adhuc in antea fuere rectore, faciendi de suprascripta res quod voluere, et me ipso imperandi, comodo unus de aliis servis ipsius Eccle. et gubernandi, quia sic complacuet animo meo pro [remedium anime mee, ut omnia et in omnibus suprascripta res mea, una cum me ipso in potestatem suprascripte Eccl. vel de ejus custodibus sit potestatem, sicut supra legitur, ut supra dixit, pro remedium anime mec.

Hoc quod a me actum et offertum est in predicta Dei Eccl. omni in tempore istabilem permaneat.

Quam viro do...mee paginam, qualiter a me offertum est Georgius iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum + ms. Aunipert qui in anc sicut supra legitur fieri rogavit

Signum + ms. MAURI genituri ejus consentientis, per cujus autoritatem et permissionem factum est

- † Ego TEUSPERT presb. rogatus ec.
- + Ego Arnicausu filio qd. Aricausi rogatus
- + Ego PRANDULO presb. rogatus ec.
- † Ego Aluarto presb. de Eccl. S. Silvestri de loco Roselle rogatus ec.
  - + Ego Georgius pos traditam ec.

### NUMERO DCCCXLVII.

Donazione di Sisone da Rieti al Monastero di Farfa, ed offerta da lui fattagli del suo figliuolo Gualdiperto.

Anno 765. Decembre.

(Dal Num. 71. del Registro di Farfa: Carta inedita).

In Dei nomine.

REGNANTIBUS Dominis nostris DESIDERIO et ADELCHI filio ejus piissimis Regibus, anno regni eorum deo propitio VIIII et VII et viri glorioso (sic) domini Theodicii summi ducis Ducatus Spoletani, mense Decembri Indictione IIII.

Man: Festus sum ego Siso (1) homo Reatinus filius cujusdam Rimulfi habitator in Sabinis, casalis qui nuncu-

<sup>(1)</sup> Siso. Di costui e del suo Casale Antiano Vedi preced.

patur Antianus: quia optuli filium meum religiosum nomine Gualdipertum in Monasterio Sanctae dei genitricis Mariae, et V. V. Halano abbati cum omni portiuncula sua in integrum quantum a germanis suis ei in parte legibus debet venire: idest octavam partem de ipso suprascripto casale Antiano: de casis vineis terris silvis pascuis ecclesiis, et de cultis vel incultis, mobilibus vel immobilibus: omnia in omnibus, sicut diximus, tradidi ego suprascriptus Siso in ipso sancto Monasterio seu et venerabili Halano abbati vel successoribus ejus.

ET quidquid exinde facere vel judicare voluerint in eorum sit potestate, et ipse suprascriptus religiosus filius meus Gualdipertus in ipso sancto Monasterio diebus vitae suae Deo servire debeat et sanctam regulam custodire, sicut caeteri monachi ipsius Monasterii faciunt.

SIMILITER bona voluntate mea et prompto animo dono ego Siso in ipso suprascripto Monasterio pro mercede et remedio animae meae nonam partem de ipso suprascripto casale Antiano in integrum, casas vineas terras ecclesias silvas pascua, cultum vel incultum, mobile et immobile, a presenti die tradidi Domino Halano abbati seu successoribus ejus in tali vero tenore, ut de meo amodo exeat dominio, et in vestra sit potestate.

SIMILITER trado ego suprascriptus Siso medietatem portiunculae filii mei Guinonis qui peccatis imminentibus a germano suo Rimulfo interfectus est, et me genitorem suum rogavit cum recte loqui potuit, ut omnem medietatem portiunculae ipsius in Monasterium Sanctae Mariae per cartulam confirmarem, et in presenti die factum est.

UT neque a me suprascripto Sisone neque ab heredibus posterisque meis neque ab ullo homine aliquam habeatis vexationem; sed omni tempore donum nostrum firmum et stabile permaneat, sicut edicti pagina continet.

QUAM vero cartam donationis scripsi ego Guideradus rogatus a Sisone.

ACTUM in casale qui dicitur MUTELLA ad ecclesiam sanctorum septem fratrum, quae in ipsa die dedicata est. Regno et indictione suprascripta feliciter.

Signum + manus Sisonis donatoris sui hanc cartam fieri rogavit, et testes rogatos optulit roborandum.

Signum + manus MAURI; testis.

Signum † manus Stephani filii Caelerini exercitalis: testis.

Signum + manus Benedicti filii Luciani: testis.

Signum † manus Adeodati filii cujusdam Teudoni exercitalis: testis.

Signum † manus Godeperti filii cujusdam Adoaldi exercitalis: testis.

Signum † manus Marini filii Caelerini, exercitalis: testis.

Signum † manus Adriani filii cujusdam Constantii presbiteri: testis.

Signum † manus Luponis filii cujusdam Mauri exercitalis: testis.

Signum + manus Aleradi filii Alonis, testis.

( Manca la sottoscrizione del Notajo GUIDORADO ).

### NUMERO DCCCXLVIII.

Il Re Adelchi riconferma i privilegi fin qui conceduti al Monastero Bresciano di San Salvatore, detto poi di Santa Giulia.

## Anno 766. Gennaro 20.

( Dall' Odorici (d) ).

FLAVIUS ADELCHIS vir excellentissimus rex.

Monasterio domini et redemptoris nostri salvatoris sito intra civitatem nostram brixianam quam domina et genitrix nostra Ansa regina a fundamentis edificavit. et sacrate deo Anselpergae abbatisse dilectae germanae nostrae vel cuncte congregationi monacharum ibidem consistentibus.

Quantus a divinae potestatis auxilio excellentia regum videatur esse sublimata, et corda eorum in omnipotentis sint dextera colligata tamen perspicuum aptumque nobis cognoscitur esse ut quod tantae potestatis gloria regalia feliciter sceptra gubernant ut non solum tantummodo suis tueantur precibus verum etiam ubicumque ecclesiarum dei fuerit unita congregatio vel reliqua templorum omnium dei eorum valeant orationibus sublevari, quantomagis illarum ex orationibus monacharum quod semper ante omnipotentis oculos in singulis pernoctantes cenobiis, et coram conditoris praesentia incessanter vigilant, et puris coscientiae mentibus lacrimas fundunt, earum possumus sublevari juvamine.

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> trovò questo antico Apografo in Pergamena nel Num. XI. del Codice Diplomatico Quiriniano: Carta già stampata con poca diligenza dal Margarini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Odorici, loc. cit. pag. 44.

<sup>2</sup> Margarini, loc. cit. II. 9.

QUAPROPTER sicut sublimam nostram postulavit clementiam religio tua per hoc tranquillitatis nostrae pragmaticum firmamus in ipso sancto caenobio vel tuae delictioni omnibus rebus mobilibus et immobilibus, diversisque territoriis universisque edificiis. familiis. acialiis. atque vasa sacra. auro argento. erramenta. ferramenta. vel qualicumque scirfa. omnia et ex omnibus in integrum quibus in ibi ex dono dominorum et genitorum nostrorum regum vel aliorum hominum atque per venditionem commutationem. seu livellario nomine undecumque aut per qualicumque genio vel titulo tam intra ipsam civitatem BRIXIANAM. seu foris. aut per reliquas omnes civitates nostras qualescumque res ut diximus mobiles vel immobiles. ad ipso sco monasterio adveneret pro quovis capitulo. et modo presenti die habere. possidere probamini omnia et ex omnibus in integrum. quatenus a modo et deinceps habentes hoc nostrum firmitatis preceptum. securo nomine omnia valeamini possidere.

Dantes etenim in mandatis cuntis ducibus. comitibus. gastaldiis. universisque gentibus vel actoribus nostris. ut nullus ullis unquam temporibus contra ea quae nostra firmavit atque statuit potestas in aliquo audeat molestari. sed nostris felicissimis. et futuris temporibus nostra firmitas in ipso sancto et metuendo loco vel successarum tuarum stabilis maneat et persistat.

Ex dicto domini regis peransemund notarius, et ex ipsius dictato scripsi ego petrus notarius.

ACTUM TICINO, in palatio vigesima die mensis ianuarii. Anno felicissimi regni nostri in dei nomine septimo per indictione quarta feliciter.

### NUMERO DCCCXLIX.

Teodosio cede al Monastero di Farfa una casa massaricia nel luogo detto Malliano, e ne riceve in compenso tre case; una in Rieti; l'altra in Val di Tibe; una terza all'Ara Marmorea, oltre la porzione d'un tal Teuderisino in Reviano: luoghi tutti della Sabina.

## Anno 766. Gennaio.

(Dal Galletti (1)).

In nomine domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi.

Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio VIIII. et VII. sed et temporibus domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani mense Januarii per indictionem IIII.

Ego Theodosius filius cujusdam Teudolfi sana mente et integro consilio concambiavi tibi Halane abbas vel cuncte congregationi M. s. Dei genitricis Marie casam massaricie unam in loco qui dicitur Malianus ad s. Eugeniam que regitur per Florulum seu vineas et terras et cultum vel incultum mobile vel immobile quantum ipse jamdictus Florulus tunc temporis ad suam tenet manum vobis in integrum concambiavimus unde in nostra potestate nihil reservavimus colonos pro colonis liberos pro liberis.

Unde pro ipsa casa et vinea seu terris et mobilibus portiuncule jam dicti Floruli recepi a vobis Halane abbas vel a cuncta congregatione M. in cambio medietatem portionis cujusdam Teuderisini avi tui quam pro anima sua in suprascripto monasterio per cartam confirmavit, idest

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 87: dal Num. 72. del Registro di Farsa,

in primis medietatem de casella infra civitatem vel medietatem de casa ad ARAM MARMOREAM cum ipsa vinea et medietatem de casa in VALLE TYBE cum portione sua de ipsa vinea et terra medietatem portionis ipsius Teuderismi et portionem ejus in Reviano in integrum quantum superius scriptum est de suprascriptis locis michi in integrum cambiastis et que in aliis locis reservata sunt in vestram retinuistis potestatem.

QUATINUS ab hac die firmum et stabile sit inter nos cambium nostrum ut neque a nobis neque ab ullo herede posteroque nostro aliquando contradicatur et quicquid de ipsa casa vinea et terra seu mobilibus facere volueritis in omnibus firmissimam habeatis potestatem.

ET si aliquis homo contra te jam dictum Halanum abbatem vel contra successores tuos de ipsa casa et vinea et terra culta vel inculta et mobilibus vel immobilibus que ipse Florulus ad suam tenuit manum causare voluerit promittimus nos et heredes nostros vobis antestare et defendere et si non potuerimus dupla condicione vobis subjaceamus de ipsa casa et vinea et terra de portione Floruli meliorata de qua agitur unde pro stabilitate ambarum partium duas cartas uno tenore Stephanum notarium scribendas postulavimus.

Actum in Reate mense et indictione suprascripta. Fe-

Signum † manu Teudosu concambiatoris qui hanc cartam fieri rogavit.

- † Ego CAUSUALDUS rogatus a Teodosio manu mea subscripsi.
- † Ego Pertarius rogatus a Teudosio manu mea subscripsi.
- † Ego Deodatus Vestararius rogatus propria manu mea subscripsi.

† Ego Audualdus decanus rogatus a Teudosio signum sancte † feci et testis sum.

† Ego PALUMBUS rogatus a TEUDOSIO signum sancte † feci et testis sum.

### NUMERO DCCCL.

Donazione del Clerico Deusdona in favor della Chiesa di San Colombano presso alle mura di Lucca.

Anno 766. Marzo o Febbraio?
(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus nono; et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus septimo..... martias, per inditione quarta feliciter.

MANIFESTUM est mihi DEUSDONA clerico, qui LELLIO vocatur filio qd. BARBATIANI......Montenonni (2), pro remedio anime mee do dono et offero Deo et tibi Eccl. Beati S. COLUMBANI, sita prope muro civitatis nostre lucense, que dn. Peredeus Epis. consagravit, do tibi terrula mea,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 cavò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (++ H. 53). Il mese di questa Carta è incerto, perchè più non vi si legge, se ivi parlavasi delle Calende o delle None di Marzo.

<sup>(2)</sup> Montenanni. È luogo presso Cornino, nella Valle della Cornia: luoghi soggetti nell'ottavo secolo alla judiciaria, ossia giurisdizione di Lucca. Ben presto, nel 5. Febbraio 767 s'ascolterà parlar di Cornino da Gaidoaldo, Medico del Re Desiderio. Già la Valle della Cornia si ricordava nel 754 da San Walfredo, fondatore del famoso Monastero di Monteverdi, ossía di Palazzolo. Vedi prec. Num. 687.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. p. 51.

quem abere visus sum in loco qui vocitatur Aspa, uno capite tenente in via publica, alio capite tenente in vinea de filiis Alatei, una latere tenente in vinea Rapperti et Alperti presb. et alio latere tenente in terra Rachiprandi et Teutprandi gg in integrum.

Similiter et una petiola de vinea mea in ipso loco quem abere visus sum cum arboribus, uno capite tenente in rio, et alio capite tenente in via publica, uno latere tenente in vinea S. Joannis, et alio latere tenente in vinea Rachiprandi et Teutprandi gg. in integrum, offero tibi Ecclesiae S. Columbani in praefinito.

ET neque a me, neque ab heredibus meis aliquando posse disrumpi, sed omni tempore stabile praesens dono meo permaneat.

ET OSTRIPERTUS clericos scrivere rogavi.

ACTUM MONTENONNI, die regnum et inditione suprascripta feliciter

Signum † ms. Deusdone cler. qui hanc cartulam dota-lium fieri rogavit

- † Ego Gondualdus presb. rogatus ec.
- † Ego MARTINUS presb. rogatus ec.
- + Ego RIGNIPERTUS cler. rogatus ec.

Signum † ms. Ropprandi cler. filio Roppenti de Sundrilascio (1) testis

<sup>(1)</sup> Sundrilascio. Qui sembra che si parli di Santarlascio in Moriano, luogo nella Valle del Serchio. Un altro Sandarlascio è nella Garfaguana.

### NUMERO DCCCLI.

Il Re Adelchi conferma le donazioni fatte al Monastero Bresciano di San Salvatore, poi di Santa Giulia, ed altre n'aggiunge del suo.

Cenni alla famiglia di sua madre, la Regina Ansa.

## Anno 766. Marzo 3.

(Dall'Odorici (1)).

... ADELCHIS vir excellentissimus rex » monasterio dni » et redemptoris ac salvatoris quam ... dm et genit ... DESIDERIUS piissimus rex et Ansa gloriosa regina vel nos intra civitatem BRIXIANAM a fundamentis... i sacrate deo Ans.... abbatisse germane nostre vel cuncte congregationi monacharum ... presentie nostre... preceptum suprascriptorum genitorum nostrorum ubi legebatur quatenus .... esserant in predicto sancto cenobio. vel tue » religioni primum omnium claustra ipsius monasterii cum .... singulis edificiis atque area vel omnia coherentia ibidem pertinente qualiter eidem domino et genitori nostro...venerande memorie Astulfo concessum fuerant. aut quod ibidem postea per comparationem donationem commutationem aut pro quodlibet ingenio...aquisiverat. cum omnia et in omnibus sicut posita et clausa atque constructa esse comprobatur cum omnibus fa...intrin-» seco ibidem ipsis genitoribus largitis. et concesserant in » ibi per ipsum suum preceptum curtem unam in loco cui

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> si dee tenere pel vero pubblicatore della Carta presente, stampata con molte imperfezioni e lacune dal Margarini <sup>2</sup>. Apografo d'antica Pergamena, Num XII del Codice Diplomatico Quiriniano. La parte inedita sarà virgolata.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, pag. 45. (A. 1854).

<sup>2</sup> Margarini, Bullar. Casin. II. (A. 1670).

» vocabulum est Cerropicto...mobilibus et immobilibus » rebus in integrum sicut ad ipsam curtem pertinebat » qualiter prefato domno et genitore...suprascripto domno ASTULFO rege illi fuerat concessa vel quod postea per » comparationem. donationem. aut quocumque genio conp quisierat >, simulque etiam et concesserant in ipso verendo loco curtem unam positam in loco qui RIPA ALTA vocatur cum omnibus edificiis diversisque territoriis. mobilibus et immobilibus rebus in integrum ad ipsam pertinentem curtem. quidem et donaverat in iam nominato almo loco. omnem illam substantiam quam eorum advenerat de VERISSIMO socero et genitore ipsorum avioni nostro vel de filis eius idest Arichis clericus et Domnolo quam etiam et concesserant in ipso sancto monasterio omnes res illa quibus in nostra persona tempore ducati nostri predictus Arichis clericus per cartulam donationis contulerat.

Hec autem omnia superius scripta cum omnibus edificiis universisque territoriis cum bovibus et bubulcis, cum diversis avialibus utriusque sexus etatis (1), simul cum famulis servos pro servis liberos pro liberis cum omnia et in omnibus mobilibus et immobilibus rebus in integrum sicut potestati eorum pertinuere in ipso verendo loco per iam dictum suum praeceptum contulerant possidendum.

Qua de re postulavit religio tua excellentiam nostram ut in ipso metuendo loco jam dictum preceptum de suprascriptas curtes cum omnia ibidem pertinentes per nostrum roboratissimus renovationis deberemus confirmare preceptum.

Nostra quidem sublima atque preclara potestas considerans ipsius Redemptoris nostri retributionem utque inter-

<sup>(1)</sup> Cum diversis avialibus utriusque sexus aetatis. Di costoro si vegga la seguente Osservazione sugli Aviali.

cessiones de suprascriptorum corpora qua in ipso sancto cenobio humata quiescunt (1) vel vestris sacris orationibus per hoc nostrum preclarum preceptum donamus et confirmamus in ibi claustra ipsius monasterii cum omnibus edificiis ibidem constructis simul cum area ubi superstant. sicut positum vel clausum atque constructum esse comperit. de quantu inibi intra suprascriptam brixianam civitatem habere vel possidere undecumque aut per qualicumque titulo presenti tempore simulque etiam et donamus in ibi predictas curtes idest in Cerrepincto vel Ripa Alta cum omnia et in omnibus ne (sic) presenti die ad ipsas curtes pertinentes vel quod inibi usquemodo conquisites aut in antea conquerere potueritis per quodlibet ingenium.

VERUNTAMEN et donamus in sepe dicto sancto monasterio omnes res illas quas domino genitori vel genitrici
nostrae advenere de Verissimo avione nostro atque de Arichis clericus et Domnolo filiis ejus tam curte illa in Temoninas cum massariis vel omnia quicquid inibi usquemodo conquistates undecumque et ad ipsam curtem modo
pertinere videtur. quam etiam et donamus in suprascripto
monasterio per hoc nostrum regale preceptum omnibus
rebus illis quibus in nos arichis clericus per cartulam donationis contulit tam in ipso loco Temoninas quamque et
Fistolinas vel ubicumque ipse Arichis ad suas habuit manus. sicut cartula ipsa legitur.

HEC omnia superius scripta cum diversis territoriis universisque edificiis. cum familiis. avialiis. cum omnibus mobilibus et immobilibus rebus. in integrum servos proservis liberos proliberis in sepe dicto sancto cenobio cedimus. conferimus et possidendum firmamus. atque etiam

<sup>(1)</sup> Humata quiescunt. Di questi Corpi Vedi la seguente Osservazione sulla famiglia della Regina Ansa.

pro mercede animae dominorum et genitorum nostrorum vel nostra, firmamus atque donamus in suprascripto sancto monasterio omnibus rebus pro qualicumque locis constitutis in finibus Austriae, Neustriae et Tussie quibus in ibi per precepta suprascriptorum genitorum nostrorum atque per nostra precepta largite vel conlate atque firmate sint Insuper etiam et firmamus in ibi omnes cartulas de singulis rebus mobilibus et immobilibus. atque de familiis. idest donationes. venditiones. commutationes. obbligationes atque libellos. vel omnes monumentum quod ad ipsum monasterium pertinet. simul et omnibus rebus illis quibus usque nunc presenti die habere et possidere pro universis locis probamini pro quocumque genio. omnia in ibi cedimus. et possidendum firmamus quatenus ab hac die habeas ipse sanctus et metuendus locus hoc nestrum donationis. firmitatis. et securitatis preceptum. securo nomine valeat possidere. et nullus dux. comes. gastaldius. vel actionarius, noster contra hoc nostram donationis, renovationis. firmitatis et securitatis preceptum audeat ire quandoque, sed omni in tempore nostra donatio atque firmitas in ipso sancto monasterio tibi vel successarum tuarum stabilis debeat permanere et persistere semper.

Ex dicto domini regis PERANSEMUND notarius. et ex ipsius dictato scripsi ego PETRUS notarius.

ACTUM TICINO in palatio. tercia die mensis marcii. anno felicissimi regni nostri in dei nomine semptimo. per indictionem quartam feliciter.

# ALI ATO DALL'ODORICI (1).

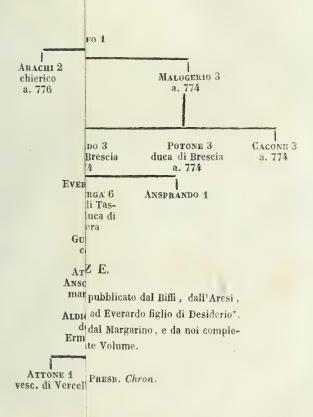

el presente Codice Diplomatico .

## ALBERO GENEALOGICO DEL RE DESIDERIO E DI SUA MOGLIE ANSA, PUBBLICATO DALL'ODORICI (1).



\* Discorso, che si spera di poterlo ristampare in fine del presente Codice Diplomatica Longobardo.

Insigne beneficio dell'Odorici fu l'aver pubblicato intero un Documento si prezioso come questo. Mancandone il principio nel Margarini, una gran nebbia oscurava le parole d'Adelchi, nè si comprendeva chi fosse quel Verissimo, chiamato avo suo dal giovine Re de' Longobardi. Molto meno discerneansi coloro, de' quali si dicono i Corpi seppelliti nella Chiesa di S. Salvatore, fatta costruire da' fondamenti per la pietosa volontà del Re Desiderio e di sua moglie Ansa. Or tutto si fa chiaro ed aperto: i sepolti sono Verissimo, Arechi e Domnolo sopraddetti. Erano i soli, onde avea fin qui favellato Adelchi. Ed io credeva prima dell'Odorici, che fossero le reliquie d'alcuni Santi, nominati per avventura ne' primi versi dell' Adelchiano Diploma, i quali desideravansi nel Margarini.

Verissimo non era padre, ma suocero del Re: Socer et genitor ipsorum; cioè di Desiderio e d'Ansa. Non andava fregiato d'alcun titolo nè di Duca, nè di Conte, nè di Gastaldo: dei suoi figliuoli, un semplice Clerico fu Arechi; e l'altro, chiamato Domnolo non s' ode insignito d'alcuna Carica o Dignità. Che che fosse stato de' pubblici onori, goduti o no da Verissimo, egli era certamente un ricco uomo, ed il suo Arechi potè donare da sè alcune terre ne'luoghi di Temonino e di Fistolino ad Adelchi, quando questi era Duca (in nostra persona tempore Ducatus nostri): ovvero dal Marzo dell'anno 757 fino al Marzo 759, allorchè ottenne di sedersi col padre sul trono. Il Clerico Arechi vide adunque la sorella Ansa ed il cognato Desiderio sollevati al Regale fastigio. Non so se avvenne lo stesso a Verissimo ed a Donnolo; i corpi de' quali poterono riposare in qualche altro luogo, ed essere trasportati poscia in S. Salvatore, ossía in Santa Giulia, quando ne fu compiuta la fabbrica.

#### OSSERVAZIONE SUGLI AVIALI.

Il primo pensiero nel legger due volte la parola d'Aviali nel Diploma d'Adelchi ricorre agli Aviarj di Varrone, dei quali si possono vedere il Ducange ed il Forcellini; a'luoghi, cioè, dove si nudrivano in villa gli uccelli. Ed il secondo pen-

V.

sicro è, che il Re Adelchi toccato avesse de'beni aviali, ossia donati a' suoi genitori dal suo Avione Verissimo. Ma nè l' uno nè l'altro concetto resiste alla pruova, perchè qui si parla d'uomini e non di cose. Dopo i bifolchi, Adelchi Re parla immediatamente de'diversi AVIALI DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO (cum bovibus et BOBULCIS, cum diversis AVIALIBUS, UTRIUSQUE SEXUS ETATIS). Chiarisce indi più apertamente la sua intenzione, dicendo, ch'egli dona i fondi a Santa Giulia con gli edificj e con le famiglie, ossía con quelle abitanti negli edificj, alle quali egli dà il nome di FAMIGLIE AVIALIE. Un punto fermo, è vero, separa queste due parole; ma il punto fermo divide quasi tutte l'altre di quella Carta: e se gli Avialj fossero state cose materiali, già queste sarebbero state comprese negli edificj donati, e congiunte con essi, non già con le famiglie, nella Carta d'Adelchi.

Gli Aviali dunque in bocca del Re sono uomini e non cose, nè animali, sì come per errore leggeva il Margarini; e però sono i servi addetti alla custodia degli uccelli: e così de' falconi, come de' polli e d' ogni specie di volatili, che i Longobardi più ricchi o più grandi si piacevano di nudrire. Fra tali uccelli s' annoveravano i cigni, de' quali parlerò nell' Osservazioni ad un Documento del 25. Settembre 771, stampato per

la prima volta dall' Odorici.

## NUMERO DCCCLII.

Brani d'una Carta, con la quale Scamberto del fu Scatolfo dona ad Alano, Abate di Farfa, la Corte di Cesone con altre Corti e con la famiglia d'un pescatore, nel territorio di Rieti.

# Anno 766. Aprile.

(Dal Galletti (1) e dal Fatteschi (2)).

REGNANTIBUS domnis nostris Desiderio et Adelchisio si-

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese, pag. 29, Nota (1): dal Num. 73. del Gran Registro di Farfa (A.1765).

<sup>(2)</sup> Fatteschi, Mem. de'Duchi di Spoleto, pag. 223. (A.1801).

lio ejus piissimis Regibus anno regni eor. Deo propitio VIIII (il Fatteschi corregge X) et VII. sed et temporibus domni Adriani Sanctissimi Papae (1) et Theodicii gloriosissimi Ducis Ducatus Spoletani, et viri magnifici Hilderici Gastaldii Civitatis Reatinae Mense Aprilis per Indiction. IIII.

..... (Scamberto dona)....

CURTEM meam, quae vocatur Cesonis totam in integ. pro designata vocabula.

A primo latere forma ad decursionem aquarum, quae

Il foglio, nel quale io presi la Copia del presente Numero Farfense 73, andò smarrito; nè mi rimasero in un altro foglio se non le sottoscrizioni. Di ciò tardi ora m'avveggo. Non potendo altro, il raccozzare i due brani pubblicati dal Galletti e dal Fatteschi, soggiungendovi le sottoscrizioni, basterà, spero, ad accertarci, che assai poche parole per avventura mancheranno del Documento intero.

In quanto alla data, errò il Galletti nell'assegnare l'anno 765 al mese d'Aprile della Quarta Indizione, qui segnata: errore, in cui non cadde il Fatteschi. L'anno decimo, non il nono di Desiderio correva in quel mese d'Aprile: del che riparlerò nelle Note al seg. Num. 853.

(1) Temporibus Domni Adriani Sanctissimi Papae. Adriano Pontefice Romano fu eletto nel 772: crede perciò il Fatteschi d'esservi stato in Aprile 766 un Vescovo di Rieti, chiamato Adriano, e non conosciuto dall' Ughelli. Può stare; ma sarebbe insolita cosa, che precedesse il nome del Vescovo di Rieti al nome del Duca di Spoleto, e che in tanta vicinanza di Roma si dasse a quel Vescovo la qualità di Papa Santissimo.

Più verisimile mi sembra il supporre, che nella Pergamena Originale della presente donazione di Scamberto, un qualche Annotatore, per suo ricordo privato, avesse scritto in margine d'essersi la medesima fatta ne' tempi del Romano Pontefice Adriano; e che tal postilla fosse stata da Gregorio Catinese accolta di poi nel testo della sua Copia, cioè nel Num. 73. del suo Registro.

est juxta monumentum Antiquum, et pergit in cacumina Montis Palombi, et inde revertitur in flumen Mellinum (1) et ex alia parte fluminis usque ad aliorum cacumina montium.

ET a secundo latere Rivus qui exit de CISTERNA usque in cacumen ejusdem montis et usque in praedictum flumen.

ET ex alio latere fluminis usque ad Curtem Hilderici Gastaldii Quae vocatur Pontianum (2).

# ( Continua il Fatteschi )

SED et Curtem S. MARTINI medietatem. et totam Curtem de Cesalini in integr..... et alias res habeo in Civitate Reatina. videt (videlicet) Petrum piscatorem cum tota domo sua. et in Plage casalem unum ubi vocabulum est Brustulata etc.

ACTUM in REATE per Andream judicem.

( Fin qui si legge nel Fatteschi, e nel Galletti. Or ecco i testimoni da me copiati).

Signum † manus Scamberti qui hanc cartam donationis fieri rogavit

Signum + manus Hilderici testis

Signum + manus Prandonis testis

Signum + manus Probati testis

Signum + manus Maderisii testis

Signum + manus Rustionis testis

† Ego Andreas notarius ultimo omnium complevi et scripsi

<sup>(1)</sup> Flumen Mellinum. È questo il tanto celebrato Velino, che si precipita nella Nera, e forma la cascata di Terni.

<sup>(2)</sup> Curtem Hilderici Gastald, quae vocatur Pontianum. La Corte di Ponziano dunque, posta sul Velino, era tuttora del Gastaldo Ilderico in Aprile 766; la quale si vedrà donata da lui a Farfa nel seg. Num. 853.

#### NUMERO DCCCLIII.

Ilderico, Gastaldo di Rieti, dona il Casale Ponziano al Monastero di Farfa.

Anno 766? Aprile.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi.
REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelchi filio
ejus piissimis regibus, anno regni eorum Deo propitio
VIII. et VII (2) sed et temporibus domni Theodich

Gregorio di Catino, in vece di porre nel suo Registro il nome dell'Abate Alano, che visse fino al 769, pose quel di Probato; allucinazione, che avviene assai di leggieri, quando s'hanno sotto l'occhio ad un tempo molte Pergamene antiche. Il Galletti fu da prima tratto in inganno, e credè nel 1757<sup>2</sup>, che Probato sedeva fin dal 765, al quale anno, per un altro

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chiese di Rieti, pag. 29, Nota (1): dal Num. 93 del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Anno regni eorum .... VIIII et VII. No: il nono anno di Desiderio non si potè congiunger mai col settimo di Adelchi nel mese d'Aprile. Qui dunque ancora come nel prec. Num. 852. si commise un errore da Gregorio Catinese. Ma correggendo gli anni del Re Desiderio col mutare il nono in decimo, s' incontra un errore assai più grande: quello, cioè, d'ascoltarsi qui fatta la donazione di Ponziano a Probato, che non divenne Abate di Farfa prima del 25 Marzo 769, per quanto apparisce dalla Cronología così delle Carte del Gran Registro, come dalla Cronica di quel Monastero, compilata dallo stesso Gregorio di Catino, e posta in luce dal Muratori. Gli stessi computi sull'Abate Probato si trovano fatti da Monsiguor Marino Marini 1, di cui or dobbiamo rimpiangere la recentissima ed amarissima perdita.

<sup>1</sup> Marino Marini, Cronologia degli Abati di Farfa, pag. 11. Roma in 4.º (A. 1836).

<sup>2</sup> Galletti, Gabio, pag. 38. in Nota (A.1757).

gloriosissimi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici Hilderici castaldii civitatis Reatinae mense Aprilis per Indictionem IIII.

Ego Hildericus castaldius nullo me cogente neque vim faciente, sed bona et spontanea voluntate mea pro mercede et absolutione animae meae dono trado atque concedo a die presenti in aeterna traditione in monasterio Sanctae Mariae sito in Acutiano territorio Sabinensi ubi venerabilis vir Probatus abbas esse videtur curtem nostram in loco qui vocatur Pontianus cum casis vineis terris silvis pratis pascuis olivetis ripis rivis cultis et incultis. Casas colonicias cum colonis vel colonabus; servis vel ancillis, aldiis vel aldiabus; omnia quaecumque ad ipsam curtem pertinent in integrum ut diximus, pro anima nostra in suprascripto monasterio a die praesenti donamus possidenda.

shaglio da lui commesso, attribuiva egli la Carta presente del Num. 93 Registro Farfense: ma nel 1765 <sup>1</sup>, in atto di pubblicarla intera, pose Alano e non Probato. Della qual sua correzione veramente avrebbe dovuto far motto, ma nol fece, ai suoi leggitori.

Non saprei dire per quale altr' allucinazione Gregorio Catinese collocò la precedente donazione di Scamberto, e la presente d'Ilderico sotto i Numeri 73 e 93, così lontani fra loro nel suo Gran Registro, sebbene all'una ed all'altra Pergamena egli avesse attribuita la stessa data del mese d'Aprile della Quarta Indizione. Ciò che accresce le difficoltà, è il vedere sotto il Numero 91 del Registro Farfense, che nel 773 un Ilderico, il quale non si denomina Gastaldo Rietino, e sua madre Taciperga donano a Probato, Abate di Farfa, la Corte di Ponziano con altre Corti, sì come in breve si dirà. Furono due nel 766 e nel 773 gl'Ilderici, e due i Casali Ponziano, donati successivamente al Monastero di Farfa?

<sup>1</sup> Galletti, Tre Chiese, pag. 29. (A.1765).

QUATINUS ab hac die firmum et stabile sit in ipso sancto monasterio donum nostrum, et nullo unquam tempore liceat mihi nolle quod semel volui sed semper firmum et stabile permaneat. Unde pro stabilitate hujus cartae Andream notarium scribendum rogavimus et testes a nobis rogatos optulimus qui supter manibus suis signum sanctae fecerunt.

ACTUM in REATE mense et indictione suprascripta

+ Signum manus Hilderici Castaldii, qui hanc cartam donationis fieri rogavit.

Signum + manus OPTERAMI; testis.

Signum + manus Pandonis; testis.

Signum + manus Probati: testis.

Signum + manus Alerisi: testis.

Signum + manus Rimonis: testis.

Signum + manus Gisulphi: testis.

( Manca la sottoscrizione del Notaro Andrea).

#### NUMERO DCCCLIV.

Miccinello di Palenziana vende ad Alano, Abate di Farfa, un pezzo di vigna nel Casale di Fagiano in quel di Viterbo.

# Anno 766. Aprile.

( Dal Num. 74. del Registro di Farfa: Carta inedita ).

In nomine Domini. Regnantibus dominis nostris viris excellentissimis, et a deo conservatis Desiderio et Adelchi filio ejus magnis regibus anno regni eorum in dei nomine X et VII mense Aprili, Indictione VIII (leggi IV) feliciter.

MANIFESTA causa est quam ego MICCINELLUS filius cujusdam Florentiani, qui sum habitator Vici Palentianae, datas habui b. m. Anselmo duas tabulas terrulae in fundo casalis Fagiani ad pastinandum, et ut ipsam vineam plantaret, et usque ad annos quinque partiretur inter nos per medietatem et contingit (sic) mihi de ipsa vinea in portione tabula I.

Unde ego qui modo supra Miccinellus bona et spontanea voluntate mea, libera potestate, vendidi tibi, Halane abbas Monasterii Sanctae Mariae ipsam unam tabulam de vinea mea cum pomiferis arboribus et repalibus suis vel quantum ad ipsius vineae meae portionem venit infra ipsum casale Fagianum in integrum.

Unde profiteor me qui supra venditor, recepisse a te, Halane, pro ipsa una tabula in integrum auri solidos VIII finito pretio sicut inter reos bono animo convenit. Quatinus amodo ipsa suprascripta una tabula in integrum in tua vel successorum tuorum sit potestate, faciendi aut vindicandi, quidquid aut qualiter volueritis liberam in omnibus exinde habeatis potestatem.

ET si, quod fieri non credimus, ut habet humana fragilitas, si ego ipse venditor aut aliquis de heredibus meis te suprascriptum Halanum vel posteros tuos de jam dicta venditione quam textus iste continet in aliquo molestare aut per nos aut per submissam personam temptaverimus, et a quocumque homine defendere non potuerimus, componam vobis cui infertur molestia poenae nomine duplum ipsum pretium, quod a te recepi, vel quantum amodo ipsa vinea meliorata valuerit. Sic itaque interpositum est.

ACTUM ad Oratorium Sanctae MARIAE in FAGIANO, regno et indictione suprascripta.

Signum † manus Miccinelli venditoris qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum + manus Ansoni filii cujusdam Marcellini, vd (viri devoti): testis.

Signum † manus Petruli filii cujusdam Laurionis, viri devoti: testis.

Signum + manus Gualfredi, filii cujusdam Autaremi viri devoti: testis.

Signum † manus Alano filii cujusdam Tinonis, viri devoti: testis.

Signum † manus Jordanis filii cujusdam Petruli, viri devoti; testis.

† Ego Johannes notarius hujus cartae scriptor post traditam complevi et dedi.

## NUMERO DCCCLV.

Teodicio, Duca di Spoleto, dona il Casale Paternione al Monastero di Farfa.

Anno 766. Giugno.

(Dal Num. 75. del Gran Registro di Farfa: Carta che sembra inedita).

In nomine domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi.

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anno regni eorum deo propitio X et VII

Ego in Dei omnipotentis nomine Teudicius gloriosus et summus Dux pro mercede piissimorum dominorum nostrorum regum (1) ut supra atque pro nostra, donamus et concedimus in Monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae sito in loco Acutiano, et tibi venerabilis vir, Halane abbas, casalem unum nomine Paternionem in finibus nostris Sabinensis, qui pertinet ad Curtem Germanicianam, quam antea ipsum Monasterium per donum sanctae memoriae domini Haistulfi regis habuit concessum: ipsum unum casalem in integrum cum duabus casis, quae in ipso casale

<sup>(1)</sup> Pro mercede piissimorum dominorum nostrorum regum. Si vegga con quanta diligenza il Duca di Spoleto cercava di piacere al Re Desiderio.

positae sunt: p (sic) quae rectae esse videntur per Gil-Geradum et Optimum germanos; cum uxoribus et filis atque familiis, quae in ipsis duodus focularibus residere videntur: liberos pro liberis, servos pro servis qualiter ad suprascriptam Curtem pertinent, et ad manus publicas omnia possessa sunt: ita in ipso sancto loco seu venerationi vestrae concessimus possidenda.

QUATINUS ab hac die firmum permaneat donum nostrum; et a nullo gastaldo vel actore nostro contradicatur.

Ex jussione suprascriptae potestatis scripsi ego Daga-

DATUM jussione Spoleti in palatio, anno ducatus no-stri IIII, mense junio, per Indictionem IIII.

SUB GODISCALCO actionario nostro feliciter.

## NUMERO DCCCLVI.

Ferulo del Vice Palenziana vende al Monastero di Farsa un pezzo di vigna nel Casale Fagiano del Viterbese.

Anno 766. Giugno.

(Dal Num. 76. del Registro di Farfa; Carta inedita).

In nomine Domini.

REGNANTIBUS dominis nostris viris excellentissimis et a Deo conservatis Desiderio et Adelchi filio ejus magnis regibus: anno regni eorum in Dei nomine X et VII mense junii, Indictione IIII feliciter.

Constat me Ferulum silium cujusdam Deusdedit clerici de Vico Palentiana vh (virum honestum) venditorem sibera potestate vendidisse tibi, Halane abbas de Monasterio Sanctae Mariae quod situm est in Acutiano territorio Sabinensi, nullius coactus imperio: sed pura et spontanea voluntate mea unam tabulam vineae meae quae posita est in casale Fagiano; quae michi contingit ad pa-

stinandum a quodam Pertone de Tuscana; Omnia quantacumque ipsi vineae pertinet una cum arboribus fructuosis vel infructuosis, sicut mihi pertinuit; totum in integrum, tibi qui supra emptori meo vendidi: et in ipsa clausura nil mihi reservavi.

Unde profiteor ego qui supra venditor me suscepisse a te emptore meo pretium per Teutpald monachum vestrum pro jam dicta vinea auri solidos VIII finito pretio, sicut inter nos bona voluntate convenit. Quatinus jam dicta vinea quae supra legitur ab hac die in tua, emptor, vel successorum tuorum sit potestate: et quidquid de suprascripta vinea facere aut judicare volueritis, vendere donare alienare commutare; liberam in omnibus exinde habeatis potestatem.

Er, quod fieri non credo, si aliquando ut habet humana fragilitas ego ipse venditor aut aliquis de meis haeredibus et pro haeredibus te jam fatum emptorem in aliquo molestare voluerimus per nos aut per appositam personam temptaverimus aut a quocumque homene te de suprascripta vinea defensare minime potuerimus, promittimus nos tibi componere vel tuis successoribus poenae nomine ipsum pretium duplum quod a te accepi. et in quantum ipsa vinea amodo meliorata fuerit sub aestimatione sponsionis interpositae.

ACTUM in Vico PALENTIANA ante Ecclesiam Sancti Petri. Signum + manus Feruli viri honesti venditoris qui

hanc cartam venditionis fieri rogavit.

Signum † manus Ansonis de Soffiano viri devoti: testis.

Signum + manus RADECHIS centenarii: testis.

Signum † manus VVALFREDI de FAGIANO, viri devoti: testis.

Ego Jordanis notarius rogatus a suprascripto venditore hanc cartam scripsi, quam post traditam complevi et dedi-

## NUMERO DCCCLVII.

Convenzione tra Giovanni, Abate del Monastero di San Vincenzo al Vulturno, ed il Gastaldo Radoaldo co'suoi figliuoli e con la lor sorella Eufemia, intorno ad alcuni doni così di Godescalco e di Gisulfo, già Duchi di Benevento.

# Anno 766. Giugno.

( Dalla Cronica del Volturno presso il Muratori (1) ).

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi. Temporibus gloriosissimi summi Ducis gentis Langobardorum (Arechis), Anno nono gloriosi Ducatus ejus, Mense Junio per Ind. quarta.

Sicur non sunt omittenda ut quotidie non defleantur praeterita peccata, ita reminiscenda sunt retroactas versutias, et unde proposuimus quaestionem, necesse est retexere ordinem.

IDEOQUE ad clarum deducenda sunt, eo quod Godeschalcus, qui fuit quondam Dux, per Chartulam offersionis contulerat in Monasterio Sanctae Dei Genitricis Mariae, quod situm est in Isernias, in quo decreverat Annam conjugem suam regularem vitam degere, et de sua substantia per singula loca nominative dare, qualiter ipsa, dum adviveret, vel ejusdem Monasterii famuli nullam in posterum necessitatem pateretur, sed nec patiatur occulto Dei judicio minime compleverunt suam devotionem.

NAM res illae, vivente ipso, et Anna, ad Monasterium Sancti Vincentii sunt per ipsius Praeceptum devolutae.

SED dum ipsis in fugam positis perierunt (2), tunc GI-

<sup>(1)</sup> Muratori, S. R. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 394. (A. 1725).

<sup>(2)</sup> In fugam positis perierunt. Pe' soli ragguagli della presente Carta pervennero alla posterità le memorie della moglie,

sulfus quondam Dux inpublicavit omnes res eorum, et concessit per singulis fidelibus suis etiam illas, quas Monasterium Sancti Vincentii habendi dixerunt.

UNDE postmodum per judicatum Domnae Ascanipergae et Domni Liutprandi ad Monasterium sunt receptae, sed non omnes.

Pro quas vero res surrexerat Alachis (1) adversus Monasterium cum Praecepto Gisulfi, quondam Ducis, et coepit agere contra Monasterium, qualiter ipsas res in suo jure defenderet.

Er dum multae causae exinde emersissent, convenerat inter Alachis, et Monasterium, quid quisque per scriptas habere debuisset; sed nec in hoc contentus fuit.

PERTRAXIT causam etiam ad judicium Domni AISTULFI Regis TICINO pariter conjungere debuissent, sicut et factum est.

ET ipse per suum judicium confirmaverat manum illam, quam Alachis consignaverat, qualiter inter ipsum, et Monasterium convenerat. Sed nec sic potuit Monasterium in omnibus suam invenire justitiam.

ITERUM commota causa cum Radoaldo Gastaldeo per plures vices in praesentiam Domni Arichis intentionando pro causis de filiis, et noras suas, seu germana eorum Eufimia ancilla Dei, quoniam Alachis de praenominata

della fuga e della morte di Godescalco, già Duca di Benevento, non che de'suoi doni al Monastero del Volturno, e della rivocazione fattane dal Duca Gisulfo, suo successore.

<sup>(1)</sup> Alachis. Fu questi uno de' fedeli del Duca Gisulfo, e divenne padrone d' una parte de' beni donati dal fuggitivo Duca Godescalco a San Vincenzo del Volturno. Alachis introdusse contro quel Monastero la lite innanzi al Re Astolfo; Radoaldo ed Eufemia, Monaca, i quali fecero la presente convenzione, furono figliuoli d' Alachi.

substantia vix tamdem per ipsius judicium ad nostram praevaluimus pervenire justitiam.

HIS expletis, et omissas omnes retroactas causationes, inter Johannem Abbatem, et Rodoaldum Castaldeum, qui procurabat causas de filiis, et noras suas, vel de Eufimia praefata germana eorum, vel quid Monasterii Sancti Vincentii, et ejus Congregatio.

IDEOQUE convenit, ut pars Monasterii haberet Castanie-tum illum in Patenaria per designata loca, idest fine via publica, usque in Castanietum Princoaldi per Carrariola usque in rivo ad Caprufici signatum, et deinde erga ipsum rivum usque in finem de servi Ultiani Castaldei, et deinde per ipsos fines servi Ultiani usque in sepe Fusculi servi Thederacini, qualiter reconjunget in finem Monasterii in integrum; simul et in eodem loco Condomas duas, una quae regitur per Crispulo, Murriculo, et Mauristo germanis, cum uxore, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia, et Rocculo cum duos filios suos, idest Coppulo, et Cissulo, et noras ipsius, cum omnia, quantum ad manus suas habere visi sunt in ipsum locum Patenaria.

SIMILITER et ad Montecullo prope Civitatem Beneven-TANAM erga Monasterium Sancti Petri, qui fuit quondam Attuni, in integrum vineas, petias duas, et campora duo, unde nobis nihil reservavimus.

UNDE convenit, ut haberet pars RADULHINI, et ERMEPER-TI (1), cum conjuge sua, vel Eufimia germana eorum.

In primis Condoma in Missano, idest Lagaro, et Alari, seu Manulfus cum uxore, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia.

<sup>(1)</sup> Radulhini, et Ermeperti. Ecco i tre figliuoli del Gastaldo Rodoaldo; cioè, Radulino, Ermeperto ed Eufemia.

CONDOMA in Casale Crissano Maroaldus cum uxore, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia.

ET Condoma in Casale VECTICANO, SUBIOLU, TRASOAL-DUS, GUETTULUS cum uxoribus, filiis, et filiabus, et omnia eorum pertinentia, qualiter haec omnia superius scripta a Godeschalco Duce in Monasterio offertum fuerat.

RELIQUAS vero res quondam (quomodo?) Rodeschalce Presbyter ejus offersio continet, habeat pars Monasterii Sancti Vincentii absque ulla contradictione istorum, vel heredes ipsorum.

Et si qua pars parti contra haec omnia scripta ire quandoque tentaverit, vel removere praesumpserit, componat pars parti fidem servanti poenae nomine auri solidos mille, et praesens *Chartula convenientiae* in sua maneat firmitate.

Er hoc stetit inter eos, ut unus alteri ab omni homine defensare deberet; et si defendere minime valeret, et probata fuerit causa, in duplum unus alteri restituetur, in quantum defensare minime potuerit.

Similiter et sint amodo cassatae, vel corruptae, nullum habentes in se roborem, neque manus conscriptas, nec per judicata, vel praecepta, quae Aistulfus Rex emisit de suprascripta convenientia; sed tamen istae amodo conscriptae, stabiles et inviolatae suum debeant conservare roborem.

Quas enim duas Chartulas convenientiae uno tenore conscribere sibi ad invicem tradiderunt, et me Aldefrid Notarium scribere rogaverunt.

ACTUM BENEVENTO, Mense, et Indictione suprascripta feliciter.

## NUMERO DCCCLVIII.

Prologo ad un dubbioso Diploma del Re Desiderio in favore del Monastero di San Vincenzo al Volturno.

Anno incerto (1).
(Dalla Cronica del Volturno presso il Muratori (2).

INVISIBILI, atque indivisibili substantia summae perfectaeque Trinitatis, Patris, Filii, et Spiritus Sancti in omnibus rebus, maxime Ecclesiasticis, advocata, penitus convenientibus legibus ac juribus divinis, Desiderius, ineffabiliter Coeli Majestate cuncta distribuente, Romanae Dignitatis Imperator Augustus, et gentis Langobardorum Rex.

Constat quidem, ineffabilem clementiam ad libitum sibi diversas creare creaturas Angelicas, divisas alias in obedientia sibi humillima, alias sponte in ruinam delapsas.

QUAPROPTER creaturam sibi rationabilem creatura lapsa sibi fieri placuit, quam apostatarum Angelorum Princeps sibi praelatam cernens, ac Paradisi gaudii incolam, sub tegmine nefandissimi serpentis habitaculum petiit, et fraudulenter gaudii sibi perditi possessorem decepit.

TANTI igitur ordinis Creator, atque dispositor, facturam suam ubi a serpente deceptam agnovit, carnem de Immaculata Virgine ob eam redimendam humillime suscepit.

His autem sibi omnibus operatis duodecim elegit Apostolos, quorum fide, atque doctrina, universi in perditione atque ruina orbis terrarum ad pristini gaudii laetitiam restaurarentur.

Quare Romano Imperio omnibus praelato, placuit re-

<sup>(1)</sup> Di questa data Vedi la seguente Osservazione.

<sup>(2)</sup> Muratori, Sc. Rer. Ital. Tom. I. Part. II. pag. 352.(A.1725).

rum omnium factori Perrum omnium caput praeesse, sub quo Ecclesiam omnem subesse voluit, Imperatores, Reges, Duces, ac Principes, omnes quoque baptismatis unda renatos, eidem Apostolici agminis Principi parere subegit.

Quid mirum? Quem invisibilium rerum Patronum constituit, visibilia atque caduca sibi subjecit. Quae omnia ego divina mihi favente gratia Romani Imperii Augustus, et audiendo, et legendo, Romanis Praedecessoribus, Constantino videlicet, Theoderico, ac Justiniano fecisse Romae, Ravennae, Mediolani, in honore Dei Ecclesiarum, mihi vero praedicto Apostolorum Principe revelante, et Romae, Ticini, et Samniae, et Amphidi (Aufidi?) Ecclesiarum in honore aedificare in diversa mihi aetate per somnium apparens tamdem admonuit, atque praecepit Ecclesiam sibi in Tritensi Valle aedificare, quod consilio hominum utilium tali rei feci.

QUAM Ecclesiam juxta SILER flumen studui fieri, et dotem et possessionem legaliter concessi quicquid in conjunctione duorum fluminum continetur.

HING quicquid, et per alpes, ac colles, quae habentur inter Tritensem ac Pennensem divisionem fere usque montem Sigillam, et a Boreali parte; a Meridionali vero, ac Australi parte quicquid habetur intra Forcunensem Comitatum, et fluvium Calidum dictum, atque ad conjunctionem praedicti fluminis sibi concessimus.

Quanvis terra infoecundissima segetibus, arboribusque, eadem tamen a nobis tota sibi subjecta credatur, Ecclesiarum Dei Principe mihi conservante vitam, in aliis foecundissimis terris eidem praedictae Ecclesiae sufficienter concedam.

Nunc legaliter, atque moraliter de omnibus habitantibus praedictos fines, qualiter praefatae Ecclesiae subjici debcant, disponamus.

V.

Volumus igitur, atque praecipimus homines ordinis equestris servire atque obedire memoratae Ecclesiae in perpetuum, sicuti alicui terrae dominatori de generatione in generationem, de gente in gentem.....vectigalia, et angaricas sibi, atque expeditiones, ut ceterae gentes suo Domino, persolvant, aut in servitutem eidem liceat (hoc non natura, sed virtute peccati accidit) subjiciantur.

NAM Deus dum pracest Angelis, Angeli quoque hominibus, homo Deo, et Deo permittente homini (hominibus, et homo, Deo permittente, homini).

Quid plus? Omnia praedictae Ecclesiae, et nostro Imperio construente, quae supra diximus, concedimus, atque affirmamus, ut alibi, et hic, sicut in hac supposita figura declaratur in perpetuum (1).

Supradictum vero Monasterium cum omni dote, et possessione sua obtulit idem Rex, ac perpetuo jure subdidit in Venerabili Monasterio Christi Martyris Vincentii per hoc sequens Praeceptum, quod ita scriptum est.

Chi può dir quanto il Di Meo i s'alzò contro la stoltezza e la falsità della presente scrittura? Ella non ha data; e però io la pongo sotto un anno incerto, sì, ma riferibile all'età d'un Diploma del Re Desiderio: Diploma, che non ho voluto sc-

<sup>(1)</sup> Sicut in hac supposita figura declaratur in perpetuum. È questa la figura, fatta incidere dal Muratori nella Tavola III. Fig. VI. pag. 343. L'Autor del Prologo dunque non solo pretendea posseder l'arti Rettoriche, ma ingegnavasi eziandío di venir disegnando Mappe Corografiche. Nella sua Tavola il Monastero di S. Pietro vedesi effigiato vicino a due fiumi, dei quali non si segua il nome, non che fra le due città d'Ansedona e d'Alfidena.

Osservazione sulla natura di questa Carta, e sugli esercizi Rettorici ne' Monasteri del Medio-Evo.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 52.

gregar dalla Convenzione Volturnese del mese di Giugno 766, riferita nel prec. Num. 857.

Il Muratori, più temperato del Di Meo, crede nelle Note, che si fosse cercato di rinfrescar la memoria delle donazioni vere di quel Re al Monastero del Volturno con la composizione d'una falsa Scrittura, quando le Carte Originali perirono, per effetto de' grandi saccheggi Saracenici, patiti dallo stesso Monastero: ma sembra, che il grande Annalista d'Italia non avesse a bastanza distinto la presente Scrittura ed il Diploma Desideriano, presso il Cronista del Volturno. Essa è certamente un Prologo, un'Introduzione al Diploma, che or ora si leggerà nel seg. Num. 859, come si ravvisa da tutto il contesto, e come affermasi con l'ultime parole: » sequens Praeceptum, quod » ita scriptum est ».

Segregato in tal guisa il Prologo dal Diploma, debbon cessare gli sdegni del Di Meo contro l'Autore di tal Proemio. Non era costui un falsario, ma un poco giudizioso ed anzi uno stolto Scrittore d'una misera prosa, che attesta lo stato infelice degli studi letterari nel Monastero del Volturno e del secolo, in cui ella si compose. Fu forse il secolo undecimo dopo la morte di Gregorio VII.º Quel Prologo riuscì assai più lungo del Diploma; e l'Autore sperò d'esser lodato, parlando talvolta nel nome suo, e talvolta in quello di Desiderio, quasi avesse voluto il Re far pompa di scienza e teologica e storica. S'odono perciò annoverar gl'Imperatori, predecessori dello sventurato ultimo Re de' Longobardi nella dominazione sopra una parte d'Italia; e ridestar le rimembranze dell'Imperio Romano, sì come il maggior di tutti, ma sottoposto a San Pietro, ed al suo Vicario, il Pontefice Romano. Chi non ravvisa in tali concetti l'età, chi non sente spirar l'aura d'Ildebrando?

La Scrittura Volturnese può ben congiungersi con le Cavensi, delle quali dianzi favellai <sup>1</sup>, e fornire un esempio novello dei temi Scolastici e dell'esercitazioni Rettoriche, solite a comporsi nel Medio-Evo. In queste prendevansi principalmente ad esaltare i pregj e la grandezza dell'Imperio Romano: di quel gran nome odiato ed ammirato ad un tempo da' Barbari

<sup>1</sup> Cod. Diplom. Longobardo, IV. 295, 296. sotto il prec. Num. 615.

d'ogni sorta, i quali cercavano d'appropriarsene la gloria, come indifecero i popolidella Germania di Tacito in quanto a'Geti o Goti.

Egli è agevol cosa il deridere l'esercitazioni Rettoriche, simili alle Volturnesi ed alle Cavensi: ma tale arte non bisogna confonderla, come fin qui s'è fatto, con quella di foggiar falsi Diplomi per impossessarsi degli altrui averi o dell'altrui dignità. Il distinguere l'una dall'altra disciplina dà gran luce alla Storia Letteraria de'secoli di mezzo, ed assolve gli Archivj Benedettini da un gran numero d'accuse ingiustissime. Gli scherzi, grossolani o no, dell'ingegno nelle scritture antiche non vogliono confondersi col dolo malo di foggiar una carta falsa per presentarla ne'Tribunali, con la speranza d'arricchirsi. A tali falsarj fu dato per ischerno il nome di Don Titolanti.

#### NUMERO DCCCLIX.

Dubbioso Diploma, col quale il Re Desiderio concede il Monastero di San Pietro della Valle Tritense, nella Contea di Valva in Abbruzzo, al Monastero di San Vincenzo del Volturno.

## Anno 766?

(Dalla Cronica del Volturno presso il Muratori (1)).

In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis.

Desiderius Divina ordinante providentia Imperator (2).

<sup>(1)</sup> Muratori, loc. cit. pag. 353.

<sup>(2)</sup> Imperator. Io non difendo sì come vero il presente Diploma Desideriano: ma la parola Imperator non è una dimostrazione di falsità nelle Copie de' Diplomi. Certamente ne'veri Diplomi Originali della sua Cancelleria il Re Desiderio non s' intitolava Imperator, sebbene molto desiderasse d' intitolarsi a tal modo: ma i primi Copiatori de' Diplomi Originali sovente metteano tal simpatica parola in margine, per far mostra dell' erudizione loro: e sovente cotali postille passavano di leggieri nel testo delle seconde o delle terze Copie, conformi alla nostra del Volturno.

Notum sit omnibus fidelibus, qua Deo nos inspirante construximus (1) Monasterium Beati Petri Apostoli in Valle Tritense (2), cui dotem, et possessionem legaliter concessimus, quicquid in conjunctione duorum fluminum (3) continetur.

HINC quicquid et per Alpes, et Colles, quae habentur inter Tritensem, et Pinnensem divisionem fere usque ad montem Sigilla, et a Boreali parte; a Meridionali vero, et ab Australi parte quicquid habetur intra Forcunensem Comitatum, et fluvium Calidum, atque ad conjunctionem

<sup>(1)</sup> Construximus. Nel prec. Num. 664 si scorge dalla Bolla di Stefano II.º Papa del mese di Luglio 752, che già il Monastero del Volturno possedeva il Monastero di S. Pietro nella Valle Tritense. Or come, osserva il Di Meo, può il Re Desiderio aver detto, ch'egli costruì e dotò sì fatto Monastero di San Pietro? Si risponde agevolmente, che ben potè Desiderio sapere d'esser crollato quell'edificio; e costruirne od ivi o poco appresso un nuovo e più splendido, con una dote novella e più ampia della precedente.

<sup>(2)</sup> Construximus Monasterium Beati Petri Apostoli in Valle Tritense. I Ducati Beneventano e Spoletino, grida il Di Meo, non erano del Re Desiderio: come poteva egli fabbricare un Monastero nella Valle Tritense in Abbruzzo? Ma perchè non potea Desiderio possedere alcune proprietà spettanti al Regio Patrimonio ne' due Ducati? Si vegga nel prec. Num. 855 quanto grande fosse verso quel Re l'ossequio di Teodicio, Duca di Spoleto; ed Arechi, Duca di Benevento, era genero dello stesso Desiderio. Anche il Di Meo 1 confessa, che pochi anni dopo, e propriamente nel 782, S. Pietro di Trite appartenea senza dubbio al Monastero del Volturno, e denominavasi Cella di San Vincenzo. Non era questa lontana dal burrascoso Piano di Cinquemiglia.

<sup>(3)</sup> Duorum fluminum. Vuol dire il Calido e la Pescara, dei quali si ragiona più innanzi. Corre il Calido tra Valva e Forcona.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 126.

fluminis PISCARIAE, et quomodo decurrit ipsa PISCARIA usque ad praedictos fines:

HAEC omnia jam praefata, Monasterium scilicet cum suis finibus praenominatis, donamus atque concedimus Monasterio Beati Vincentii Levitae, et Martyris Christi, quod constructum est in finibus Samniae super Vulturni fluminis fontem, ubi Domnus Taso Abbas (1) regimen tenere videtur, in ea videlicet ratione, ut amodo, et semper sibi, suisque successoribus hujus donationis, atque concessionis forma stabilis in perpetuum perseveret, ut a nullis potestatibus, vel a nostris successoribus, parti jam dicti Monasterii aliquando contradicatur.

Si quis autem hujus nostri praecepti institutionem, et confirmationem aliquando infringere tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem Camerae nostrae, et medietatem praefato Monasterio Sancti Vincenti Levitae, et Martyris.

<sup>(1)</sup> Taso Abbas. Così Tatone, come Tasone, Abate di San Vincenzo al Volturno, erano morti prima che Desiderio salisse in sul trono. L'Abate Volturnese, che sedea quando lo stesso Desiderio regnava, fu altri, come il Muratori notò: il copiator della Carta presente commise perciò un errore in quanto al nome dell'Abate, forse perchè nol seppe leggere nell' Originale Diploma. Trattandosi di Copie, simili errori non sono argomento certissimo di falsità.

#### NUMERO DCCCLX.

Arechi, Duca e poi Principe di Benevento, dona vaste tenute al Monastero di San Vincenzo al Volturno.

## Anno incerto.

(Dalla Cronica del Volturno, presso il Muratori (1)).

In nomine Domini Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi. Concessimus nos Domnus et gloriosissimus Arichis Dei providentia Longobardorum gentis *Princeps* (2) in Monasterio Sancti Vincentii, quod situm est in finibus Samniae juxta Vulturno flumine, ubi Venerabilis vir Tato Abbas (3) praeesse videtur; terris cum montibus, uno se tenente, quomodo exfinant se cum fluvio Vulturno, et Rivio, qui vocatur Cansa, et terris et montibus, qui sunt conjuncti cum terris et montibus, quae Domnus vir gloriosissimus Gisolfus summus Dux per Praeceptum concessum habet in praefato Monasterio.

In primis montem, qui nominatur Tauri, et Montem-Pagani, Montem-Caballum, Montem-Casale, et Montem-Malum, sicut aquae decurrunt, et Vallem, ubi Ecclesia nostra Sancti Eleuterii constructa est, quam et Ecclesiam nostram Sancti Cosmi et Damiani, et montem, qui dicitur Arcanum, et Montem-Marte, cum collibus, vallibus, to-ronibus, riaginibus (4), et cum omnibus finibus jam dictas

<sup>(1)</sup> Muratori, loc. cit. pag. 352.

<sup>(2)</sup> Princeps. Arechi non s'intitolò Principe innanzi l'anno 774. E però non ardisco assegnar l'anno alla presente donazione.

<sup>(3)</sup> Tato Abbas. Qui vanno ripetute le cose da me dette intorno all'errore sul nome dell'Abate Volturnese nella Nota ultima del prec. Num. 859.

<sup>(4)</sup> Toronibus', riaginibus. La voce Riago è la stessa che quella di Riagnus o di rigagnolo: l'altra di Toroni vorrà dir torrenti.

terras et montes, et quomodo incipit decurrere riago, quae nominatur RAVENNOLA, et qualiter exfinat terra bonae memoria Herrichis.

Jam dicto Monasterio concessimus ad possidendum in integrum, ut amodo et semper, cuncta, ut superius leguntur, tibi jam dicto Tato venerabili Abbati, atque successoribus, et Rectoribus vestri Monasterii securiter habere et possidere valeatis.

## NUMERO DCCCLXI.

Teudiprando, Clerico, dona due case alla Chiesa di San Pietro nel luogo detto Cappiano.

Anno 766. Giugno 26.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE domno nostro Desiderio rege, anno regni ejus decimo, et filio ejus idem domno nostro Adelchis rege, anno regni ejus septimo, sesto kalendas julias, per indit. quarta feliciter.

Manifestum est mihi Teudiprando clerico filio quondam Audualdi abitator in Cappiano, quia pro anime mee remedio offero Deo et tibi Eccl. B. S. Petri sita in ipso Cappiano, duas casas meas, et est una de ipsis casis in Tufo, quae per Parronsiola massario meo regitur cum omnibus rebus ibidem pertenente, mobile vel inmobilem, omnia et in omnibus, cultum vel incultum in integrum ad ipsam casam pertenentem.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* L. 93).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 57.

SIMILITER et illa alia casa est in loco, ubi vocitatur ad Montem, simulque cum omnibus rebus ad ipsam casam pertenentem, omnia et in omnibus, cultum vel incultum ibidem pertenentem in integrum, et ipsam casam regitur per Cunipertulum massarium.

Er sic tamen volo ego qui supra Teudiprandus clericus, ut dum ego advivere meruero, et ut omnia ipsas res ad ipsas casas pertenentem in mea sint potestatem lavorandi regendi et usufructuandi.

Post vero decessum meum volo, ut omnia et in omnibus ad ipsas casas pertenentem, ipsas res sint in potestatem in ipsa Dei Eccl. in integrum.

Er sic tamen volo ego qui supra Teudiprandus cler. ut numquam ipsas res habeam licentiam, neque vendendi neque donandi nec alienandi, vel in Eccl. alia faciendi per nullum argumenti ingenium, nisi tantum ut sint in potestatem in ipsa Dei Eccl. in eo tenure, ut supra decrevi.

Er neque a me eredibusque meis aliquando posse disrumpi; sed omni in tempore presens dono meo firmum et stabilem permaneat.

ET volo ut portionem meam de S. SAVINO, que mihi inde contingit, sit in potestatem ipsius Eccl. S. Petri.

SIC vero ut dum ego advivere meruero in mea sit potestate sicut supra depotavi.

NAM et post decessum meum sit ipse portione mea de ipsa Eccl. in integro in potestate S. Petri.

ET pro confirmatione Ostripertum cler. scribere rogavi. Actum Luca diem et regnum et inditione suprascripta feliciter.

- † Ego TEUDIPRANDUS cler. in hac carta dotale a me facta, sicut supra legitur manu mea subs.
  - + Ego Deusdona presb. rogatus ec.
  - † Ego RACHIPERTUS presb. ec.

Signum † ms. Deusdedit subdiac. filio Teutperti testis Signum † ms. Celsi cler. filio qd. Giisperti testis Signum † ms. Peruli vir devotus filio qd. Alise testis † Ego Ostripertus cler. post tradita complevi e dedi

## NUMERO DCCCLXII.

Braifred di Pisa permuta una sua serva con un'altra di Peredeo, Vescovo di Lucca.

Anno 766. Luglio 1.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus decimo, et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus septimo, in ipsa kalend. julias per indit. quarta.

Manifestum est mihi Braifred filio qd. Ermuli havitator in civitate Pisae, quia per hanc cartulam in viganium dare prevideo tibi vir beatissimus Peredeo in Dei nom. Epis. S. Lucensis Ecclesie, ancilla mea nomine Alva..... mulier massari vestri Ursali, qui resedet in loco prope Tucciano finibus Suanense, cum duo infantuli ejus, qui mihi obvenerunt per qd. Walderamus socero meo.

ET secundum legem pro eos per cartulam recepi da te in viganium ancilla S. Ecclesiae vestre nomine Gulperga cum infantes ejus duo, nomine Teudiperga, et Teudepert in prefinito.

Unde repromitto me ego qui supra Braifred una cum heredibus meis tibi, qui supra dn. Peredeo Epis. et ad successoribus tuis, ut si aliquando suprascripta ancilla mu-

Carta Originale trovata nell' Archivio Arciv. di Lucca
 + Κ. 48 ) dal Barsocchini <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 58.

lier ipsius Ursali, et infantes ejus duo, vobis intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, et eos vobis ab omne homines defendere non potuerimus: spondeo me una cum heredibus meis esse componiturus tibi, et ad successoribus tuis suprascripti homenis, quos tibi in viganio dare previdi, in duplo melioratas personas cum quid aut qualis in die illa fuerint.

ET duas cartulas prope uno tenore conscriptas Ospran-DUM diac. scrivere rogavimus.

ACTUM LUCA

Signum + ms. Braifred promessori et conservaturi

† Ego Amabilis presb. rogatus a Bralfrid in hanc cartulam me teste subs.

+ Ego Ostripertus rogatus a Braifridi ec.

Signum † ms. Filinghi filio qd. Gudolini de Pisa testis

🕆 Ego Osprandus diac. post. tradita complevi et dedi

## NUMERO DCCCLXIII.

Teutperto e Teudiperto di Capannole offeriscono le lor persone e le loro sostanze alla Cattedrale di San Martino di Lucca.

# Anno 766. Agosto 6.

( Dal Barsocchini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum decimo et septimo, octavo jdus mense agusti, per inditione quarta.

Manifestum est nobis Teutperto filio qd. Suniperti,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originale* dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (AD 31).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 59.

et Teudiperto filio Magnualdi habitatores in loco Capannule, quia per hanc cartulam offerimus nos una cum omnibus rebus nostris Deo et tibi Eccl. Beati S. Martini, ubi est domo Episcoporum in civitatem lucense.

In primis casa habitationis nostre, cum fundamento, curte, granario vel alia edificia ibidem pertenentem, ortis terris vineis pratis paschuis olivetis castanietis silvis virgareis cultum vel incultum, mobile vel inmobile omnia et in omnibus rebus nostris in integrum, tibi Dei Ecclesie offerre previdemur; tali enim tinore, ut per singulos annos tam nos, seu heredes nostros soledum unum ad ipsam Dei Ecclesiam reddere debeamus.

Er res illa quem abemus in Rasiniano, si ea vincere potuerimus medietatem sit in potestate nostra, et medietatem in ipsa Dei Ecclesia.

ET si forsitans sine herede mortui fuerimus, ut omnia in integrum sint in potestatem ipsius Ecclesie, vel de sacerdote qui ibidem ordinatus fuerit.

ET ipsa suprascripta res neque vendendi, neque donandi, nec alienandi, neque ad aliam Ecclesiam faciendi numquam habeamus licentiam faciendi, set in eo tenore, ut supra decrevimus, firmam et stabilem hanc cartulam permaneat.

Et pro confirmatione Ostripertum cler. scrivere ro-gavimus.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Teurperti v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit

Signum † ms. Teudiperti v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit

Signum † ms. Magnualdi pater ipsius Teudiperti consentientis

Signum † ms. Arnuli presbiteri testis

Signum † ms. ALPARI filio qd. CLEFONI testis

† Ego Opertipert cler. rogatus a Teutperto et Teupiperto in anc cartulam me teste subs.

† Ego Ostripertus clericus post traditam complevi

## NUMERO DCCCLXIV.

Donazione dell'Arcidiacono Emilio al Capitolo di Cremona, ed a suo fratello.

Anno 766. Settembre 3. Mercoledi.

( Donata dal Conte Morbio (1) ).

CHARTA DONATIONIS facta Capitulo ab Emilio Archidiacono

In nom. dom.

REGNANTE D. N. DESIDERIO Rege, et filio ejus D. N. ADELCHIS rex viri perecellentissimi anno regni eorum decimo et octavo: die mercurii tertio mense septembre indictione quarta (2).

(1) La Copia presente, che or viene intera per la prima volta in luce, mercè i favori d'un uomo di tanta riputazione come il Conte Morbio, fu illustrata dall'ottimo e rispettabile Primicerio della Chiesa di Cremona: da Monsignor Dragoni <sup>1</sup>, che lavorò per tutta la sua vita nel raccogliere e nell'ordinare il Codice Diplomatico della sua Cattedrale Cremonese. Qual nuova luce non apparirebbe, se il frutto di tanti e sì dotti lavori si facesse di pubblica ragione? Ma già il mio Odorici ha stampato alcune Carte inedite, oltre quelle donate dal Dragoni al Morbio, ed a me dal Morbio. Esimio e memorabile dono!

Ristringendomi alla presente donazione dell'Arcidiacono Emilio, che porta un nome Romano, io non saprei per illustrarla dir meglio, che già non disse il Dragoni. E però tutto suo è il merito di ciò che io vado pigliando nelle mie Note da lui.

<sup>(2)</sup> Indictione quarta. Sempre più si conferma, che in Cre-

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 430-433. (A. 1840).

Sylvino beatissimo Epo in cremonensi cathedra sedente. Ecclesiae matrici beate XTI matre marie ista civitate cremona ubi ego licet indignus venerabilis Archidiaconus esse invenior: Emilius filius b. m. Gherardus dux (1) per presens presentibus disit de spem vite eterne anime sue habet quiqui pauperibus XTI aut in locis venerabilibus aliquid de suis facultatibus contulerit terena ut a XTO alia suscipiat vita, et ideo ego qui supra Emilius Archidiaconus per presentem cartulam do, dono, cedo, et in jus, dominium, et potestatem prdte ecclesie matre sce marie remitto omnem substantiam facultatis mee, tam casis, curte, orto, area, campis, pratis, vineis, brollis, pascuis, et aja,

mona s'usava l'Indizione Cesarea, del 24. Settembre, descritta da Beda (Vedi prec. Num. 351): senza la quale, avrebbe dovuto annoverarsi l'Indizione Quinta fin dal 1. Settembre 767. Il terzo giorno di quel mese ed anno cadde per l'appunto nel Mercoledi: essendo ricorsa la Pasqua nel 6. Aprile.

(1) Emilius filius b. m. Gherardus dux. Ecco l'illustre progenitore a noi noto d'una famiglia, che durò per lunghi secoli: quella, cioè, che il Dragoni con ogni verisimiglianza giudica essersi detta de'Sommi. Credo, che avesse preso ella un tal nome dal luogo, detto Sommo, al quale più innanzi s'accenna; ma o dal Duca Gherardo, padre d'Emilio, o da qualche loro avo già chiamavasi Gherardo, un'isola del Po alla volta di Cremona, prima dell'anno 766. Brunichilde fu moglie del Duca Gherardo, e madre così dell'Arcidiacono Emilio, come d'Uspinello, illustre Conte, non che d'Arnolfo, Canonico Diacono di Cremona, e d'Imilda, Monaca.

Ancora pensa l'egregio M. Dragoni, che nella si nobil famiglia de' Sommi essendo stato frequentissimo il nome di *Mezolombardo*, a' Sommi altresì e però all' Arcidiacono Emilio avesse appartenuto quel *Mezolombardo*, Diacono e *Vidamo* di Cremona, al quale salva la vita per opera del servo Golpo o Volpo, come s' ascoltò nel prec. Num. 683, sotto l'anno 754.

molino, et stallariis, cum omni res movile, et immovile, et se se moventibus cum adjacentibus, ingressuis, finibus et terminibus eorum que omnia ad meum jus pertinent, et abere videor ex jura, et ereditatem parentum meorum, ut ex comparatione, donacione, commutacione, vel undecumque ad me devolutum est in loco qui dicitur de Sum-Mo in Jura iam dicte ecclesie capitis totius ecclie CREMO-NENSIS cujus Archidiaconus sum dono cedo, et confero, et per presentem cartulam confirmo: excepto jure portorii de PADO, et insulam in eod. fluv. PADO que dicitur GHE-RARDI, et silvam nominatur de Summo: et vites petias duas que nominatur vites Lungas, et fila quatuor que dicitur vites novas, et campora que dicitur Uzeria, quas omnia germanus meus Uspinellus illustris comes inter VIVOS DARE DISPOSUI (1): alia omnia in jura sancte MARIE de CREMONA in sua canonica confirmo: ea videlicet racione ut dum me dominus Deus in oc seculo esse jusserit omnia, et ex omnibus rebus meis, excepto quod DEDI INTER vivos germano meo Uspinello ut supra in mea maneat potestate, et tuitione sicut et in nunc esse videtur: et dum Arnulphus item germanus meus venerabilis ejusdem sce MARIE de ordine cardine Diaconus, atque HIMILDA Dei famula germana mea visserint omnia, et ex omnibus rebus meis supradicte in eorum maneat potestate usufructuorio nomine, et ipsi de usufructu licentiam habeant dandi, et faciendi quidquid eis paruerit: et post pdicti Arnulphi, et Himilde obitum et omnia, et ex omnibus rebus meis que supra abeat, et teneat canonica ecclesie

<sup>(1)</sup> Inter vivos dare disposui. Ecco sempre più ascoltarsi nelle bocche de' Duchi ed Ottimati Longobardi le parole del Dritto Romano: effetto necessario della crescente civiltà loro e della Legge Liutprandea del 727 sugli Scribi.

matris beati XTI matris marie de ista civitate cremona cujus Archiacono sum.

EA tamen lege ut de rebus meis sint luminaria polite ecclesiae matricis; et sit pro mercedem anime mee, et Gherardi, et Brunichilde (1) genitor, et genetrix mea, item pauperes numero XIII qui fuerunt (fuerint) Presbiteri, et Diaconi ejusdem canonice ecclesie matris pascere debeant omni anno in die sancte Thephanie (2), et per omnem diem in quadragesima, et in die Sancto Pasce item in festo domicionis (dormicionis) beate Marie XII matris, et in istas duos vices ut in Thephania abeant ad refectionem isti pauperes per unumquamque personam pane integro carne lardo, et farium (farrum), atque vina fiolas quateuor: et per omnem quadragesimam abeat ipsi pauperes per unaquaque personam pane integrum, et medio, vinum fiolas ternas, fabas et farrum.

DE Familia mea autem idest IOHANNEM cum BERTANE conius sua, et infantulus suus, et item BERTA ancilla juris meus volo ut ipsi post obitum meum se (si) noluerint permanere cum Himilda germana mea tunc sint liveri, et livere et absoluti, et absolute, et remitto eis omne jus patronatus et libertinibulis (libertinitatis) quod quod (sic) in eis abeo: et item volo ut si ipsi omnes ut quilibet eorum cum Himilda germana mea permanere voluerint post

<sup>(1)</sup> Brunichildis. Non è questo un nome prettamente Visigotico? Quanti Visigoti di Spagna e della Gallia Gotica non erano in Italia nell'ottavo secolo!

<sup>(2)</sup> Theophanie. La Teofania fu propriamente il giorno del Santo Natale; del che si vegga il Ducange. Ma qui credo col Dragoni, che vogliasi dinotar l'altro dell'Epifania, secondo gli usi del Medio Evo, ricordati da' Maurini; cioè, da' dottissimi Annotatori d'esso Ducange. Allora i Francesi chiamarono un tal giorno » la Tiphagne ».

obitum ejusdem HIMILDA germana mea sint liveri, et absoluti, et abeant concessum in antea jus patronatus, et libertinitatis.

ITEM volo etiam ut omnes servi mei, et ancille ut Aldii, et Aldiane (1) a die obitui mei in plena libertate debeant esse positi, et ab omni servitio, et libertinitate absoluti. Et quod hordinavi volo ut qualiter supra institui factum sit.

Et si quod non credo fieri, aliquis presul aut heres, aut proheres meus contra oc a me facto aliquo modo ire presumpserit, aut a me factum irrumpere pro quovis ingenium temptaverit dei omnipotentis incurrat judicium, et cum juda tradiptorem XTI accipiat damnationem: Et ipse, et sui heredes ut proheredes ut successores tantum, et iterum tantum in pdicta canonica facultatis sue componat: Et ut neque mihi Emilius Archidiacono liceat ullo tempore nolle quod volui dispositionis, et donacionis mee cartulam tibi Azoni notario scrivere rogavi.

ACTUM CREMONE in canonica sce MARIE majoris.

† EMILIUS indigno Archidiaconus huic cartula dispositionis, et donacionis et institucionis a me facta subscripsi.

† Ego Arnulphus indig. SM (SanctaeMariae) Diaconus nepos Ribaldi ista civitate dux (2) ss.

V

<sup>(1)</sup> Aldii, et Aldiane. Oltre i servi propriamente detti, l'Arcidiacono Emilio possedeva dunque Aldii ed Aldie, la condizione civile de' quali si regolava secondo l' Editto di Rotari e gli altri Editti de' Re Longobardi. Qui, spero, niuno dirà, che l' Ecclesiastico Emilio vivesse a Legge Romana. E qui osserva ottimamente il Dragoni, che anche le Monache nell'ottavo secolo possedeano un numero d' Aldii e d' Aldie, come faceva questa nostra Imilda, la quale avrebbe potuto dichiararli Amundi, ossia veri e perfetti cittadini Longobardi.

<sup>(2)</sup> Arnulphus... Diaconus nepos Ribaldi ista civitate dux. Così è scritto chiaramente nella Copia donatami dal Morbio.

m m m m m Signum + + + + + manum istorum Oberto qui et Aufrid. Ottom, Retuberti, Adelberti, et Theobaldi huic cartule institucionis seu donacionis testes.

† Ego Azo Notarius sce ecclesie CREMONENSIS hujus cartule ordinacionis seu donacionis rogatus subscripsi, et post tradita complevi, et dedi

† Ego GHISELBERTUS Iudex sacri palacii authentico hujus exemplo vidi, et legi, et sic ibi continebatur sicut in isto legitur exemplari extra litteras plus, et minus, et manu mea subscripsi.

† Ego Umphredus judex sacri palacii authenticum hujus exemplari vidi, et legi, et sic in ibi continebatur sicuti in ista legitur exempla extra litteras plus, et minus.

† Ego Iohannes Notarius, et Iudex sacri palacii authenticum hujus exempli vidi, et legi, et sic in eo continebatur sicuti in isto legitur exemplo extra litteras plus aut minus, et hoc exemplum manu propria scripsi, et subscripsi.

Questo Diacono Arnulfo sarebbe stato dunque diverso dall'altro Diacono, fratello germano d' Emilio, e però nato dal fu Duca Gherardo? No: Ribaldo, vivo nel 3. Settembre 766, si vuole aggiungere al novero de' Duchi di Cremona, ed era fratello del defunto Duca Gherardo: Arnulfo perciò, fratello d' Emilio, amava dirsi piuttosto nipote del Duca vivente, che non figliuolo del defunto. Leggiero e scusabile moto di vanità!

#### NUMERO DCCCLXV.

Il Prete Rotprando prega Peredeo, Vescovo Lucchese, di ordinarlo nella Chiesa di S. Quirico presso al fiume Arme, nelle vicinanze di Fucecchio.

### Anno 766. Decembre 1.

( Dal Bertini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus decimo, et filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus octavo, in ipsa (in ipsae (Bars.)) calendas Decembris, per indictionem quinta.

Manifestum est mihi Rotprand Presbitero, filio qd. Rotpert, havitator in Arsicia prope Arme, quia petivi et rogavi te Domnum, et Venerabilem Peredeum...ut me Rectore ordinare digneris in Ecclesia vestra.... ad ipsa Ecclesia, et pro tua misericordia me audi... manus mea facio tibi, ut diebus vitae meae ad ipsa Sancta Ecclesia deservire de....(deservire debeam, et tibi et ad successoribus (Bars.)) cessoribus tuis obedire promitto legibus nostrae sancte, et canonice in omnibus.

Et numquam per me, nec per ullo homine ipsa Dei Ecclesia, nec per nullo ingenio de vestra potestate eas d... (potestate, et ordinatione (Bars.)) hec omnia suprascripta Capitula ad me adimpleta et conservata non fuer... conp....us (non fuerint, promitto me esse componiturus (Bars.)) tibi Domno Peredeo in Dei nomine Episcopo, et ad successoribus tuis auri soledos nomero centum.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ritrasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 70): ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le Correzioni e Giunte, che qui si troveranno.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 112.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 59.

ET pro confirmatione Osprandum Diaconum scrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

- † Ego ROPPRANDUS Presbitero in hanc promissione a me facta sicut supra legitur....
- † Ego Teudiprandus Presbitero rogatus a Roprandus Presbitero in hac cartula me teste...
- † Ego Gundualdus Presbiter rogatus a Rotprandu Presbitero in hac cartula me teste subscripsi.
- .... manus CILL....LI ( Signum † ms. CILLULI (Bars.) ) Presbiteri de Vico Elingo testis.

Signum † manus Saxı Clerici testis.

Signum † manus Rotpert Cler. filio qd. FARDUALD Clerici testis.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCLXVI.

Donazione di Gaidoaldo, Medico de'Re, alla Badia di San Bartolomeo di Pistoia.

Anno 767. Febbraio 5.

( Dal Brunetti (1)).

Exemplar. In noe dni dei salvatoris nostri Jesu XPI die quinto mense februario regnante

2. donno desiderio et adelghis regib, anno regni eorum in dei nomine decimo

Del Medico Guidoaldo Vedi prec. Num. 425, sotto l'anno 716. Doveya ora essere decrepito nel 767.

<sup>(1)</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 594. (A. 1806), ma con l'erronea data del 766. Apografo d'antica Pergamena, condotto verso la fine dell'XI.º secolo, od i cominciamenti del XII.º. V'è anche un Antigrafo della stessa età nell'Archivio Diplomatico Fiorentino. Carta già stampata dal Muratori 1.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 949. (A. 1741).

- 3. et octavo per indic quinta feliciter GAIDOALDUS medicus regum cogitante
- 4. me de omnipotenti misericordia et remissione anime mee qm (quoniam) vite
- 5. temporum et mortis exitum omnipotens dominus me tantummodo reserva-
- 6. vit notitia ob oc ante quam repentinus superveniat interitus nihil omnia nostra deveniat disponere atque cum venerim ante
- 7. tribùnal XPI non nos de negligentia judicet se (sed) de bonis operibus gratuletur ut pius quamobre Ego qs. GAI-DOALDUS medicus dum
- 8. me previdisse in hoc exilio mundi permanente previdi de reb, meis per decreta loca offerri et condonare pro anima mea vel de parentib,
- 9. meis ut in perpetuum firmum permaneat ad Ecclesiam et monasterium sci Bartholomei quam foras muro civitatis pistoriensis
- 10. in propriis rebus meis construcxi vel ejus sce congregationi pomenico abbati et monachorum qui inibi congregati
- 11. esse videntur aut in antea deo adjuvante fuerint qui pro nostris facinoribus die noctuque operibus elemosinam tribuere et dominum deprecari
- 12. non cessent ut nobis indignis perveniat ad salutem et remedium anime primum omnium Curte in loco qui vocatur usneare cum omni adiacentia
- 13. et pertinentia ad ipsam Curtem pertinenti in integrum simul et aliam Curtem que dicitur adossare finibus LUCENSIS cum ea que ad ipsam Curtem pertineant
- 14. in integrum quam etiam et Curtem in Arcowana, LAINISIANA ubi et Oratorium beatissimi sci angeli dedicavimus nec non et Curtem in

- 15. BARBIANO finibus GRETI cum omnia ad ipsam Curtem pertinentia excepto Casas duas massaritie ad rivo que regere vise fuerunt per
- 16. BARONACCULUM et GODISTEUM que nobis da AOLFO evenerunt cum familiis vel omnia ad ipsam pertinentia nam et alia omnia ad ipsam Curtem per-
- 17. tinentia in integrum seu et Curtem in LUCARDO cum omnia et in omnibus quidquid ad ipsam curtem pertinent et ad ipsum venerandum lucum dilectissima
- 18. ROTPERGA conjuge mea de suis rebus cum mea voluntate inibi offerri et condonare previdi tam ipsa quam et suprascripte curti que superius decrevi
- 19. cum omni adiacentia vel pertinentia sua se casas massarichias et de *aldionibus* vineis terris pratis pascuis silvis salectis sationibus paludibus
- 20. cultum atque incultum mobilia atque inmobilia resque semoventia omnia et in omnibus quidquid ad suprascriptas curtes vel casas pertinet
- 21. ad ipsum venerabilem locum vel ejus sancte Congregationis pro anime mee remedio dono meo trado et offero possidendum simul etiam et Curtem
- 22. meam que abere visus sum finibus Maretima in loco qui nuncupatur cornino cum adiacentia vel omnia ad cam pertinentia ad cumdem sanctum convivium
- 23. offerri et condonare previdi in eo modo ut prepositus vel rector qui in Senodochio meo uc foras civitate pistoriensi propinquo ipso monasterio
- 24. positus vel ordinatus fuerit comuniter sua nutrimina cum ipsius monasterii in eodem loco cornino pascerent lime (legiptime) ponere debeant. hec autem
- 25. omni in tempore et que superius decrevi ad ipsum sanctum et venerabile locum sit traditum et confirmatum ut ipsi abbates vel monachi in ipso monasterio

- 26. secundum deum et sanctam regulam vivere et deservire debeant omni in tempore sanctum cenobium confirmandum ut numquam destruatur set in perpetuo stabilitum
- 27. permaneat sub nullius hominibus vel matris ecclesie potestati subiacente nisi in suo iure permanente inibi spiritualiter et regulariter serviente et
- 28. de inter se ipsa congregatione eligente abbatem qui in ipso monasterio vel sancta congregatione secundum deum et sancta regula continet regere et ordinare debeant
- 29. licentiam habeat quem de ipsius monasterii congregatione de inter se abbatem eligerent stabilitum permaneat, nam nisi de aliis hominibus vel monasterio
- 30. inibi possent ordinationem facere aut abbatem ponere nisi qui de ipsa congregatione fierent sicut sancta regula continet et inibi abbate fieri debeat et
- 31. si forsitans aliqua necessitate evenerit causa in ipsum sanctum monasterium vel ejus congregationis. volo atque decerno ut si a parte monasterii utilitas
- 32. fuerit et filio meo GAIPRANDO advivere meruerit ipse vel heres meus in ipso monasterio adjutorium prebeat et causam defendat : nam non amplius nullam inpe-
- 33. rationem aut qualibet se subtraendum nullo modo facere possent et dum ego qui supra GAIDOALDUS medicus advivere meruero in mea sit potestate sicut usque nune
- 34. defensandum curam inpendendum pro eorum defensione nam nulla de ea que inibi a me sunt collata aut umquam advenerint aliquo subtraendum et post obitum meum omnia
- 35. sicut superius decrevi stabilitum permaneat et nullus de heredibus et proheredibus meis contra hanc meam Cartulam donationis seu dispositionis offertionis mee ire quandoque presumat aut.

36. aliquam amplius in ipso monasterio imperationem facere possit nisi eorum utilitas fuisset cause adiutorium prestandum: Et hoc volo atque confirmo ut omnia quidquid superius legitur.

37. ad ipsam ecclesiam sancti Bartholomei confirmavi vel ipso monasterio usque nunc possessum fuerit ut omni tempore, firmum et stabilitum permaneat de antem reliquis monasteriis vel

38. senodochiis quo pistoria vel ticinensi civitate quam et Cassio (1) et reliqua alia loca que per me ordinata vel constructa sunt ita decrevimus ut per ipsum monasterium sancti Bartholomei

39. fiant ordinata et disposita sic ita ut nullus abbas qui modo est aut postmodum fuerit minuandum de ipsa alimonia aut quamlibet rem inde subtraendum nisi quale per criptum (hoc scriptum) insti-

40. tuemus omni tempore stabilitum permaneat in ali-

<sup>(1)</sup> Cassio. Sarà stato il nome antico dell'odierno Cassero della Sambuca, lungo l'antica Via dell'Appennino Pistoiese, a confine del territorio di Bologna. Ivi è il Prato del Vescovo, dove sorge il Limentra, che mette nel piccol Reno, e s'incammina da un lato verso l'Adriatico: dall'altro nasce l'Ombrone, che si perde nell' Arno e corre al Tirreno. Il Prato del Vescovo denominossi di San Bartolomeo in Alpi o dell'Ospedaletto, a cagione d'un Ospizio pe' viandanti, posto sotto la protezione del comune di Pistoia. Di tale Ospizio si leggono gli Statuti dell'anno 1178 presso lo Zaccaria: ma ignota, parmi, ne restò l'origine primiera. Questa, se non m'inganno, si deve al Medico Gaidoaldo; ma se ne perdette la memoria, sommersa nel presente Antigrafo sotto l'erronea trascrizione di Senodochio o d' Ospedale in Cassio. Ben disse il Notaro Gerardo, Autor di si fatto Antigrafo, che non era egli sicuro d'aver compreso in tutte le sue parti la Carta Originale del Medico Gaidoaldo. Quantum legere et discernere potui.

moniis pauperum et si aliquis de ipsis abbatibus prepositis custodibus de ipsa alimonia minuare aut subtraere voluerint pecuniam aut quamlibet rem

41. non abeat licentiam et si factum aut subtractum fuerit et ad veram causam apparuerit filius vel heres meus non permittat exinde minuere aut aliqua subtractione fieri simulque et si filius vel heres

42. meus exinde minuare de ipsa alimonia sicut a me institutum est aut exinde quamlibet rem subtraere voluerit simili modo non permittat abbas de ipso monasterio fieri sancti Bartholomei qui modo est aut qui

43. postmodum fuerit nisi ambo partes defensandum curam exinde perangendum ut neque minuata neque subtracta nullo modo sint ipsa alimonia pauperum ut sicut per scriptum firmavi in ipsa stabilitate

44. defendat nulla exinde subripiendum et qs (quis) ille inmemor citra hanc meam dispositionis et Ordinationis Cartulam rerum sanctorum dotalium ire quandoque presumpserit aut eam inrumpere voluerit imprimis

45. iram dei et omnium virtutum celorum arcangelorum angnolorum profetarum apostolorum martirum et confessorum incurrat. Insuper socius sit IUDA scariothus qui per amarum osculum dominum ac redemptorem omnium

46. tradidit et in tartarum sit consumptus. Ecce ut meis fuerunt desideriis implevi et si quodlibet aliud iudicatum apparuerit nullum in se habeat robur nisi istud quod modo confirmavi

47. et GANPERTUM notarium scribere rogavi. ACTUM PI-STORIA et indictione suprascripta feliciter.

48. Signum † manus GAIDUALDI medici qui hanc cartulam fieri rogavit et ei omnia relecta ut sunt complacuit. Signum † manus Bautonis de Umbrone testis. Signum † manus AMATI de ALATIANO testis. Ego GHISILARI rogatus

- 49. a GAIDOALDU medico testis subscripsi signum † manus stanechis de matno testis. Signum † manus ausuloni filii quondam rinfredi testis. Ego ionannis rogatus a GAIDOALDO medico barbano
- 50. meo testis subscripsi
- 51. Ego qui supra GAUPERTUS (sic) scriptor uius cartule post a testibus roborata tradita complevi et dedi
- 52. Ego quidem Gerardus notarius autenticum vidi et legi quantum legere et discernere potui unde hoc exemplar exemplavi (1)
- 53. † Ego quidem Ildibrandus notarius et judex autenticum illud et exemplar vidi et legi unde hoc similiter exemplar quod est secundum fideliter exemplavi (2)
- (1) Di questo Gerardo, afferma il Brunetti, sussistono tuttora i rogiti della fine dell'undecimo, e de' principi del duodecimo secolo fra le Carte degli Angioli di Pistoia, passate nell'Archivio Diplomatico di Firenze.

(2) D'Ildebrando si possono vedere i rogiti de' principi del secolo duodecimo tra le Carte della Comunità di Pistoia.

### NUMERO DCCCLXVII.

Galdoino dota la Chiesa di San Salvatore, da lui fondata in Nobule, nella Valle del Serchio.

Anno 767. Febbraio.

( Dal Bertini (1)).

Exemplar ex autentico.

In Dei nomine regnante Domno.... Des .... is ( Deside-

<sup>(1)</sup> Il Bertini 1 trasse questo Antigrafo dall'Archivio Arciv.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice. pag. 113.

rio, et Adelchis (Bar.) ) Regibus, anno regni corum, Deo protigente, decimo, et octavo, mense Februario, indictione

quinta f.... (feliciter (Bar.) ).

Manifestum... (est (Bar.)) mihi Galdoin, filio b. m. Filimari, quia pro remedium animae meae a fundamentis construxi Ecclesiam in onore Domini, et Salvatoris nostri Jhesu... (Christi (Bar.)) in territurio meo in loco Nobule, et per hanc cartulam dotalium offero Deo, et tibi predicte Dei Ecclesia, in primis fundamento ubi ipsa Dei Ecclesia superposita est, cum casis et omnibus edificiis et fundamentis, una cum curte, orto, terris, vineis, olivetis, pratis, pasquis, silvis, virgureis, castanetis, cultum adque incultum, casas massaricias, et aldionales cum omnem rem ad ipsas casas pertinentes, movilia et inmovilia omnia in integrum, servos, ancillas, aldionibus, et aldiones (Aldianes (Bar.)) mihi pertinentibus, omnia quidquid in quemlibet loco aliquid havire visus sum, pertinentes ad curte mea in predicto loco Nobule, in integrum offero in suprascripta Ecclesia.

Insimul, et una casa mea massaricia in Quesa, vico ubi dicitor Piniano, qui regitur per Pettulo homo liber, cum omnia pertenente ad ipsa casa, una cum muliere ipsius Pettuli, et infantes ejus pro remedium anime qd. filii mei Filoni, offero in suprascripto Venerabilem locum.

In tali vero tenure, ut dum ego advivere meruero in mea sit potestate ordinationem faciendi, et de suprascripta re, et homines dispensandi in omnibus, et iterum faciendi id quod voluero.

Er si post decesso meo ipsa Ecclesia inordinata remanseret, volo ut quis de filiis et nepotis meis, tonso capite,

di Lucca († N. 83): ed il Barsocchini 1 vi fece le solite Correzioni e Giunte, da me inscrite nella presente Scrittura.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit., pag. 60.

cum omnem rem suam in integrum Dei Ecclesia se offerre voluerit caste, et recto moderamine Deo, et ad ipsa
Ecclesia servire legibus voluerit, potestate habeant ipsa
Dei Ecclesia, et rem ad eam pertenentem, regendi, et
gubernandi, et susceptione peregrinorum, et elemosina
faciendi; sic tamen ut unusquisque de heredibus meis,
qui ita adimpleverit, ut supra decrevi, secundum Natione
sua ibidem proficiscere, et Priori (prior (Bar.)) Rector
existere diveat.

Er si forsitans nullus de heredibus meis, ut supra dixi, in ipsa Ecclesia servire nolueret (volueret (Bar.)), habeant hoc diebus meis potestatem Presbitero, cujus bona sit opinio, in ipsa Ecclesia ordinare tantum. Nam nulla ividem imperationem faciendi, nec exinde suptrahendi, et ad eorum (sed ad eorum (Bar.)) sit defensione.

Er si ipsi heredibus meis necliexerint Presbiterum, ut supra legitor, cunctis diebus in ipsa Ecclesia ordinare, aut de suprascripta rem et homenis in alico subtrahere per colibet genio (colibet ingenio (Bar.)) presumbserint, sint componiturs ad Episcopum, qui tunc in Civitate Lucense ordinatus fuerit, auri soledo numero quadringenti, quod sunt quattuor centinaria: et in antea post pena composita hanc cartula dotalium in sua maneat firmitate.

ET SICHIPRAND scrivere rogavi.

ACTUM in suprascripto loco Nobule.

Signum † manus Galdoin qui hanc pagina dotalium fieri rogavet.

† Ego Deusdedit Presbitero filio qd. Ansfrid rogatus ad Galdoin in hanc pagina dotalium sicut supra legitur me testis subscripsi.

† Ego Filosofrosius Presbitero rogatus ut supra etc. (Seguono altri sottoscritti, che non trovansi nel Barsocchini, o perchè dimenticati, o perchè i nomi non si poterono leggere; indi nel Bertini si trova la sottoscrizione del Notaro)

+ Ego Sichiprand post tradita complivi et dedi.

Ego Sichiprand ex autentico, quem ego ipsi manibus mei scripsi, hanc exemplar relevavi, et ipso autentico sanus restitui.

#### NUMERO DCCCLXVIII.

Testamento d'Ausulo. Egli lascia una vigna in Gennariano o Gignano di Brancoli alla Chiesa e Monastero di S. Pietro in quel luogo, alla sinistra del Serchio.

Anno 767. Febbraio.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostri Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum decimo, et octavo, inditione quinta, mense februario feliciter.

Ausulo, filio qd. Autelmi tibi Ecclesie Monasterio Beati Sancti Georgi, ubi Deusdede presb. esse videtur perpetuam salutem.

Manifestum est mihi Ausuloni, quia dum vidisset me a periculo mortis destituto, et non abuissem quem dare pro anime me (mee) remedium, proinde offero Deo, et tibi Ecclesie Monasterio Beati Sancti Georgii vinea mea ante casa mea, qui una caput tenet in vinea Amantuli, desuper caput tenet in via, latus a ambas tene in vinea Causoald caldararj, vinea ipsa, sicut per designate loca legitur, tibi suprascripte Dei Ecclesie Beati Sancti Georgi, et in suo Monasterio pro anime mee remedium in perpetuum pro anime remedium tradedit a possedendum, ut Sacerdos qui in

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca († Q. 53).

<sup>1</sup> Barsocchini, toc. cit. pag. 60.

tempore fuere pro meis facinoribus per messarum precibus et orationibus Dominum meum deprecare diveam (debeat).

Er nunquam ego qui supra Ausulone, et silius heredes meus atversus ipsa Ecclesia Monastherio Beati Sancti Georgii aliquando spondimus esse venturi: set ammodernis quam et soturis temporibus presenti vinea mea in tua Ecclesia et Monastherio Sancti Georgii, sit potestate faciendi et judicandi quid, aut qualiter volueritis; sic ita, ut nullus genus hominum disrumpere posset.

Et pro confirmationem Ghiserat scrivere rogavimus.

ACTUM in GENNARIANO

Signum † ms. Ausuli qui hac cartula dum recte loqui potuet fieri rogavit

Signum † ms. Roppert filio Rappuli de Brancalo

- † Ego Guntelmu cler. rogatus ad Ausolo ec.
- † Ego Gumprand subd. rogatus ec. (1).
- + Ego Chiserat V. D. post tradita complevi et dedi
- (1) In questo testamento non vi sono, se non tre testimoni, che che dica in contrario il Signor di Savigny.

#### NUMERO DCCCLXIX.

Guinifredo dota la Chiesa di San Pietro di Pistoia, e la sottopone al Monastero di San Benedetto.

Anno 767. Aprile 9.

(Dal Brunetti (1)).

+ Exemplar. In noe dn dei nostri JHESU XPI die nono

<sup>(1)</sup> Apografo antico de'Rocchettini di Pistoia, stampato dal Muratori <sup>1</sup>, e ristampato dallo Zaccaria <sup>2</sup>. Ristampollo anche il Brunetti <sup>3</sup>, senza ricordare il Muratori. Esso Brunetti, del quale

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, H. 747. (A. 1741).

<sup>2</sup> Zaccaria, Anecdota Pistoriensia, pag. 275. (A. 1755).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 599. (A. 1806).

mense Aprile regnante dno DESIDERIO, et ADELGIS anno undecimo et octavo

- 2. per Indictione quinta fel XPI IHM dni nostri IHESU XPI adsit nomen nos convenit precepta complere ut cujus providentia mens nostra adcomodare dignatus est.
- 3. ipsius auxiliante qm (quoniam) vitam temporum et mortis exitum debemus ob scripta patefacereatque adversi sci et venerabilis locis commendandum ibi volemus
- 4. festinare ubi semper debemus permanere. Ubi iustis et benemerentibus sine fine in gaudio repensare festinant ut pro his temporalibus rer nobis omnipotens
- 5. dominus centuplum restituere dignetur. Unde modo ego Guinifredi quam filio domini Guillirad una cum dilectissimi filiis meis idest Guillerad. et agrafi
- 6. unanimiter bona et integra voluntatem nostram do damus, tradimus atque offerre visi sumus omnes res quas nominative dixerimus de res pecuniola nostra
- 7. quas habemus de jura genitori nostris vel de eorum conquisito simul de nostro in aliquantu offerrimus in ecclesia Oratorio nostro beati PETRIS et s. MARIE
- 8. quod nos indigni peccatoris in nostro privilegio a fundamentis ereximus ibidem offerrimus id est in primis case habitationis ubi habitamus locus qui appel
- 9. latur pionte una cum solamentu de ipse Case seo Curte ubi ipsa Ecclesia superposita est una cum Orto circa ipse Case seo et prato prope ipse case una cum arboribus
  - 10. et insuper ibidem damus casa habitationis quam

ho seguitato la lezione, crede, che tal Carta sia un Antigrafo del duodecimo secolo. È il Num. 5. delle Carte degli anzidetti Rocchettini di Pistoia nell'Archivio Diplomatico di Firenze.

De' luoghi qui nominati Vedi il Repetti; sotto le Voci Ca-LAMECCA e GELLO del PIAN di PISTOIA,

habere visi sumus locus qui appellatur CASULE una cum solamento suo Curte Orto vinea terra pratis pascuis

- 11. cultum et incultum quidquid unde modo ad nostram dominatione pertenet in integnum q. (quod) avemus in ssto loco excepto silva illa qui fue de ipsa Curte quam antea dedimus ec, sci Justi et insuper dedimus ibidem Casa habitationis cum solamento curte Orto, pratis pascuis
- 12. silvis, salectis, sationibus, cultum et incultum, omnia integro que habere visi sumus locus qui appellatur duenta excepto cafagio illo in integrum ad catarattula da pa-
- 13. DULE quod nobis reservamus, et insuper Casa quam habere visi sumus quae nobis da Guillerad Gastaldio in cambio evenit locus qui vocatur cinquantula ad mediana
- 14. cum omnia et quidq ad ipsa casa pertenet, curte. Orto vinea terra pratis. pascuis cum omnia ad ipsa casa pertenet in integrum ibidem dedimus excepto una petia de terra que
- 15. fora ipsa clausura est quam nobis reservamus. Item et case massaricie ividem damus in tali enim tinore ut omnes romani (1).... qui modo sunt vel eorum heredibus dare

<sup>(1)</sup> Omnes Romani. Ecco i Romani, ecco i Romani! Qual gioia per chi crede, che i Romani vinti da'Longobardi conservarono la lor cittadinanza e la lor Legge! Ma la gioia sarà di breve durata; ed il Brunetti i si dovrà rassegnare a tenerli per semplici Massari, come qui son chiamati, che potevano esser liberi o no; ma erano sempre uomini detti condizionati, e però tenuti a fare od a dare una qualche cosa ad un altro; ciò che toglieva la piena ed intera cittadinanza presso i Longobardi. Bene il Pizzetti i riputò Aldii questi Romani di Guinifiedo nel 767, perchè passarono insieme con le case donate

<sup>1</sup> Brunetti , loc. cit. 1. 357.

<sup>2</sup> Pizzetti, Antichità Toscane, I. 55-57. (A.1778).

16. debeas per circulo annus per quemquam Casa sua luminaria in ipsa ecclesia oratorio nostro in valliente tremisse. elleo cera auro de ista tri (tribus) res una quale habuerit

17. et massarii ipsi (1) qui modo sunt per singulas Case vel keredibus eorum faciat ad ipsa ecclesia angarias etdumas (hebdomadas) quattuor per annos nam nulla reddito vel anga-

18. ria neque via superponendum nullu homo possit. Et insuper dedimus ividem silva donnica qui appellatur CALAMECCA Idest case massaritie sunt inprimis casa

19. Godiperti de Calamicca. Casa istavili de Calamecca. casa Gaudimari de cilenia excepto silva donica de cilenio, casa crespuli de Fremano excepto

20. sorte Fosculi qui fue barbano eis quam nobis reservamus Ista vero omnia qualiter superius ad ipsa eccle-

di Calamecca e d'altri luoghi del Pistoiese nella potestà del Monastero di San Benedetto, come ne' prec. Num. 825 ed 867 si videro i liberi Coloni di Scandiliano e di Marianula in Sabina pagar il prezzo del loro mundio al Monastero di Farfa da una parte; dall'altra il libero uomo Pettulo passar nel dominio della Chiesa di San Salvatore in Nobule. Di queste cose favellai ampiamente nel Discorso 1: qui altro non ripeterò se non che questi Romani del 767 erano Guargangi, e che venivano da Roma o dal Ducato Romano a coltivar le terre di Toscana: viveano perciò da stranieri, secondo la Legge Longobarda.

(1) Massarii ipsi. Or fra questi massari non vi sono anche i Romani? E non debbono questi Romani, oltre la prestazione della cera o deil'olio prestar anche l'angarie, come qui si dice? Si, certamente, doveano prestarle; ciò che in vano si nega dal Brunetti, per poterli trasformare a suo bell'agio in uomini liberi.

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, S. CLXXXI.

sie per nos datum et confirmatum est. Ipsa omnia volemus ut aveas

- 21. ipse sca dei virtute oratorio nostro ut non nos ssti Guinifredi. Saxu. Guillerad. agrafi nec aliquis de heredibus atque Posteris nostris nullatenus habeamus facon-
- 22. dia alique de ris ipsa suptraendum neque da ipsa ecclesia neque da homini illi nec in monasterio ubi per nos contraditum vel confirmatu fuerit sic tamen dicimus atque
- 23. decernimus dum fuerit die vite nostre totorum omnium ris nostra dum uno de nobis supervixerint omnia in integrum aveant in sua potestatem quis de nobis antea uno de al-
- 24. tero defunctu fuerit. Tunc ille qui remansere de portione defunctis faciant lemosina unde nobis totorum justum conparuit, ut dum fuerit die vite nostre uso-
- 25. fructo in nostram abeamus potestatem homini libertandum et omnes trinsecus case eramentu firramentu nutrimentu nobis reservavimus e ipso quod super exceptavi-
- 26. mus faciendum quod jus bonum est et quod hoc qud antea dicere debuemus de portione BELLISARJ in ipsa subjaceat sicutet illa nostram portionem unde inter nos convinue quia
- 27. minime abente filii vel filiae aut parente in quem nobis opportet eadem aut causa nostra commendare nisi volemus ut post nostro quandoquidem totorum obito
- 28. tam ipse ecclesia quam res pecuniaq, ibidem per nos datum vel confirmatum est ut subjaceat in monasterio beatissimi sci Bartholommei s' ipse abb dominico vel ille
- 29. qui pos ipso in ipso monasterio ordinatum fuerit tam ipsa ecclesia cum omnia ad ipsa ecclesia pertenente ipsi eam abeant in suam potestatem regendum. gubernandum sa-
  - 30. cerdotem vel monachi ividem congregandum qui

ibidem secundum sanctam regulam habitare et vivere debeas et pro nostris peccatis vel de parentibus nostris die noctuque deo deprecare

- 31. deveas ut nobis ad remedio et salute animae nostrae perteneat et quis ille de heredibus atque posteris nostris contra ipsa ecclesia vel ejus deservientis agere aut
- 32. causare aut aliquid subtrahere aut controversia facere voluerit aut rectoris qui fuere et neglectum posuerit pro nos orandi Inprimis iurandi et ipsius
- 33. sce virtutis incurrat periculum et si forsitans aliquis de heredibus atque posteris nostris contra hanc cartulam agere voluerit ad da ipso monasterio sci Bartho-
- 34. LOMEI ris ipsa subtrahere voluerit componituri sit ad abb monasterii sci Bartholomei sol mille et post data compositio et pena ab ipso soluta presens cartula in
- 35. sua maneat firmitate quam vero cartulam autfertionis ad nos facta lucio notario scribere rogavimus Actum Pistoria Regnum et Indictione ssta fel'
- 36. Signum † manus Guinifredi. Signum † manus Saxoni. Signum † manus Guillerad. Signum † manus Agrafi hanc cartulam fieri rogaverunt et ipsorum relecta est
- 37. Signum + manus Lazaro filio qd casinduli testis. Signum + manus Johanni filio qd gregory rogat, testis. + Ego anselmi rogatus ad Guinifredi. Saxu.
- 38. Guillerad. Agrafi. testis ss: Signum † manus rotpulo filio qd ermifredi testis. Ego † Tachimandu rogatus ad Guinifreddi. ad Saxu. ad Guillerad. Agrafi. testis ss.
- 39. + Ego qs Lucio not, scriptor hujus cartule post a testibus roborara (sic) tradita complevit et dedi
  - 40. † Ego Gualbertus not, et judex Sacri Palatii scri-

ptor qualiter in autenticum scriptum inveni feliciter exemplavi

## NUMERO DCCCLXX.

Il Monaco Fulvoaldo cede ad Alano, Abate di Farfa, il Casale di Casola in Sabina, e riceve in cambio l'altro detto Dotale nell'Abbruzzo Teramano.

# Anno 767. Aprile.

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. Dn. Dei S. N. J. XP.

REGNANTIB. domnis nris Desiderio et Adelchisio filio ejus pijss. regibus. Anno deo propitio regni eorum XI. et VIIII. (l. VIII) sed et temporib. domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani mense April. per Indict. VI. (l. V.).

EGO FULCOALDUS licet indignus Monachus (2) concambiavi tibi V. Viro Halane Abb. Monasterij S. Mariae in loco qui dicitur Acutianus casas tres in loco qui dicitur Casule q regitur per Fulcoaldum et Lucciolum et Fortunatulum et omnem familiam eorum servos pro servis liberos pro liberis terras vineas prata oliveta cuncta quae ad nostram pertinent potestatem.

Unde pro ipso cambio recepi ego jam dictus Fulcoaldus a te V. Halane Abbas casas duas absque hominibus seu absque peculijs in Casale qui vocatur Dotale et vobis contingit ab Ippetruda religiosa femina consentiente patre suo Ratharivo in territorio Aprutiensi super rivum qui vocatur Trottinus cum omnibus terris pratis vineis....

<sup>(1)</sup> Fatteschi, loc. cit., pag. 270: dal Num. 78. del Gran Registro di Farfa; Numero, che per errore di stampa s'afferma essere il 77. Gli anni d'Adelchi sono erronei del pari.

<sup>(2)</sup> Fulcoaldus indignus Monachus. Di qual Monastero? Nol dice. Sembra essere stato Monaco di San Vincenzo al Volturno, che possedea molte terre in Sabina. Vedi prec. Num. 751.

QUATINUS ab hac die . . . . etc. (1).

ACTUM in SABINIS ad S. MARIAM. Feliciter.

† In dei nom. ego Fulcoaldus indignus Monachus in hoc concambio a me facto manu mea propria subs.

Sign. m. Adeodati conductoris test.

† Ego Teupertus Notar. scriptor hujus cartae post traditam et testibus roboratam complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCLXXI.

I Diaconi Osperto ed Osprando, esecutori testamentarj del Prete Auderado, offeriscono, per l'anima di lui, alla Cattedrale di Lucca una casa vicino al Portico di San Martino, dov'era la Scuola.

# Anno 767. Maggio 1.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus undecimo, et filio ejusdem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus octavo, kal. majas per indit. quinta.

Manifes....nobis Osperto et Osprando diaconibus germanis filiis qd. Autelmi, quia per cartulam tradedit nobis qd. Auderadus presb. res sua, set eas venundare deberimus, et despensare pro anime ipsius remedio, qualiter melius previderimus: et per hanc cartulam offerimus Deo

<sup>(1)</sup> Quatinus ab hac die etc. Qui seguono le solite forme Notarili, che il Fatteschi omise; negligenza, che in lui diviene sempre maggiore da tratto in tratto.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ritrasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( + II. 51 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 61.

et tibi Ecclesic beati S. Martini, ubi est domus Episcoporum, casam ipsius presbiteri, que est prope porticalem ejusdem basilice ubi est scola (1): ipsam casam cum fundamento curticella orto, que ei ex comparatione da filis qd. Seifridi obvenit in integrum, Deo et tibi Eccles. Beati S. Martini offerimus: tali tenore ut dum advivere meruerit Teudiperga filia qd. Gunduli in ejus sit potestate regendi et gubernandi et resedendi.

Post vero ejus decessum sit in potestatem predicte Dei Ecclesie in prefinito, in eo tenure, ut supra decrevimus, pro anima ipsius Auderadi presb.

Er neque a nobis, et neque ab heredibus nostris, neque a nullo homine aliquando hanc cartulam posse disrumpi, set omni in tempore firmam et stabilem permaneat.

Et pro confirmatione Austripertum clericum scribere rogavimus.

#### ACTUM LUCA

- † Ego Ospertus diac. in hanc cartulam a nobis factam manu mea subs.
- + Ego Osprandus diac, in hanc cartulam a nobis factam manu mea subs.
- † Ego GAUSERAMUS subd. rogatus a Osperto et Osperando diac. in hanc cartulam me teste subs.
  - † Ego Johannes cler. rogatus ec.
  - † Ego Andreas cler. rogatus ec.
- † Ego Austripertus clericus post traditam complevi et dedi

<sup>(1)</sup> Scola. Questa Scuola non brillava per la buona Latinità, egli è vero: ma non debbono rimaner senza lode gli sforzi, comecchè infelici, di conservare in una maniera qualunque l'uso delle lettere.

#### NUMERO DCCCLXXII.

Brani d'una Lettera di Paolo I.º a Pipino, Re de'Franchi, sugl' inganni e sull' insidie de' Longobardi.

Anno 767. prima del 28 Giugno.

( Dal Codice Carolino del Cenni , con le Correzioni del Gentilotti (1) ).

DOMINO EXCELLENTISSIMO FILIO NOSTRO, ET SPIRITALI COM-PATRI PIPPINO REGI FRANÇORUM, ET PATRICIO ROMANORUM, PAULUS PAPA.

AD referendas gratiarum actiones praeclarae ac benignissimae Excellentiae vestrae obtanda beneficii psidii (ob tanta beneficii praesidia) sanctae Dei Ecclesiae, ET POPULO ROMANO a vobis irrogata; nullus, ut opinor, humanus sermo sufficere valebit.....

Interea properantibus ad nos, Wilchario scilicet Reverendissimo fratre, et coepiscopo nostro, atque Dodone, et Wichardo (Wichardo?) fidelissimis vestris Missis, obtulerunt nobis mellifluos ac desiderantissimos (desideratissimos) apices, a vestra destinatos Christianissima Excellentia; quos intuentes protinus agnita prosperitate vestrae laetitiae, solito exultationis gaudio, interna pectoris nostri viscera redundaverunt, creatorem nostrum ac Redemptorem Dominum Deum continuis precibus implorantes.....

AD (at) vero, excellentissime fili, et spiritalis compater, per easdem honorabiles vestras syllabas, certissimam nobis solitae pollicitationis fiduciam contulistis, vos firma perseverantia decertaturos fore, ad defensionem sanctae Dei

<sup>(1)</sup> Cenni, Monum. Dominationis Pontificia, I.238.(A.1760). È la Lettera XIX.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XLII.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni. Paolo I.°, che la scrisse negli ultimi suoi giorni, morì a' 28. Giugno 767.

Ecclesiae, ET UNIVERSI POPULI ROMANI, ATQUE TOTIUS PRO-VINCIAE, juxta id, quod polliciti estis beato Petro.....; et profecto, bone Christianissime, atque a Deo institute Rex, magna nobis in hoc credendi materia conferitur. Nec enim aliter fidelium mentes aestimare possunt, quam id, quod crebro a vobis pro (pio) intuitu operatum cernimus, et rei experimentum didicimus.

SED bone potentissime Regum, ecce nunc opportunitas, ecce necessitatis dies cogunt, et tempus ingruentis meriti exigit, ut sanctae Dei Ecclesiae, et huic a vobis liberatae provinciae solite subvenire atque succurrere quantocyus Christianitas vestra satagat. Nos quippe, post Deum, et ejus sanctam gloriosam Genetricem, atque sacratissimos ipsius Apostolos, fiduciam nostram alibi non habemus, nisi in vestram praeclaram Excellentiam: tu enim, post Deum, nobis refugium, Christianissime Rex: tu cum Dei brachio firma existis opitulatio.....

Quia vero innotuistis ob hoc vos praesentes direxisse Missos, ut agnoscere per eos valuissetis, utrum nobis a parte Langobardorum plenariae factae fuissent justifiae, an non (1); ipsi omnino causae meritum comperti sunt, et callidam versutiam, atque solite falsiloquam propositio—

<sup>(1)</sup> Plenariae factae fuissent justitiae an non. Qui tutti veggono, che ogni vera cagion di liti era cessata fra Paolo I.º ed il Re Desiderio; che i Longobardi aveano tutto restituito a'Romani; e che non più rimanevano se non alcune tenui ed esili controversie, delle quali non si faceva una speciale menzione dal Pontefice. Ma gli animi de' due popoli erano sempre avversi; e tutto fra essi era pieno di sospetti e di paure; necessario effetto della diversità delle due razze. Anche i Franchi, l'ho più volte detto, erano Barbari, ma meno assai odiati da' popoli del Ducato Romano, perchè Barbari più lontani da Roma che non i Longobardi, oltre la lor qualità di già Leti e Gentili

nem eorundem vestrorum nostrorumque aemulorum agnoverunt: eisque ad vos revertentibus, Deo propitio, vestris propalabunt in auribus, eis denique de singulis, quae a vobis injuncta habuerunt, nobis referentibus, singillatim de omnibus responsum reddentes, in eorum posuimus ore, quae vestrae Excellentiae suggerere debeant, effectum ex hoc a vestra adipisci optantes Excellentia.

Deus autem omnipotens, de throno suae majestatis super vos, regnumque vestrum, atque amantissimam conjugem, praecelsam Reginam spiritalem vero Commatrem nostram, atque dulcissimos, vestros quidem carnales natos, nostros autem spiritales filios, nec non et super universum Francorum populum, respicere dignetur, et sui brachii dexteram super vos extendat, atque victorias vobis de caelo concedat, omnesque adversarios ante faciem vestram prosternat, et praesentem vitam longo senio (1) et futuram beatitudinem vobis tribuat perenniter possidendam.

Deus te incolumem custodiat, Excellentissime fili.

(1) Longo senio. Augurj, che non ebbero effetto. Pipino sopravvisse un quindici mesi a Paolo 1.º e morì nel 24 Settembre 768.

#### NUMERO DCCCLXXIII.

Lundisveo, Illustre Giudice, rilascia la Corte di Castel Vetere al Capitolo di Cremona, ed ottiene in cambio alcuni beni del luogo allora detto Corte di San Pietro.

Anno 767. Agosto 13. Giovedì.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

CHARTA COMMUTACIONIS de loco sei Petri cum Castro vetere de trans Padum.

<sup>(1)</sup> Monsignor Dragoni 1 venne illustrando, e da suo pari,

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 433-436.

In nomine dni dei, et auctoris nostri 1ESU XTI.

REGNANTE viro excellentissimo dono nostro Desiderius rex, et filio ejus donus noster Adechis (sic) rege anno regni corum gratia Dei XI et IX die giovis decimatertia mense augustus indictione quinta.

Sylvino beatmo Epo in Cremonense cathedra sedente. Commutatio bone fidei novitur (noscitur) esse contractu ut vice emptionis obtineat firmitatem. iccirco dedidit atque tradidit vir nobilissimus Lundisueus Iudex dom. regum (1) in ista canonica sancte marie ecclesie matrice civitate cremona curte sita CASTRO VETERE (2) de ultra PADUS quam possidere, et tinere de sua proprietate videbatur cum omne fundo, casis, albergaria, furnis, area, campis, pratis, sylvis, piscariis, aia, servis, et Aldionis utriusque sessus et omne adiacentes, et pertenentes suis que isto die, et ora suo jure, et proprietario noie abere, et possedere videbatur in eodem loco castro vetere ut ista canonica de eas res omnes da isto die in ante abeat, et possedeat proprietario nomine, et faciat exinde de omne fundo, curte, casis, albergaria, furnis, area, campos, pratos, sylve, piscaris, aia, servis et Aldiones masculi, et femine quidquid Presbiteris, et Diaconi isti canonice paruerit proprietario jure. insuper dedit, et tradidit in ipsa canonica abeundum jure suo ut presbiteri, et diaconis ejusdem sce MARIE ecclesie matrice trex pecia de tra jacent in eodem loco castro vetere non

questa Pergamena, di cui ebbi già la Copia intera dalla gentilezza del Conte Morbio. Della data del Giovedì non può dubitarsi, essendo caduto nel 19. Aprile il giorno di Pasqua 767.

<sup>(1)</sup> Iudex dom. regum. Ecco uno de'Giudici, creati dal Re, non dal Comune Longobardo.

<sup>(2)</sup> Castro vetere. Poi Castelvetro di là dal Po: Corte divenuta indi una Signoría feudale del Capitolo Gremonese.

multum lunge de flumen PADUS ubi dicitur PERISA (1) prope oraculum que vocatur sancti spiritus, et issa canonica ut presbiteri, et diacones de ista trex pecia de tra exinde faciat quidquid ei paruerit proprio noie: que omne sunt scripte in bergamena que isse illustris judex Lundisueus manifestu est tradidisset tenendum propio noie, et jure ipsi canonice ecclesie matre, et tibi dedisset beatissimus diaconus Deusdedit Vvidamo dite canonice sce marie matre:

ET ad vicem isse Lundisveus illustris judes a te idem beatissimus Deusdedit diacones, et vvidamo isti canice dei matre a parte ejusdem canonice accepit abendum suo propio jure, et noie ut faciendum quidquid isse voluerit a die, et ora in ante curte sita loco qui dicitur sci Petri (2), cum fundo, casis, furnis tera, campis, pratis, vineis, servis, et aldiones masculos, et feminas, et omne superabentes que omne scripte sunt in bergamena que iste venerabilis Deusdedit diaconu, et vvidamu sce marie cremonensis ecclie matrice tibi Lundisveo illustris judes dedit, et tradidit tenendum a parte issius canonice propio noie et in commutationis causa.

ET ec commutatis facta est cum licentia, et bona voluntate beatissimi Sylvini Epi cremonensis qui missos suos ista examinare mandavit, et meliorata res est a parte ipsius sce marie uti canonica lex abet, et insuper in recordatione b. m. Anxilbertus illustris judex, et pater istius

<sup>(1)</sup> Perisa. Scrive il Dragoni, che questo è forse il luogo ora detto Parisi o Parigi poco distante dalla Croce Santo Spirito, posta in dirimpetto a Cremona oltre il Po.

<sup>(2)</sup> In loco qui dicitur Sci Petri. La Corte qui nominata di San Pietro dicesi ora, per attestato del Dragoni, S. Pietro in Corte, e volgarmente San Pedretto; allora in Diocesi di Cremona, oggi di Borgo San Domino.

Lundisveus qui isse canonice ista curte, et fundos jacent loco qui dicitur sci Petro dederat abendum propio noie, et jure pro remedio aie sue et Angelberga nobilissima femena conju (sic) sua, et in refrigerium Werulphu, item illustris judex, et Berta illustre femena parentes sui, Capella de sco Petro que idem illustris pater meus Anxilbertus isti canonice dederat ut presbiteris, et diaconis in vestra item maneat potestate cum omnibus pertinentiis suis.

ET ideo dnec (duo ec) cartule de bergamena ejusdem tinoris scripte sunt

Acto civitate Cremona in ista canonica sce ecclesie matrice dei matre maria feliciter

- † Ego Sylvinus Cremonensis Epus in ac commutacione consensi, et subscripsi
- † Ego Arnulphus (1) sce marie matris Archidiac. et in Reg. VII. consi, et subsi (2)
- † Ego Ansprandus in sca maria majore Primerius consi, et subsi
- † Ego Lupoaldo de cardine secondus Presb. consi et ssi.
  - † Ego LANDULPHUS de ordine majori Presb. consi, et ssi.
- (1) Arnulphus. Ecco Arnolfo, divenuto Arcidiacono di Cremona in luogo di suo fratello Emilio, che morì dopo la sua donazione, riferita nel prec. Num. 864. Segue il Catalogo de'Preti del Capitolo Cremonese, dottamente dichiarato dal Dragoni; ed oh! quante notizie se ne rilevano sulle dignità e gli ordini di quel Clero; e massimamente de'Diaconi, preposti alle varie regioni della città, paragonandoli co'Diaconi del 754 nel prec. Num. 683. Nè fra quegli Ecclesiastici si vuol tacere del Bibliotecario Ambrogio, che non dovea mancare di libri; già più d'una Scrittura s'era dettata da' Sacerdoti Cremonesi nell' ottavo secolo.
- (2) A schivar una perpetua ripetizione, lascerò stare senz' alcun segno, come sta nella Copia del Conte Morbio, il consi per consensi, ed il ssi per subscripsi.

- † Ego BARNABA de ordine majori Presb. consi, et ssi.
- † Ego Wolphrid presb. sce marie matrice consi, et ssi.
- † Ego Urso presb. de sca maria mai. consi, et ssi.
- † Ego Dragoaldus presb. de ordine sce marie consi, et ssi.
- † Ego Stephanus de cardine sce marie matr. consi, et ssi.
  - + Ego Diambertus presb. sce marie mai consi, et ssi.
- † Ego Luisprandus presb. de card. sce marie consi, et ssi.
- † Ego Hingelbertus presb. sce marie matr. consi, et ssi.
  - + Ego Lupo presb. sce marie matris consi, et ssi.
- † Ego Deusdedit Diaconus et Vvuidamus Canonice Cremonensis Rect. Vici de Porta Canonica consi, et ssi.
  - † Ego Amiso diaconus Reg III consi, et ssi.
- † Ego Angilbertus sce marie mai Diac Rect. Exedochio de Bethelm consi, et ssi.
- † Ego Ambrosius de Vico II Diac, et Bibliothecarius sce marie matris consi, et ssi.
- † Ego Gerulphus sce marie matr. Diac exenodoch. de Vico Rhodano consi, et ssi.
- † Ego Theopertus de ordine sce Marie matris Diacon. Reg VI et in eadem canonica Hospitularius (1) consi, et ssi.
- \* Ego Lundisveus judex in ac commutacione a me facta consi, et ssi.
  - Ego Petrus presb in Sco Michele de Burgo testis.
  - Ego Ioannes presb. basilicae sci Barnabe testis.
  - Ego Albertus presb. martyrii sci Laurentii testis.
- Ego Aribertus diaconus oraculi Ss Eusebu, et Syrini testis.

<sup>(1)</sup> Hospitularius. Ossía Ricevitore degli Ospiti.

Ego LANTHELMUS in sca MARIA majore sublevita testis.

Ego PAGANUS SCE MARIE lector testis.

Ego Stephanes sce marie ostiario testis.

Signum †††††† manum istorum Petroni, Andrei, Luponi, Alphredi, Amironi, Benedicti, et Hilphrit item testis.

† Ego Waselmus donum regum judex, et notarius ac cartula comutacionis in duas bergamenas ejusdem tenoris scripsi, et post tradita complevi, et dedi.

Ego Arciprandus Notarius sacri palacii, et judex autenticum hujus commutacionis vidi, et legi, et ibi continebatur ut in oc legitur exemplari libera (litera) aut plus minus excepta, et manu mea ssi.

Ego Aichardus judex, et notarius sacri palacii autenticum hujus exempli vidi, et legi et manu mea exemplavi, et sic in eo continebatur sicuti in isto legitur exemplo extra litteras plus minus, et manu mea subscripsi.

#### NUMERO DCCCLXXIV.

Teodoro, abitator del Castello di Viterbo, prende in fitto le terre donate da suoi genitori al Monastero di Farfa.

Anno 767. Agosto 17.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine Dni Salvatoris nri Jesu Christi.

<sup>(1)</sup> Prima il Galletti <sup>1</sup> fe' un cenno alla Carta presente, presa dal Num. 48. del Gran Registro Farfense; indi stampolla, ma non intera, in un Giornale, che si pubblicava in Roma dal Pagliarini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Galletti, Gabio, pag. 91. in Nota (A.1757).

<sup>2</sup> Idem, Lettera su'Vescovi di Viterbo, inserita nel Giornale de Letterati del Pagliarini, dell'anno 757, pag. 164-165. Roma, (A.1757).

IMPERANTIBUS dnis piissimis perpetuis augustis Constantino a Deo coronato magno pacifico imper. anno XLVII et .....ejus anno XXVII. sed et Leone a Deo servato magno imper. ejus filio (1) anno XVII. ind. V. mense augusto die XVII.

QUONIAM certum est me Theodorum vd. loc.(2) et habitatorem castri vrbb. (3) repromisisse vobis d. Halane vener.

Cunctario ed Occlivia donato aveano al Monastero Farfense l'Oratorio di S. Angelo con alcune terre annesse, ritenendone altre per se medesimi. Teodoro, lor figliuolo, s'obbligò, mercè il presente Atto, a dar grano, vino e fieno in ogni anno al Monastero per fitto delle terre cedutegli da Cunctario; ed a perdere le non cedute, s' esso Teodoro non fosse fedele a questi patti. Promise in oltre d'accogliere amichevolmente i Monaci di Farfa nell'Oratorio di S. Angelo, e non solo di ristorarli d'ogni danno, se ivi perdessero una qualche cosa, ma di pagare il doppio del prezzo d'ogni cosa perduta: patto, che tosto fu ribadito con una Poscritta. L'affitto di Teodoro fu perpetuo ( aeternis temporibus ): modo usitato di trasformar la proprietà in locazione o piuttosto in enfiteusi così per rimedio dell'anima come per ottener la protezione d'un qualche Monastero, quando la Chiesa era il solo rifugio contro le spade barbariche.

(3) Castri Vrbb. Quest'abbreviatura, costante nel Num. 48. del Registro di Farfa, conviene a Viterbo, non ad Orvieto, come alla distesa leggesi con lettere dell' Alfabeto nella Cronica Farfense dello stesso Gregorio Catinese, pubblicata dal Murari 1: » Theodoro habitatore Castri Orbis veteris ». E però

<sup>(1)</sup> Di questa intitolazione degl'Imperatori Bizantini Vedi la La delle seguenti Osservazioni.

<sup>(2)</sup> Loc. Il Galletti legge per intero, locatario, cioè affittatore. Tal'era in sostanza Teodoro di Viterbo, figliuol di Cunctario, che poi si fece Prete, e d'Occliavia od Occlivia: nomi tutti Romani o Greci, come quello del Notaro, il Diacono Sergio, non che di Leone, Vescovo di Viterbo.

<sup>1</sup> Muratori, Sc. Rer. Ital. Tom. II. Parte II. Col. 343. (A.1726).

Abbas monasterii S. Dei Genitricis et intemeratae Virginis, vel ad cunctam sanctam Congregationem ejusdem monasterii constituti Pharphae, quod pater meus Cunctarius vener. presbiter, et Occilavia presbitera dimiserunt oratorium S. Angeli, simul etiam cuna portionibus suis de fundis, quae dimiserunt suprascripto monasterio.

IDEOQUE placuit atque convenit inter utrasque partes ut suprascriptus Theodorus, atque heredes et proheredes ejus in aeternis temporibus inferre debeant: idest per annum, de tritico modia num.º X; vini decimatas num.º XL. carra foeni n.º XX. et molas utiles parium unum.

Unde ego qui supra Tuendonus loc. omnia per annum repromitto persolvere, tam me, quem beredes moos.

Er quod absit, et non credo, ego qui supra Theodo-

aspra e lunga battaglia si fece tra gli Scrittori per sapere se veramente Viterbo era una città, che possedesse un Vescovo nel 767: questioni, che si legano con quelle intorno al famoso Decreto del Re Desiderio per Viterbo, ed a Frate Annio. Qui poco importa il discuterle; perchè Orvieto e Viterbo erano luoghi entrambi del Regno Longobardo nel 767, e però sol dee vedersi, come or si farà, perchè il Notaro Sergio pose gli anni de' Greci Augusti nel presente contratto.

Solo vuol dirsi a coloro, i quali negano d'esservi stata una Città od un Castello di Viterlo nel 767, che Viterbo è scritto senza niuna sorta d'abbreviatura nel Num. 105. del Registro di Farfa sotto l'anno 775, ed in altri dello stesso Gregorio. Ma, per togliere tutt'i dubbj, basta una Pergamena Originale di Monte Amiata, che sarà da me riferita nel prossimo Num. 882. dove si parla del Castello Veterbo nel mese di Gennaio 768.

E però non veggo per qual ragione avesse Gregorio Catinese dovuto porre ben tre volte nel presente Atto del suo Gran Registro l'abbreviatura Vrbb, traducendola indi per Orbis vetus nella Cronica. La presenza del Vescovo Leone dimostra l'errore del Catinese, come si raccoglie dalla Lettera del Galletti e come ora si dimostrerà nella II. a Osservazione.

nus loc. si ista suprascripta capitula per annum non persolvero qui supra vobis, qui supra d. Halano suprascripto Abbati, vel successoribus vris in vener. mnrio vestro, penam persolvere debeam, ari (auri) solidos C.

Er tunc ab ipsa portione quam tenere videmur, nos exeamus vacui et inanes, et habeatis ipsam portionem nram, quae revertatur in monasterio.

ET iterum repromitto ego Theodorus loc. simul cum heredibus meis, quod quando Monachi ibi advenerint in Oratorium S. Angell, si ibidem aliquid perditum habuerint, omnia repromitto me de meo proprio vobis reddere.

Er si distulero, et minime reddidero, tunc repromitto me iterum duplum ipsum quod perditum fuerit restaurandum.

Quam repromissionem meam, ego qui supra Theodorus scribendam dictavi Sergio humili subdiacono, et tabellio Castri Vrb. notario rogatorioque meo.

In qua pro vestra cautela et firmitate vestri monasterii, ac pro ignorantia litterarum supter signum sanctae crucis fecit, et vobis d. Halane suprascripte Abbas contradidi. In mense et indictione suprascripta.

In praesentia Leonis sanctissimi episcopi CIV. Castri Vrbb. et Marini presbiteri tit. s. Gratiliani.

Imitanconis diaconi.

Antonii prbri.

RIMULI prbri tit. s. ABUNDII.

Signum † manus Theodori vd. loc. num. centucelli (Centucelli?) (1).

<sup>(1)</sup> Theodorus vd. loc. num. centucelli. Che vuol dire? Non confidandomi nella sincerità di questa lezione, pregai l'umanissimo P. D. Sebastiano Kalefati, Priore ed Archivista di Montecasino, il quale si troyaya in Roma, di volermi ricopiar le

Quod postea rememorati sumus. Sub ea videlicet ratione, ut cella ubi antea residebant sit in potestate Monachorum ad manendum, et semper quando ibidem venerint, habeant sibi licentiam sine aliquo impedimento nostro manere.

parole scritte nel Num. 48. del Registro di Farfa. Ed il Padre Kalefati, con la sua gran perizia degli Archivj, ebbe la bontà di mandarmi una Copia esattissima del Documento, e senza una qualche lacuna, lasciatavi dal Galletti.

Che vuol dir dunque num. centucelli? Nol so: ma credo, significhi, Numeri Centumcellensis. Tali due voci additano, appartener Teodoro al Numero militare, che allora denominavasi dall'odierna Civita Vecchia; e ciò pel motivo, che s'ascolterà nella seguente

I.<sup>2</sup> Osservazione sugli anni degl'Imperatori di Bizanzio in una Carta di Vitereo, e sulla breve mutazione della Signoria di quel Castello e di quella Citta'.

Non meno buia nè di minor momento è l'inchiesta della cagione, per la quale un Notaro del Regno Longobardo ponea gli anni de' Greci Augusti nel 767: là dove si ponevano dianzi quelli de' Re Longobardi, e nell'anno seguente 768 si tornarono a mettere. (Vedi seg. Num. 882. 883). Ciò mi dà la certezza, che nel 13 Agosto 767 il Castel di Viterbo, ribellato al Re Desiderio, s' era costituito in autonomia tumultuaria, invocando per breve ora la protezione lontana e però poco temuta degl' Imperatori di Bizanzio. In tal modo, si ridussero i Viterbesi nella condizione di Napoli, di Gaeta e d'altri luoghi, posti nel Mar Tirreno; intorno a' quali non tralasciavano i Greci Bizantini di corseggiare co' loro Dromoni della Sicilia. Erano passati pochi giorni dopo la morte del Pontefice Paolo I.º, avvenuta nel 18. Giugno 767; la Sedia Romana era stata invasa da un laico, cioè dall'Antipapa Costantino; tutta l'Italia di mezzo era turbata per sì fatti eventi. Allora i Dromoni fecero impeto in Cento Celle: il non lontano Castello di Viterbo e qualche altra terra situata su' confini del Regno Longobardo e del Ducato Romano alzarono la bandiera de' Greci e concepirono la speranza di nuove cose. Necessario effetto di que' lievi moti, fu che i Notari Viterbesi rinfrescassero nelle lor Carte d'ogni sorta la menzione de' Bizantini, abolita già da gran tempo nella lor patria: menzione, che in Viterbo era indizio sicuro d'una Signoria novella, non in Roma, dove si mutò nel 726 la Signoria d'essi Greci, sì, ma non s'abolirono ad un tratto i costumi antichi di segnar le Carte de' Notari e le Bolle de' Papi co' nomi degl' Imperatori Greci, sebbene cominciato si fosse ad accompaguar sì fatti anni con quelli de' Papi ( Vedi prec. Num. 802 ).

Teodoro frattanto, che pel nome suo e per quello de' genitori sembra essere stato di sangue Romano, sebbene abitator di Viterbo nel Regno Longobardo, s'ascrisse nel 767 al Numero militare di Centocelle, od anche a qualche Numero civile. Delle qualità e della natura dell'una e dell'altra sorta di Numeri basta per tutti leggere il solo Marini 1, e basta fra molti esempj da lui recati legger quello d'un Numero intitolato Felicium Laetorum, non che un altro di Giovanni, Vicario del Numero de'Riminesi 2.

II.<sup>a</sup> Osservazione sulla disputa se Viterbo fosse stata citta' non diversa da quelle o di Toscanella o d'Orvieto.

Io non entro nella questione, se la Civitas Tuscana fin dal tempo degli Etrusci, sì come pretese, dettando una Storia parcolare della sua patria, il Turriozzi <sup>3</sup>. Mi piace solo d'esporre l' altra questione, agitata con grande impeto fra gli Scrittori Orvietani, Viterbesi e Toscanellesi, che cercarono con contrari studi d'annullare ciascuno le città rivali: gli uni dicendo, che nell'ottavo secolo non v'era Viterbo, gli altri che non v'era Toscanella. Il Mariani, famoso difensore di Frate Annio da Viterbo, scrisse nel Giornale de' Letterati del 1755 <sup>4</sup>: » Nescie-

<sup>1</sup> Marini, Papiri, pag. 297. 307.

<sup>2</sup> Idem Ibid., pag. 325.

<sup>3</sup> Turriozzi , Memorie Istoriche della Città Tuscania, Capo I.º Roma in 4.º (A.4778).

<sup>4</sup> Mariani, De Etruria Civitate, ad Franciscum Gorium, nel Giornale dei Letterati del Pagliarini del 1755, pag. 217-224.

» bant Viterbibnes Episcopum et Dioccesim Tuscantensem » nibil aliud significare quam Viterbiensem ». Due anni appresso venne, come s'è detto, il Galletti a propugnare queste parole nello stesso Giornale del Pagliarini, stampando il presente Num. 48. del Registro di Farfa: contro il qual Documento levossi con grande animo l'anzidetto Turriozzi 1. Affermò, che la Città, di cui parla il Num. 48., era Toscanella, ove nel 767 sedeva il Vescovo Leone, il quale si condusse o per affari o per diporto in un Castello della sua Diocesi; cioè, nel Castel di Viterbo, ed intervenne all'accordo fatto da' Monaci di Farfa con Teodoro, figliuolo di Cunctario.

Sì fatta sentenza, vera o no, del Turriozzi, ammette d'esservi stato un Castel di Viterbo nel 767; non sede principale del Vescovado, ma semplice luogo della Diocesi Toscanellese; ciò che a me basta per assegnare a Viterbo il Num. 48. del Registro di Farfa, sebbene la Cronica dello stesso Gregorio Catinese avesse attribuito ad Orvieto il Teodoro del 767. Viterbo da Gregorio è chiamato Castello nel Num. 105, già testè additato del Registro Farfense, in Luglio 775: il quale Atto non dimenticossi dal Galletti, e fu da me ristampato nel Num. VI.º de'Documenti soggiunti al mio Discorso de'vinti Romani.

Eugenio Sarzana, uomo dottissimo, scrisse <sup>2</sup> tosto contro il Turriozzi, e contro la falsa interpetrazione data nella Cronica del Catinese alla sigla  $\sqrt{rbb}$ . della Pergamena Originale del 767: sigla fedelmente copiata per ben tre volte, come s'è già detto, nella Copia da lui fattane, ossía nel Num. 48. del suo Registro. Cercò il Sarzana di scusare quell'ingenuo e nobile Gregorio, dicendo, ch'egli pose Orvieto nella Cronica (scritta dopo del Registro?), perchè la memoria ingannollo. Ma ciò che dee dar vinta la lite al Sarzana contro Gregorio è l'Osservazione, che le Chiese di Santo Abondio e di Gratiliano, ricordate nel Num. 48., sono in territorio di Viterbo <sup>3</sup>: e che nel 1778, si scavò in Viterbo una lapida (riposta indi nel Pubblico Palazzo) dove questa città s'addita con la sigla Urbbh.

A ciò si fece plauso dal P. Zaccaria, nell'atto d'approvar la

<sup>1</sup> Turriozzi, loc. cit. pag. 82. et segg.

<sup>2</sup> Sarzana, Della Capitale de'Tuscaniesi, etc. Montesiascone, in 4,º grande (A.1783). Con Carta Corografica.

<sup>3</sup> Idem , Ibid. pag. 326-335.

stampa dell' Opera d'Eugenio Sarzana, il di 20. Giugno 1782. Laonde il Fatteschi, Abate Cisterciense, il quale verso l'anno 1792 andava compilando le sue Memorie Storiche di Monte Amiata ( si conservano Manoscritte in Roma nella Biblioteca Sessoriana, ovvero di Santa Croce in Gerusalemme 1), non dubitò di scrivere 2, ma non so con qual fondamento: » Valenti Scrittori » dopo il Turriozzi hanno sparso tanta luce su quelle tenebre, » che sarebbe una vera balordaggine il non credere, che Tu- » scania non fosse Viterbo. Ed in effetto molti luoghi de'Mo- » numenti (Autografi) Amiatini, che si dicono situati in fini- » bus Tuscanae, sono per l'appunto nel Distretto di Viterbo. » Così di San Saturnino si celebra il 16 Agosto la festa popo- » lare in Bagnaia: lo stesso dee dirsi del Vico Fontanelle, » del Vico Montecuccoli e d'altri ».

Ben presto s'udrà Fagiano, di cui si favellò ne' prec. Num. 854. 856., qualificato per un Casale tra' confini di Viterbo nel prossimo Documento anche di Farfa, del 19. Aprile 768. Tutto ciò è vero: ma l'opinione del Fatteschi d'essere Toscanella non diversa da Viterbo, mi sembra non accettabile. Ben presto ella sarà esaminata nel seguente Numero 882: intanto ciascuno resti convinto, che il Castello e Città di Viterbo del Num. 48. Farfense non sono luoghi diversi dall'odierna Città di Viterbo, e non vogliono confondersi punto con Orvieto.

Quanto agli anni 47. e 27. di Costantino e di Leone Imperatori, notati da Gregorio Catinese nel suo Num. 48. di Farfa, egli è inutile d'andar cercando se rispondano alla Cronología Bizantina, stabilita da' moderni Scrittori, e soprattutto dal P. Di Meo; o se piuttosto il Num. 48. non debba valere a correggere i recenti Gronologisti.

Questo solo ci basti sapere, che il benemerito e sempre caro Autor del Registro Farfense potè agevolmente ingannarsi nell'interpetrare i caratteri e le cifre numeriche dell'ottavo secolo: ma la sua fede fu incorrotta ed illibata, ed egli non potè finger di suo, esservi una Carta del 767 intitolata co'nomi degl' Imperatori Bizantini e non de' Re Longobardi.

<sup>1</sup> Fatteschi, Memorie Istorico-Diplomatiche, etc. Vol. in fol. di pag. 701; divise in due Parti: la prima di XVIII, l'altra di XIII Capi, con ampio Indice de'luoghi e delle persone.

<sup>2</sup> Idem, Ibidem pag. 29. Nota (1).

#### NUMERO DCCCLXXV.

Crisodono, chiamato anche Occio, dona le sue sostanze al Monastero di Farfa.

Anno 767. Agosto.

( Dal Num. 77. del Gran Registro di Farfa: Carta inedita).

In nomine Domini Jesu Christi.

REGNANTIBUS Dominis nostris DESIDERIO et ADELCHI filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum Deo propitio XI et VIIII. Seu temporibus domini theodicii gloriosi ducis Ducatus Spoletani, mense augusto Indictione V.

Ego Chrisodono qui et Occio filius cujusdam Nonnonis, habitator in Praetorio (1), dono atque concedo pro anima mea vel parentum meorum omnem portionem meam de mobilibus vel immobilibus, quae mihi inter germanos meos contingit in Praetorio, in Serviliano, in Malliniano, in Scuzano, in Numisiano, in Eciculi. Omnia haec in Monasterium Sanctae Dei genitricis Mariae vel tibi, domine Halane abbas, trado atque dono pro remedio animae meae, et quidquid exinde facere aut judicare volueritis liberam habeatis potestatem: tam vos quamque successores vestri.

Actum in suprascripto Monasterio mense et indictione suprascripta, feliciter.

Signum + manus Grisodononis, qui hanc cartam fieri rogavit.

Signum + manus Petronaci; testis.

Signum † manus Agimundi: testis.

<sup>(1)</sup> Praetorio. Luogo (Vedi prec. Num. 783) di Sabina, ov' erano gli altri Casali qui nominati, eccetto il paese degli Eciculi, ossía degli Equi antichi, abitanti sul Velino. Di costoro si vuol vedere il Fatteschi<sup>1</sup>. Pretorio dicevasi anche Pretoriolo. Si leggà il prec. Num. 709.

<sup>1</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 212, 213, 246.

Signum + manus Godeperti: testis.

Signum + manus Rimulfi: testis.

Signum + manus Adeodati Conductoris: testis.

† Ego RAGAMFREDUS indignus presbiter qui hanc cartam scripsi rogatus a Grisodono, et complevi.

#### NUMERO DCCCLXXVI.

Fridulo di Brancoli, nella Valle del Serchio, vende a Deusdede, Rettore della Chiesa di San Giorgio di Gignano, un pezzo di terra vicino a quella stessa Chiesa nel Lucchese.

### Anno 767. Settembre.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelghisi regibus, anno regni eorum undecimo et nono, mense septembrio, indit. sexta feliciter.

Constat me Fridulo (2) v. d. filio qd. Cichu de Brancalo hac die vendedisse et vindedi tivi Deusdede presb. rector Eccl. S. Gergi una petiola terra mea qui viti superposite sunt.... abere visu sum in loco Genariano, prope S. Gergius, et est uno capo et uno latere tenente in vinea Baruttuli, et alio capo in via publica, et alio capo tene in vinea Aspruli: ipsa suprascripta terra quod est vinea tibi vindere videor in integrum per designatas locas.

ET suscepi a te pro ipsa vinea pretium placitum auri solid. numero dua in finito et deliverato capitulo: et quod fieri menime crido, si aliquando tempore ego q. s. Fri-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> prese questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* L. 93).

<sup>(2)</sup> Fridulo. Di costui Vedi prec. Num. 777.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 61.

posteris tuis ipsa vinea intentionavit retraere quesierimus, aduc vobis eam ad qualive homine menime defensare potuerimus: ispondimus nus vobis componere ipsa terra, quod est vinea in dublum meliorata, fer guidem (in ferquidem) loco sub istimationem cum qui indi et illa majori substimationem: et Ghisprandum iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Friduli vindituri et autari (autori)

Signum † ms. Dulcipert filio qd. Aritei v. d. de Quaratana

Signum + ms. Perisindi Munitario v. d. testis

Signum + ms. Warniprandi de Quaratana filio Teudori testis

† Ego Emmo cler. rogatus in ahc cauto me teste subs.

† Ego Ghisprand post traditam compl. et dedi

## NUMERO DCCCLXXVII.

Teodicio, Duca di Spoleto, concede al Monastero Farfense di far pascolare senza pagamento i bestiami ne' Boschi pubblici, cioè, Ducali.

Anno 767. Settembre.

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. Dn. Dei S. N. J. XP.

REGNANTIB. dominis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus pijss. regib. Anno regni eorum deo propitio XI. et VIIII.

Ego in XPI Omnipotentis Nomine Theodicius gloriosus et summus dux pro mercede et redemptione pijssimor. do-

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Memorie de'Duchi di Spoleto, pag. 271; dal Num. 83. del Gran Registro di Farfa.

mnorum nostrorum 'regum ut supra. iterum et per nostram licentiam tribuimus amodo quatinus jumenta de Monast. Sanctae dei genitricis Mariae sito in Acutiano. hoc est turmae decem debeant aestivo tempore comuniter cum jumentis publicis reatinis pabulare ubi per gualdos publicos quo consueta sunt ipsa ambulare.

SIMILITER et duo millia pecora de suprascripto Monast. cum nostris peculijs publicis reatinis comuniter omni tempore debeant pabulare in Monte Calvo et Rivo Curvo postquam exinde jumenta exierint. ita ut ipsa jumenta vel peculia Monasterij praefati ut diximus amodo in suprascriptis gualdis vel montibus cum nostris jumentis publicis sive peculijs absque aliqua datione (1) securius debeant pabulare.

Quatinus ab hac die firma permaneat concessio nostra. et a nullo gastaldio vel actore qui pro tempore fuerint aliquando contradicatur.

DAT. jussionis Spoleti in palatio Anno ducatus nostri in dei nomine VI. mense Septembr. per Indict. VI. sub Rimone Marepaso (2) nostro. Feliciter.

<sup>(1)</sup> Absque aliqua datione. Senza pagare alcun dritto di pascolo, che più tardi nel Regno di Napoli appellossi fida, e riusci di varie sorti, e fu cagione di molte guerre.

Preziose notizie son queste de'Documenti Farfensi con molte simili, chi voglia far accurate ricerche sulla Storia Economica delle nostre contrade nell' ottavo secolo e dopo.

<sup>(2)</sup> Marepaso. Ecco in qual modo la parola Germanica di Marpahis, della quale parla fin Paolo Diacono, veniva pigliando a poco a poco i sembianti Latini.

#### NUMERO DCCCLXXVIII.

Il Re Desiderio dona due mulini ad Ansilberga, sua figliuola, e Badessa del Monastero di San Salvatore, poi di Santa Giulia.

### Anno 767. Novembre 12.

( Dall' Odorici (1) ).

FLAVIUS DESIDERIUS vir excellentissimus rex monasterio domini salvatoris fundatum intra civitatem nostram brixia—nam seu ansilperga sacrata deo abbatissa dilecta filia nostra per presentem preceptum potestatis regni nostri ob amorem ipsius redemptoris nostri et stabilitatem gentis nostrae langobardorum donamus atque cedimus in ipso sancto coenobio mulinas duas insimul molentes positas in aqua quae exit de cuniculo qui decurrit intra suprascripta civitate brixiana foris muros civitatis ante Portam beatissimorum martirum Faustini et Jovitae sicuti ad curtem nostram publicam vel ad curtem ducalem pertinuit una cum areales et Platea ibi posita (2) vel accessiones et omnia pertinentia sua in integrum sicuti nostrae potestati pertinuit vel ad supradictas curtes nostras fuerunt possessae.

Eo tamen ordine ut potestatem habeat omni in tempore pars praedicti monasterii si voluerit ibi molinas habeat vel si claudere voluerit ipsa aqua quae ad ipsa molina decurrit aut quod eorum oportune fuerit faciendi absque

<sup>(1)</sup> Fu già questa donazione stampata dal Margarini <sup>1</sup>, e poi con più accuratezza dall' Odorici <sup>2</sup>, che illustrolla nella sua Storia <sup>3</sup>.

<sup>(2)</sup> Platea ibi posita. Probabilmente, scrive l'Odorici, la piazzetta dinanzi a Porta Milanese, ora Porta Bruciata.

<sup>1</sup> Margarini, Bul. Casin. II. 11. (A. 1670).

<sup>2</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, I. 49. (A. 1854).

<sup>3</sup> Idem, Storie Bresciane, II. 301. (A. 1854).

omni publica contradictione quatenus ab hodierna die habens hoc nostrum donationis praeceptum securus ipse sanctus locus valeat possidere et nullus dux comes gastaldius vel accionarius noster seu aliqua persona contra hoc nostrum praeceptum donationis valeat ire quandoque.

Sed omni in tempore nostra donatio in ipso sancto et metuendo loco stabilis debat permanere atque persistere semper. Ex dicto domini regis et ex dictatu andreaci notarii.

St quis igitur temerario ausu quod minime credimus huius nostrae munitatis firmamentum irrumpere temptaverit. sciat se compositurum auri puri libras CCCCC medietatem Kamerae nostrae. et medietatem sanctae dei ecclesiae iam dictae seu abbatissae ibidem ordinatae.

Actum in civitate Cremonense duodecima die mensis novembris anno feliciter regni nostri in dei nomine undecimo per indicionem sextam feliciter (1).

(t) In quanto agli Atti, che seguono, scrive l'Odorici: » L'atto » è riscontrato sul più antico de' quattro apografi pergamena- » cei Queriniani, e precisamente sull'apografo n. XVI. a pag. » 83 del Codice replicato. Le seguenti soscrizioni si leggono » nell'apografo più recente del 1333 N. XIII, in cui la mi- » niata iniziale rappresenta Desiderio che dal trono abbassa » (nè più nè meno) alle prostrate monache l'atto di dona- » zione de' due molini. Si osservi il maestoso e bruno paluda- » mento delle vergini claustrali ».

# (A. 1333. Ottobre 9).

IN XPI nomine anno ejusdem Millesimo trecentesimo trigesimo tercio Indictione prima die nono octobris super palatio majori comunis Brixie presentibus domino LA-FRANCO de GORZONIBUS Judice PETERCINO de CAMPOBASSO et JUSTACHINO PULMOI notariis testibus.

Ibi coram domino Baldino de Provaglio Judice con-

sule Justitiae Brixie in quarterio s. Alexandri et ejus verbo et auctoritate.

Ego Brixianus de Provalio notar, una cum infrascriptis Alventino et Nicolao notariis autenticum hujus exempli vidi legi et abscultavi et sicut in illo continebatur, ita et in isto scriptum reperi, nil addito vel diminuto quod sensum vel sententiam mutet et me verbo dicti Consulis subscripsi: et signum meum apposui.

In XPI nomine Anno Millesimo Die loco testibus et Indictione proxime suprascriptis.

IBI coram dicto consule, et eius verbo et auctoritate.

Ego Alventinus de Alventis notar. una cum suprascripto Brixiano, et infrascripto Nicolao notariis, autenticum hujus exempli vidi legi et abscultavi, et sicut in illo continebatur, ita et in isto scriptum reperi nil addito vel diminuto quod sensum vel sententiam mutet et me verbo subscripsi.

In XPI nomine amen Die loco et testibus Millesimo et Indictione suprascriptis.

IBI coram dicto.

Ego Nicolaus de Tenchis notarius.

#### NUMERO DCCCLXXIX.

Fredulo di Lunata offre un pezzo di terra per l'anima del suo figliuolo Atriperto alla Chiesa di S. Martino di Lucca.

Anno 767. Novembre.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> stampò questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca ( † Q. 17).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 62.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum undecimo, et nuno, mensis novembrio, indit. sexta feliciter.

FREDULO vir devotus filio qd. Tiuti in te Eccles. beatissimi S. Martini, in ipsa Ecclesia Dei odie in Dei nomine do trado, ubi tu Anselmi presbiter esse videtor, et offero pro anima de filio Atripertu, idest una petia de terra, cot est super vitis positas, quem avire visus sum in locho Civiliano, qui uno capo tenet in via publica, alio capo tene in vinea Aliperti, et latere ambas tenet in terra et in vinea tua qui supra; vinea ipsa per disignatas locas mea portione in integrum, unam cum arboribus qui inivi sunt, ut aveas ipsa suprascripta vineas et res, qualiter superius legitor jam dicta Eccles. beatiss. S. Martini pro anima de suprascripto filio meo Atriperti; ut Sacerdus qui inivi in tempore fueret, pro ejus facinoribus preces die noctuque Domino deprecare diveas.

Er numquam ego qui supra Fredulo, nec meis heredes contra ipsas... nec contra ejus posteros heredes aliquando sposddimus (sic) esse venturis, set tam modernis quas et in futuris temporibus ipse mea offerutionem ferma et stabile diveam permanire.

Er pro confirmationem Ghisipertu scrivere rogavi.

ACTUM in vicho LUNATA (1).

Signum + ms. FREDULI v. d. qui hanc cartulam fieri rogavit

Signum † ms. Tassuli v. d. de Lunata testis Signum † ms. Aimi v. d. filio Guntuloni testis

Signum + ms. Pranduli v. d. filio Guntiperti testis

† Ego Tao filio Guntuli rogatus a Fridulo me teste subs.

† Ego Ghisipertu pos tradita subplevi et dedi

<sup>(1)</sup> Lunata. Nella pianura Orientale di Lucca.

### NUMERO DCCCLXXX.

Lettere, con le quali Giobiano o Gioviano dona insieme con otto altre persone ad Anselperga, Badessa di San Salvatore o di Santa Giulia di Brescia, le Peschiere del Frignano, poste nel territorio di Modena.

### Anno 767. Decembre 6.

( Dal Muratori (1)).

REGNANTE Domni nostri DESIDERI et ADELCHIS Reges, Regni eorum *Undecimo* et *Nono*, die VI. de Mensi Decembris, per Indictione VI. feliciter.

DILECTISSIMA nobis semper Donna Anselperga a Deo dilecta Abbatissa Monasterii Domini Salvaturi, scita (sita) in Civitate Brexia, quam Domnus Desiderius Rex a fundamentis edificavet.

IDEOQUE nus JOBIANUS Subdiaconus, AMANTIO filius LI-BERI, MARTINORUM, STEPHANO filius ALBINO, BEATUS, LU-PICENUS, ac MARTINO.

COGITANTI JOBIANI BENENATO donatores nus presentes presentibus dixi: Illas jura firmissima, que et spontanea conferitur voluntate, scrivere providimus beatitudinis tue, ex nostri duno tibi concedere visi sumus Piscarie Sortis nostras, que ex integro in loco ubi nuncupatur Rio Torto (2),

<sup>(1)</sup> Il Muratori <sup>1</sup> pubblicò quest' antica Copia tratta dall'Archivio de' Benedettini di San Prospero di Reggio: ristampata dal Tiraboschi <sup>2</sup>, ma senza le sottoscrizioni de' nove donatori, e senza quelle de' testimoni.

<sup>(2)</sup> Rio Torto. Di questo e di Clusa, che qui anche si nomina, Vedi lo stesso Tiraboschi nella sua Opera postuma del Dizionario Topografico-Storico degli Stati Estensi, stampato in Modena (A. 1824. 1825).

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, H. 219. (A. 1739).

<sup>2</sup> Tiraboschi, Memorie Storiche Modenesi, I. 1. del Codice Diplomatico, unito al Primo Tomo (A. 1793).

TERRETURIO FERONIANENSI (1), per designatas locas, idem de uno lanterio, quod tenet fine inter ipsis donanti et Martino Gastaldius, et de alio lanterio, quod currit Cluza uno capo tenente in ipsa Cluza, et de alio capo Johannes filius Domineco habente, et infra designatas locas nobis nunc reservamus fini tua, que supra Anselperge Abbatisse confirmamus potestate vestra habendas et possidendas, et tuis.... defendendas, aut quicquid exinde facere aut judicare volueris, in vestra tribuimus potestate.

Er nunquam nobis liceat nolle quod voluimus dare semel vobis concessa, sed omnia, sicut superius legitur.....nos inviolabiliter conservare promitomus.

Acto in Vico Bisbetum (2) feliciter.

Ego Jobianus Subdiaconus in hanc Cartulam donationis a me facta manu subscripsi.

† Signa manus Amanti filius condam Liveri, qui hanc Cartola donationis fieri rogavit.

† Signa manus MARTINI FELICULI, qui hanc Cartula donationis fieri rogavit.

<sup>(1)</sup> Territurio Feronianensi. Ottimamente avvisa il Muratori, che questa fosse la piccola Provincia del Frignano, spettante oggi al Ducato di Modena; e conquistata dal Re Liutprando, allorchè s' impadronì di Bologna, di Ravenna e di gran parte dell' Esarcato <sup>4</sup>.

<sup>(2)</sup> Bisbetuni. Vorrebbe il Tiraboschi <sup>2</sup> legger Bisbetum: ma confessa di non sapere dove fossero sì fatti luoghi: egli, ch'era sì gran Maestro di quella Topografia, della quale compilò il suo celebratissimo Dizionario. Certamente Bisbeto o Bisbetuni era un paese Longobardo, perchè nelle Carte de'Notari si segnavano gli auni di Desiderio e d'Adelchi: ma io credo, che tal paese confinasse con la regione detta la Montagna Bolognese, per la ragione che dirò nella prossima Nota.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 728.

<sup>2</sup> Tiraboschi, loc. cit.

- † Manus Stephani filius memorati Albino, qui hanc Cartula donationis fieri rogavit.
- + Signa manus Beati, qui hanc Cartola donationis fieri rogavit.
- † Signa manus Benenati filius Stephani, qui hanc Cartola donationis fieri rogavit, qui juxta Lege sua (1) Lan-Gobardorum recepit Launcchit manente par uno
- † Signa manus LUPICENO, qui hanc Cartola donationis fieri rogavit.
- † Signa manus MARTINO, qui hanc Cartulam donationis fieri rogavit.
- † Signa manus Johannis filius bone memorie Donati testis
- † Vel LAMPERTUS Notarius rogatus ad suprascriptis donantis in hanc Cartula manu mea testis subscripsi.

Ego GAIDOALD rogatus ad suprascriptis donantis in hanc Cartula donationis manu mea testis subscripsi.

Scripsit ego Godstalco Notario postradita coram testibus relegi, complevi et dedit.

<sup>(1)</sup> Juxta lege sua Langobardorum recepit Launechit. Perchè di nove donatori delle Frignanesi Paludi un solo dice di seguitar la Legge Longobarda e d'aver avuto il Launechildo in nome d'Ansilberga? Perchè questo solo, cioè Benenato di Stefano, era Longobardo nell'ignoto luogo di Bisbetuni o Busbeto: gli altri otto dovevano essere Romani della prossima Montagna Bolognese, restituita già dal Re Desiderio al Pontefice Paolo I.º defunto, i quali si conducevano in Busbeto per far la donazione senza Launechildo. Fino al Re Liutprando s'è già detto, che il Frignano era un paese Romano, soggetto a Ravenna: ma non v'era bisogno, che i donatori abitassero in quello. Quando si strinse il trattato della donazione ad Ansilberga, i Romani, padroni delle Paludi, vennero di passaggio nel Itegno Longobardo; ivi essi furono amichevolmeute accolti da' Messi d'Ansilberga e del Re, padre di lei.

### NUMERO DCCCLXXXI.

Autone dona i tre Casali, Sisiniano e Busiano di Sabina e Paterno degli Equi al Monastero di Farfa.

Anno 767. Decembre.

( Dal Num. 79. del gran Registro di Farfa; Carta inedita (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi. Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum deo propitio XI et VIIII. Sed et temporibus domini Theodichi ducis ducatus Spoletani, mense Decembri Indictione VI.

Quisquis suorum facinorum ac delictorum pertractans profunda si aeterni regni beatitudinem desiderat et metum gehennae et voracis ignis incendia expavescit, oportet eum suae salutis tractare remedium quatinus hic vita valeat perfrui bona et illic regnare cum Xristo. Quin qui aliquid venerabilibus locis de suis propriis contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc saeculo centuplum recipiet; insuper et vitam possidebit aeternam.

IDEOQUE ego Auto filius cujusdam bonae memoriae GualDEPERTI, considerans aeternam dei retributionem, sana
mente et spontanea voluntate mea et integro consilio, dono
atque concedo et in aeterna traditione trado in monasterium sanctae dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano, ubi Halanus presens esse videtur Abbas casalem qui
dicitur Sisinnianus cum colonis servis ancillis familiis universis, liberis, proliberis, servis, proservis, et cum casis
vineis terris olivis silvis pratis pascuis quantum mihi ex
jure parentum meorum pertinet, et cultum vel incultum.

V. 28

<sup>(1)</sup> Carta accennata dal Fatteschi, pag. 221. 246., per illustrar la Topografia di Sabina e degli Equi od Eciculi sul Velino.

Omnia in integrum in ipso pio loco offero: excepto casam illam quam Rosae sorori meae antea dedi.

ET alium casalem qui dicitur Busianus in Foro novo cum colonis et familiis et servis', proservis, liberis, proliberis et cum casis vineis terris olivis silvis et cultum vel incultum mobile vel immobile quod ex meo jure mihi pertinet et a me possessum est in integrum.

Et in Eciculis casalem unum in Paterno qui regitur per sabulum colonum cum ipso sabulo et omni familia ejus: quod meo juri pertinet et a me possessum est in integrum.

HAEG omnia quae superius scripta sunt pro redemptione animae meae offero in suprascripto Monasterio sanctae dei genitricis Mariae ut dum ego Auto vixero in mea sit potestate: post meum vero recessum omnia quomodo superius legitur in Monasterium sanctae dei genitricis Mariae permaneant.

QUATINUS ab hac die firmum et stabile sit donum nostrum in ipso sancto Monasterio, et neque a me Hautone neque ab ullo haerede meo aliquando contradicatur: sed omni tempore stabilis permaneat.

Actum in Monasterio sanctae dei genitricis Mariae in Acutiano, mense et indictione suprascripta.

- † Ego Hauto in hac carta donationis a me facta manu mea subscripsi
  - † Ego Halanis rogatus ab Hautone manu mea subscripsi. Signum † manus Godifredi filii Candolfi
- † Ego Hisemundus sculdor rogatus ab Hautone manu mea subscripsi

Signum + manus Gundualdi, testis.

Signum + manus Teuderisini medici; testis.

Signum † manus Alefridi, decani: testis.

Signum + manus Anteradi, testis.

Signum † manus Hildeprandi filii Hisemundi: testis (1).
† Ego Godepert notarius, scriptor hujus cartae post
omnium testium roborationem complevi et dedi.

### NUMERO DCCCLXXXII.

Ulmone del Castello Viterbo concede al Prete Gumperto la Chiesa di San Salvatore nel Casale Critiano presso al fume Marta.

### Anno 768. Gennaio.

(Dal Brunetti (1)).

- † In no dni regnantes dominis nostris desiderius et adelchis filio ejus veris excel et a do constitutis magnis regibus anno
- 2. regnis eor, in di nom. undecimo et nono mense Januario p Indic, sexta fel, Placuit igitur adque bona boluntate convenit
  - 3. inter ulmone abitatore Castello veterbo (2) nec non

<sup>(1)</sup> Neppur qui si parla d'alcun Registro nelle Geste Municipali, che non v'erano, in Rieti.

<sup>(1)</sup> È la Pergamena Originale Amiatina, Num. 16., che il Brunetti <sup>1</sup>, senza dirlo, afferma in generale d'aver trovato nel-l'Archivio Diplomatico di Firenze.

<sup>(2)</sup> Castello Veterbo. Ecco il Castello di Viterbo, del quale s'è molto ragionato nel prec. Num. 874: Castello, a cui nell'anzidetto luogo si dà eziandio il nome di Città, e che vedesi fornito del suo Vescovo Leone. Impossibile perciò il confondere nel presente Autografo Amiatino la Città e Castello di Viterbo con Orvieto. Ma il Turriozzi pretese animosamente di spogliar Viterbo del suo Vescovo Leone per darlo a Toscanella. Contro questa improntitudine, prima d'Eugenio Sarzana, s'era levato

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 603.

et gumbertu plr ut in di nom sstu gumpert plr in ecclesia sci salbatori

- 4. sita prope fluvio marta Casale qui vocatur critiana debeat resedere laborare ex officio juxta suo sape-
- 5. re: in ipsa ecclesia singolis dies facere et rem ipsius ecclesie laborare et excolere usque ad summa virtute promit-
- 6. to: et si rem ipsius ecclesie non estuduero sine neclecto vel fraude: juxta quanti homini habuero et officio
- 7. sste ecclesie juxta mea sapientia non reddedero cunctis diebus et ipsa ecclesia non estuduero de lumen et Incen-
- 8. so (1) juxta pecunia ipsius ecclesie aut aliquas exinde fraudavero componitur, (componiturus) me esse promitto auri sol, quinquagenta
- 9. quimet ego ULMO vel meus heredes omnia ssta ad te gumpert pbro conserbata spondemus adque promittimus
- 10. ut numquam nullo tempore te de ipsa ecclesia foris expellere qualive ponente occansione presumamus nec
- 11. alium priore super te inducere aut ponere possumus dicendo ut in sorte GRAUSONI isto pbro ordinamus set die vi-

il Favre <sup>1</sup>, dotto Gesuita Romano, del quale si parlerà molto in fine dell'anno 773, quando si registrerà il così detto Marmo Viterbese; un Alabastro, cioè, dove si legge scolpito ciò che suol chiamarsi Decreto del Re Desiderio.

<sup>(1)</sup> Lumen et incenso. Era costume nell'ottavo secolo, dice il Brunetti<sup>2</sup>, che coloro i quali conferivano un qualche Benefizio Ecclesiastico si mettessero quasi a far le veci dell'autorità Vescovile per governar le cose pertinenti al culto divino.

<sup>1</sup> Favre, Memorie Apologetiche del Marmo Viterbese, etc. Viterbo, 2. Vol. in 4.º con Appendice (A. 1779).

<sup>2</sup> Brunetti, loc. eit. pag. 251, 252.

- 12. te tue in ambas sortes mea et GRAUSONI tu prior et fermum esse deveas faciendi de concambio aut pro anima
- 13. tua de res mobile tuo laboratulo (1) in die transitus tui et non tivi amplius imponamus nec nos nec nostros heredes
- 14. in die dedicationis ipsius ecclesie gustare. unu (2) et si te exinde foris expellere quereremus aut alicum priorem (3) super-
- 15. posueremus aut cambio quod justum feceris disfacere bolueremus vel amplius quesieremus quam uno
- 16. gustare in dedicatione ipsius ecclesiae similiter componamus pene nomine auri sol, quinquagenta de quas
- 17. duas convent, (convenentiae) uno timore FESSUCCIONE notar, scrivere rogavimus actum Civitate Massana (no: Thu-scana (4)) regnu et Indic ssta fel

Intanto ecco una Città Tuscana, la quale non si può confondere con la Città e Castel di Viterbo, si come pretendeva

<sup>(1)</sup> Tuo laboratulo. Di qui si vede, che un Prete, dopo la celebrazione degli Officj divini, ponevasi volentieri a lavorare i terreni spettanti alla sua Chiesa.

<sup>(2)</sup> Gustare uno. Cioè un desinare, che il Prete Gumperto prometteva dare ad Ulmone in ogni di anniversario della dedicazione di S. Salvatore. Di simili pranzi son piene le Carte.

<sup>(3)</sup> Priorem. Questo è uno de'più antichi esempi del titolo di Priore dato al Principale od al primo Prete d'una Chiesa.

<sup>(4)</sup> Tuscana. Così credette il Repetti doversi leggere; non Massana, come avea stampato il Brunetti. Ed il Brunetti, narra lo stesso Repetti, avendo meglio studiato sì fatta parola nell' Originale, gli confessò ingenuamente, che la lezione di Massana si volca mutare in quella di Tuscana. La Città Massana, o di Massa Marittima in vero è troppo lontana dal Marta, da Critiana e da Viterbo, dove abitava il nostro Ulmone, il quale parlava eziandío in nome d'un Grausone.

<sup>1</sup> Repetti, Dizion, Geografico-Storico di Toscana, III. 149. (A.1839).

18. Signu † manu Ulmoni qui anc convenentia fieri rogavit

19. — Signu † manum Teodelupo curatori vd testis— Signu † manu Antaperii filio qd antreanto teste

20. Signu † manu Ussoni de quintiniano testes signu † manu partauli filio mauroni de albiano test

21. † Ego Pertus notar, rogatus ab ulmone et gumperto pbro in anc convenentia et promiss, me teste suscripsi †

22. † Ego qs fessuccio notar, scriptor post traditas conplivi et dedi †

il Fatteschi, per quanto s'espose nel prec. Num. 874: una Città Tuscana, la quale non è se non Toscanella, poco lontana dal Marta e dal Lago di Bolsena: la stessa Città, di cui sotto l'anno 739 si favellò nel prec. Num. 524.

### NUMERO DCCCLXXXIII.

Notizia d'una convenzione fra l'anzidetto Ulmone del Castello Viterbo col Monastero di San Salvatore.

Anno 768.

( Dal Turriozzi (1) ).

In nomine, etc.

<sup>(1)</sup> Turriozzi, Memorie Storiche di Toscanella, pag. 6. e 76. (A. 1778): da una Pergamena, probabilmente Originale, di Monte Amiata, della quale non s'addita il Numero, perchè nel 1778 non erasi ordinato ancora l'Archivio Amiatino, sì come attestava nello stesso anno il Pizzetti . Oggi tal Carta non si trova fra le Pergamene di quel famoso Monastero nell'Archivio Diplomatico di Firenze.

<sup>1</sup> Pizzetti, Antichità Toscane, Tom. I. Prefaz. pag. XXVI. (A.1778).

REGNANTIEUS dd. nn. Desiderius et Adelchis filio ejus veris et magnis (sic) (1) regibus anno regni undecimo et nono.....

PLACUIT et convenit inter Ulmone habitatore Castello Veterbo, nec non et presbyter monachus S. Salvatoris (2) ..... de terris cultis et incultis ..... S. Donati de civitate Tuscana (3).....

In Tuscia civitate.

(3) In Civitate Tuscana. Ecco distinta nuovamente la Città di Toscana Città e dal Castello di Viterbo: ed ecco il fondamento delle liti Storiche accennate ne' prec. Num. 874. 882.

Il Turriozzi crede acquistar grandi vantaggi sopra Viterbo, perchè chiamato Castello, quasi la significazione di tal vocabolo fosse stata sempre la stessa. Leggasi nel prec. Num. 309. in qual modo l'antica ed illustre città di Salerno sia chiamata Castrum Salernitanum dal Pontefice Onorio l.º: là dove risedeva il Maestro de' Soldati Anatolio. Può stare altresi che per Castrum s'intendesse talvolta la Cittadella, e, sto per dire, l'Acropoli d'ogui qualunque citta.

<sup>(1)</sup> Veris et magnis regibus. Chi non vede, che dopo i brevi rivolgimenti avvenuti nell'estate del 767, de'quali s'è favellato nel prec. Num. 874, la regione Viterbese tornò in balía de'Re Desiderio ed Adelchi; e che però alcuni di que'Notari posero ne'loro Atti l'insolita formola, d'esser coloro i veri Sovrani di quel paese? Lo stesso leggesi nel prec. Num. 882.

<sup>(2)</sup> Monachus S. Salvatoris. Sembra certo, che questo fosse stato il Monastero di S. Salvatore in Critiana sul finme Marta (Vedi prec. Num. 882). Dell'altro di San Salvatore del Monte Amiata, nello stato presente delle mie cognizioni, la più antica memoria è del Settembre 770, sì come dirò sotto quell'anno; sebbene il Repetti affermi, forse per errore tipografico, di farsene parola in un Documento del 745: ma egli non dice dove questo si legga.

<sup>1</sup> Repetti, Diz. Geografico-Storico della Toscana, III. 140. (A. 1839).

#### NUMERO DCCCLXXXIV.

Ricco testamento, col quale comandasi da Tassilone a cinque suoi esecutori testamentarj di vendere le sue sostanze e distribuirle per rimedio dell'anima sua. Se non potessero venderle, il testatore stesso ne dispone in favore di varie Chiese.

### Anno 768. Febbraio 22.

(Dal Bertini (1)).

† Exemplar. In Dei nomine, Regnante Domno Deside-Rio et Adelchis Regibus, anno regni eorum decimo, et nuno (anno regni eorum undecimo, et nuno (Bar.)), undecim dies (Undecimo (Bar.)) Kalend. Martias. Indictione sexta (f. quarta) (sexta (Bar.)) feliciter.

Ego Tassilo V. D. filio b. m. Autchisi, per hanc pa-

(1) Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa *Copia* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* G. 91); ed il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece molte Correzioni e Giunte, da me non trascurate. Fra le prime fu quella di leggere più accuratamente, che non avea fatto il Bertini, gli anni di Desiderio; e di ravvisare, che nella *Copia* Lucchese parlavasi dell' undecimo anno Desideriano, il quale in Febbraio 768 rispondea benissimo al nono d'Adelchi Re.

Il Eertini, che avea creduto doversi leggere il decimo, dovè mutare l'Indizione, dicendo, che questa era la quarta, non la sesta. Ma perchè non mutò anche il nono anno d'Adelchi? La felice e più breve Correzione del Barsocchini toglie di mezzo tutte le difficoltà: e colloca la Carta nell'anno 768, non già nel 766, come fece il Bertini.

Il Muratori <sup>3</sup> avea stampato appena la quinta parte di tal testamento: e così ristampolla senza più il Brunetti <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 109.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 62, 63.

<sup>3</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 876. (A. 1738).

<sup>4</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 605. (A. 1806).

ginam volo et decerno, ut dum ego advivere meruero, ut omnia, et in omnibus rebus meis in mea sit potestatem vendendi, donandi, alienandi iterum judicandi qualiter, aut coquomodo voluero in mea sit potestatem quidquid exinde facere voluero...seculo isto recessero, et res mea a me iterum injudicata, vel non data remanseret, volo, ut vos... et Rotelmi Presbitero, et Ausulo Presb. Gundipertu Presb. et Fermuso filius qd. Petronaci, et Cunimundo vindere diveatis omnis res mea, quanta ad me pertene, et injudicata, vel non data remansere, tam res movile, quam et immoviles, seo qui semoventibus uvique incolia, et locum (uvique in colivet locum (Bar.)) ad jus meum pertene, omnia in integrum quanta ad me iterum injudicata, vel non data remansere.

EXCEPTO parte mea de Casa RADULI in Corsania, et parte mea de Casa ubi qd. Guntulo massario nostro resede in loco Vetusiano, et parte mea de cafagio nostro in loco Monaciatico, quem jam antea judicavi. Nam alia omnis res mea, quanta a me iterum injudicata, vel non data remansere, volo ut ipsas omnia vos vindere diveatis, et pro anima mea despensare qualiter secundum Dominus previderitis.

Et si forsitans ipsas res meas vos minime vendere potueritis, volo ut de ipsis rebus meis aveas Monasterio Sancti Petri in loco, qui dicitur Monte Virde (1), a qd. Walfrid fundatum est, omnia portionem meam de res, quanta avire videor in loco ubi vocatur... Ecclesia Sancti Martini de Episcopio parte mea de gavagio nostro in loco Cornino, uvi vocator ad Chuzia (ad chinzia (Bar.)), qui est prope G... us (prope Gavagio (Bar.)) Sancti Martini.

<sup>(1)</sup> Monte Virde. Di questo famoso Monastero Vedi prec. Num, \$87. Ivi si parla delle terre situate in Cornino.

ET aveas Monasterio Sancti Petri- in Campo Magiore parte mea de casas, vel res in loco Terrinca (Bar.)).

Er aveas Ecclesia Sancti Jeorgi, ubi Jordanni Presbitero fuit parte mea de res in loco in Corsania, excepto

Casa Roduli, quem jam judicata aveo.

ET aveas Ecclesia S. FRIDIANI terra mea sub Monticel-10, qui fuit qd. Anochisi quantum mihi da filii ipsius abui ne (abvine (Bar.)) in integrum in finito, si ego de seculo isto recessero.

Er aveas similiter parte mea de casa in loco Cornino, uvi... Sulo reside.

ET Ecclesia Sancte Marie, qui est ad Porta Sancti Cervasi, volo ut aveas parte mea de res in loco Copersin...

(Persiplano; et volo (Bar.)) ut aveas Ecclesia Sancti Salvatori in loco Sexto parte mea de res in loco Copinistello (Pinistello (Bar.)), et ad Arno, uvi vocamus ad...

(ubi vocamus ad No...; et volo (Bar.)) ut aveas Ecclesia Sancti Justi ad Ranule prato meo ad Fossa Petrosala (Petrosula (Bar.)) in integrum.

ET volo ut aveas Ecclesia Sancte Rep.... ( Reparate ), qui prope (Sancte Reparate, qui est prope (Bar.) ) Monasterio Sancti Martini, qui fuit qd. Sicheradi, parte mea de res in loco Nobule.

ET volo ut terra illa qui mihi obvinet da qd. Tachipertu ad Archo, qui latum tene in terra trans Auserclo (tatum tene in terra de filii qd. Garisindi, ut eas aveas Ecclesia S. Petri, qui vocatur Monasterio Sumualdi. Et volo ut aveas parte mea de terra trans Auserclo (Bar.)), qui capu tene in ipso Auserclo, et alio caput tene in terra de filii qd. Burriche Cler. Sancti Donati (Burriche, Ecclesia S. Donati (Bar.)), volo ut si iterum non judicavero, et de seculo recessero... astras actique nepotis meos (Nepotis

meas (Bar.)), idest Sindiperga, Radalperga, et Adalperga portionem meam de casa Aumaldi (Arualdi (Bar.)) de loc..... Tappuniano.

ET parte mea de casa qd. Aufridi in loco Longize, cum omnia parte mea ad ipse case pertenet...(Case pertenentes cum parte (Bar.)) mea de casa in Tempaniano, ubi reside qd. Antuninulo (1) cum omnia portionem mea ad ipsa casa pertinente...tionem (pertenentem cum portionem (Bar.)) meam de sala, vel de sundrio meo in loco Langize (sic), quantum mihi exinde competent.

Er sala mea in loco.... Vico Willeradi cum omnia ad se pertinentem, una cum terra et vineas in integrum vindere diveatis, et omnis terre me...et ad me hic circa Civitatem ista non judicate remansere.

Er volo ut omnis suprascripte res si potueritis, ut eas sic vend....(sicut judicavi, et (Bar.)) sicut supra legitur.

Er si eas vindere non potueritis aveas ipsas suprascripte Ecclesie quantum exinde ad me injudicatum vel...(in-judicatum, vel non datum (Bar.)) remansere, sicut supra legitur.

ET de ista suprascriptas res quantum exinde Ecclesias non depotavi nominative avirent...me injudicatum, vel non datum remansere, si eam venundare non potueritis, volo ut vos ipsa aut in Sinodoc...nasterio (Aut in Sinodochio, aut in Monasterio (Bar.)), vel in tale Ecclesia faciatis.

UNDE mihi et vobis mercide eveniat qualiter Dominum (qualiter secundum Dominum (Bar.)) melius previde.... ante Greatore meum exinde judicium abeatis.

ET volo ut omnis hominis meis, mihi pertinentis, vos liveri...demettere deveatis, et eorum cartule absolutionis emettere diveatis. Sic tamen nominative volo de servis

<sup>(1)</sup> Antuninulo. Diminutivo di nome Romano. Antonello.

ve...as (f. vel Ancillas) minesterialis, ut vos livertare diveatis, Teudipertulo.

ET aveas pro servitio suo petia de terra sub monticello .... Pecteradi Cler. qui mihi per cambio obvinet da Gausperto, qui est Rector Ecclesie Sancti Fridiani.

ET volo ut liveru demettere deveatis CIANCI, et aveas petias de terra prope areas de filii PERTUALDI, qui mihi obvine da filii qd. Ermerisci.

ET volo ut liveri demettere diveatis ALIPERTULO, AU-DIPERTULO, et MAXCELLIO, et aveas portionem mea de res in Ponpiano, ubi resde qd. F....lo (ubi reside qd. F....et volo (Bar.)), ut liverum demettere diveatis Fusculo, et aveas portionem mea de res in loco Longize, cum parte de....quantum exinde ei da germani ejus pertene.

ET de mancipias.... livere demettere diveatis et.... Corsania, et Silbula et Liutpergula, et eorum cartulas apsolutionis emettere diveatis....as (diveatis... nepotes meas (Bar.)), in primis Sindiperga de ipsa mancipias mea una ancella, nomine Dominica. Radalperga volo ut.... Luccili nomine Luciula, et Adalperga volo ut aveas filia Autule de Nobule, et volo ut vinea illa qui mihi obvine da Bonulo de Isparduduco (Ispardaco (Bar.)), qui.... sub casa Liutpertuli, ut eas aveas Ecclesia Sancti Martini, qui est ad Terras Ussula (Terra russula (Bar.)).

ET volo ut livera demettere diveatis Alcula, sic tamen et in o (eo) tenure volo et decerno ego qui supra Tassilo, sicut supra dixi, ut...vere memero (ut si advivere meruero (Bar.)), ut omnia et in omnibus suprascripta res mea, vel homin...atem (vel hominibus in mea sit potestatem (Bar.)) vendendi...di (donandi (Bar.)), alienandi, iterum judicandi qualiter, aut comodo volu...em post cartule...(voluero; et post caso vite mee (Bar.)) sicut superius decrivi si a me iterum injudicata vel... (iterum

injudicatum, vel non datum remansērit sieut supra legitur, volo ut suprascripti presviteri seu Furmoso, et Cunimundo ipsa pro anima mea dispensandi habeant facultatem; et si (Bar.)) quicumque de heredibus meis contra hunc meam decritum....usare (decritum agere vel causare (Bar.)) presumpsere, conpona vobis ille heridis meus, qui hoc facere presumpsere vel ad i....cui vos pagina ista causa ipsa ad exigendum dederitis, Auri soledos numero mille quinienti, et....hominis quem exinde suptragere quesiere omnia in duplo, et quod minime memoravimus similiter volo ut notriminas mea, sive menuris vel majoris quante aveo, volo ut ipse vos similiter vendere diveatis, et pro anima mea despersare sicut supra legitur de aliis rebus.

ET TEUTPERTU V. D. scrivere .... tu ( scrivere rogavi. 'Actum (Bar.)).

ACTUM LUCA. Regnum et indictione suprascripta feliciter.

Signum † manus Tassum V. D. qui hanc cartulam fieri rogave...

( Seguono quattro testimoni presso il Barsocchini ).

Signum + ms. Teupertu v. d. filio qd. Sanituli testis.

- † Ego RATFUSU not. rogatus a Tassilo me teste subs.
- † Ego Wistripert not. rogatus etc.
- † Ego WILLERADUS cler. rogatus etc.
- † Et post tradita ego Teutpertu scriptur ujus supplevi et dedi.
- † Ego RACHIPRANDUS Clericus ex autentico fideliter exemplavi.

#### NUMERO DCCCLXXXV.

Mauro vende al Monastero di Farfa una terra in Malliano di Sabina.

Anno 768. Febbraio.

( Dal Num. 84. del Gran Registro di Farfa: Carta inedita).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Xristi.

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anni regni eorum deo propitio XII et X. Sed et temporibus domini Theodichi gloriosi ducis ducatus Spoletani, mense februarii per indictionem VII. (1. VI) (1).

Ego Maurus filius cujusdam Audualdi, manifestus sum quia b. m. Audo germanus meus vendidit unum mancipium nomine Vuleradam Cozulo de Zoccano: et dum minime ipsam recolligere potuisset, tradidit mihi pro ipsa puella in pretio terram in Maliano modiorum viginti (2).

IDEOQUE sana mente et spontanea voluntate mea vendidi et tradidi tibi, HALANE abbas de monasterio sanctae Dei genitricis MARIAE, vel cunctae congregationi monasterii ipsam suprascriptam terram cum pomis et arboribus, qui in ipsa terra stare videntur; ad pretium placitum et diffinitum et in presenti acceptum auri solidos decem, jumentam unam, et bovem unum quod apud nos habere testamur.

QUATINUS ab hac die habeas, teneas, possideas et juri dominioque tuo vendices ac defendas: et neque a nobis

<sup>(1)</sup> Indictionem VII. (1.VI). Per lasciar salvi gli anni duodecimo e decimo qui segnati de' due Re bisogna tornare indietro al 768 in Febbraio; e mutar in sesta la settima Indizione.

<sup>(2)</sup> Modiorum viginti. Venti moggia di terra pel prezzo di una serva nel 768!

neque ab ullo haerede posteroque nostro vobis aut successoribus vestris aliquando contradicatur. Sed quidquid de ipsa suprascripta terrula facere volueritis in vestra sit potestate.

Er si aliquis homo contra vos vel successores vestros de ipsa suprascripta terra causare voluerit, promittimus nos et haeredes nostros vobis antestare et defendere, et si non potuerimus dupla conditione vobis subjaceamus de ipsa terra de qua agitur meliorata.

ACTUM in REATE mense et indictione suprascripta fe-

Signum † manus MAURI venditoris et traditoris qui hanc cartam fieri rogavit.

† Ego Hisemundus sculdascius rogatus a Mauro testem me subscripsi.

† Ego PTO (sic) rogatus a MAURO manu mea subscripsi.

† Ego Ansifredus rogatus a Mauro manu mea propria subscripsi.

+ Ego Lupo rogatus a Mauro manu mea subscripsi.

Ego Stephanus notarius scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

### NUMERO DCCCLXXXVI.

Badussione vende al Gastaldo Ermolao una terra in Fontanatetta del Trivigiano.

Anno 768. Marzo 20.

( Dal Marchese Luigi Pindemonti (1) ).

IN XTI nom. regnantes dom nostros desiderio et filio

<sup>(1)</sup> Pindemonti, Sacre Iscrizioni lette dal Vallarsi, dimostrate ideali, Verona, in 4.º (A.1762).

Ivi, a pag. 17., si dice, che tal Carta fu posseduta dal Marchese

Scipione Maffei; cd il Pindemonti la fece incidere intera nella Tavola Num. VI. di questo suo lavoro, dalla quale s'è preso il testo per trasportarlo nel Codice Diplomatico Longobardo. Il Maffei nell' Opera immortale della Verona Illustrata scrive, ch'e' possedeva un'antichissima Copia; questa non può essere altra se non la presente, si come apparisce a chiunque la venga considerando incisa presso il Pindemonti, e vegga vergate tutte d'una sola mano le sottoscrizioni de' testimoni.

A chi non è noto, che il Vallarsi, dotto Editore dell'Opere di San Girolamo, si persuase d'essersi discoperta un' Iscrizione posta nel 765, regnando Desiderio ed Adelchi, sopra una Cassa di piombo, la quale conteneva le reliquie de' Santi Martiri Fermo e Rustico? Tal Cassa rimase allo scoperto per la furia dell'Adige in una sua inondazione del 1757: e tosto il Vallarsi diè alle stampe un libro, per interpetrarne le pretese Iscrizioni, che poi nel fondo si riduceano ad una sola. Il Pindemonti fece scolpirle intere nel 1762, dimostrando col suo Libro, che non erano lettere dell'Alfabeto, ma semplici ghirigori e ghiribizzi, condotti con una punta di ferro sulla Cassa di piombo: e però egli volle incidere i fac simile de' caratteri di molte Carte antiche, oltre l'intera del 20. Marzo 768, per paragonarli con quelli attribuiti dal Vallarsi all'anno 765.

Non ristette il Vallarsi <sup>1</sup>, e stampò una sua lunga difesa nell'anno appresso, con molte Tavole, una delle quali rappresenta in un modo alquanto più leggibile i caratteri o non caratteri della Cassa di piombo.

A me veramente non sembra che ivi scolpito si fosse (il che non avrebbe potuto avvenire senza l'autorità del Vescovo S. Annone) un'Iscrizione Sacra con si deplorabili caratteri. Ma, se caratteri furono, un piccol senso e forse niuno se ne potrebbe cavare; ciò che dimostra vera l'opinione del Pindemonti. Ad ogni modo, ecco tradotte dal Vallarsi le cifre di trentadue parole, o non parole, abbreviate qualche volta o supplite.

<sup>1</sup> Vallarsi, La realtà delle Sacre Iscrizioni, etc. Verona, in 4.° (Λ.1763) a Monsignor Giustiniani, Vescoyo di Verona, di pag. XVI-315.

nom duodeci et nono die uicensima mensi marcii p indicne sexta fr.

Constat me badussione filio qd iuliano hbd uindedisse et uindedi adque tradedisse et tradedi tibi enmuald gast terram araturicia in loco qui cognominatur fontanategra habente in longitutine de uno latere desubtus perticas uiginti et una et de alio latere desuper perticas dece et hocto et petis (pedes) quatuor et in latitutinem de uno capite da uriente perticas noue et petis (pedes) noue et de alio capite da combento (1) perticas noue et ipsa pertica minsuraturia

#### AZO ET ZENO CUSTODES

#### IOHANNES PRESPITER GASTALDIO

REGNANTIBUS DESIDERIO ET ADELCHI INDICTIONE TERTIA HANO (supple) EPESCOPO RELIQUIA SS. FIRMI ET RUSTICI COLLOCAVIT IN HAC K(apsa)

#### APOLLINARIO PRIMO LAZERO ET MARCO

Quanto più guardo i caratteri, donde il Vallarsi trae sì fatte parole, tanto più mi pare, che un qualche Maestro Comacino, od un qualche suo donzello, per ozio e per diletto, impresse col ferro quelle cifre sopra una cassa di piombo, prima di murarla. E' le impresse non sulla facciata, come dovea, ma si nel lembo estremo d'un lato della cassa; e con righe non dritte, ma serpeggianti e tortuose. Chi poi potrebbe per sì fatte parole saper le particolarità vive di quel fatto, che dal Vallarsi pretendesi narrato nell' Iscrizioni?

(1) Da combento. Singolar frase! Vale, da ponente; cicè, a Sole occumbente.

V.

fuet de petis duodicem ex uno latere tenente ipso ERMUALD et de alio latere tenente filio LOPUNI MARINO ab uno capite possedentes samdolo et eraclio seo sabbatino et alio capite firmante in PASCUO POPLICO (1) et consiteor me ego srs BADUSSIO quia recepi exinde ad te sto ERMUALDO exinde pretiom per singulas pecie solidas nomero hocto tantum ad presenti die ssta terra in tua ERMUALDO et tuis hrdbs sit potestatem faciendi exinde quod uob placuerit nullo homine contradicente neque me neque hrds meos et sicut me non credo fieri et ego uinditur aut hrds mei uel aliquis aliquando temtare aut tuos hrds de srta uindicione polsauerit uel quol abseat euicerit aut non potuerimus ab uno quenque homine defensare tunc spondeo me ego uinditur et hrd meos tibi emturi et tuis hrdbs conponere dupplum preciom et rem quoque meliorare ac edifficationis terre satis essimus reddituri

Acto Tarbisi per indicti srta

† signum manus ssto badussium qui hanc pagina uindi fieri rogauet

† GRIGORIUS rogatus ad sto BADUSSONE in hanc uind tt susi

† ego Ansoald rogatus ad Badussone in hanc uind ttis susi

†ego LANDARI rogatus ad BADUSSONE in hanc uindicione tt susi

†ego Gondilo rogatus ad sto badussolo in hanc uindi it susi

†ego FLORENTINUS rogatus ad ssto BADUSSIONE hanc pagina uindi scripsi et postratita conpleui

<sup>(1)</sup> Pascuo poplico. Del Pascolo Pubblico di Trevigi ho già parlato nel Discorso 1. V' erano i Pascoli pubblici così del Comune Longobardo, come de' Duchi e de' Re. Di quelli del Duca di Spoleto Vedi prec. Num. 877.

<sup>1</sup> Discorso de' vinti Romani, S. CLXXXII.

#### NUMERO DCCCLXXXVII.

Taneldi, Vedova di Pandone, lascia il Casale Ceciliano al Monastero di Farfa.

Anno 768. Marzo.

( Dal Num. 80. del Gran Registro di Farfa : Carta inedita ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi. Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio XII et VIIII. Sed et temporibus Domini Theodicii gloriosi Ducis Ducatus Spoletani, mense Martio per Indictionem VI.

Ego Taneldis relicta cujusdam Pandonis, manifesta causa est quia b. m. Pando vir meus in vita sua fecit mihi cartulam donationis de Ciciliano, ubi inhabitare videor, cum omnibus ipsius casalibus, pertinentiis; cum colonis, casis, vineis, terris cultis vel incultis, mobilibus vel immobilibus et omnia quanta ad ipsum Cicilianum pertinent in integrum. In eo videlicet ordine, ut dum ego Taneldis adviverem in mea essent potestate: et post viri mei discessum de corpore, si Benedictus filius meus mihi bene et inoffense sicut parentibus deservierit, omnia quae mihi per cartam ipse jugalis meus donaverat, ipsi Beneрісто possidenda relinquerem. Et si forsitan ipse Вене-DICTUS mihi rebellis et contrarius vel inobediens fuerit, ipsas suprascriptas res quas mihi per cartam quondam Pando jugalis meus concessit pro ejus mercede iterum et nostra dare deberem.

IDEOQUE quia ipse BENEDICTUS filius meus multas mihi injurias et amaritudines atque danietates fecerit, quod multis cognitum est, et de hoc seculo in vita mea subtractus est, ego quae supra TANELDIS sana mente et spon-

tanea voluntate mea una cum consensu domini Theodichi gloriosi ducis (1) parentumque meorum ipsas res per presentem cartam dono atque concedo vel trado pro anima Pandonis jugalis mei, vel mea, seu filii mei Benedicti in Monasterium Sanctae Dei genitricis Mariae sito in Acutiano, ubi Halanus vir venerabilis abbas esse videtur, qui supra legitur casalem qui dicitur Cichianus cum omnibus ad ipsum casalem pertinentibus in integrum, casis, vineis terris cultis vel incultis, mobilibus vel immobilibus, arboribus fructuosis vel infructuosis; una cum colonis qui in ipso casale resident, liberis, proliberis, servis, proservis, sicut a nobis possessus est, sic in ipso sancto monasterio tradidi possidendum.

Sub eo tenore ut dum ego Taneldis advixero, in mea sit potestate usufruendi; nam non alienandi licentiam habitura. Quatinus ab hac die firmum et stabile sit donum nostrum in ipso sancto Monasterio; et neque a nobis neque ab ullo herede posteroque meo aliquando contradicatur, sed omni tempore stabile permaneat.

ACTUM ad SANCTUM VITUM mense et Indictione suprascripta.

Signum † manus TANELDINAE donatricis, quae hanc cartam fieri rogavit

<sup>(1)</sup> Theodicii gloriosi ducis. Da ciò si vede, che la vedova Tanelda era venuta nel Mundio di Teodicio, Duca di Spoleto, dopo la morte di Benedetto, malvagio figliuolo di quella donna. Tal Mundio s' esercitava dal Duca per mezzo dello Sculdascio Ilemundo, che sottoscrisse di suo proprio pugno al presente Atto, e ne dettò le parole al Notaro Stefano. Fu certamente Ilemundo quegli che comandò, si facesse motto dell' improntitudini di Benedetto verso Tanelda; la quale non dimenticò d' essere madre, allorchè volle, che la sua donazione giovar dovesse anche all' anima del figliuolo.

† Ego Hilemundus Sculdascius rogatus a Tanelda ex jussione domini gloriosi ducis Theodich ducis manu mea propria subscripsi

+ Ego Teudemundus rogatus o Tanelda relicta Pan-

ponis manu mea subscripsi

† Ego Gainelapa rogatus a Tanelda manu mea subscripsi

† Ego Lupo rogatus a Tanelda manu mea subscripsi

Ego Guileratus rogatus a Tanelda pro ignorantia literarum, signum Sanctae † feci: et testis.

Ego Adeodatus rogatus a Tanelda signum Sanctae † feci: et testis.

+ Ego Liuspertus presbiter rogatus a Tanelda manu mea subscripsi.

† Ego Stephanus notarius scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

OSSERVAZIONE SUL MUNDIO DELLE DONNE, TENUTO DA' DUCHI LONGOBARDI.

Splendido argomento è questo, che ne' Ducati di Spoleto e di Benevento l' intero esercizio dell'autorità Sovrana stava presso i Duchi, non escluso il *Mundio*, cioè la protezione così delle donne, mancanti di *Mundualdi* legittimi, come degli stranieri, ovvero de' *Guargangi*. Nondimeno procacciavano sempre i Re Longobardi stendere la lor potestà sopra questi e simili Ducati Maggiori: nè Teodicio tralasciava di mostrarsi ossequioso a'Re Desiderio ed Adelchi.

Quantunque Tanelda, la donatrice, avesse detto d'avere ottenuto il consenso de parenti, pur tuttavolta niun di costoro s'ode qui ricordato; e però il solo Mundualdo fu il Duca di Spoleto.

#### NUMERO DCCCLXXXVIII.

Alano, Abate di Farfa, ed Anselberga, Badessa di San Salvatore di Brescia, fanno tra loro il cambio d'alcune terre. La Badessa concede all' Abate la Corte di Vallante in quel di Rieti, e ne riceve le Celle di San Pietro in Classicella della Sabina, e di Fagiano tra' confini del Viterbese.

# Anno 768. Aprile 19.

( Dal Fatteschi (1) con le Giunte del Luchi (2) ).

REGNANTIBUS dd. nn. DESIDERIO et ADELCHISIO filio ejus Viris excellentissimis Regibus. Anno piissimi regni eorum in XPI nomine XII et VIII. (legendum saltem, dice Fatteschi (3), VIIII) die XIX mensis Aprilis Indictione VI.

PLACUIT atque bona voluntate convenit inter Venerabilem Virum Halanum Abbatem monasterii S. dei genitricis Marie siti in Sabinis, nec non et Hislipergam (sic) Sacratam

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 271: dal Num. 81. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Il P. Luchi, Benedettino, copiò esattamente alcuni Documenti Farfensi, spettanti a Brescia; i quali ora trovansi nel suo Cod. Dipl. Brix. presso l'Odorici <sup>1</sup>, che ha ristampato <sup>2</sup> il presente d'Alano e d'Ansilberga, con le Correzioni e Giunte di esso Luchi. Le quali da me non saranno pretermesse. Io ebbi gran torto di non riscontrar nel Registro Farfense i Monumenti, che sapeva essersi già pubblicati per le stampe: nè m'avvidi, se non tardi, che sovente il Fatteschi non gli avea trascritti per intero.

<sup>(3)</sup> VIII. » Zoppicano, dice il Fatteschi, gli anni d'Adel-» giso, da qualunque epoca si contino ». E però giustamente il Fatteschi pose il nono anno, che correa di quel Re, in Aprile 768.

<sup>1</sup> Odorici, Il Codice Cremonese di Monsignor Dragoni, pag. 9. Nota (2). Nel Tomo II. Part. I. Dell'Archivio Storico Italiano, Nuova Serie, Firenze (A. 1835).

<sup>2</sup> Idem , Cod. Dipl. Bresciano, pag. 48. (A. 1854).

deo Abbatissam monasterii dni Salvatoris fundati infra muros Civitatis Brixiane constitutum a suprascripto Principe, ut in dei nomine debeat dare ipse Halanus Abbas ante dictus eidem Ansilpergae (sic) Abbatissae, in causa commutationis. idest Cellulam unam cum Ecclesia S. Petri, quae est posita insuprascripto fundo Sabinensi loco qui dicitur Classicella cum omnibus suis pertinentiis, qualiter ab Ansperto et Guandilberto praepositorum ipsius Cellae fuit directa vel possessa tam in ipso loco Classicellae vel ubi ipse Anspertus casas habent levatas et terras. seu et aliam Cellam in finibus Vederbensium in loco qui dicitur Fagianus, cum omnibus suis pertinentiis in integrum qualiter ab Anselmo de Vederbo, et Aimone genero ejus fuit possessa.

Has suprascriptas duas Cellas cum omnibus suis pertinentiis in integrum cum terris vineis silvis pratis pascuis montibus astalarijs ripis (rupinis. paludibus, cultis, vel incultis, divisis, vel indivisis (Luchi)), cum familijs et mobilibus (vel immobilibus rebus (Luchi)) omnia in integr (sicut usque nunc a suprascriptis Ansperto et Guandilberto, Anselmo et Aimone fuerunt possessa, vel directa (Luchi)), quantum in presenti die ad ipsas duas Cellas pertinet.

ET ad vicem recepit ipse Halanus a suprascripta Ansilberga Abbatissa iterum in causa commutationis Curtem unam quae est posita in finibus reatinis in loco ubi dicitur Vallantis cum casis massaricijs et aldaricijs cum familijs et servis liberis proliberis aldionibus proaldionibus cum diversis territorijs cum terris vineis pratis silvis pascuis astalarijs ripis, rupinis, montibus ac paludibus, et cultis vel incultis, divisis vel indivisis mobilibus, vel immobilibus rebus se se moventibus omnia in integrum quantum legibus ad ipsam Curtem pertinere videtur (1)....

<sup>(1)</sup> Mancano le sottoscrizioni de' testimoni e del Notaro, non

che la menzione del luogo, dove il contratto di cambio fu celebrato. Prezioso con ogni ragione fu chiamato un tal Documento dal Fatteschi.

#### NUMERO DCCCLXXXIX.

Il Prete Teodaldo dona le sue sostanze alla Chiesa di Sunt' Agata di Monza.

Anno 768. Aprile.

(Dal Frisi (1)).

In nomine Domini regnantes uiros excellentissimos dominos nostros desiderio et adelchis reges anno regni corum in XPI nomine XII. et nono mense Aprilis indictione sexta feliciter.

Basilice beate et Xpi martire Agathe site intra modicia ubi ergo (ego) lecit indignus custus esse inuenior theodald uenerabilis presbiter presens presentibus dixit de spem vite eterne anime suae refrigerium cogitat qui pauperibus vel locis uenerabilibus aliqua de suis facultatibus confert terrena ut a Xpo magna suscipiat uita.

ET ideo ego qui supra THEODALD presbiter do dono cedo et in ius dominiumque predicte basilice omne.... se substantiam facultatis meae tam casis curte orto area campis pratis uincis silvis pascuis et aia stalariis molino mouile et inmouile seseque mouentibus ad.....tis aiacentibus que omnia et in omnibus finibus terminibus terre ad meum ius pertinent in integrum tam quod ex iura pa-

<sup>(1)</sup> Frisi, Memorie storiche di Monza, II. 3. (A. 1794): dall'Archivio della Basilica Monzese.

Professa egli nella Prefazione (pag. IV) di non voler distinguere le Copie degli *Originali* delle Carte, bastandogli di sapere, che tutte quelle di tale Archivio sono antichissime.

rentum meorum habere uideor quam etiam ex comparatione donatione comutatione uel undecumque ad me deuolutum est aut in antea fuerit omnia et ex omnibus in iura predicte basilice dono cedo et confero et per presentem cartolam confirmo excepto uites petia una qui nominatur uites longas quas in basilica sancte anastasie dare dispono pro luminaria mea.

EA uidelicet ratione uolo adque instituo ut dum me dominus in hoc seculo esse iusserit omnia et ex omnibus rebus meis in mea maneat potestate sicuti et nunc esse uidetur et dum ionannes germanus meus adque theo-THILDA dei famola germana mea aduixerint omnia et ex omnibus rebus meis in eorum maneat potestate usufructuario nomine et ipsi de usofructo licentiam habeant dandi pro anima mea et sua aut cui preuiderint adhuc ...... adque adfirmo ut post meum vel germani adque germane meae decesso ut ab omnibus ipsis rebus habere et possedere debeat THEODERIS clericus nepus meus uel consoprina eius nepote mea nomen theoderuna dei famola una cum ipsis rebus uel suis propriis deseruire debeant in suprascripta basilica sancte AGATHE et ipse THEODERIS nepus meus uolo ut post nostrum decessum pascere debeat de ipsis rebus pro mercedem anime meae pauperus (sic) numero XII. per omnem diem in quadragesima et habeant ad refectionem ipsi pauperis per unumquaque panem quadra una uinum ternas fiolas fabas et panicia ut sufficiat et in adsensionem domini uel in uigilia de aebefania uolo ut pascat pauperus numero....in istas duas uices et habeant ad refectionem per unaquaque personam pane medio lardo et fabas adque uino fiolas ternas pro meae anime mercedem.

QUATINIS ipsis pro mea facinora domini clementia exsorare non desinant et post predicti rheoderis obitus quislebit ille qui in suprascripta basilica custus fuerit omnia taliter conpleat sicut supra institui.

ET ita uolo ut quod non credo fieri si quis ille qui dominationem in ecclesia sancti ionannis habuerit predictum theoderis clericus nepote meo de ipsa basilica sancte AGATHE expellere quesierit aut ei uiolentias contra lege aut iniuste fecerit tunc licentiam sit eidem theoderis ex ipsi rebus faciendum quod preuiderint.

NAM si permiserit eum permanere omnia sic permaneat sicut supra institui quia sic est mihi in omnibus actum. de familia uiro (vero) mea idest Laurentinum cum coniuge et infantolus suus adhuc et illum puerum quem ego notriui per necessitatis famis per uerbum domni garoin diaconus uolo ut et ipsis in ipsam basilicam deseruiant omni in tempore pro meae anime mercedem.

IOHANNIA uero ancilla iuris mei post obitum meum uel germane meae THEOTILDE si noluerit permanere cum nepote mea tunc sit liuera et absoluta et habeat concessum postmodum iurepatronatus et ita uolo ut qualiter supra institui si neclexerit nepus meus aut eius successoris conplere ut omnia per districtionem vel ordinationem eius qui presens fuerit in ecclesia sancti IOHANNIS notritoris mei ut per ipsum fiat omnia dispositum et ordinatum.

ET hoc obsecto principes terre istius uel presolis adque senioris eclesie supradicte sancti 10HANNIS ut hunc paruitatis facti mei non permittatis inrumpere sed omnia stauilem permittatis permanere.

ET si quis leuir heres aut parens meus contra hunc factum meum ire aut inrumpere temptauerit dei omnipotenti incurrat iudicium et cum una traditorem domini accipiat damnationem et in suprascripta basilica tantum et alterum tantum facultas restituat ita et nec mihi liceat deinceps nolle quod uolui.

rum imposterum de repetitione damnata quem enim dispositiones et donationes cartulam LAURENTIO scriuendum rogaui.

ACTO MODICIA.

† THEODOALD indignus presbiter huic cartola institutiones seo firmitatis a me facta subscripsi.

Sign. † man. AMANTIO qui et FRATELLO actor domini regis testis.

Sign. + man. otoni filio quond. victori ferrario testis.

Sign. + man. FIDELI magistro ferrario (1) et filio quond.
MANCIONI testis.

† ego ADELBERT uenerabilis clericus huic cartole institutiones seo ordinationis rogatus ad THEODOALD presbiter me testes subscripsi.

Sign. + man. MAGNO filio quond. BARONCIO de MODICIA testis.

† ego LAURENTIUS scriptor huius cartole institutionis seu donationis post tradita conpleui et dedi.

<sup>(1)</sup> Magistro ferrario. Ecco sottoscritto un maestro ferraio; forniti entrambi della qualità di cittadini Longobardi, e però capaci di far testimonianza ne' contratti. Così Fedele come Vittore sanno scrivere. Io credo, che non in generale i ferrai, appartenenti agli ordini de' servi una qualche volta, ma questi due Ferrai di Monza spettassero alla Consortería de' Maestri Comacini, dove s' annoveravano tutte l'arti ed i mestieri delle discipline architettoniche. Già udimmo nel 742. il Calderaio Bonichi (Vedi prec. Num. 555), e nel 759 il Calzolaio Ghisperto (Vedi prec. Num. 726) farla in Lucca da testimoni.

## NUMERO DCCCXC.

Donazione d'Anacardo di Castiglione in Garfagnana alla Diaconia di San Colombano presso le mura di Lucca.

Anno 768. Maggio 2.

( Dal Bertini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus iden Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum duodecimo, et nono, quartum nonas maias, per indictionem sextam.

Manifestum est mihi Anacardo presbitero rectori Ecclesiae beati sancti Petri, sita in loco Castellione prope Fernetam. Quia per hanc cartulam pro remedio animae meae offero Deo, et tibi Ecclesiae beati sancti Colombani constructa a venerabili Domino Peredeo in Dei nomine Episcopo prope murum civitatis nostrae Lucensis. Ecclesiam ipsam, ubi resedere videor, cum omnibus rebus meis tam quam ipsam rem quam ibidem per dotem confirmavi, quam et ubique mihi pertenentem terram in eam, orta, oliveta, silvas, castanetum, virgariam, cultum vel incultum mobile adque inmobile omnia in integrum, nisi scerpham meam et pannos battes et ur. . . uel alia usitilia casae seu nutrimina quae in meam reservo potestatem.

NAM alia mea tam ipsam ecclesiam beati sancti Petru quam et ubique mihi pertenentem omnem rem meam Deo

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 34): senza Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini loc. cit. Append. pag. 31.

et tibi praedictae Ecclesiae Beati Sancti Columbani offerre praevideor; tali enim tenore ut dum ego et Auriperta presbiteria mea advivere meruerimus omnem suprascriptam ecclesiam vel aliam rem meam in nostram reservo potestatem usumfructuandi regendi vel gubernandi et non vendendi nec donandi neque alienandi neque in ecclesiam faciendi neque per nullum argumentum ingenii iterum alienandi non abeam potestatem.

Post uero decessum nostrum haec omnia qualiter superius leguntur in iam dictam Dei ecclesiam vel de Pontifice qui pro tempore fuerit sint potestate in eo tenore ut supra depotavi. et neque a me neque ab heredibus meis aliquando hanc meam offersionem posse disrumpi sed omni in tempore haec cartula in suam maneat firmitatem et pro confirmatione Austripertum clericum scribere rogavi,

ACTUM LUCAM.

Ego Anacardus presbiter in han cartula a me facta sicut superius legitur propria manu mea supscripsi.

Signum + manus Perri aurificis germani eius testis.

Signum + manus Peretheuli acoliti filii quondam Gauderuli testis.

- † Ego Firmo presbiter ab Anacartus presbitero in anc cartulam me teste subscripsi.
- † Ego Spsinca clericus rogatus ab Anacardus presbitero in hanc cartulam me teste subscripsi.
- † Ego Emmo clericus rogatus ab Anacardus presbitero in hac cartulam me teste subscripsi.
- † Ego Austripertus clericus post traditam complevi et dedi.

### NUMERO DCCCXCI.

Testamento fatto in Rieti da Teoderace in favor della sua moglie Ansa, de' suoi figliuoli e del Monastero di Farfa, con varj legati a diverse persone.

Anno 768. Maggio.

(Dal Galletti (1)).

In nomine Dni Dei Salvatoris nri Iesu Christi.

REGNANTIBUS Dominis nris Desiderio et Adelcii filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum Deo propitio XII. et IX. Sed et temporibus Theodicii gloriosi ducis ducatus Spolet. et v. m. Hilderici castaldei civitatis Reatinae, mense maio, per ind. VI.

Humana fragilitas semper debet de mortis repentinae casibus cogitare, ut sanus mente, et animo vigens de suis facultatibus valeat sibi proficua disponere, ut securus ambulet, ne eum comprehendant tenebrae.

IDEOQUE ego THEUDERACIUS sana mente, et bona voluntate mea dispono pro remedio animae meae dum in ista via dirigimur in TRANSPADUM de dominatione dominorum nostrorum viam agendo vel faciendo sic consideravimus humanae fragilitatis, et hujus discessum saeculi.

In primis pro anima nostra volumus ut ecclesia sanctae Ceciliae, quae posita est in Beruniano cum omni substantia sua, quae ibidem pertinet ad ipsam ecclesiam cum casis terris silvis colonis vel colonabus, et ipsa suprascripta

<sup>(1)</sup> Il Galletti ne diè ampj ragguagli <sup>1</sup>, e tosto lo stampò intero <sup>2</sup>: dal Num. 82. del Gran Registro di Farsa.

<sup>1</sup> Galletti, Gabio, pag. 91. in Nota (A. 1757).

<sup>2</sup> Idem, Lettera su'Documenti d'Ascoli, nel Giornale de Letterati del Pagliarini di Roma, per l'anno 757. Inviata nel 3 Ottobre 1757 a Monsignor Stefano Borgia, poi Cardinale.

ecclesia cum omnibus suis pertinentiis sit in potestate Petra clerici filii mei, in ordinatione et regimine illius dum advixerit usufruendi, nam non donandi nec vendendi, sed semper meliorandi.

Post ejus vero discessum omnis suprascripta ecclesia et et ipsius substantia revertatur in potestate monasterii S. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae siti in territorio Sabinensi, fundo qui vocitatur Acutianus regendi gubernandi, et custodes qui ibidem Deo serviunt, et laudes Christo die ac nocte canunt pro antecessore nostro qui nobis ipsam donavit, et per cartam confirmavit, et pro nostra anima orent, et pro nobis, et peregrinos vel minus potentes ibi suscipiant, et senodochias ibidem faciant in ipso sancto monasterio.

Ista omnia nullo homine contradicente, Abbas qui pro tempore fuerit, studeat perficere. Ansae autem conjugi nostrae deputamus casalem nrum in territorio Sabinensi, in massa Turana, fundo qui nominatur Arisanus, et Acutianus cum casis terris cultis et incultis cum hominibus qui ibidem resident Grausulo, Johannulo, Antulo, Alpario.

In Topcia casas nras, cultum vel incultum, terras silvas, et omnia quae ibidem habuimus; caldaria II. concas de auricalco II. cavallum maurum I. et alium cavallum grav. Boum paria II. cum bubulco suo nomine Maurulo, et alio puero Gangiosulo. Puellas manuales (ministeriales?) Bonecundam Bonosulam. Porcos; capras XX. Pecora XL. Vaccas V. cum tauro suo.

Ista omnia sint deputata vel data conjugi nostrae Ansae, ut faciat exinde pro anima nostra et sua in monasterio quale voluerit, et dum advixerit in eius sit potestate.

Post ejus discessum sic fiat ut diximus. Ad filiam meam Teuderiam deputamus in Massa Salaria casam quae regitur per Merculum, et Meram cum filiis suis, et cum portionibus corum in intus fundo qui nominatur Occianus ad S. Stephanum in Luclura.

ITERUM ROSAE filiae nostrae deputamus casam quae regitur per Leminosulum et Valeriolum germanos. Reliqua mea substantia omnia sit in potestate filii mei Petru dum advixerit usufruendi.

Post ejus vero discessum omnia, tam suprascripta ecclesia, quam substantia ipsius, redeant in potestate monasterii S. Mariae in Sabinis. In monasterio Domini et Salvatoris quod situm est in Laetenano (1) deputamus casalem nostrum in villa Veneria, quem habuimus prope Alipertum, et Teuderadum germanos cum terris silvis et omnibus in intus. Quatinus ab hac die firma et stabilia sint omnia suprascripta, et a nullo homine contradicantur.

ET si mihi mors venerit, a praesenti sit datus iste casalis in monasterio Domini et Salvatoris. Audoaldus prbr cavallum I. Johannes prbr caballum I. Teusterius prbr caballum I. Teusterius prbr boum par I. Pueri liberi (2) Gualdepertus, Majulus; Bonosa ancilla Dei (3), Indula sint liberae absque omni contradicione.

Unde pro stabilitate vra, suprascripta monasteria, Theuserium prbrum notarium scribend. postulavimus, et testes

<sup>(1)</sup> S. Salvatoris quod situm est in Laetenano. Dimostra il Galletti nella citata sua Lettera su' Documenti d' Ascoli, che tal Monastero collocato era nel territorio d'Ascoli del Fermano; e soggiunge, che ora si chiama San Salvator Maggiore.

<sup>(2)</sup> Pueri liberi. Chi non vede, che questi servi liberi non sono se non Aldii, e forse neppur Fulfreali?

<sup>(3)</sup> Bonosa ancilla Dei. Prima di manometter le serve, permetteano i padroni, che quelle si consacrassero a Dio: beneficio immenso della Religione di Gesà Causto.

a nobis rogatos optulimus qui supter signum sanctae †

ACTUM in REATE mense et ind. suprascripta feliciter.

Ego Teuderacius in hoc testamento a me facto manu mea subscripsi.

Ego Lupo clericus rog. a Teuderacio mmss.

Ego Iohannes prbr rog. a Teuderacio mm. ss.

Ego Petrus prbr rog. a Teuderacio mm. ss.

Ego Aderisius clericus pro ignorantia litterarum rog.<sup>5</sup> a Teuderacio in hoc testamento propriis manibus meis signum sanctae † feci, et testis.

## NUMERO DCCCXCII.

Rodingo vende al Monetario Grasolfo un modiloco, ossía un piccolo moggio di terra presso la Chiesa di S. Colombano in Lucca.

Anno 768. Luglio 2. (Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum duodecimo et nono, secundo die post kalen. julia, inditione sexta feliciter.

Constat me Rodingo filio b. m. Teudorichi vindedisse et per hanc paginam tradi (tradidi) tibi Grasolfo munitario (2) uno modiloco de terra mea per mensura, quem

<sup>(1)</sup> Il Barsocchioi <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* G. 59).

<sup>(2)</sup> Munitario. Questo Grasolfo, Monetario, è agli occhi del Bertini <sup>2</sup> un Maestro della Zecca di Lucca: ciò, che io non vo'negare.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 64.

<sup>2</sup> Bertini, loc. cit., pag. 367, 368.

havire visu sum prope Eccl. S. Columbani, et prope muro civitatis ista lucense; qui ipse terra capo tene in terra Pereni, latere uno tene in terra Pelerini, et alio latere tene in terra Petri; petia ipsa per designatas locas, cod est per mensura modiloco uno, tibi trado in integrum, et si amplium fueret ipsa terra in tua Grisolfe sit potestatem comodo et ille alia.

ET SUSCEPI EGO Q. S. RODINGO PRETIUM PRO ipsa suprascripta terra, quas tibi GRISOLFE dedi in auri soled. numero quindeci et uno cavallo pro soled. trideci in prefinitum pro ipsa terra; ut da admodo terra ipsa sicut supra legitur in tua vel de hered. tuos sit potestatem.

Modo ispondeo ego q. s. Rodingo cum hered. meos tibi Grasolfe vel ad tuos heredibus, ut si quacunque tempore nus vobis ipsa jam dicta terra intentionaverimus, et adhuc vobis ipsa ad qualive homine menime defensare potuerimus; ispundimus vobis componere ipsa suprascripta terra in duplum meliorata, infer quidem (in ferquidi) loco sub extimationem, quale tunc fuere, et Prandulo iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † ms. Rodinghi v. d. vindituri et auturi

Signum † ms. Deusdedi filio qd. Baroncelli testis Signum † ms. Pranduli cler. filio qd. Aspert ec.

Signum + ms. Vallerini cler. filio Gienti

+ Ego Fortunatu cler. rogatus ec.

† Ego Prandulo post tradita compl. et dedi

### NUMERO DCCCXCIII.

Gausfredo e sua moglie Gausperta di Vada fanno la donazione d'una parte delle loro sostanze alla Chiesa di San Colombano in Lucca.

# Anno 768. Luglio 19.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus duodecimo, et filio ejus eidem Domno nostro Adelchis rege, anno regni ejus nono, undecimo Kalendas Augustas, per indictionem sextam.

Manifestum est nobis Gausfrid, una cum conjuge mea Gausperta abitatoribus in Vada, quia ante hos annos per cartulam offersionis qd. Praetestatus germanus meus, idest Gautspergae, dedit Ecclesie Sancti Colombani pro anima sua terrulam, quae est juxta Sancti Martini; pro hac re nos qui supra Gausfrid, seu Gauspertga, vir, et coniux, per hanc cartulam pro animae nostrae remedium tertiam portionem de ipsa terra, quam ego per judicium vicit, eam, cum...mea offerre videmur Deo, et tibi predictae Ecclesiae B. Sancti Colombani in prefinito ipsam portionem nostram, idest tertiam de ipsa terra.

ET neque a nobis, neque ab heredibus nostris aliquando praesens cartula offertionis nostrae posse disrumpi, neque a nullo homine, sed omni in tempore in predicto ordine sit in potestate jam dictae Ecclesiae, vel de ejus Rectoribus in integrum.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> prese questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (†† M. 2). Senza Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice, pag. 114.

Et pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavimus.

ACTUM LUCA.

Signum † manus Ausfridi, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Gauspertga H. F. (honesta foemina) coniugi ipsius Gausperidi, quae similiter hanc cartulam fieri rogavit.

- † Ego Bimica clericus rogatus a Gausfrid et Gauspertga coniugem ejus in hanc cartulam me teste subscripsi.
  - + Ego Tachipertu rogatus etc.
  - † Ego Villerado rogatus at Gausfrid etc.
  - + Ego Sunderadus rogatus a Gausfridi etc.
  - + Ego Perifunsus filius Sunderadi rogatus etc.
- † Ego Austripertus Clericus post traditam complevi et dedi.

# NUMERO DCCCXCIV.

Aliperto, del Vico Settiniana presso Filettole nella Valle Inferiore del Serchio, avendo insieme col Prete Rotperto, suo figliuolo, fondato ivi la Chiesa di San Frediano, offeriscono loro stessi, e quella lor Chiesa con tutt'i lero averi al Vescovato di San Martino di Lucca.

# Anne 768. Agosto 1.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini i ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( †† M. 2 ). Stampato già dal

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 64.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus duodecimo, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus nono, in ipse kal. augusti, per inditione sextam.

Manifestum est mihi Aliperto filio qd. Affridi havitator in vico Septiniana, quia ante os annos una cum filio meo Rotperto presbitero, a fundamentis in proprio nostro construximus Eccl. in honorem Dei et S. Fridiani in ipso loco, ubi et in ipsa secrationis diem in presentia venerabilis Andreati Episc. (1) et de sacerdotibus ejus, et cuncta congregatione populi offeruimus nosmetipsos cum omnibus rebus nostris, mobilia et inmobilia seu semoventibus in ipsa Dei Eccl. in prefinito. Qui et ipse Epis. (Andreas) per absolutionem domni vir beatissimi Peredei in Dei nomine Episc. cujus Diocese esse videtur, ipsam Eccl. sacravit.

Modo viro (vero) per hanc cartulam nos q. s. Aliperto et Rotperto presb. offeruimus Deo et tibi Eccl. Dei et Beati S. Martini, ubi est domus Episcoporum in civitate Lucense, prefata Eccl. nostra S. Frediani, cum omnibus rebus nostris mobilia et inmobilia, seu semoventibus, omnia quidquid nobis pertenuit et presenti pertinent, ut supra diximus, sicut antea in ipsa Ecclesia nos ipsos cum rebus nostris offeruimus omnia in integrum, sit in potestate Eccl. S. Martini, et de ejus pontificibus.

In tali vero tenore ut dum unum ex nobis advivere meruerimus, in nostra reservamus potestate in casa ipsius

Muratori <sup>1</sup> e dal Brunetti <sup>2</sup>. Illustrata particolarmente dal Bertini, in quanto alla deputazione del Vescovo di Pisa <sup>3</sup>.

<sup>(1)</sup> Andreati Epis. Fu Andreate, od Andrea, Vescovo di Pisa, per deputazione datagli da Peredeo, Vescovo di Lucca.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, H. 1627. (A. 1739).

<sup>2</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 606. (A. 1806).

<sup>3</sup> Bertini, loc. cit. pag. 62.

Eccl. abitando regendo et usufructuando omnia suprascripta res, et per singulo anno ex ipsis rebus reddere debeamus in Ecclesia S. Martini uno soledo valentem oleo.

Er si Teupertulo cler, nepote nostro super nos vixerit caste, et servire voluerit eidem Ecclesie, et ad honorem presbiterii pertingere potuerit, cum voluntate Pontifici suprascripte Ecclesiae licentiam habeat abitare in casa ipsius Ecclesie, serviendo in omnibus officiis bonis: nam post nostro predictorum offertores decessu, omnia quidquid abere et possidere videmur, sit in potestatem jam dicte Eccl. S. Martini in prefinito.

Nisi tantummodo de rebus mobilibus et de usumfructum in nostra sit potestate pro anime nostre remedium dispensandi: nam de aliis rebus nostris et Ecclesia, ut supra statuimus, omnia in integrum a presenti die in suprascripto tenore sit in potestate Ecclesie S. Martini, et de rectoribus ejus.

Er neque a nobis, neque ad heredibus nostris, neque a nullo homine presens cartula posse disrumpi; set omni in tempore stabilem permaneat.

ET pro confirmatione Osprandum diac. scrivere rogavimus.

Actum in vico Valeriana ad Eccl. S. Fridiani Signum † ms. Aliperti offertoris et conservaturi

- + Ego Rotpert presbitero in ac cartula a nobis facta sicut supra ec.
  - † Ego Deusdona presbitero rogatus ec.
  - † Ego Stabilis presbitero rogatus ec.
  - † Ego Saxo indignus presbitero rogatus ec.
  - † Ego Deusdedie subd. rogatus
  - † Ego Agiprandus cler. rogatus
  - + Ego Osprandus diac. post tradita ec.

### NUMERO DCCCXCV.

I fratelli Autperto e Liutperto d'Oliveto in quel di Lucca promettono di trasportar sulle loro Navi dalla Maremma i grani ed il sale in servigio del Vescovato di Lucca, ed offeriscono le loro sostanze a quella Cattedrale di S.Martino.

Anno 768. Agosto 26.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desidenio rege, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum duodecimo et decimo, septimo kal. septembris, per inditione sextam.

Manifestum est nobis Autperto et Liutperto germanis filiis qd. Barbulae abitatoribus in Oliveto; quia nos et parentes nostri b. m. Walperto Duci et filiis ejus, seu vias facere solemus (2), et servitiam per condicionem traendo

Qui non si parla in modo alcuno degli ordinamenti Municipali del Regno Longobardo sulle strade, ma de' soli obblighi d'Autperto e Liutperto verso il Vescovato Lucchese. Il Brunetti vorrebbe dedurre delle parole di questi due fratelli non solamente il carico di conservar le strade addossato a' Possessori,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>4</sup> trasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arciv. di Lucca (\* I. 80): già stampato dal Muratori <sup>2</sup> e dal Brunetti <sup>3</sup>, ma con l'erronea data del 769.

<sup>(2)</sup> Vias facere solemus. Parlano de' viaggi continui, che doveano fare per trasportare il grano ed il sale al Vescovato di Lucca, secondo il contratto primitivo. Ciò non si nega dal Brunetti, ma non so perche gli venne in mente di porre in dubbio se il vias facere significasse, che i Proprietari delle terre fossero tenuti a rifare le pubbliche strade vicine a' lor fondi.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit., pag. 65.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 769. (A. 1738).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 610. (A. 1806).

cum nave, tum granum quam et salem (1): nunc vero presenti pro securitate per hanc cartulam tradimus et confirmamus omnes res nostras in domo Sanctae Lucensis Ecclesiae (2), ut hac die omni in tempore, tam mobilia quam et inmobilia seu semoventibus omnes res nostras, tam de jure parentorum nostrorum, quamque et de acquisitu nostro in integrum confirmamus esse in potestate Eccl. S. Martini; ut nullo in tempore ex re a nobis possessa abeamus licentiam subtraendi de dominio ipsius Ecclesiae, aut de rectoribus ejus.

ma i non equivoci segni, son sue parole , del sistema feudale, che sotto gl' Imperatori Germanici fu poi ridotto a certi determinati usi e ad alcune stabilite formole. Ciò è troppo vasto: ma egli ha ragione di credere, che Autperto e Liutperto fossero liberi cittadini Longobardi, poichè offerivano il patrimonio lor proprio ed il retaggio de'lor genitori alla Cattedrale di Lucca. E però un notabile insegnamento si ritrae da questa Carta intorno al commercio interno del Regno prima di Carlomagno, alla proprietà delle navi ed a' contratti, che soleano farsi pel trasporto delle derrate. Il Muratori per l'opposito nel pubblicar questa Carta giudicò, essere stati servi del Vescovato i due fratelli Autperto e Liutperto; forse per le parole ivi contenute di servitium per conditionem, cioè d'un servizio contrattuale. Ma gli stessi Coloni, che s'obbligavano di coltivar l'altrui terra, potevano essere liberi livellari, e non perdere la cittadinanza Longobarda.

(1) Salem. Di quali Saline? domanda il Bertini. Di quelle, risponde <sup>2</sup>, che il Vescovato Lucchese possedeva in Maremma, come dimostra con un altro Istromento del 995.

(2) Domo Sanctae Lucensis Ecclesiae. Ben dice in questo luogo il Muratori, che si debba notare l'antichità della voce Italiana Duomo.

<sup>1</sup> Brunetti, toc. cit. pag. 612.

<sup>2</sup> Bertini, loc. cit. pag. 45, 46.

ET suprascriptas seu vias, idest gramm et salem traere (1) promittimus in finibus MARITTIMAE, usque in portum illum ubi est consuetudo venire laborem et salem de ipsa casa Eccl. sic tamen sala a (salva) justitia nostra (2), quia sic fuit antea consuetudo.

ET si contra hace omnia capitula a nobis promissa nos aut heredes nostri in aliquo agere praesumpserimus per quolibet ingenium, et in omnibus sic non adimpleverimus, promittimus nos et heredes nostri esse composituri tibi dn. Peredeo in Dei nom. Episc. et successoribus tuis, auri soledos numero quinquagenta.

ET pro confirmatione Austripertus cler. scribere rogavimus.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Autperti qui hane cartulam fieri rogavit Signum † ms. Liutperti, qui similiter fieri rogavit hanc cartulam

Signum † ms. Rotchis filii Solveli presbit. testis

Signum † ms. Alpuli cler. filii qd. Lucii testis

Signum + ms. Austriperti cler. fili Auchis testis

† Ego Rachiprandus presbiter rogatus ab Auperto et Luperto in hanc cartula me teste subs.

† Ego Agiprandus cler. rogatus ec.

† Ego Austripertus cler. pos traditam complevi et dedi

<sup>(1)</sup> Vias, idest granum et vinun trahere. Ecco dagli stessi contraenti dichiarato il senso della parola via; cioè del viaggio per portare il grano ed il sale.

<sup>(2)</sup> Salva justitia nostra. Crede 1 Muratori, che queste parole riferiscansi alla condizione servie de' due fratelli; ciò che non piace al Brunetti. A me sembri, che qui si faccia motto in generale del prezzo stabilito pel trasporto del grano e del sale fin dal tempo del Duca Waberto.

### NUMERO DCCCXCVI.

Insigne donazione del Prete Orso al Capitolo di Cremona, ed Ospizio da lui fondato in Busseto.

Anno 768. Settembre 1. Giovedì.

( Donata dal Conte Morbio (1) ).

CHARTA DISPOSITIONIS, et FUNDATIONIS facta ab Ursone Presb.

REGNANTE dono DESIDERIO, et filio ejus ADELCHIS doni nostri reges anno regni eorum in dei noie XII et X die giovis primo intrante septembre per indictione VI.

Urso qui, et grati XTI venerabilis presbiter de ordine sce marie Cremonensis ecclesie matrice, filio bone memorie Petroni vir illustri (2) cogitans umane vite in oc mundo lavilem cursum licet saus corpore et viribus disit. vita, et mors in manu Dei sunt, meliusque est metu mortis ominem vivere quam spen vite suasus morte subitanea interiri. ideoque ego qui supra Urso indignus presbiter per presentem cartulam providi de rebus facultatis mee hordinare vivens quatinus in futuro seculo de mundi ujus bonis non repreendar sed Dei provvidentiam merear adipisci, et misericordia centuplu accipiam in vitam eternam.

<sup>(1)</sup> Egregio dono del Norbio! Egregia fatica del Dragoni 1, che lungamente e dottaminte illustrò una sì pregevole Carta!

<sup>(2)</sup> Petroni vir illustre I nomi Latini di Petrone o Pietro e del donatore Orso, dettei sospetto a Monsignor Dragoni, che fosser costoro di sangue Romano. Ma egli volle crederli piuttosto Longobardi, per la lo divozione a S. Michele Arcangelo. Tali erano certamente, petchè possessori d'Aldii e d'Aldie, ai quali concedettero la libetà, che non poteano concedere se non secondo i riti dell'Editto Longobardo. Si vegga la seg. pag. 479.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 436-450.

Incirco ego qui supra Uaso presbiter statuo, et hordino ut a die obitus mei fundetur curte mea quam habere videor vico Buxito de ultra PADUS (1) oraculo Domini auctoris, et sci Michaelis Archangeli de rebus meis propriis per studium scilicet reverentissimi presbiteri, et Diaconi ejusdem sce Marie venerabiles Fratres mei qui nunc in eadem ecclesia videntur esse Lupoald. Archipresb. Arnul-PHUS Archidiac. LANDULPHUS, BARNABA, WOLPHRIDUS primicerius, Dragoald, Stephanus, Diambertus, Liutpran-DUS, HENGELBERTUS prepositus, et WIDONUS presbiteros, item Deusdedit, Amiso, Ambroxius, Gerulphus, Theo-PERTUS, et Aldonus Diacones, aut per studium cujusque de istis fratres mei, ut successores eorum, ut eorum missus, et inibi construatur exenodochium perecrinorum, quatinus de fructibus facultatis mee perecrini omnes qui per omne anno ibi fuerint ibi ad mensa comuni reficiantur, et lectulum pro dormitu habeant tribus diebus, et tribus noctibus, et non plus si sani fuerent, pro singuli, et quando perecrini ibi non fuessent trexdecim XTI pauperes per omne diem festo ad ipsa mensa reficiantur ad sanitatem, ut cum ex rebus meis perecrini ut pauperes escam, et potu acceperent, et Deo autori gratias retulerent pertingere possent ad pacem anime mee, et parentes mei Petroni, et BERTANE.

Statuo etiam, et hordino ut ab ipso die obitus mei omne anno in perpetuum de.....mea jam dictis fratres mei reverentissimi presbiteri et Diaconi de ordine

<sup>(1)</sup> Buxito de ultra Padus. Busseto, il quale fu luogo principalissimo di quello che, in tempi a noi più prossimi, chiamossi lo Stato Pallavicino. Degli altri luoghi nominati nella presente Carta basta leggerne le dichiarazioni fattene dal Dragoni. Son tutti o nel Cremonese o nello Stato Pallavicino, una gran parte del quale chiamossi Aucia ne' secoli di mezzo.

jam dicto sce marie majoris ista civitate Cremona qui pro tempore erunt, in festo jam dicti sci Michelis Archang. abeant mensam in comuni de dicti donis meis, et comedant bona meliora, et escas meliores, et bibant de vino meliore, et percipiant de omnibus fructus meliores substantie mee, et agant gratias Deo auctori in remedio anime mee, et parentum meorum Petroni, et Bertane.

Adjuno autem ipsos fratres meos per Deum omnipotentem patrem, et filium, et Spiritum sanctum ut tam presentes fratres mei de ordine jam dito qui fuerint in die obitus mei vel qui per pptua tempora erunt ut omne anno eodem die quo me dominus deus amplius in oc mundo non esset ordinaverit faciant agenda pro remedio anime mee, et abeant de rebus meis partem cum beatissimo Episcopo cui dare debeant presbiterium vel qui pro dono Urso missam cantaverit ut a XTO eterna pro terenis accipiant vita; et ipsi eum dono epo exultent in pace, et charitate.

volo autem ut tam dictum oraculum doni auctoris, et beati Michelis Archang: quam pdictum exenodochia in pptuum pertineant jam dictis Presbiteri, et Diaconi canonice sce marie majoris civitatis cremore: ideoque per sanctam atque individuam Trinitatem eosdem iterum adjuro: ut inibi talem semper personam instituant qui virtute, et bonis moribus excellat, sitque custus oraculi ut exenodochii, et cum patientia et caritate abeat curam percerinorum, maxime qui sunt infirmi, ut XII pauperum.

volo autem, et hordino ut idem custus dicti oraculi ut exenodochii decenter abeat vivere, et vestire de dictis donis meis ut quotidie exoret domum auctorem jesum XTUM pro mercedem parentes mei Petroni, et Bertane, et pro mee parvitatis anime exaltatione.

STATUO itaque, et hordino ut omnia bona substantie

mee cum omnibus res mobile, et immobile, et se moventes cum casis, et Aldionaxiciis, et quitquitd juri meo esse videbitur jam dicto fundo, et curte de Buxito a die ipso transitus meus deveniat in potestate jam dicti presbiteri, et diaconi de cardine sce marie pro fundamentis, et luminariis dictum oraculu, et pro cura, et manutentione idem exenodochii: reliqua etiam bona substantiae mee, et res omnes omnia, et ex omnibus que abere visus fuerem in fundo de Brixianocio de Buxito item in fundo seu curte de sancto Petro, et in sancto Iuliano, et in curte de castro vetere omnia trans flumen padus ipso transitus mei die dictorum presbiteris et Diaconis potestate, et jus tradita, et mancipata existant pro dicto oraculu, et exenodochiu.

AD fundamentis autem, et luminariis ipsius sce marie cremsis presbiter sum de cardine concedo casa mea nova cum curte, puteo, et orto, et quantum abere videor de prope ista casa jacet in burgo de sco michele coerit et da mane meridie, et sera via da montes oraculi sci ioannis beati XTI precursoris, ideoque volo ut ista casa sit juris ejusdem canonice: idem omne quod juri meo pertinet in Ducatu cremonensi, excepto quod inferius subtraxero volo sit in eadem canonica in integrum scilicet insola mea de pado jacet contra curtem de Gussola, et nominatur de Padullo: nec non et fundum foris ista civitate cremona jacet in loco qui dicitur Banzole non multum longe de rivo qui dicitur Pipia (1) cum casa, et campo, et vites super abente: idem casa una aldionariceia et alia casa masseritia posita in fundo qui nominatur Septicani

<sup>(1)</sup> Pipia. Di questo rivo o fiume, come qui è chiamato, Vedi nel prec. Num. 351, la Carta del 686 fatta scrivere da Cataldo. Nella Copia donatami è scritto sempre Pissia.

et codem fundo in integrum, idest campo, vinea, aja, prope isto fluvio Pipia item vinea que jacet in loco dicitur Munipelle coerit ei da duas partes ejusdem pipia, da meridie, et sero (sera) ipsius canonice: item ipsa casa mea cum prato, et vinea clusuriccia(1) jacet loco qui dicitur de Ficms in Braida Botaria (2), item omnia quecumque in die transitus mei abere visus fuerim in quolibet loco, aut fundo aut territorio: excepto quod infra subtraxero.

volo autem, et hordino ut omni anno in vigilia, et in die natalis sancte marie fratres mei presbiteri, et Diaconi qui per tempora fuerint de cardine ejusdem sce marie abere abeant de fichis, et fructibus, et de bona uva, et de bono vino ista vinea de Fichis in Braida Botaria. Casa autem mea que jacet prope oracula de Beato Sixto Episcopo cum curte, puteo, et horto super habente da parte burgo de sco Michele, et alia casa non multum da predicta et jacet prope portam istius civitatis que dicitur Portanova volo, et hordino ut a die mortis mee possidere, et tenere abeat Anselmus hujus sce marie subdiaconus sincellus meus (3): item eidem venerabili Anselmo subdiaconus sincello meo dono de quantum abere videor in curte sextile (sic) (4) item pecias trex de tera in loco Botajano (5) ubi dicitur ad Salices.

ITEM casam unam in civitate mediolanensi quam mihi

<sup>(1)</sup> Clusuriccia. Il Dragoni scrive Clusuriua, ossía cinta di muro.

<sup>(2)</sup> Braida Botaria. Di questo campo o fondo Vedi il prec. Num. 351.

<sup>(3)</sup> Sincellus meus. Di quest' Officio nel Capitolo di Cremona Vedi il prec. Num. 351.

<sup>(4)</sup> Sextile. Dragoni legge Sexpilas, e traduce Sospiro.

<sup>(5)</sup> Botajano. Questo luogo al Dragoni sembra esser quello, che oggi chiamasi Battaglione.

advenit da parte consobrino meo Udone sce ecclesie mepiolanensis venerabilis Diaconus.

De familia vero mea idest Joannem, et Guinilda coniux sua, et petrus, et lupo filii sui cum berta, et item berta conjux sue infantulis suis lupone filius petru, et petrus filius luponi, et Joanna ancilla mea ordino ut isti omines, et femine servi, et ancille mee et infantes abeant servire in ipsa canonica per unum annum a die transitus mei per refrigerium anime mee et parentum meorum Petroni, et Bertani et post annum omnes omines ut femine ut infantuli utriusque sessus volo abeant concessum jus patronatus, et libertinitatis, et sint ab omni servitute, et servitio omnino liberi, et absoluti, vel ab altare domini, vel per quatuor vias (1), ut ipsi voluerint, et qualiter ordinavi, et institui obsecto ut ita faciant jam dicti fratres mei de dicto cardine sce marie qui per tempus erunt.

ET oc obsecto duces civitatis istius ut presules supradicte sancte cremonensis ecclesie, et hunc hordinatum meum integrum permittant permanere sicuti mihi promissum est a venerabili, et beatissimo patre nostro Sylvinus sacratissimus Episcopus.

ET si quis esse princeps civitatis, aut presul ecclesie, quod fieri non credo contra hunc factum meum ire aut irrumpere quoque ingenio temptaverit Dei omnipotentis incurrat judicium, et sancti Michaelis sustineat vindictam ut ab eodem cum angelis perversis a vita eterna expellatur justo Dei judicio, et cum Juda tradiptorem domini accipiat damnationem: et item in eadem canonica ut in oraculu et exenodochio de buxito, et item venerabili an-

<sup>(1)</sup> Vel per quatuor vias. Or chi più negherà, che il Prete Orso vivesse in Cremona secondo l'Editto di Rotari?

selmo subdiacono cremonensi sincello meo ut suis eredibus tantum, et tantum iterum componat.

ET ut nec mihi ipsi liceat deinceps nolle quod volui dispositionis, seu ordinacionis mee paginam tibi Uberto subdiacono, et Notario sce cremonensis ecclesie scribere rogavi.

† Ego Urso presbiter de ordine sce marie cremonensis Ecclie hac carta ordinacionis sci institutionis mee a me facta relegi, et manu mea subscripsi, et testibus obtuli roborandam.

Signum ++++ manus Alberti filio Joann. testis. item alio Alberti filio petroni testis. Ubertus, Lupo, Albertus, Rimivaldus, Rogerius Testes.

Ego Ubertus subdiaconus, et Notarius sce cremonensis ecclie scriptor hujus institutionis seu ordinacionis ut disposicionis post tradita complevi, et dedi

Ego Ariprandus Notarius
Ego Aichardus Iudex
} ut cera 74

## NUMERO DCCCXCVII.

Rotari, Abate del Monastero di San Salvatore di Monte Cellio sul Po, vende quarant'otto jugeri di terra in Sicela ed in Faone ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, poi detto di Santa Giulia, in Brescia.

Anno 768. Ottobre 22.

( Dall'Odorici (1) ).

# REGNANTE Dno Desiderio et Adelchis filius ejus viris

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> trasse questa *Copia* dal Codice Quiriniano A. IV. 18, pag. 377: stampata già dal Margarini <sup>2</sup>, che mutò il *Monte Cellio* in *Monticello*.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, I. 51. (A. 1854).

<sup>2</sup> Margarini, Bul. Casin. II 11. (A. 1670).

excellentissimi Regibus, anno pietatis regni corum in XPI nomine duodecim et decem vigesimo secondo die mensis Octobris ind. septima.

Vobis Ansilperge sacrata Deo Abbatissa monasterio Dni Salvatoris sito intra civitate Brixiana que Dno Desiderio et Ansa regina a fundamentis edificaverunt.

EGO ROTHARI Vener. Abbas monasterio Dni Salvatoris fundatum a bono (sic) memorie Vualchori Majordomai sito super fluvio Pado in monte Celli p p praedixit.

Manifesta causa est quoniam ipse Vualchori statuit per suum judicatum ut res ejus quod his cognominate reliquisse omnia post eius obitum vel Retrude conjugi ejus fieri venundatas per manus Abbati qui in ipso monasterio essit in tempore et pretium ipsum propter anima ipsorum dare pauperibus.

Modo inveni ego Rotari Abbas in Sicela et in Fao jugis quadraginta et octo terra aratoria, seu vitis omnia ad pertica legitima jugialis de duedecenos pedes et si in suprascripta tua loca plus abuero omnia in vestra sit potestate, excepto illud quod jam antea laudaremi per cartula comutavit.

NAM aliud omnia ex omnibus rivis rupinis paludibus et pascuis quidquid mihi in suprascripta tua loca super ipsa mensura legibus pertinet omnia in vestra Ansilperge Abbatisse vel successarum vestrarum sit potestate faciendi exinde quidquid volueritis:

Quia suscepi in presentia testium. Ego Rotaris Abbas a vobis Ansilperga Abbatissa ex saculo ipsius monasterii vestri pro misso vestro in auro solidos novos protestatos ac coloratos numero quadraginta quatuor finitum pretium pro suprascriptis omnibus rebus superius nominatis.

Nimic mihi in suprascripta loca aliquid reservassem sum

V.

31

professus. Sed dico me meosque omnis exinde a presenti die foris exissent.

QUIDEM et spondeo ego suprascriptus ROTARIS Abba cum meis successoribus suprascriptis omnibus in integrum ab omni homine defensare vobis Ansilperge Abbatisse, seu successarum vestrarum.

Quon si defendere minime potuero ego aut meis successoribus tunc dupla suprascripta res in integrum sicuti in tempore melioratas fuerit in suprascripta loca et in ipso monasterio vestro restituamus. et nihil mihi ex pretium rei suprascripte aliquid reddere dixi.

ACTA feliciter.

ROTARIS humilis Abbas huic cartula manisestationis a me facta relegi subscripsi.

Joannes Notarius testis subscripsi.

GARIMOND Notarius testes subscripsi.

Ego Aufret Notarius Regis scriptor hujus cartule post tradita complevi et dedi (1).

<sup>(1)</sup> L'Odorici tocca di questa vendita nelle Storie 1: ma così nella Copia da lui veduta nel Codice Quiriniano, come in quella pubblicata dal Margarini 2 manca il luogo, dove l'Atto presente celebrossi. Può credersi nondimeno, che la vendita si concluse in Brescia, e che il Re Desiderio avesse deputato il suo Notaro Aufret in servigio del Monastero da lui fondato.

Il Margarini si mostrò più diligente del solito nello stampar questo Documento: nè l'Odorici, che dovè perpetuamente correggere gli errori di lui, qui gli rimprovera se non d'aver mutato Monte Cellio in Monticello.

<sup>1</sup> Odorici, Storie Bresciane, II. 301. (A. 1854).

<sup>2</sup> Margarini, loc. cit. (Ex Archivio S. Petri seu Prosperi Regiensis, Caps. X. Num. 64).

### NUMERO DCCCXCVIII.

Notizia d'un Diploma di Carlomanno, Re de Franchi, al Monastero della Novalesa.

Anno 768. Ottobre.

( Dal Muratori (1)).

CARLOMANNUS gratia Dei Rex Francorum, vir illustris, omnibus Episcopis, Abbatibus, Comitibus, Vicariis, Cente-

(1) Muratori, A. M. Ævi, II. 19. (A.1739).

E' n'ebbe Copia dal Conte Ludovico Cassotti, Senator Torinese; ma ora il Cav. Datta <sup>1</sup> lo ha ristampato dall'Originale, che si conservava nel Monastero della Novalesa, e poi fu trasportato nell'Archivio Regio di Torino (Mazzo 1. Num. 6). Il Datta lo copiò assai più diligentemente che non il Cassotti, ma senza far motto della prima pubblicazione.

La Novalesa nel 768 non appartenea punto al Regno d'Italia, e però que' Diplomi non vanno annoverati nel Codice Diplomatico Longobardo, che non oltrepassa l' anno 774. Ciò sempre più dimostra in qual modo i Franchi regnavano, sto per dire, nel cuore d'Italia, poichè aveano in lor mano tutt' i più difficili passaggi delle non mai vietate Alpi.

Già si vide nel prec. Num. 480, che a tempo del Re Liutprando si pagavano il Ripatico, le Decime sul sale, i Passaggi delle Navi, ed altre gravezze in quanto al commercio. Ma
i Franchi erano provveduti di balzelli assai più che non i Longobardi. Questi ultimi non pagavano tributo sulle terre allo Stato,
ma solo i livellarj, liberi o non liberi, lo pagavano a' proprietarj delle terre; fra' quali proprietarj annoveravansi anche
i Duchi ed i Re. I dritti di pascolo, de'quali si favellò nel prec.
Num. 877, erano l'effetto della stessa proprietà delle terre:
laonde non si conoscevano i pubblici perequatori, onde si toccò
nel prec. Num. 841.

<sup>1</sup> Datta, In Monumentis Historiae Patriae, Diplomata, I. 20. Taurini, in fol. (A. 1836).

nariis, vel omnes Missos nostros ubique discurrentibus....

An petitionem venerabili viri Domno Asinario Abbati ad Casa Sancti Petri Novalicio Monasterii concessimus, ut infra Regna Deo propicio nostra, ubicumque ipsi homines Monasterii pro ejus utilitate negotiandum perexerint, aut de quocumque loco aliquid pro necessitatem ipsis Monachis conferre ad ipso Monasterio aut adducere videntur, nullo Theloneo nec Pontatico, aut ulla redibitione de hoc quod Fiscus noster recipere vel sperare poterat tam de Curru, quamque de Saumas, sive de Navali Remigio, et quod ad dorsa usu homines comportare videntur, aut de eorum pecora, vel de quibuslibet causis nulla, ut diximus, exinde solvere nec reddere non debeant......

ACTUM CODMONIACO (Cadmoniaco (1)), Palatio publico,....

# NUMERO DCCCXCIX.

Natalia di Gisolfo, Stratore, vende cento venti jugeri di terra del fondo Alfiano ad Ansilberga, Badessa Bresciana di San Salvatore, ossía di Santa Giulia.

Anno 769. Marzo 29.

(Dal Muratori (1)).

# REGNANTE Domno Desiderio et Adelchis viri excellen-

Dell'acquisto d'Alfiano, che Ansilberga fece in più volte si veggano i prec. Num. 736. 770, ed il seg. 905.

<sup>(1)</sup> Cadmoniaco. Era il Palazzo pubblico di Caen in Normandia.

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 525. (A. 1738). L'Astezati <sup>1</sup> fu il primo a darne contezza, ed a stamparne alcuni brani col fac simile. Il Muratori non se ne avvide. Carta indi compendiata dal Lupi, Cod, Bergom. I. 505. (A. 1784).

<sup>1</sup> Astezati, In Manelmum, De Obsidione Brixiae, Praefat. pag. XLVI. Brixiae, in 4.º (A. 1728).

tissimi Reges, Anno pietatis Regni eorum in Dei nomine Tertio decimo, et Undecimo (1), sub die IV. Kalendarum Aprilium, Indictione VII.

CONSTAT me NATALIA filia Domni Gisulfi Roratoris (Stratoris) et Conjux Adelberti, ipso tamen Adelberto jugale meo consentiente, et subter confirmante, nec non etiam et parentibus meis, sicut Edictus contenit, Aurichis, qui fuit Gastaldus in Bergamo, et Gisilbert, filius quondam Gisilini, in quorum presentia professa sum, seu et testium, qui et subter signa futuri sunt nulla me violentia pati, sed bona et spontanea mea voluntate nullatenus cogentis, accepissem sicuti in presentia testium accepi a te Anselperga dicata Deo Abbatissa Monasterii Domni Salvatoris situm intra Civitatem Brixianam, et fundatum a Domno Desiderio piissimo Rege, et ab Ansa gloriosa Regina genitoribus tuis, per Missum tuum auri solidos nobis secentos, atque protestatos ac coloratos nomero mille, finito precio pro terra juris mei juges plus menus nomero centum viginti ad juxtam mensuram, quam habere visa sum in fundo Alphiano, qualiter usque nunc pro deinde . . . . cum germanis et nepotibus suis in concambio ab ALELCIS (2) quondam jugale meo habuerint in integrum; seu et ipsa casa juris mei massaricias numero duas, que sunt posite in fundo Sualcho atque Perisico (Proisisco (Astezati)), habentes ambe insimul terram per mensuram justam juges quadraginta.

UNA ex ipsis casis regitur per GADOALD liberum hominem, et alteram, que fuit recta per quondam Orsonem Massa-rium; atque pro portione ex familia mea, que mihi Legibus

<sup>(1)</sup> Undecimo. No; in Marzo 769 correva il decimo d'Addelchi, e così legge l'Astezati presso l'Odorici.

<sup>(2)</sup> Ab Aleleis. L'Astezati legge Antenis, per testimonianza dell'Odorici.

pertinere videntur, et pertineat (pertinent) de portione illa in fundo Alfiano.

UNDE cum suprascripto Monasterio tuo ante hos annos commutacionem feci, et predictam portionem ex familia in mea reservavi potestate, quando ipsam commutationem feci, et mihi ex jussione parentum a quondam Gisulfo genitore meo advenerunt, excepto Orsonem, Petrum, et Anselinda, que in mea reservo potestate.

Que vero denique terra in suprascripto fundo Alpinano, sicut supra legitur, et casas massaritias duas in fundo Persiaco (Proisisco) vel Sualcho, et predicta familia in integrum preter duo nomina, quod mihi superius reservavi cum omni jure, pertinentia, et accedentia sua in integrum ab hodierna die vobis, quorum supra Anselberga, vel Monasterio vestro vendo, trado, et mancepo, nulli alii venditas, donatas, alienatas, aut traditas, et ad res quia nihil michi in suprascripto fundo Alfiano, neque de rebus prenominatis, neque de familiis, preter ut supra Vesonem (Ursonem) et Anselenda, meo juri aliquid reservare professa sum, neque de suprascriptis casis massariciis me omnes exinde a presenti die surrexissent.

ET si in suprascriptis duabus casis menus de quadraginta juges fuerint, debeam vobis illas supplere in quantum menus fuerint, in Vico Bolesingo (Bolesingo (Astezati)) in optimo loco.

QUIDEM et spondeo ego qui supra NATALIA vel mei heredes tibi prenominate Abbatisse Anselberge, vel successoribus in prefato Monasterio tuo duplas res sub estimatione etc.

Acro Ticzo (Ticino) feliciter.

Signum manus NATALIE, que hanc Cartulam vendicionis sieri rogavit.

Ego ADELPERT.....(1) Domne Regine, in ac Cartula venditionis ad me, vel ad Conjuge mea NATALIA facta, ad omnia suprascripta, et per mea largitate acta, testis et consentiens subscripsi.

Signa manus Arigis de Bergamo (qui fuit gastald in Bergamo (Astezati)) filius quondam Luponi etc.

Ego Alperto Gastaldio (Gasindi (Astezati)) Domne Regine in anc Cartulam venditionis rogatus ad NATALIA testes subscripsi, que ipsa me presente signum fecit (2).

(L'Astezati soggiunge qui un altro testimonio, cioè, ).

GISULPHUS de SEPRIO, Gasindus Domnae Reginae.

Signum Arioald Gastaldus (Gasindi (Astezati)) Domni Regis, qui nomen suum scripsit, filius bone memorie Arioaldi testis etc.

Ego Gonpert Notarius Regis huic Cartule etc.

Ego Martinus Clericus et Notarius Scriptor hujus Cartule, quam post tradita complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Adelpert..... L'Astezati soggiunge..... ante per. L'Odorici 1 sospetta, non volesse dir approbante?

<sup>(2)</sup> Manca l'uno de'due parenti, onde si ricorda il consenso nel principio della Carta: ci è quel di Gisilberto, figliuolo di Gisulfo.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, pag. 53.

### NUMERO DCCCC.

Notizia d'alcuni Vescovi del Regno Longobardo, che andarono al Concilio Lateranense, aperto in Roma contro l'Antipapa Costantino e contro gl'Iconoclasti nell'

# Anno 769. Aprile 12.

( Dal Cenni (1) e dal Mansi (2) ).

In nomine Patris et Filir, et Spiritus Sancti.

REGNANTE uno, et eadem Sancta Trinitate cum eodem Patre, et Spiritu Sancto per infinita omnia saecula, mense Aprile die duodecima, indictione septima (Senza niun motto intorno agli anni degl' Imperatori Bizantini (3)).

Praepositis in medio Sacrosanctis Christi quatuor Evangeliis, praesidente ter beatissimo, et coangelico Stephano Summo Pontifice hujus Romanae Urbis Ecclesiae, et universaliter tertio (4) Papa in venerabile Basilica....juxta Lateranis.....

Considentibus etiam cum eo reverentissimis, ac Sanctissimis Episcopis: Idest

<sup>(1)</sup> Il Cenni trovò, sebbene monchi, nuovi brani di questo Concilio in un Codice antichissimo del Capitolo di Verona, e pubblicolli con lungo Proemio e con Dissertazione Geografica <sup>1</sup>.

<sup>(2)</sup> Il Mansi collocò i nuovi brani di questo Concilio nel suo Supplemento <sup>2</sup>, e poi nella Gran Collezione de' Concilj <sup>3</sup>.

<sup>(3)</sup> Gli anni dunque de' Greci Augusti si mettevano e non si mettevano, secondo le varie occorrenze, negli Atti Pubblici di Roma e del Ducato Romano.

<sup>(4)</sup> Tertio. Dopo il nome di Terzo, preso nel 769 da Stefano in un solenne Concilio, dove intervennero dodici Vescovi Francesi, non comprendo perchè alcuni Autori lo chiamino Stefano Quarto.

<sup>1</sup> Cenni, Concil. Later. Roman. (A. 1735).

<sup>2</sup> Mansi, Suppl. I. 627. (A.1745).

<sup>3</sup> Idem, Collectie Concil. XII. 701. et seqq. (A. 1766).

(Si notano solamente i nomi de Vescovi delle città Longobarde).

### I. SEDI CERTAMENTE LONGOBARDE.

- 1 Ioseph Episcopo Terzonae (Tortona).
- 2 Lunfrido Episcopo Castri (1).
- 3 Aurinando Episcopo Tuscanae (2).
- 4..... BALNEO REGIENSI (Bagnorea).
- 5 FELERADO Episcopo Lunensi.
- 6 THEODORI Episcopi Papae TICINI.
- 7 Leone Episcopo Castelli ( Castrum Felicitatis, ora Città di Castello).
- II. Sedi tolte forse dal Re Desiderio al Ducato Romano, per le turbolenze del 768, e tosto restituite.
  - 8 Petro Episcopo Caerae (Cere).
  - 9 MAURINO Episcopo Poli Martii (Bomarzo).
  - 10 Agathone Episcopo Sutrii.
  - 11.... ANO Episcopo CENTUM CELLARUM.
  - 12 VALERANO Episcopo TREBE (Trevi).
- III. VESCOVI DELL' ESARCATO DI RAVENNA, CORSO ED OCCUPATO NUOVAMENTE DA' LONGOBARDI NEL 768.

| ( | Di |   | C | )S | to | r  | 0   | n  | 01 | ı | 0  | cc  | 01  | r  | e | t | er | le1 | re | (    | ılı | cu | n  | C | 0   | nt | 0 | in | , ( | qu | es | to | lı | ıog | 0   | ) |
|---|----|---|---|----|----|----|-----|----|----|---|----|-----|-----|----|---|---|----|-----|----|------|-----|----|----|---|-----|----|---|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|---|
|   | ľ% | ۰ | q | ٩  | ٠  | •  | a 1 | ٠. |    | ø | •  | 0 ( |     |    | 0 | • |    | 0   |    |      |     | •  | •  |   |     | 0  |   |    | 9   | •  |    |    |    |     |     |   |
|   |    |   |   |    | ۰  | •  |     |    |    |   | ٠  |     |     |    |   |   |    | ٠   |    | • .5 |     | ٠  |    | ۰ | • ( |    |   |    | t • | 8  |    |    |    |     |     |   |
|   | •  |   |   |    | 5  | 16 | q   | u  | is | 5 | ba | n   | eta | as | ] | n | a  | g   | in | e    | 3   | D  | 01 | n | in  | i  | n | OS | tr  | ì  | I  | SU | (  | CHI | RI- | - |

<sup>(1)</sup> Episcopo Castri. Fosse mai stato Lanfrido un successore di quel Leone, Epis. Çiv. Castri Vrb, del quale si parlò nel prec. Num. 874?

<sup>(2)</sup> Tuscanae. Dunque nel 769 la Città Tuscana, fosse o no Toscanella, possedeva un Vescovo diverso da quel di Viterbo.

STI, et ejus Genitricis, atque omnium Sanctorum secundum Sanctorum Patrum statuta venerari noluerit, ANATHE-MA SIT.

( Dopo il Concilio, aperto nel 12 Aprile 769, il Re Desiderio venne in Roma, e s'accordò col Pontefice Stefano III.º ).

## NUMERO DCCCCI.

Sicherado, Prete, offre alcune terre alla Chiesa di S. Gemignano.

Anno 769. Aprile.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE du. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum tertiodecimo, et decimo, mense aprilio, inditione septima feliciter.

Manifestu sum ego Sicheradu presbitero rector Eccl. beati S. Geminiani, quia ante hos annos qd. Alapert cler. in ipsa Ecclesia S. Geminiani aliquantas plantas de aulivas in Versilia, et uno petio de terra da Aripaldu, et dum ipsa inivi offerisse, comparuet ei, quod eam malo ordinem abuisse, retulle ipsa de ipsa Ecclesia, et ego ipsa plantas de ipsas aulivas dedi Teudici.

Dum hec factum fuisse, consideravi Dei timore pro ipsa terra et ipsa aulivas, seo pro anima mea et ipsius Ala-Pert cler. offero Deo et tibi Eccles. beati S. Geminiani, ubi ego rector sum tris iscassiliorum terra mea in loco

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca († Q. 82).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 66.

PALMAZIENSE, qui capu tene et lato in classo, alio capu in via, quem ad usufructuandum dedi RATTRUDE Dei ancille, alio latu in ipsa terra quem ei decrevi avire: ipsa terra cot (quot) sunt tris iscassiliorum in integrum tibi Dei Eccl. offerre visu sum.

SIMUL et terra mea quem aveo ubi dicitur ARQUATA, qui capu tene in Auserclo, alio capu tene in terra de filii Teppi, uno lato tene in terra Cospert, alio lato tene in terra Alli; ipsa petia in integrum.

SIMILITER et duo modiorum terra, quem aveo ad Antuniano, qui capu tene et uno lato in terra Waltrude, alio capu in via publica, alio lato tene in terra de filii qd. Ratcausi; ipsa terra per designatas locas cum fossa sua in integrum, ista omnia volo ut sit offerta in ipsa Dei Eccl. et nullum contradicentes, set omni in tempore firma et istavile permaneat.

ET si quicumque de heredibus meis de ea que superius offeruit ad ipsa Eccl. in alico subtragi presumseret, volo ut sit componiturus ad custos, qui inivi ordinatus fueret, auri soled. numero centum. Quam meis monuscolis Prandulo iscrivere rogav.

### ACTUM LUCA

- † Ego Sicheradu presbitero in anc paginam ec.
- † Ego Stabili presb. rogatus
- + Ego Martinus presb. rogatus
- Signum + ms. Bonisomi presb. testis
- Signum + ms. Amichuli presb. testis
- Signum + ms. Magnipert presb. filio Augeni testis
- † Ego Prandulo pos rovorata subplevi et dedi

### NUMERO DCCCCII.

Memoria della vendita fatta d'una vigna in Ailane di Prata presso Alife da Paldone, al Prete Aldulo.

Contenuto in un Istromento del 1020.

# Anno 769. Aprile.

(Dal Gattola (1)).

Duodecima scriptio quomodo Paldo filius quoddam (sic) Saviniani venundederat Alduli venerabili presbyteri vinea posita in Prata in villa, quae vocatur Ailane rasola una sub via, et alia super via, et alia sicut in omnibus, sicut ibidem legitur scripta erat per Ato Notarium temporibus domni Arechis summo Ducis gentis Langobardorum anno duodecimo Ducatus ejus mense Aprelis per Indiccione septima roborata sicut ibidem legitur.

È questo l'Autografo della lite agitata nel mese di Luglio 1020, nella quale Vito, Vescovo d'Alife, presentò ventitrè Documenti contro le Monache di Santa Maria in Ciugla. Di questa lite Vedi prec. Num. 820.

### NUMERO DCCCCIII.

Arechi, Duca di Benevento, pone sotto l'autorità del suo Sacro Palazzo Beneventano la Chiesa nuovamente fondata di S. Maria e San Marciano nel luogo detto Platea, vicino a Benevento.

# Anno 769. Aprile.

( Dalla Cronica di S. Sofia presso l' Ughelli (1) ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Curisti.

<sup>(1)</sup> Gattola, Histor. Casin. I. 34. (A.1733): Ex Autographo in Archivio Casinensi.

<sup>(1)</sup> Ughelli, Ital. Sacra, VIII. 635, 636. (A. 1662): Ex Parte III. Num. 23. Cod. Vaticano 4939.

FIRMAMUS nos Dominus vir gloriosissimus, atque summus Dux gentis Longobardorum, per rogum Arnoaldi Abbatis nostri, absolutionem Ecclesiae sanctissimae Dei Genitricis Mariae, et sancti Marciani, quam quondam GAROIN Abbas a novo fundamine aedificare visus fuit in loco, qui dicitur Platea (1), secundum qualiter per suum membranum firmitatis, et absolutionis, quod Ioannes venerab. Episcopus sanctae Sedis Ecclesiae nostrae Beneven-TANAE praedicto GAROLINO suo annulo sigillatum emisit (2); nostra quidem gloriosa potestas iuxta membranum ipsius IOANNIS Episcopi in praedicta sancta Ecclesia hoc nostrum absolutionis praeceptum firmavit, in ea ratione; ut tantummodo ad sacrum nostrum Palatium audientiam habere debeat, sicut et caetera nostra monasteria, in nostra sint semper potestate ordinandi in ipsa nostra Ecclesia qualiter nostrae eximitati (eximietati) placuerit, et a nullo Episcopo hujus sanctae Sedis Ecclesiae Beneventanae, vel a quibuscunque Sacerdotibus vnquam requiratur in sua jurisdictione; nec vllus ex nostris gastaldis, aut actionarijs, vel quis quam homo contra ea, quae nostra firmavit potestas agat, sed perenniter in suae arbitrio libertatis, qualiter nostrae clementiae placuerit, vel nostris successoribus, ipse Sa-

<sup>(1)</sup> Platea. L'Annotatore del Di Meo 1 pone questa Chiesa vicino a Benevento; in Ponticello, di là dal fiume, ov'è la pubblica via. Nel 774 Arechi, gridatosi Principe, uni la Chiesa di Santa Maria, edificata dall'Abate Garoin o Garolin, alla sua famosa Chiesa di Santa Sofia in Benevento.

<sup>(2)</sup> Suo annulo sigillatum emisit. Se i Vescovi sigillavano le loro Bolle coll' anello, perchè non doveano far lo stesso i Duchi ed i Re Longobardi ne' loro Diplomi? Vedi prec. Num. 618.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, Tom. XII. ove sono gl'Indici Monastico e Topografico, pag. 99. (A. 1819).

cerdos qui ibidem ordinatus fuerit, libero nomine vivere valeat.

Quod vero praeceptum firmitatis et absolutionis ex iussione nominatae potestatis scripsi ego Emerissus Notarius.

ACTUM BENEVENTI in palatio, mense Aprili, per Indictionem septimam.

# NUMERO DCCCCIV.

Notizia dell'acquisto, che fece Ansilberga, Badessa di San Salvatore, del rimanente della Corte Alfiana.

Anno 769. Maggio 15.

( Dall'Odorici (1) ).

(1) La carta dell'acquisto s'è perduta: ma la vide il dotto P. Astezati nell'Indice Storico Cronologico del Reale Archivio di Santa Giulia, pag. 88. Enorme Volume in foglio, conservato nella Quiriniana di Brescia. Ecco dunque ciò che not ò l'Astezati, secondo l'Odorici 1. » Compera, che Anselperga fa » d'una possessione vendutale da Staville, ultimandosi così » l'acquisto della vasta Corte d'Alfiano: e ciò per la somma » di 320 soldi d'oro pagati al venditore. Anni di Desiderio e » d'Adelchi XIII e X Indiz. VIII. Apografo segnato Q. Fila » 5. Num. 11. di detto Indice. Vedi prec. Num. 736. 370. 899.

1 Odorici, Cod. Diplom. Bresciano, pag. 53. Contratto segnato Q. Fil. 5. Num. 11.

# NUMERO DCCCCV.

Lettera del nuovo Pontefice Stefano III.º alla Regina Bertrada ed a Carlomagno, Re de' Franchi, ove si parla della gita in Roma di Desiderio, Re de' Longobardi.

Anno 769. (Maggio?).

( Dal Codice Carolino del Cenni; con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Domnae religiosae filiae Bertradae, Deo consecratae,

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dominat. Pontificiae, 1. 267.

SEU DOMNO EXCELLENTISSIMO FILIO CAROLO REGIS FRANCO-RUM, ET PATRICIO ROMANORUM, STEPHANUS PAPA.

Cum magno dolore, et gemitu cordis, tribulationis atque mortis periculum, quod nobis per sequaces diaboli, jam eveniebat, ecce subtilius per has nostras Apostolicas Syllabas a Deo consecratae religiosaetatis (religiositatis) vestrae, atque praecellentissimae Christianitatis tuae auribus intimare studemus, eo quod nefandissimus Christophorus, et Sergius nequissimus (1) ejus filius, consilium inientes cum Dodone, Misso germani tui Carlomanni Regis, nos interficere insidiabant.

Unde cum eodem Dodone et ejus Francis, cum aliquibus eorum nequissimis consentaneis aggregantes exercitum super nos, in Lateranensium sanctum Patriarchatum, cum armis ingressi sunt, confringentes et januas, atque omnes cortinas ipsius venerandi Patriarchii lanceis perforantes, atque intus in Basilicam Domni Theodori Papae, ubi nullus ausus est aliquando, vel etiam cum cultro ingredi, tum (cum) loricis et lanceis, ubi sedebamus, introierunt, sique ipsi maligni viri insidiabant nos interficere, sed omnipotens Deus cernens rectitudinem cordis nostri, quod nulli unquam malum cogitavimus, de eorum nos eripuit manibus, et vix

È la Lettera XLVI.ª del Codice Carolino; e la XLV.ª Cronologica del Cenni.

<sup>(1)</sup> Nefandissimus Christophorus et Sergius nequissimus. Le cose, che qui si dicono dal Pontefice intorno a questi due famosi personaggi ed all'impeto fatto in Roma da' Franchi di Dodone, hanno bisogno di molti racconti, che non si possono fare nel Codice Diplomatico Longobardo, e che non appartengono se non indirettamente al Regno de' Longobardi. Riserbando si fatti racconti alla Storia, io non debbo parlar d'altro se non dell'arrivo del Re Desiderio in Roma, e ne parlerò nella I.ª delle seguenti Osservazioni.

per multum ingenium, dum hic apud nos Excellentissimus filius noster Desiderius Langobardorum Rex, pro faciendis nobis diversis justitiis B. Petri existeret, per eandem occasionem valuimus, cum nostro clero, refugium facere ad protectorem vestrum, et continuo direximus nostros sacerdotes ad eosdem malignos Christophorum atque Sergium, ut ab eadem iniquitate, quam pertractaverant nobis ingerendum (ingerere), resipiscerent, et ad nos ad B. Petrum properarent.

ILLI mox ut audierunt, de presenti, cum Dodone, et ejus Francis, turmas facientes, et portas civitatis claudentes, fortiter resistebant, et nobis comminabantur, atque in civitatem nos ingredi minime permittebant: et dum in eadem perfidia permanerent, et cognovisset universus noster populus eorum iniquum consilium, de praesenti eos dereliquerunt, qui etiam et plures per murum descendentes ad

nos, properaverunt.

Alli vero portam civitatis aperientes, ad nostri progressi sunt praesentiam, et ita ipsi maligni viri coacti, atque volentes, ad nos in Ecclesia Beati Petri sunt deducti; quos interficere universus populus nitebantur (nitebatur), et vix de eorum manibus eos valuimus eripere, et dum infra civitatem, nocturno silentio, ipsos salvos introducere disponeremus, ne quis eos conspiciens interficeret, subito hi qui eis semper insidiabantur, super eos irruentes, eorum eruerunt oculos, Deo teste dicimus, sine nostra voluntate atque consilio.

Unde magno dolore nostrum atteritur cor, et creditur (credite) nobis, a Deo consecrata filia, atque excellentissimo fili, nisi Do (Domini) protectio, atque beati Petri Apostoli et auxilium Excellentissimi filii nostri Desiderii Regis adesset (fuisset), jam tum nos, quamque noster clerus, et univers fideles sanctae Dei Ecclesiae et nostri, in mortis decide-

remus (decidissemus) periculum.

Ecce quantas iniquitates et diabolicas immissiones hic seminavit atque operatus est praedictus Dopo ut qui debuerat in servitio beati Petri, et nostro fideliter permanere, ipse e contrario, animae nostrae insidiabatur, non agens juxta id, quod a suo Rege illi praeceptum est, in servitio beati Petri et nostra obedientia fideliter esse permansurum, et certe credimus, quod dum tanta ejus iniquitas ad aures excellentissimi filii nostri Carlomanno (Carlomanni) Regis pervenerit, nullo modo ei placebit, in eo, quod in tantam deminorationem atque devastationem sanctam Dei Ecclesiam is Dopo, cum platis (praefatis) suis nefandissimis sequacibus, cupiebat deducere; et ideo nostras tribulationes et angustias atque pericula a Deo institutae religiosissimae Christianitati tuae, atque Excellentiae vestrae innotuimus, quoniam profecto omnipotens Deus, credentes in se, et confidentes in ejus misericordia non derelinguid.

Agnoscat autem, Deo amabilis religiositas vestra, atque Christianissima excellentia tua, eo quod in nomine Domini bona voluntate nos convenit cum praelato (praefato) Excellentissimo, et a Deo servato filio nostro Desiderio Rege, et omnes justitias B. Petri ab eo plenius et in integro suscepimus (1); tamen et per vestros Missos de hoc plenissime eritis satisfactum (satisfacti).

DEUS autem omnipotens sua vos protectionis dextera circumtegat, et praesentis regni gubernacula aevis (longaevis) atque prosperis temporibus perfrui annuat, et aeterna praemiorum gaudia multiplicentur (multipliciter) faciat adipisci.

Incolumem religiositatem vestram, atque excellentiam tuam gratia superna custodiat.

V.

<sup>(1)</sup> Plenius et in integro suscepimus. Di questi grandi elogi al Re Desiderio, e delle sue piene restituzioni si vegga la II.ª delle seguenti Osservazioni.

1.ª Osservazione sull'arrivo di Desiderio in Roma nel 769.

Ho già parlato <sup>1</sup> delle due precedenti venute dell'ultimo Re Longobardo nell' eterna Città; le quali a me sembra che non vogtiono ridursi ad una sola, come pretendono alcuni. Questa del 769 fu dunque la terza, secondo i miei computi. Or si vegga quali gravi turbazioni afflissero il Ducato Romano, e così quello di Spoleto come le regioni Orientali della Toscana Longobarda, quando Costantino, semplice Laico, proruppe con l'armi ad occupar la Sedia Pontificale.

Allora i Longobardi, allettati dall' infausta novità, si fecero ad assalir nuovamente così l'Esarcato di Ravenna come il Ducato Romano in più d' un luogo. Ma l' elezione di Stefano III.º ricondusse più miti pensieri nell'animo del Re Desiderio: ed ecco sopraggiunto un'altra volta in Roma il Longobardo pro faciendis diversis justitiis B. Petri, come qui si dice.

II.ª Osservazione sulla natura de' fatti narrati dal Pontefice in questa Lettera, e s'ella fu scritta per violenze commesse dal Re Desiderio.

Piena e perfetta comparisce in questa Lettera del 769 la pace tra Stefano III.º ed il Re Desiderio; intera la restituzione delle Giustizie di S. Pietro, che dicesi fatta dal Longobardo. Ma ben presto nell'anno seguente nacquero nuovi litigj fra' Longobardi ed i popoli così del Ducato Romano come dell' Esarcato di Ravenna. Una sì necessaria distinzione de' due anni, quantunque sì prossimi fra loro, non si fece da' più dotti uomini di Francia, quali un Padre Le Cointe 2 ed un P. Pagi 3; a' quali piacque seguitare il racconto d'Anastasio Bibliotecario, che non parlò d'alcuna pace o tregua fra Stefano III.º e Desiderio. Al Cenni più che a qualunque altro piacque sì fatta opinione, sì ch' e' non dubitò d'asserire 4: » Quis non

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 273. sotto il Num. 816.

<sup>2</sup> Le Cointe, Annal. Eccl. Francorum, sub anno 770.

<sup>3</sup> Pagi, Ad Baronium S. IV. sub anno 770.

<sup>4</sup> Cenni, Cod. Carol., pag. 268. in Nota.

» videt hanc Epistolam esse ab Stephano extortam per vafer-» rimum Desiderium? ». Non così avea pensato il Sassi 1 nè Monsignor Mansi 2 nè il Grande Annalista d'Italia 3, prima che scrivesse il Cenni: poscia, dopo il Cenni, anche il P. Di Meo 4 s' unì al Sassi ed al Muratori.

Bene avrà potuto Stefano III.º in questa sua Lettera del 769 ingannarsi nel giudicare i fatti di Cristoforo e di Sergio, autori principalissimi della cacciata di Costantino, Antipapa: bene avrà potuto attribuir pessime intenzioni a costoro, che furono sieramente avversi al Re Desiderio: ma come avrebbe potuto l Pontefice finger di suo e narrare a Carlo, Re de' Franchi, e violenze commesse dagli altri Franchi nel Laterano per opea di Dodone? Come avrebbe potuto Stefano III.º scrivere in Francia, che tutto erasi restituito a San Pietro? Così anche vea scritto Paolo I.º in sul finir de' suoi giorni, salvo alcune piccole controversie ( Vedi prec. Num. 872 ). Per mettere in pocca di Stefano III.º le parole, ch' egli dice del Re Desideio, sarebbe stato mestieri, che questi lo avesse tenuto quasi in suo prigioniero: ciò non sembrò, nè dovea sembrar naurale al Sassi, al Mansi, al Muratori ed al Di Meo. Soggiuno, che alcuno de' dodici Vescovi Francesi, venuti al Conilio del 12. Aprile 769, non tutti si partirono immediatamente la Roma; e che difficile tornava senza dubbio al Pontefice di oler mentire, mentre alcuni di que' Vescovi potevano sapere o stato vero delle cose di Roma e d'Italia. Nè delle violenze lel Re Desiderio, che che ne scrivesse Anastasio Bibliotecario, occò mai più Stefano III.º nelle altre Lettere, che ci rimancono di lui nel Codice Carolino, quantunque piene di sdegni e l'orribili dispregi contro i Longobardi.

<sup>1</sup> Sassi, Notae ad Sigonium, De Regno Italiae, Lib. III. Col. 214. (A. 1732).

<sup>2</sup> Mansi, Notae ad Baronium et Pagi, Edit. Luc. XIII.

<sup>3</sup> Muratori, Annali d'Italia, Anno 769.

<sup>4</sup> Di Meo, Annali, III. 67.

#### NUMERO DECCEVI.

Il Monaco Erfone od Erfo insieme co' fratelli germani fonda i Monasteri di Santa Maria in Sesto nella Diocesi di Concordia, e di Santa Maria in Salto nel Friuli.

Anno incerto 769? o 762? Maggio (1).

(Dal P. De Rubeis (2)).

Exemplum cujusdam Privilegii de Fundatione aliquorum Monasteriorum in Patria Fori-Julii, transcriptum per

(1) Di questa data Vedi la seguente Osservazione.

(2) De Rubeis, Mon. Eccl. Aquilejensis, Col. 336-341. (A.1740). Già quel dottissimo uomo del P. De Rubeis avea nell'Archivio delle Monache di Santa Maria della Valle trovata una Copia di questo Documeuto, ed e' la donò a Basilio Asquini 1, che pubblicolla per le stampe: un' altra n'ebbe il P. Madrisio 2, e la pose nuovamente in luce: ma il donatore ne rinvenne poscia una terza, cioè la presente, diversa in alcuni luoghi dalle due precedenti, e ristampolla, soggiungendovi alcune brevi Note, che qui avranno la più gran parte il loro luogo nel testo, fra le parentesi.

Per l'intelligenza delle cose da dirsi, giova premettere, che il Monaco Erfone fu figliuol di Piltruda, e marito d'Esvita od Esinda, la quale già era morta, ma Piltruda vivea, quando egli ed i fratelli faceano la presente donazione a' due Monasteri Friulani. Crede il De Rubeis, che lor genitore fosse stato Pietro, già Duca del Friuli: ciò che si rende assai credibile per la quantità e la ricchezza delle cose qui donate. Il Monaco Erfone certamente venne in Toscana e vi fondò, non si sa in quale anno, il famoso Monastero di Monte Amiata; da un' Autografa Pergamena del quale s'ascolterà in breve, ch'egli era già morto in Settembre 770.

<sup>1</sup> Asquini, Cent'ottanta uomini Illustri del Friuli, (A.1735).

<sup>2</sup> Madrisii (Ioh. Franc.), in Appendice II ad Opera S. Paulini Aquilejensis (A. 1737).

me Bernardinum Ameliensem (1), Coadjutorem in Cancellaria Abbatiae Sextensis, prout inveni nihil addendo, mutando, vel corrigendo.

JAMDUDUM animis nostris inserit, Monasteriorum singulare propositum declarare; atque omnium meritorum praeconia recensere, quo et ipsi majore studio in Domino crescamus, et aliis formam esse possimus ad exemplum, et quibus generatim fundamentum omne atque profectum Dominum Christum esse, Apostolos (Apostolus) contestatur dicens: Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod est Christus.

Sicur itaque intra mentis humana (humanae) arcana fundatis statim universa vitia cedunt, et omnes corruptele carnis velut cera sumpta igni (consumpta igne) liquescunt: ita temptationes, atque omnes versutias (versutiae) Diaboli continue extinguuntur; nec ultra potest resistere, ubi virtus, quam possidet, non invenerit locum.

Quia tamdiu in homine dominatur Satanas, quamdiu instrumentum possessionis suae cognoscit: depulsis autem partibus inimici ab homine christiano, Templum incipit esse Dei; et tanquam pulcherrimum habitaculum, Spiritus Sanctus exultans ingreditur.

Quapropter Erfo, Zanto, seu Marco (Marcus) germani, in Lauro nostro (in Laura nostra) constituti divina inspirante gratia, edificavimus Monasteria dua (duo) in finibus Forojulianensibus: unum in locum (loco) qui vocatur Sexto, ad honorem semperque Virginis Dei Genitricis Mariae, et Beatorum Joannis Baptistae, et Petri Apostoli Christi: et statueramus, ut inibi tum Fratres sub jugo Regulae in Dei servitio viverent.

<sup>(1)</sup> Ameliensem. Il P. De Rubeis non dice chi si fosse costui, ne quando egli tolse la sua Copia.

ET alio Monasterio (aliud Monasterium) edificavimus in Ripa, quae vocatur Salto super Hetorum (1) (ad Dei) semperque Virginis Dei genitricis Mariae, et Joannis Baptistae, et Petri Apostoli Christi Sanctorum honorem. Ubi Piltruda, Domina et Genitrix nostra, cum aggregatis feminis, Monacorum (Monacharum) habitu habitare deberent.

SED quia divinam illam audientes propheticam vocem in Quadragesimo quarto Psalmo, ( Deus loquitur ad Animam humanam: ) Audi Filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum, et domum patris tui; hanc nos secuti vocem, exivimus de terra, et de cognatione nostra: et disposuimus habitare in Tuscie partibus.

SED quia de has nominatas Monastrias (de his nominatis Monasteriis) nos, homines nostri (nostros) ac Fratres, quos in Monasterio relinquimus, inquietari non dissimulent (2) quod in nostra potestate eos habuimus; ideoque providimus nos Erfo, et Marco (Marcus) quamvis indigni Abbates, per hanc presentem paginam omnes res nostras indicare (judicare?), seu in supradicta Monasteria dispensare, dono nostro et decernere.

Primum omnium in Monasterio in Ripa Salto, ubi Domina et Genitrix nostra cum reliquas Monachas (reliquis Monachabus) esse dignoscitur, donamus atque concedimus Curte nostra ubi ipse (ipsum) Monasterium a nobis fundatum est, cum omni laboratione sua, terris aratoriis, vineis,

<sup>(1)</sup> Hetorum. Crede il De Rubeis, che qui si parla del torrente, che avea nome Turro. Ivi è la Villa di Salto, un quattro miglia da Udine.

<sup>(2)</sup> Inquietari non dissimulent. Il De Rubeis legge e supplisce..... Homines nostros..., inquietari nolumus, ne quis dissimulet ».

pratis, pascuis, silvis astalariis: et medietate (medietatem) item de Casteneto in Ausemano; (unde retique medietates (reliquam medietatem) in Monasterio Sexto donavimus).

NECNON Mulino in Palaciolo medietatem, et medietatem in Monasterio praedicto Virorum: ita tamen, dum Domina et Genitrix nostra advixerit, ipsum frumentum in integrum in ejus pertineat potestate; grano vero rustico (granum vero rusticum) equaliter amodo dividant.

Post ejus vero discesso, omnia communiter de ipso Mulino habeant. De monte in Carnia, quae (qui) ad nos pertinuit, medietatem supradictum Monasterium Monacharum habeat, et medietatem Monasterium in Sexto: volunt insimul pascere, volunt dividere, eorum sit potestatis.

DE Casas quidem Massaricias nominative determinamus, quae (quod) ad ipsum Monasterium puellarum pertinere debeant: Item casas in Sogiaco, casas in Magretas, casas in Campo Majora (sic), casas in Muras, casas in Farra juxta Turion, casas in Addeliaco, casas in Mattiurlo, casas in Duas-Basilicas, casas in Aurchano, casas in Artiniani-cho, casas in Gracolacho, casas in Carnia in vico Ampitio, casa Johannis Martiolo.

ITAQUE (Item) concedimus in redito (reddito) ipso, quod annuatim debent dare. Casas in RAMATTIETO, et terras, et vineas, vel prata quod (quae) habemus in DAUNINO: et quidquid habere visi sumus in Coloniola, et vinea in Grobagnis, quem (quam) tenent Filius et nepotes Antonii.

ET addemus item Curte nostra in Medegia cum omni pertinentia sua, scilicet casas in Cisiattio, secundum qualiter cartas (cartae) corum continent. C. amphoras vino (vini) ad ipso Monasterio Puellarum vegant (veniant): quod superfuerit annue, concedimus nostri (nostro) Monasterio Sexto. Feno faciant in Mariano, et ad Molino laborent in Palaciolo, sicut consucti sunt: simulque habeant

silvas in Verretto, et Cornariola Puellarum Monasteris (Monasterium). Porci de Sinodochio, qui (quod) prope est positus sine omne sentiro (1) cum potestate (cum porcis?) de praedicto Monasterio pabulent.

IN Monasterio quidem Virorum in Sexto volumus, ut dono nostro habeant inter fluvio Taliamento, et fluvio Liquetia, quidquid inter ipsos ad nostram potestatem pertinere dinoscitur: sive Curte in Sexto, ubi ipsum Monasterium edificavimus: sive Curte in Laurentiaca, cum Oratorio Domini et Salvatoris, qui ibi situs est: seu et Curte in Sancto Fochato, cum casis, Curtis, campis, pratis, vineis, silvis, astalariis, montibus, rivis, pascuis, ac paludibus: necnon Molinos, seu mobilia et immobilia, quidquid ad ipsas Curtes super narratas, et nostro juri inter ipsa flumina pertinere dinoscitur.

SIMILITER et casas massaricias in vico Martejano in Territorio Veronense: atque casas in Belluno, Giudiciaria Cenetense: et trans fluvio Taliamento, casas in Ramusello cum omni pertinentia sua, seu et Saletto, vel quidquid inibi Esvita conjugi meae habere videntur (videbatur).

Unde ergo Erfo Esinde Vegaria (Vicariam) feci: et si super ipsa inibi fuerit, juxta consideratione sua ipse Abba, qui pro tempore fuerit, pro anima Esinde in elemosina, vel Missas, aut Psalmodia annue persolvant (persolvat): et predicto jam ante in ipso pertinuit (pertineat?) Monasterio.

ET casis in CARNOS in VINCARETUM (2), seu et casa nostra in MARIANO cum omni pertinentia sua, et medietatem de Casteneto in AUSIMANO, et medietate de Mulino in PALA-

<sup>(1)</sup> Sentiro. Ecco il sentiero; parola oggi tutta Italiana. Pedi il Ducange.

<sup>(2)</sup> In Carnos in Vincaretum. Leggi: » In Carnos, in Vincareto ».

ciolo, sicut superius definivimus, et monte in Carnia, qui ad nos pertinet, medietatem in omnibus ipsa Monasteria equaliter possideant.

DE servis nostris vel ancillas, aldiones, vel aldionas, utriusque sexus, omnes liberas, liberos dimisimus, et cartas eorum de libertate fecimus.

SIMILITER et de Casaria (1) ipsorum, seu et ad eos dicti (seu de antedictis) jam antea liberi fuerunt, fecimus cartas: et volumus, atque definimus, ut nullus eorum super impositionem faciant, sed sicut eorum continent carte, ita facere debeant.

ABBAS vero, vel successores ejus, qui pro tempore in ipso Monasterio in Sexto ordinatus fuerit, regulariter cum ipsis vivat Monachis, et ordinando atque disponendo: de Monasterio feminarum in Salto, seu in Sinedochio regente, atque disponente ipso Abbate. Abbas vero cum Monachis sibi commissis regulariter vivere debeat: et sub nulla deinceps nostra, vel heredum nostrorum redigatur potestate; sed supersit suis ipse (in) Monasterio Virorum excepto (exemptus?).

Defuncto Abbate, jusso Domini fieri solet (,ut fieri solet), Monachi unum consensum (uno consensu) in unum concordare (in unam concordent) personam, aut quod absit (, si) malum elegerint Caput, tunc Sedis Aquilejensis Pontifex eos ad una redeant concordia (ad unam reddat concordiam). ac meliorem de ipsis Monachis constituat Abbatem. Humiliter ipse Abbas cum consensu Pontificis Sedis Aquilejensis ordinare debent (debet) Abbatissam, quod (quae) est quam una concors elegerit, aut pars quae melior fuerit; ut exinde earum magna merces adveniat, et ipsas (ipsae) sine morsu Diabolico in Dei persistant servitio.

NAM nulla alia eorum vel earum habeant licentiam

<sup>(1)</sup> Casaria. Il De Rubeis vuol si legga Casata: cioè una famiglia di servi rustici. Lo stesso che Condoma.

super impositionem facere (1), neque sibi receptum, neque missum suum, aut aliqua imperatione, neque in Monasterio, neque in rebus Monasteriorum, nisi si invitatus fuerit Pontifex ab ipso Abbate, vel Abbatissa.

Er si (quod absit) ipsa Congregatio regulariter vivere neglexerit, ipse Pontifex eos commoneat, quantum sic concedere juvant (sicut condecet, vivant). Quod si contempserint, correpti iterum atque iterum sub allegatione ejus distringi debeat (debeant).

Er si (quod non optamus) in deterius irruerint qui de eodem Monasterio, tunc mutetur ipse (ipsum) Monasterium in Sinedochio, regente atque disponente ipso Abbate una cum consensu Sedis Aquileiensis Pontificis, sicut superius diximus de Monasterio Puellarum: nam alias in ipsis rebus, vel Monachis, seu Monachas (Monachabus) nullam faciat lesionem.

TE vero, qui praesens Pontifex et Deo dignus esse (es) et dignosceris, Domine Siguald Patriarcha, per Patrem et Filium et Sanctum adjuramus Spiritum, et per Beatum Petrum Principem Apostolorum, ut nullas eis, vel earum permitti patiaris violentias, nec ipse facias: sed hanc certam (hacc carta) perpetualiter firma sit sub anathemate scripto, ut tui Successores majorem habeant curam, et tibi magna merces accrescant (accrescat). Quod si facere contempseris, Dominum cum suis Angelis formida.

HANC cartam ad nos facta Ansperto Monacho scribere rogavimus.

<sup>(1)</sup> Super impositionem facere. Qui si parla del Patriarca d'Aquileia, togliendogli qualunque dritto di giurisdizione sul Monastero, di là dal dritto conferitogli per volontà del fondatore intorno all' elezione della Badessa.

E però legge il De Rubeis: » nullam aliam habeat (Pa-» triarca).....licentiam, super impositionem facere ».

Hoc actum ad Monasterium Sanctorum omnium Apostolorum, sito Nonantula Territorio in notinense (Muti-Nense). Anno Dominorum nostrorum Desiderii et Adelchis Regibus sexto, tertio, Mense Madio, Indictione quintadecima.

- † Ego Erro indignus Monachus in hanc cartam a me factam manu mea scripsi: et qui subscrivere rogavi.
- † Ego Marcus indignus Abba in hanc consentiens manu mea ss.
  - + Ego Anto (ZANTE) indignus Monachus manu mea ss.
- † Ego Victorianus peccator in hanc cartam manu mea ss.
- † Ego Silvester indignus Abba vocatus, rogatus ab Erfone in hanc cartam manu mea ss.
- † Ego GAIDULFUS indignus Monachus Sanctorum Apostolorum rogatus ab Erfone pro jussione Domini Silvestri Abbatis in hanc cartam manu mea ss.
- † Ego Ursus licet indignus Presbyter et Monachus Christi et Archangeli Michaelis rogatus ab Erfone in hanc cartam manu mea ss.
- † Ego Beatus indignus indignus Diaconus Sanctorum Apostolorum rogatus ab Erfone manu mea ss.
- † Ego Theophilus indignus Monachus Sanctorum (Apostolorum) rogatus ab Erfone pro jussu Domini Silvestri Abbatis in hanc cartam manu mea subscripsi.
  - † Ego Anselmus (1) licet indignus Monachus, Sanctorum

<sup>(1)</sup> Anselmus. Il Tiraboschi nel parlar di questa Carta <sup>1</sup>, s'oppone al De Rubeis, che amerebbe leggere Anselmo e non Ansperto in questo luogo; l'Anselmo, cioè, il quale qui sottoscrive in ultimo luogo. Vorrebbe lo Storico illustre dell'Italiana Letteratura leggere piuttosto Ansperto così la prima come la seconda volta, per non rammentar Santo Anselmo, Abate di

<sup>1</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantula, L. 71. (A.1784).

omnium Apostolorum rogatus ab Erfone... Abbate, et jussione Domini Silvestri Abbatis hanc cartulam donationis atque definitionis ad Monasterium Monachorum in Sexto conscripsi; similique alia carta pari tenore et sensu, quem debent habere Monasterius Monacharum in Salto: unde et reliquas duas cartas, una per Ursone Presbytero, et alia per Beato Diacono scripta; quod insimul sunt quatuor.

ISTA data est ad Monasterium in Sexto, et alia data est ad Monasterium Feminarum in Salto, tertia in Monasterio Domini Victoriani Abbatis in Monasterio S. Archangeli Michaelis, quarta quidem in Monasterio Domini Erfonis in Tuscia; ut absque aliqua fraude perhenniter ipsi verendi loci persistant. Explicit. Deo gratias. Amen: Orate pro nobis omnes Sanctos.

Nonantola, del quale si parlerà nella prossima Osservazione. Ma bene in Nonantola, dove il presente Atto fu stipulato, poteva esservi un semplice Monaco, chiamato Anselmo, diverso dall' Abate: diversi entrambi dal Monaco Ansperto, sottoscritto in primo luogo.

OSSERVAZIONE SULLA DATA DELLA DONAZIONE D'ERFO.

Qui gli anni de' due Re Desiderio ed Adelchi, non che l'Indizione Quintadecima concorrono a collocar la donazione di Erfo nel mese di Maggio 762. Ma come resistere alla considerazione fatta dal Tiraboschi 1, d'essere stato S. Anselmo, Abate di Nonantola, bandito dalla sua Badia per comandamento di Desiderio, sette anni prima della prigionía di quel Re? Così narrano in fatti l'antico Cronista Longobardo, pubblicato dal Muratori 2, e l' Autor del Catalogo degli Abati Nonantolani: racconti felicemente congiunti e dichiarati da esso Tiraboschi.

<sup>1</sup> Tiraboschi, Ibid. pag. 72.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Æyi, IV. 944. (A.1741).

S. Anselmo dunque Abate, non semplice Monaco, di Nonantola fu esiliato nell'anno 768 in circa, dopo il mese di Maggio: stette in esilio sette anni: dopo la prigionia del Re Desiderio in Giugno 774 cessò il settenne suo esilio, ed e' riprese il governo della Badia Nonantolana, in cui visse molti anni. Da un'altra parte, s'è già detto, che il Monaco Erfone, donatore, già era morto in Settembre 770, secondo una Pergamena Originale di Monte Amiata.

E però egli non potè far tal sua donazione, trovandosi nella Badía di Nonantola, se non in Maggio 769, dopo l'esilio di Santo Anselmo, e quando una tal Badia reggeasi da un altro Abate; da Silvestro, cioè, di cui si ripete per ben quattro volte il nome nella Carta presente.

Laonde la data del Maggio 762 non si può difendere, se non presupponendo, che allora Erfone deliberò in Toscana di far la sua donazione a'due Monasteri da lui fondati nel Friuli; e che poscia, ito in Nonantola del Modonese, recò ad effetto i suoi propositi, celebrandovi negli ultimi tempi di sua vita in Maggio 769, l'Atto solenne delle dianzi concedute larghezze.

Poco appresso egli morì, e forse non vide il mese di Maggio del 770.

#### NUMERO DCCCCVII.

Gumprado e sua moglie Sunderada permutano varj loro beni con Peredeo, Vescovo di Lucca.

Anno 769. Luglio 11.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

Regnante Domno nostro Desiderio rege, anno regni

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Arch. Arciv. di Lucca († C. 37). Senza Correzioni e Giunte del Barsocchini, salvo quattro testimoni da lui soggiunti <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 115.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 67.

ejus tertiodecimo, et filio..... anno regni ejus decimo, quinto idus mensis Julii, per indictionem septimam.

MANIFESTUM est nobis...havitator in PISA, et Conjuge ejus Sumderada, filia qd. Charuli, quia placuit adque convenit in... Deo (Peredeo) in Dei nomine Episcopo, ut Viganium inter nos facere deberemus, et per hanc cartulam tibi in cambium dare pre . . . . (prevideo) . . . am (casam) habitationis qui fuit qd. Charuli soceri, et genitori nostro, prope Ecclesiam Santi FRIDIANI, idest.... montane, cum fundamento et curte ante se, et fenile cum suo fundamento sorte da Meridie...et edificio ejus, et arboribus infra ipsam curtem, una cum introitum et exitum suum simul, et....nuto ad fundamento de ipsa casa, omnia predicta res in integrum portionem quidquit . . . . ividem reservamus: set omnia in integrum tibi ad parte Ecclesie vestre santi Fridiani.... suprascripta re recepimus a te in cambium salas duas prope muro hujus Civitati....et WILERADI, et tibi modo obvenerunt per RA-CHIPERTO Presbitero, et Rectoribus Ecclesie Santi....cum fundamenta, curte, orto, et medietatem puteo, una cum alio fundamento....qd. RANDIPERTI Presbiteri.

ET curticella, et aliquantulo orto adunato ad predicto... et insimul fundamenta ista, superius dicta, est tenente capite uno da esorgiente (Oriente) in fenile....si; alio vero capite est tenente una cum supradicto aliquantulo ortu, qui fuit qd. RANDI....TRUALDI, et in orto quem dedi Sprinchae, et Furcari generi ejus in viganio, finem abent....sunt similiter.

Insimul latere uno est tenente in via pubblica, alio latere est ten....tutis, et orto supradicti Rachiperti Presbiteri infra designata loca, cum arboribus.... Presbiter Cunimundus, Fluripertus negutians, simul et Ermulo, et Pertulo..... eo quod secundum legem presentem viga-

nium inter nos factum est... Hec autem omnia... de repromittimus nos, qui supra, Gumprandus, et Sunderada tibi Domno Peredeo in Dei nomine Episcopo... diebus nostris tibi, aut Rectoribus ipsius Ecclesie in aliquo de suprascripta re, quam tibi in viganio... rimus, aut retragi quesieribus (sic) per quolibet ingenio, et eam vobis da omnes homines defendere... promittimus nos, et heredibus nostris esse componituris tibi, et Rectoribus ipsius Ecclesiae... rata (meliorata) infer quidem (in ferquidi) loco cum quid, aut qualis tunc fuerit.

ET duas cartulas.....inter nos convenit prope uno tenore partis nostrae Osprandum Diaconum scrivere.....

Signum + manus Gumprandi, qui hanc cartulam fieri rogavit.

Signum † manus Sunderade conjugi ejus, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Ospertus Diaconus rogatus a Gumpardu, et Sunderada conjuge ejus in hanc cartulam.....

( Seguono i quattro testimoni soggiunti dal Barsocchini ).

† Ego Cunimandus rogatus ec.

Signum + ms. Rachiprandi filio Asprandi da Arco testis

Signum + ms. Peruli negutianti (1) testis

Signum + ms. Sprinc testis

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Peruli negutianti. Ecco un secondo negoziante dopo Fluriperto, in una stessa Pergamena: i quali sembrano essere di sangue Longobardo pe'loro nomi.

## NUMERO DCCCCVIII.

Testamento in favor d'Austriconda, Monaca; fatto dal suo fratello Dommolino di Pisa, quando egli partivane per andar all' esercito: e facoltà da lui concedutale, ch'ella potesse disporre delle sue sostanze, secondo l'Editto Longobardo.

Anno 769. Luglio.
(Dal Muratori (1)).

In CHRISTI nomine.

REGNANTE piissimo Domno nostro Desiderio et Adelchis Regibus, anno filicissimo regni eorum *Tertiodecimo* et *Decimi*, Mense Julio, Inditione Septima.

Ego Dommolino filio quondam..... quoniam incerti sumus omnis de Dei judicio, non iscimus qualiter novis finis mortis occhurra, et ideo dispositum sum iter in exercito, et tivi Austricunda dulcissima Sorore germana mea in domo mea in capillo avire videor, elegisti tivi monasticho voto Deo deservire, petisti me, ut tivi largito cedere de res tua fachultate, quam tivi chonquisisti, pro anima tua dare.

Unde chonsideratus sum superna retributione, et tuam .....nam mihi postulasti, do, et cedo tivi licentia, adque per hanc cartula mea largit.... sechundo edisti pagina in te chonsirmo et chonstituo tivi avire Dispensatorem Ufrit Presbiterum Ecclesia Sancti Petri sita, que vocitatur ad Septem Pinos, aut posteros ejus.

Et si post transito meo tu dulcissima Sorore mea remanserit, volo, decerno u....a chum ipso, sicut tua fieri

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, III. 1011. (A. 1740). Da una Copia dell'Arcivescovato Pisano: Carta ristampata dal Brunetti <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 608. (A. 1806).

voluntate et licentia aveatis omnis res tuas, quas tivi chonparasti aut conquisisti, movilia et inmovilia vendere, et cartula venditionis emittere pina super eredes meus chonligare ipsa res molestavere ad emtoribus, aut ad loca veneravilia, aut chui de ipsa res in integro, aut quomodo volueri dare, suptragi quesieri, dupla meliorata chomponatur, sicut tivi placuerit animo dandi pro anima tua una cum suprascripto Dispensatores, aut posteros ejus, quot dederit omni tempore pro mea largitate firmiter chonstituo permanire.

Er si quis aliquis de eredis proheredibus meis post meus decessor quoquo tempore chontra anc cartula largitatis dispensationis ire, venire, molestare, disrumpi, aut molestare tentaverit, componiturus esse inveniatur tivi suprascripto Dispensatores, aut ad posteros tuos dupla meliorata rem de quot agitur.

Et presens cartula in sua permaneat firmitate, sicut Maccio Notario iscrivere rogavi.

ACTUM PISA per Inditione suprascripta feliciter.

Signum + manus Dommolini qui an cartula fiere rogavit.

Signum † manus Rotperti filio quondam Rodualdi, testis.

Signum + manus Ansarı filio quondam Ansualdi, testis.

Signnm + manus Auriboni filio quondam Aufrit, testis

Signum † manus MAURUNTE filio quondam FILICENTI, testis.

Signum † manus Gumfrit silio quondam Guntifrit testis.

Ego Maccio notarius post testium complevi et dedi.

Ego Anspertu Notarius an cartula sine fraudem exemplavi.

V.

## NUMERO DCCCCIX.

Testamento del Diacono Grato, abitatore di Monza.

Anno 769. Agosto.

(Dal Frisi (1)).

Exempla. REGNANTE domno desiderio et adelchis uiri excellentissimi reges anno pietatis eorum in Dei nomine tertio et decimo et decimo primo....die mense augusto Indictione septima.

GRATO reuerentissimus diaconus filio bone memorie sım-PLITIO (2) habitator in fundo moditia cogitans istius uite lauilem cursum licet lectulo decumbens sanus tamen mente integroque consilio dixit. uita et mors in manu Dei est. melius enim est metu mortis hominem uiuere quam spem uite suasus morte subuetanea interire.

IDEOQUE per presentem cartulam preuidi ego qui supra GRATO diaconus uniuersa facultatula rerum mearum disponere atque ordinare quatinus in futuro seculo de huius uite neglegentiis non reprehendar sed dei prouidentiam misericordia promerear adipisci.

Incirco statuo atque instituo ut a presenti die obitus mei fundetur in curte mea quam habere uideor in suprascripto fundo moditia oraculo domini saluatoris atque

(1) Frisi, Memorie Storiche di Monza, II. 4-7. (A. 1794). Stampate già fin dal 1777. Ex Num. 141. Arch. Modoet.

<sup>(2)</sup> Grato....filio....Simplitio. Era egli di sangue Longo. bardo o Romano il Diacono Grato? Romano, credo, pe' nomi Romani così del padre come del figliuolo. Forse Grato nacque in Bologna, ove ben presto egli stesso dirà d'avere avuto alcuni suoi parenti. Grato nondimeno affermava d'essere abitatore di Monza. Qui lo vediamo fornito di molte ricchezze, non che in altri luoghi del Regno Longobardo. Allo stesso modo vedremo ben presto sotto l'anno 773, Martino, che nato era in Cremona, divenir Diacono e poi Arcivescovo della Chiesa di Ravenna.

sancti fidelis de rebus meis propriis per studium scilicet garoin reuerentissimus diaconus custodes basilice sancti iohannis de predicto fundo moditia, aut qui pro tempore custus in ipsa basilica fuerit, et construatur inibi mensa pauperum quatinus de fructibus suprascriptarum rerum nostrarum sex nomina pauperum per omnem ebdomatam tribus diebus ab ipsa mensa reficiatur usque ad satietatem, ut eum ex ipsis muneribus escam et potum perciperint et deo gratias retulerint mihi pertingerint possit ad exultationem animole meae

IPSIUS vero oraculi... fati exenedosii de luminariis ac diuinis officiis et elemosinarum studiis atque eorum ordinationem: Adiuro per deum omnipotentem et sanctam trinitatem inseparabilis ut curam.... tam suprascriptus garoin diaconus quam et qui pro tempore custus ipsius basilice sancti iohannis inuentus fuerit. itaut ipsius basilice dicioni predictum nostrorum oraculum domini salvatoris atque sancti fidelis et exenedochium in perpetuum pertineat eiusdemque custodes inibi talem personam iuxta dei intuitum ordinent. qui predicti oraculi et iam fate elemosina curam sine ull....in iura predicti oraculi et iam fati exenedosii omnipotenti domino de ipsius datis et donis pro mercedem parentorum meorum et mee paruitatis anime exultatione.

IDEM.... quam habee in iam fato fundo moditia cum omnibus rebus mobilibus et inmobilibus una cum casis aldionariciis (1) uel quidquid iuri meo in eodem loco pertinet

<sup>(1)</sup> Cum casis aldionariciis. Qualunque fosse stato, Longobardo o Romano, il sangue del Diacono Grato, egli possedea le case Aldionali e però vivea secondo la Legge Longobarda in Monza, ed altre allo stesso modo ne possedeva in Milato, in Mandello, in Vareno, in Fermignano ed in Concoregio. E che? Non parla forse il Diacono Grato del Mundio di

excepto.....d subtraxero aut cuilibet aliquid uiuens dedero atque dari precipero.

Nam reliqua omnia et ex omnibus presenti transitus mei die ipsius oraculi potestati tradita ac mancipata persistant. uerum etiam et confero ad iura ipsius oraculi uel exsenedosii nostri portionem meam de casa uel area ubi

sei soldi per due serve proaldie, da lui possedute in Baragia ed in Campigine? Grato dunque vivea nel Regno Longobardo a Legge Longobarda, non Romana, sì come pretese il Signor di Savigny.

A lui fe' plauso più d' ogni altro il Consigliere Rezzonico; uno de' più eletti spiriti della nostra Penisola, che primo levossi con grandissima dottrina ed urbanità contro il mio Discorso de' vinti Romani; poscia ristampollo in Milano con le sue Osservazioni, concludendo, come ciascuno sapea doversi concludere, ehe vana ed inutile riescirebbe ogni disputa sulla condizione di que' vinti, se prima non venisse in luce la Raccolta de' Documenti, contenuti nel Codice Diplomatico. Dopo una sì onesta dichiarazione, io m'affrettai di mandare a quell'egregio uomo del Rezzonico le prime Parti di tal Codice : ma qual non fu il mio cordoglio nel ricever l'acerba notizia della sua morte? Qual non fu il danno ed il dolore di tutta Italia? Chi più del Consigliere Rezzonico avrebbe potuto giudicar sanamente del Codice Diplomatico Longobardo, ed o interpetrar gli Atti quivi compresi od aggiugnerne altri, ch'eransi omessi od ignorati da me?

La sua voce allora profferito avrebbe un solenne giudizio inappellabile sulla condizione de' vinti Romani. Ora il Signor Avvocato Emmanuele Bollati, che va traducendo in Italiano i lavori del Savigny sulla Storia del Romano Dritto nel Medio-Evo, potrebbe succedere all'illustre Rezzonico nel trattar la questione de' Romani vinti da' Longobardi. E già per bocca di molti ascolto dirmi, che il Bollati recherà nuovi lumi su questo argomento; ciò che io credo assai volentieri. Ma non dovrà egli, prima di concludere, aspettar alla sua volta la pubblicazione del Codice Diplomatico, sì come faceva il Rezzonico?

posita est cum curticella de quantum habere uideor in ciuitate Mediolanensi ex integrum. nec non et oliueta mea quam habeo in mandello et uareno atque casis aldionaritiis uel terris et uineis aut quidquid in predictis locis habere dinoscor ex integrum atque casa una masaritia posita in fundo sacera similiter cum rebus mobilibus atque inmobilibus: simul et offero ibi casas duas una in uituno quem mihi ex comparatione aduenit et alia in gummeri quem mihi in portione aduenit de consobrinis meis cum seglinas meas in uituno vel omnibus rebus mobilibus atque inmobilibus in predictis duobus locis habere dinoscor ex integrum.

ITEM confero inibi domum coltilem meum in fundo fer-MINIANO cum casa una aldionaritia quem mihi ex comparatione aduenit ex integrum seu et curte una posita in CONCORETIO....uel omnibus rebus in predicto loco mihi pertinentibus.

NEC non et domo coltile meo in KALENDASCO atque casa una massaritia que nominatur a perseco. simul et domo coltile meo in aucis quem mihi in portione aduenit de consobrinis meis. nec non et casa una masaritia quem mihi ex comparatione aduenit posita in ualle cusianaca: set et augeo ad iura ipsius oraculi atque exsenedosii domum coltilem meum in campigine. simul et omnibus res illa quam habeo in Ciuitate boloniensi uel foris (1) circa ipsa ciuitate in integrum.

<sup>(1)</sup> Et omnibus res illa quam habeo in Civitate Boloniensi vel foris. Ecco l'Oracolo, ossía la Chiesa di San Giovanni di Monza, divenuto erede di tutto ciò, che Grato possedeva in Bologna: ed ecco una delle grandi considerazioni da farsi nella Storia d'Italia. Già dissi più volte, che un Senatore o Patrizio Romano, caduto nella servitù o nell'Aldionato del Regno Longobardo, poteva esserc ad un' ora un ricchissimo pos-

EXCEPTO iuges duas de terra aratoria quod uolo habere propinguos parentes meos qui hereditatem meam percepturi fuerant si ego intestatus decidisset, hec omnibus rebus superius nominatis tam suprascripto oraculo quam et iam dicto senedochio. omnia et in omnibus in potestate sancti IOHANNIS domini et nutritori meo uel de ipsius custodes dicioni trado et faciad inibi.....die obitus mei quidquid qualiter melius preuiderint: et hoc instituo ut portionem meam de oraculo sancti fidelis uel ex ipso senedochio quod a parentibus meis . . . . . sit ipsa portione mea in potestate iura sancti 10HANNIS ordinandi qualiter mihi legibus pertinuit: THEODERO puero meo habere uolo terra.....de BARAGIA in consimile loco.....iuges de uites.....et media iuges de.....casa ipsius quem mihi aduenit.....seu et mancipio una nomine..... pro aldiane habente soledos sex mundio.

ITEM LIODO.....filio suo IOANNACE habere uolo portione mea de rebus m......bi sibi casella edificent atque inhabitare debeant. et habere eos uolo media iuge de uites et media iuge de terra aratoria in BLATENO qui dicitur de podone in consimile loco.

ITEM LEOPRAND puero meo uolo ut habeat iuges tres de terra aratoria in fundo CAMPIGINE in consimile loco. uolo ut habeat mancipio una nomine AGEDRUDA pro aldiane habente soledos sex mundio.

sessore di terre nella vicina Bologna, in tutto il resto dell'Esarcato, in Roma ed in Sicilia. Or sopraggiunge un esempio illustre di tal verità: la Chiesa di Monza, per posseder le terre lasciatele da Grato in Bologna, dovea possederle secondo le disposizioni del *Dritto Romano*, che ivi regnava nel 769, sebbene il Re Desiderio vi facesse continue, ma passeggere, invasioni, che in breve cessarono al tutto, dopo la caduta del Regno Longobardo.

JOANNACE. RIMEDRUDA. THEODERADA. et TEODEGUNDA (1) instituo esse liberos et liberas ciuesque romanos et solutum et solutas in iurepatronatus. et ubi presenti die obitus mei ambulare aut cum quo habitare uolueritis liberam habeatis in omnibus potestatem ex mea uel heredum meorum plenissima largitate.

Reliqua scilicet familia mea. seruos et ancillas. aldiones uel aldianes in quocumque loco habitantes (2). instituo esse liberos ciuesque romanos. ita tamen ut de accespitibus suis non expellantur. se.....casas quas a manus suas abent laborantes atque regentes fruges uel omne fulgant ad predictum oraculum uel exsenedochium persoluentes. salua libertate sua seruili conditionibus soluti in predicti cespitibus suis omni in tempore perseuerent.

IGITUR omnis predictas res superius compreensas cum edificiis ac diuersis sediminibus cunctisque territoriis. cultis et incultis. omnibusque oliuetis uel uineis simul et siluis atque stalariis cum pratis et pascuis. ubiubi per singulis locis positis excepto quod exinde nominatim subtraxi atque subtraxero: nam reliqua omnia cum omnibus finibus terminibus uel accessionibus earum qualiter iuri meo pertinet ex integrum per presentem oraculo in iura et potestate predicti sancti ac uenerabilis loci a presenti die transitus mei dono. cedo. ac confero. et per presentem

<sup>(1)</sup> Theoderada et Teodegunda. Due nomi Gotici di donne. Viveano forse in Bologna od in qualche altro luogo dell'Esarcato di Ravenna: e però il Diacono Grato, volendole far libere insieme con Rimedruda e Giovannaccio, dovea necessariamente dichiarar tutti Cittadini Romani, secondo la Legge Romana dell' Esarcato; paese non soggetto a'Longobardi nel 769.

<sup>(2)</sup> In quocumque loco habitantes. Dunque parlò eziandío de' suoi servi, che viveano in Bologna e nell'Esarcato, a Legge Romana.

paginam solemniter mancipo atque confirmo pro mercede anime parentorum....propinquorum nostrorum uel mea: unde adiuro principes terre istius vel omnes Xpianos per Deum omnipotentem et sanctam crucem domini nostri ieneu xpi atque intemerata uiscera beate et semper uirginis dei genitricis marie trinitatemque inseparabilem et sacrosanctam quatuor dei euangelia ut nullus eorum se contra presentem paruitatis nostre ordinationem emittere débeant aut hinc aliquid subtraere aut emutare presumat, sed quod nostra integerrima voluntas omnipotenti deo offersi sine ulla diminutione integre permanere promittat, reservato tamen in mea circa potestate, dum uita mea consteterit, iudicandi faciendi ex omnibus quidquid uoluero.

Quam igitur ordinationis seu dispositionis mee paginam THOMAS subdiaconus et notario sancte TICINIUM scribere rogaui.

In qua subter propriis manibus confirmaui testibusque obtulimus roborandum.

ACTUM TICINUM feliciter.

Ego gratus uenerabilis diaconus huic cartola hordinationis seu institutionis meae a me facta relegi suscripsi et testibus optuli roborandum.

signum + manus uitalis negotiens filio quondam 10-BINALE testes.

signum † manus teoperti negotiens filio teopald testes. signum † manus nazarii monetario filio quondam graderis testes.

ego Andreas medicus huic cartula dispositionis seu institutionis rogatus a gradone diacono non relicto mihi subscripsi qui me presentem subscripsit.

Theoderaces aurifex huic cartola dispositionis seu institutionis rogatus a gradone diacono testes subscripsi me presente scripsit et non est mihi relicto. Ego qui supra THOMAS subdiaconus et notarius sancte TICINUM ecclesie scriptor uius dispositionis seu institutionis quam post compleui et dedi.

† ego andreas clericus in unc exempla me subscripsi ipso autentico relegi sic continebatur in ipso autentico sicut in ista legitur exempla.

† ego RIDIARD notarius in anc exempla me subscripsi. et in ipso autentico relegi sic continebatur in ipso autentico qualiter in ipsa legitur exempla littera plus minus.

† ego iohannes clericus filio bone memorie andrei de moditia in hanc exempla subscripsi et in ipso autentico relegi sic enim continebatur in ipso autentico qualiter in ista legitur exempla littera plus minus.

† ego cosmas clericus in hanc exempla me subscripsi et in ipso autentico relegi et sic continebatur in ipso autentico qualiter in ista legitur exempla littera plus minus.

† ego unsus clericus in hanc exempla me subcscripsi et in ipso autentico relegi sic continebatur in ipso autentico qualiter in ista legitur exempla littera plus minus.

† ego 10HANNES notarius in hanc exempla me subscripsi et in ipso autentico relegi et sic continebatur in ipso autentico qualiter in ista legitur exempla littera plus minus.

† AGEPRANDUS notarius in hanc exempla me subscripsi et in ipso autentico relegi et sic continebatur in ipso autentico qualiter in ista legitur exempla littera plus minus.

# OSSERVAZIONE SU' CITTADINI ROMANI ORDINATI DAL DIACONO GRATO.

Qual maraviglia, che ad un Diacono di sangue Longobardo venisse il talento d'usar in un testamento le formole rituali della Chiesa Romana, secondo le quali fin da'tempi dell'Imperator Costantino e poi di San Gregorio Magno i servi si ma-

nomettevano, dichiarandoli cittadini Romani? Di tal formola, passata nel Libro Diurno de' Pontefici Romani, favellai più volte: ma principalmente nell'atto di ricordare un sì fatto Libro 1. Qual maraviglia dunque, che un Ecclesiastico, forse Bolognese, usasse, come Grato Diacono, le formole del Libro Diurno? Qual maraviglia, che ciò si facesse da un Longobardo, non dico Ecclesiastico, ma semplice Laico, dopo la pubblicazione della Legge Liutprandea sugli Scribi nel 727? L'intelletto Latino avea soggiogato i Longobardi fin da quel tempo; e bastava per conseguirsi un tal trionfo l'ayer imposto a'Barbari il parlare Latino e la necessità di scriver le loro native Leggi nella lingua dei vinti Romani. E però, dopo il 727, i Longobardi, plebei e nobili, poveri e ricchi, da'liberi livellari fino a'Duchi ed a'Re, amavano di comparire nelle loro scritture sempre più Romani; e si toglievano in prestito le locuzioni de'Giureconsulti Romani, e si pigliavano con orgoglio i titoli Senatoriali di Roma, e piacevano massimamente quelli di Chiarissimi e d'Illustri. A' Re faceva pro d'appellarsi Flavii, e, se potessero, Imperatori; Arechi ed i suoi predecessori Duchi di Benevento favellavano del loro Sacro Palazzo, come facevano gl' Imperatori Bizantini.

Tutto ciò non toglica nel 769, che la Legge Longobarda fosse territoriale nel Regno Longobardo; che la cittadinanza delle molte razze suddite del Regno di Desiderio non fosse unica e Longobarda, e governata dagli usi del guidrigildo variabile; che il sangue di tali razze, massimamente de' Romani vinti da' Longobardi, non fosse cosa del tutto diversa dalla cittadinanza; dall'unica, cioè, del Regno Longobardo.

Tornando al Rezzonico, io gl'indirizzai alquante parole sul principio di questo Codice Diplomatico nel riferire la formola del Civis Romanus, prescritta del Libro Diurno, assicurandolo, che riparlato avrei di tal formola prima di compire una si aspra ed inamabil fatica. Or questa è compiuta, e s' e' non si fosse dipartito si acerbamente per noi dalla Terra vedrebbe per opera, che i Cives Romani del Diacono Grato sono forse l'unico esempio pervenuto alla posterità di questa formola Romana ed Ecclesiastica. La vera maraviglia è, che altri esempj non siano

<sup>1</sup> Vedi Cod. Diplom. Long. H. 16. Num. 306.

fin qui conosciuti della stessa: ma si scopriranno di mano in mano, senza che l'opinione, vera e falsa, dell'illustre Rezzonico intorno al loro gran numero faccia crollare l'altra di non esservi stata se non una sola cittadinanza ed una Legge sola territoriale nel Regno Longobardo, sebbene Liutprando avesse permesso di farsi contratti alla Romana sol per via di contratti e di mutui consentimenti dinanzi agli Scribi.

## NUMERO DCCCCX.

Liutperto Prete dona alcuni suoi beni alla Chiesa da lui retta di S. Frediano in Lunata.

Anno 769. Novembre 14.

(Dal Bertini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum tertio-decimo, et undecimo, octavo decimo Kalendas Decembris, per indictionem octavam.

Manifestum est mihi Autperto (Liutperto (Bars.)) Presbitero, Rectori Ecclesie Domini, et Sancti Frigdiani in Lunata, quia per hanc cartulam offero Deo, et tibi suprascripte Ecclesie Sancti Fridiani, omnem adquisitum meum quem...quaesivi (acquesivi (Bar.)), et mihi legibus pertenet, et adquirere potuero, pro animae mee remedio, exceptis rebus ex jure parentum meorum.

Tali autem ordine, ut dum ego advivere meruero ipsum adquisitum predictum meae reservo potestati usumfructuan-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivese. di Lucca (\* B. 79): poi vennero poche Giunte e Correzioni del Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 117.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 67.

di, gubernandi, et regendi recto moderamine...in aliquo faciendi: post vero meum obitum omnis jamdicta res meas (jam dictus meus (Bar.)) adquisitus revertatur.... praefatae Dei Ecclesie pro animae meae remedio in prefinito.

Er neque a me, neque a meis heredibus posse aliquando disrumpi haec cartula offersionis meae, sed ut superius decrevi ita persistat; et nulli liceat nolle quod semel volui.

Et pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † manus LIUTPERTI Presbiteri, qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego RACHIPRANDUS Cler. rogatus a LIUTPERTO Prb. in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Anipertus Presb. rogatus etc.

† Ego Argimo rogatus ad Liutperto etc.

Signum † manus Gumprandi, filii qd. Willeradi de Lunata, subscripsi.

Signum † manus Tassuli, filio qd. Gumfridi de suprascripto loco, subscripsi.

† Ego Austripertus Cler. post traditam complevi, et dedi.

## NUMERO DCCCCXI.

La Vedova Magnerada, poi divenuta Monaca, fa donazione d'un Oliveto in Campilione alla Basilica di San Zeno dello stesso luogo; poi detto Campione.

## Anno 769. Novembre 19.

( Dal Fumagalli (1) ).

† REGNANTE domno nostro Desiderio vero (viro) excellen-

<sup>(1)</sup> Fumagalli, Codice Sant'Ambrosiano, pag. 41. (A.1805).

tissimo rege anno pietatis regni ejus in XPI nomine tertio decimo et gloriosissimo domno nostro Adelchis rege filio ejus anno undecimo nonadecima diae mensis novembris indictione octaba

BASILICAE beatissimi et confessoris XPI TZENONI in vico CAMPELLIONE a parentibus meis edificatum; MAGNERADA Dei ancella relicta bone memorie Anscaus donatrix ejusdem oracoli presens presentibus dixi Quidquid homo in loca veneravia contulerit centublum acepiet et insuper vitam hedernam possedevit, Quapropter ego que supra MA-GNERADA Dei ancella dono in ipso sancto loco et ejus jus dominiumque transcrivo atque transcripsi(1) donationis tetulo pro Missa et luminaria mea uel pro iocale atque pro parentibus meis, ides oliuetallo meo in ipso uico CAMPEL-LIONE simul et viticellas in simul se tenentem de quodam GUNDOALD avius meus ex integrum Quoherit de una parte olivetallo GAIUTRUDAE neptae meae et de alia parte oliueto suprascripti oracoli capite uno tenit in vites Toroni et alio selva simul et ad vites ut supra, Que olivetallo et viticellas sicut pedatura vel quoherentia legitur vel a me possessum est et a presenti diae in ipso sancto loco done cedo et confero et per praesentem cartulam donationis confirmo ut dixi pro Missa et lumina mea sub eo ordine ut dum ego advixero que supra Magnerada Dei ancella in mea reservo potestatem usufructuario nomine nam non alienandi licentiam habitura, nam post meum decessum a praesenti diae in jura et potestatem suprascripti oracoli permaneat

Pergamena Originale dell'Archivio di Sant'Ambrosio di Milano; posseduta già e pubblicata per le stampe dal Marchese Maffei nel Num. V. de'suoi Documenti della Verona Illustrata, (A. 1733). Ma il Fumagalli non ne fece menzione.

<sup>(1)</sup> Transcrivo atque transcripsi. Non certo nelle Geste Municipali di Campione, del quale si vegga il prec. Num. 705.

ET custus qui ibidem pro tempore fuerit faciat eis canocae (canonico) ordine quidquid praeviderit Nec mihi leceat ullo tempore nolle quod volui sed quod a me semel factum est inviolaviter conservare promitto.

Quam enim cartulam donationis meae Alfrit notarius amico meo scrivere rogavi. In qua manu mea subter signum facientes testibusque obptoli rovorandum

Acto in vico Sossono sub die regni et indictione suprascripta octaba feliciter.

Signum † manus Magneradae Dei ancelle relicta bone memorie Anscaus qui hanc donationis fieri rogavit.

† Ego Aunefrit uu presbiter in hanc cartolam donationis rogatus a Magnerata Dei ancella consenti interfui.

Signum + manus Tagipert de Cateriaco testis.

Signum † manus Ambrosii filii quondam Gudoald de Cateriaco testis.

Signum † Oto manus Otoni filii quondam Otoni de Cateriaco qui nomen suum scripsit.

† Ego qui supra Alfrit notarius scriptor hujus cartole quam post traditam complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXII.

Ampia donazione di sette Corti, fatta da Leone, figliuol d' Unoaldo, a Montecasino.

## Anno 769? o 770?

(Dal Gattola (1)).

Dominum se sequentibus, suaque omnia relinquentibus

(1) Gattola, Access. Ad Hist. Casin. I. 11. (A. 1734): Dal Num. 176. del Registro di Pietro, Diacono Cassinese, fol. 79. a tergo.

Ancor questa Scrittura fu avvolta nella condanna generale, che il secolo decimottavo scagliò contro la sincerità degli Archivj Monastici, e specialmente contro quel di Monte Casino.

pollicitus esse centuplum redditurum, insuper et vitam eternam daturum divina testantur eloquia.

IDEOQUE Ego Leo filius quondam Unoaldi hujus mandati non surdus auditor Evangelicum illum negociatorem imitari cupiens qui inventam preciosissimam margaritam vendidit omnibus emit eam, ut Christus lucrifaciam, non tantum meam, sed memetipsum illi tradere magno cum desiderio studui, quamobrem amodo, et deinceps offero tam me, quam et omnia, quae Juris mei esse noscuntur ob remedium animae meae parentumque meorum abolenda facinora in coenobio egregii Christi confessoris Benedicti ubi Vir reverendissimus Тноміснія Abbas (1) regimen tenere videtur, ut praefatus sum omnes res meas tam mobilia, quamque immobilia domos tam in civitate Beneventana, et ecclesia, quam, et foris per singula loca domo cultas, in meas, olivetas, pascuas; prata, silvas, omnia, et in omnibus quicquid habere visus sum in dicto Sancto coenobio trado possidendum, excepto casam, et curtem, et ecclesiam infra civitate Beneventana, quam domni dedi Arechis, servos vero, et ancillas omnes liberos constituto, qui per cartulas manus meae scriptas liberi esse videntur in tali vero, racione, ut nec puerum, nec puellam ad manum alicui tribuant ad serviendum, operas vero per menses quatuor dent per singulos, ubi visum fuerit, vel in loco, quo manserint, res vero suas, vel substancias nulli liceat donare vel vendere, seu alienare, nisi ad conlibertos

E però gran maraviglia è, che il P. Alessandro di Meo <sup>1</sup> riferisca minutamente le cose contenute nella presente donazione, senza soggiungere niuna sillaba di biasimo.

<sup>(1)</sup> Tomichis Abbas. Sedè Abate dal 763 fino al 771.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. Sotto l'Anno 769. Il Gattola, nell'Indice de' Documenti, pone questa Scrittura nel 770.

suos, et si paruerit datum a supradictis Monachis requi-

De fundora vero mortuorum, si sine haerede mortui fuerint in providencia monasterii dicti redeant vel sint. Sed hoc statuo unum casalem meum situm erga Beneven-TUM, qui dicitur PANTANUM, volo, ut habeant amita mea in usum proprium diebus vitae suae cum servis meis, qui sunt ad ipsam curtem pertinentes, idest de ABELLINO, seu de Transmonte, post descessum vero ejus sit in coenobio S. Benedicti sicut caeterae facultates meae, itaut nulli unquam homini cujuslibet dignitatis, vel potestatis aut consanguinitatis meae sit licentiam de omnibus supradictis aut immutare, aut alienare in aliquo, nec mihi liceat aliquando quod semel volo iterum nolle, nec de his omnibus quod semel optulit Deo, et beato Benedicto subtrahere de hoc loco sanctissimo, quod si quis aliquando contra hanc nostram offercionem contraire temptaverit in die tremenda judicii Dei sit anathema, maranatha, et cum JUDA traditore CHRISTI habeat consorcium.

HANC vero offercionem propria manu scribens, me me et omnia mea per proprietatem tradens super Sanctissimum corpus ejus(1) coram Deo, et presentibus testibus optuli semper habendum.

Ego Thomichis indignus Abbas presens fuit, et permisi, et testis sum.

Ego Thomas indignus presbyter praesens sum.

Ego Johannes indignus Presbyter praesens sum.

Ego Martinus indignus diaconus testis sum.

Ego Angelarius monachus testis sum.

<sup>(1)</sup> Insuper Sanctissimum corpus ejus. Cioè sul Corpo di San Benedetto. Era dunque vivissima nel 770 la credenza che le sacre spoglie di lui riposassero in Monte Casino.

Ego Albulo manu mea subscripsi.

## Indicazione delle sette Corti donate.

CURCIUM autem nomina haec sunt.

CURTE ERSEMARI BONI; ADELGISI filii duo MALO BONOLO. JOANNE URSO. Istitoticum Uxoris, et filiis Rocci cum quatuor filiis suis. Idest Leo, Stefano, Sellittolo, Ciminolo. Isti cum uxoribus, et filiis suis. Adelgari cum uno filio suo, et cum duodus generis suis.

Cur. (Curte) Gaideper Presbyteri Adelperto cum quatuor filiis cum uxoribus. Bonecauso cum quatuor filiis cum uxoribus, et filiis suis Grimoaldo cum quatuor filiis suis, cum uxoribus, et filiis suis, Ciminolo cum uxore, et filiis suis. Fuscari cum uxore, et filiis suis,

CURTE GRISI. LANDOLFO CUM ARNIPERTO filio suo, et cum duo filiastri, Bonito cum duo filii cum uxoribus, et cum uno alio filio, et Stephano.

CURT. CERBULI Presbiteri, LEOALDO cum quattuor filiis suis, et cum uxoribus, et filiis suis. Agenolfo nepote suo, et cum filiis suis Desideri cum tres filiis suis. Bassaci cum tres filiis suis, et unum gener.

CUR. LUPI SADIPERTO cum uno filio suo, et generum ejus Sico cum uno filio cum uxore, Stephano cum duobus filiis suis. Fermoso cum tribus filiis suis.

Cur. Lupi Pictari, Davro cum quatuor filiis suis. Johanne cum tres filiis suis.

CURTEM DULÇIPERTI BONEROSI cum uno filio suo cum uxore sua, et filiis suis, et tres filii Rajenolfi, cum uxoribus, et filiis suis.

V. 34

## NUMERO DCCCCXIII.

Brani d'una Lettera di Stefano III.º a Carlo, Re de'Franchi, ed alla Regina Bertrada, sua madre, sulla ricuperazione del Patrimonio della Romana Chiesa nel Ducato Beneventano.

## Anno 769 o 770?

( Dal Codice Carolino del Cenni ; con le Correzioni del Gentilotti (1)).

DOMINAE RELIGIOSAE FILIAE BERTRADAE DEO SACRATAE, SEU DOMNO FILIO CAROLO REGI FRANCORUM, ET PATRICIO ROMANORUM STEPHANUS PAPA.

Dum tantis beneficiorum in diversis Apostolicis causis atque utilitatibus a vobis, cumulatis suffragiis, nimia jocunditatis laetitia, sancta spiritalis mater vestra, universalis Dei Ecclesia relevata exultat.....

ITAQUE praesens ITHERIUS, religiosus ac prudentissimus vir, et revera noster atque vester sincerus fidelis, quem cum suis concomitibus, et reliquis vestris Missis pro exequentibus (exequendis) faciendisque justitiis fautoris vestri beati Petri, direxistis, ad nos conjungens, ilico in partes Beneventani profectus est Ductus (Ducatus) pro recolligendo, illis in partibus sito Patrimonio (2) ejusdem

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dom. Pontificiae, I. 271.

È la Lettera XLIV.<sup>a</sup> del Codice Carolino, e la XLVI.<sup>a</sup> Cronologica del Cenni sotto l'anno 769. Il Di Meo <sup>1</sup> la crede scritta nel 770 o 771. Non si nomina il Re Desiderio.

<sup>(2)</sup> Illis in partibus sito patrimonio. Questo, per giudizio del Cenni, è l'antico Patrimonio Campano o Sannitico, di cui tante volte si parla nelle Lettere di San Gregorio: Patrimonio perduto dalla Chiesa di Roma, per essersi dilatati sempre più i Longobardi ed ingranditi nel Ducato Beneventano. Ma non

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 70.

protectoris vestri Apostolorum Principis, qui videlicet solertissimus vir, in omnibus, secundum vestram nostramque voluntatem, suique laboris constantiam, juxta ut a vobis illi praeceptum est, in ipsis Apostolicis exhibuit utilitatibus, unde nimis cor nostrum.....laetatum est....

Incolumem religiositatem vestram atque excellentiam tuam gratia superna custodiat.

crede il Cenni, che Iterio fosse pervenuto a riaver intero si fatto Patrimonio, cd a riporlo nelle mani del Pontefice Romano.

# NUMERO DCCCCXIV.

Iscrizione, in cui si ricorda un Tasguno, chiamato Duca di Fermo.

Anno 770. Gennaio.

( Dal Muratori (1)).

IN DI NOM RENANTI (sic) DOMINO NOSTRO DESIDERIO VIRO EXCL REGE ANNO PIETATIS SUE IN DI NOM TERZO DECIMO GENTIS LANGUM BORDORŪ IDENQUE REGNANTE DOMNO NOSTRO ADELCHIS FILIO EJUS ANNO FELICISSIMI REGNI EIUS XPI NOM UNDECIMO SEO TEMPORIB TASGUNI DUCI CIVITATI FIRMANE MENSE JANUARIO INDICTIONE OCTAVA IN HUNC ARCA VOLVET (2) FECI PRO SE SUIQUE OMNIUM

Iscrizione ristampata dal Marchese Pindemonti <sup>1</sup>, e più volte ne' molti e molti volumi dell'*Antichità Picene* del Colucci.

<sup>(1)</sup> Muratori, Novus Thesaurus Inscriptionum, IV. 1857. Num. 7. (A. 1742). Iscrizione trovata in Falaria o Falerone del Piceno da Pier Camerini.

<sup>(2)</sup> Volvet. È questo il nome proprio d'un uomo? Sembra certamente, che fosse stato: altrimenti mancherebbe il nominativo all'Iscrizione.

<sup>1</sup> Pindemonti, Le Sacre Iscrizioni del Vallarsi, etc. pag. 43. (A. 1762).

Volvet adunque si fece fare un'arca sepolcrale così per se come pe'suoi, correndo il mese di Gennaio 770, quando Tasguno era Duca di Fermo. Il Muratori, per quanto m'è noto, non fece alcuna considerazione su tal qualità, contento d'aver detto negli Annali 1, che Tasguno comparisce per la prima volta Duca di Fermo in quell'anno. Il Fatteschi 2 a buon dritto se ne maravigliò, e poco stette, ch'e' non dubitasse della perizia e dell'arte critica di chi mandò la Copia dell'Iscrizione al Muratori. Fermo, dice il Fatteschi, fu sempre città del Ducato di Spoleto prima del 770 e dopo: come dunque si trova un Duca in quella città nel 770? Ne' Documenti di Farfa è ricordato sempre un Gastaldo in Fermo, non un Duca: e però il Fatteschi, a suo malgrado, va immaginando, che per qualche cagione ignota nel secol nostro, il Re Desiderio avesse potuto pervertire gli usi del Regno, e concedere il Ducato di Fermo a Tasguno.

Ma come crederlo, se Teodicio, Duca di Spoleto, si mostrò sempre sì ossequioso al Re Desiderio? Ben lo vedemmo ed il rivedremo far donazioni a Farfa per l'anima de' due Re (Vedi prec. Num. 877). Io credo, che l'Autore della nostra Iscrizione; dettata con sì goffa o pedestre Latinità in servigio del Longobardo Volvet, fosse stato un nomo di sangue Romano, e suddito de'Longobardi; od anche un Romano del vicino Esarcato e non suddito Longobardo, il quale, volendo parlar in generale del reggitor di Fermo, cioè d'un Gastaldo, parlato ne avesse con frase Romana, ed intitolatolo Dux. Un'Iscrizione sopra un' urna sepolcrale non dovea necessariamente somigliare ad un solenne contratto, come que' di Farfa, ove si leggono i nomi de' due Re, del Duca Teodicio e del Gastaldo di Rieti. Con lo stesso animo Romano, al Gastaldato di Fermo, Anastasio Bibliotecario diè il nome di Ducato, narrando i fatti del 770.

La lontananza di Fermo da Spoleto, e la segregazione che del Ducato Spoletino faceano gli Appennini, davano a credere, che questo Ducato si dividesse in due: cosa verissima in quanto alla Geografia fisica, non alla politica.

<sup>1</sup> Muratori, Annali, Anno 770.

<sup>2</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 42, 43. 212.

#### NUMERO DCCCCXV.

Guileramo conferma in iscritto la donazione d'alcune vigne in Lanciano, fatta da suo padre Coderado al Monastero di Farfa.

### Anno 770. Febbraio.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio XIII. (!) et XIV. (!) sed et temporibus domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici Hilderici castaldi civitatis Reatine mense Februarii per indictionem VIII.

Ego Guileramus filius cujusdam Coderadi manifestus sum quia bone memorie genitor meus superius nominatus in die transitus sui deputavit pro anime sue remedio in monasterio s. Dei gen. Marie sito in Acutiano atque Halano abbati vel congregationi ipsius monasterii vineas in Lamiano quas a Palombo germano suo in partem acceperat ipsas in integrum quantum infra claustra pertinet sive de domo culta sive cujuscumque portione in ipso pio loco tradidit possidenda.

NUNC autem ipsam cartam in ipso sancto loco vel tibi Probato abbati (2) per scriptionem firmamus quatinus ab

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 79: dal Num. 87. del Registro di Farfa. E' la pose, non so perchè, sotto l'anno 769. Già tutti veggono, che sono erronei gli anni de' duc Re. Debbono essere XIIII. ed XI.

<sup>(2)</sup> Probato Abbati. Ho detto (Vedi prec. Num. 853), che Monsignor Marino Marini, rapito e' non ha guari a'vivi, pone l'elezione di Probato Abbate nel 25. Marzo 769. Nuova ragione per correggere la Cronología del Galletti, che attribuisce la

hac die firma et stabilis permaneat in ipso pio loco nostro traditio et neque a nobis neque ab ullo herede posteroque nostro contra hanc cartam donationis vel firmationis ire aut vexare promittimus sed omni tempore stabilis permaneat.

ACTUM in civitate REATINA mense et indictione suprascripta.

Signum † manu Guilerami qui hanc cartam fieri rogavit. Quod superius minime diximus a cujus parte carta ista vexata fuerit dupla condicione in ipso pio loco subjacere promittimus.

Signum + manu Ausperti Gasindii testis.

- † Ego Rimo rogatus a Guileramo manu mea subscripsi.
- † Ego Atto rogatus a Guileramo manu mea subscripsi.
- † Ego Goderisius rogatus a Guileramo manu mea subscripsi.
- † Ego Arualdus rogatus a Guileramo manu mea subscripsi.
- † Ego Theoderacius notarius scriptor hujus firmationis charte post testium vero roborationem complevi et dedi.

Carta presente all'anno 769 nel mese di Febbraio; quando, cioè, vivea tuttora l'Abbate Alano, predecessore di Probato.

#### NUMERO DCCCCXVI.

Ampia donazione d'Acerisio al Monastero di Farfa.

Anno 770. Marzo.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi.

<sup>(1)</sup> Galletti, Gabio, pag. 98. Nota (1). (A. 1757): dal Num. 88. del Gran Registro di Farsa. Donazione ristampata, ma in

REGNANTIBUS domnis nostris DESIDERIO et ADELCHISIO filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio XIIII. et XI. sed et temporibus domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici Hilderici castaldij civitatis Reatine mense Martii per indictionem VIII.

EGO ACERISIUS filius cujusdam (1) STEPHANI spontanea voluntate mea cogitans quia humana fragilitas semper debet de mortis repentine casibus cogitare ut sanus corpore et mente disponat que pro salute anime sue cognoscit utilia nt preparet sibi longum viaticum ut in refrigerio permaneat semper ne arguente divina jussione mentis sue desideria non leat explicare. Sed dum in hac vita est sic disponat ut securius ambulet ne eum comprehendant tenebrae.

QUAPROPTER ego qui supra Acerisius dono trado atque concedo in eterna traditione pro remedio anime mee et offero in M. beate Dei genitricis Marie quod situm est in Acutiano vel ad cunctam congregationem ubi Probatus abbas esse videtur. idest portionem meam de casa ubi inhabito prope muros civitatis Reatine cum ingressu curtis et horto omnia superius et inferius manentia cum solamento suo. Simul et casam vetus quam habeo comparatam a Sicualdo et Hisemundo clerico cum terris et accessionibus suis simul et terras vineas prata pascua silvas ripas paludes oliveta casas colonicias vel peculiares arbores fructiferas vel infructuosas cum familiis liberis proliberis servis proservis meam portionem qualiter nobis pertinent nobisque servierunt sive in Narnate sive in Sabinis sive in

una specie di compendio importuno e di cattivo esempio, dal Fatteschi <sup>1</sup>.

<sup>(1)</sup> Cujusdam. Il Fatteschi legge quondam.

<sup>1</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 272. (A. 1801).

Marsis sive in Interocro sive in Pitiliano cum portione de ecclesia beati Gregorii quantum in eodem loco habere videor tam de comparatione quam de acquisito vel prope civitatem Reatinam vel in Orbana suptus viam et super viam et in Quintiliano vel ubi ubi habeo meam portionem excepto quod si alicui de ista mea substantia ante per cartas contuli.

NAM alia omnia mee portionis superius scripta a presenti die pro remedio anime mee vel parentum meorum offero trado in M. S. MARIE sub ea videlicet ratione ut dum ego qui supra Acerisius advixero omnis mea portio in mea sit potestate usu fructuandi et meliorandi non alienandi licentiam habiturus. Post meum vero discessum omnia sicut superius diximus in jus et potestatem S. MARIE veniant ut mihi in futuro seculo sit remedium.

Familia vero mea que mihi infra casam deservivit tam masculorum quam feminarum volo ut sint liberi qualiter carta eorum continet. Peculia vero mea hoc est cavalli jumenta pecora porci vel quecunque intrinsecus in die obitus mei inventa fuerint omnia in M. S. Marie veniant excepto quod si exinde aliquid per cartas alicui dedero.

Portionem meam quam habeo in Spoleto tam in aedifitiis quam in terris vineis pratis pascuis silvis cultis vel incultis quecumque infra territorio Spoletano habeo volo atque decerno ut Ursa et Stephania germane mee una cum portione de ecclesia S. Petri diebus vite earum habeant possideant regant usufructuariarum nomine sub cura tamen et defensione vel ordinatione Abbatis qui pro tempore fuerit in M. S. Marie in Acutiano.

Post earum vero discessum de corpore omnes ipse res quas in Spoleto habere videor mee portionis in jus et potestatem S. Dei genitricis Marie deveniant in Acutiano excepto quod si exinde alicui antea per cartas aliquid contuli. Hec omnia superius comprehensa quecumque in suprascripto M. contuli dum ego advixero in mea sit potestate usufructuandi nam non alienandi sed culctandi et meliorandi.

Post meum vero discessum omnia sicut in hoc testamento scripta sunt in jus et potestatem in eternum M. S. Dei genitricis Marie in Acutiano deveniant ut mihi peccatori futuro in seculo Dei genitricis intercessionibus ad remedium meorum proficiat peccatorum.

QUATINUS ab hac die firmum et stabile sit donum nostrum in ipso sancto M. et neque a nobis neque ab ullo herede posteroque nostro aliquando contradicatur sed omni tempore stabile permaneat in ipso venerabili loco.

ACTUM in REATE mense et indictione suprascripta.

† Ego Acerisius in hoc testamento a me facto manu mea propria subscripsi.

† Ego Alefridus castaldius rogatus ab Acerisio in hoc testamento testem me subscripsi.

† Ego Lupo Mazoscanus (1) rogatus ab Acerisio in hoc testamento testem me subscripsi.

† Ego Teudemundus actionarius rogatus ab Acerisio manu mea subscripsi.

† Ego Gutifredus rogatus ab Acerisio in hoc testamento manu mea subscripsi.

† Ego Lupo vir illustris rogatus ab Acerisio testem me subscripsi.

Ego Fulcoaldus actionarius rogatus ab Acerisio in hoc testamento pro ignorantia literarum signum Sancte † crucis feci.

† Ego Stephanus Notarius scriptor hujus testamenti post testium roborationem complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Mazoscanus. Ecco un cognome: per chi sa se nell'Originale del 770 non si fosse detto Macescarius?

#### NUMERO DCCCCXVII.

Sprinco permuta la sua casa con un'altra del Vescovo Peredeo in Lucca.

# Anno 770. Aprile 3.

(Dal Barsocchini (1)).

† In presentia Rachiprandi presbiteri, Auruli presbiteri, Guntipert presbiteri, Sprincue cler. seu Rotchis, Gunpuli, Andreae cler. filii Gaudialie, Ospranduli cler. et Peruli.

Convenit et stetit inter vir beatissimus domnum Peredeum in Dei nomine Episcopum et Spricum (sic) filium qd.
Sindonis, ut pro casa ipsius Sprincue, qua est prope Eccls.
S. Fridiani, seu fundamento et curte et fenile ejus cum
fundamento suo, daret ei domnus Epis. casam cum fundamento et curte, que fuit Aspranduli cler. et in ipso
fundamento levare domnus Episc. ei Salam illam, que
fuit qd. Rondiperti presb. et m.....ne qd. Tasili: simul in eodem fundamento et facere duas caminatas
in predicta sala Auspranduli cler.

ET taliter inter se traditionem fecerunt.

ET ipse Sprincu fecit placitum, ut quantum domnus Epis. haec omnia suprascripta conciare, se de presenti de casa sua mutaret in ipsam casam Auspranduli.

Er si ita non fecerit, componere solid. centum ad domnum Episcopum: et si eam non tollere, et Fuscari generum suum ad appretiandum non adduxerit, aut pro eo se non firmavit, similiter placitavit componere solid. cen-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ritrasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († I. 61).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 67.

tum. Seu et ipsum Foscari in suprascripto cambio inter se firmitatem faciendo secum aberet.

ET si plus fuerit fundamentum ipsius Sprincue et ortum quam illum de Aspranduli, dn. Episc. ei daret de orto illo prope Scragium (Seragium (1)).

ACTUM est hoc anno Dominorum nostrorum regum Desiderii et Adelchis quartodecimo et undecimo, tertium nonas mensis aprilis, per inditione octavam.

Er ego Austripertus eler. scripsi et interfui

Sic tamen per atpretiatum ei domnus Episc. pro fundamento ejus et orto, daret de ipso orto, unde jam cartulas inter se fecerunt

(1) Seragium. Il Barsocchini rammenta un luogo fuori di Lucca, fra Porta S. Pietro e Porta S. Gervasio.

#### NUMERO DCCCCXVIII.

Il Vescovo di Lucca Peredeo alloga una sua casa in Lusciano ad Ato, abitatore del Vico Valeriana.

# Anno 770. Maggio 14.

(Dal Bertini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domnus (domno (Bar.)) nostro Desiderio Rege, anno regni ejus quartodecimo, et filio ejus idem Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni ejus undecimo, pridie idus mensis Magii, per Indictione octavam.

Manifestum est mihi Ato, filio qd. Jordanni havitator

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> prese questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († M. 44): il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece alcune Correzioni e Giunte.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., pag. 118.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 68.

in Vico Valeriano, quia per cartulam confirmasti me tu Venerabilis Dominus Peredeo in Dei nomine Episcopo in casa Ecclesiae vestrae in loco Lusciano (1), ubi antea residet Lucertulo germanus Tauniperti ( Tuniperti (Bar.) ) actori vestri, ad resedendum in ipsa casa: proinde per hanc cartulam repromittere prevideo ego qui supra Ato tibi Domno Peredeo Episcopo, ut dum advivere meruero ego, quam heredes mei, in ipsa casa vestra resedere, et habitare debeamus ipsa casa, et omnem rem ividem pertenentem, in omnibus lavorando, et meliorando, non in alia casa, aut in alio loco habitando, vel peculiarina faciendo, et per singulo anno ego, et heredes mei tivi, et successoribus tuis, vel ad misso vestro, seu ad actorem vestrum de curte vestra in ipso loco, tempore consueto, reddere debeamus grano modia quattuor; vino puro decimatas sex; porco annotino bono; animale masculo bono annotino; angaria quanta utilitas fuerit ad ipsa curte vestra facienda, sicut ab...( alii (Bar.)) massarii vestri de ipso loco: et in tertio anno animalia vestra menare debeamus diligenter usque in Ru-SELLE in curte vestra per nos, aut per misso nostro.

ET si vos nos de ipsa casa, et rem ividem pertenentem foris non expelleritis, aut in aliquo exinde nobis non subtraxeritis, vel non superimposueritis per quolibet ingenio absque nostra voluntate, et omnia suprascripta capitula a nobis non fuerint conservata et adimpleta, et adprovatum fuerit, promitto me, et heredes mei esse componituros tibi, et successoribus tuis, seu ad misso vestro auri seledos nomero triginta.

ET duas cartulas prope uno tenore conscriptas Ospran-DUM Diaconum scrivere rogavi.

ACTUM in suprascripto loco (2).

<sup>(1)</sup> Lusciano. Luogo presso Soana.

<sup>(2)</sup> In supradicto loco. Nel Vico Valeriano? Od in Lusciano?

† Ego Aто in hanc cartula convenentie manu mea subscripsi.

(Seguono tre testimoni soggiunti dal Barsocchini).

- † Ego Filippus cler. in hanc cartula convenentie me teste subscr.
  - + Ego Deusdedi diac. in hac cartula ec.
  - + Ego Alpertus cler. in hac cartula ec.

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXIX.

Gumfredo, Abate di San Pietro di Monteverdi, ossía di Palazzolo, permuta beni di tal Monastero con quelli di Lupo o Lupolo, Rettore di San Regolo di Gualdo.

Anno 770. Maggio 24.

( Dal Bertini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno regni ejus quartodecimo, et filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni ejus undecimo, nono Kalendas mensis Junii, per Indictionem octavam.

Manifestum est mihi Gumfridi Abbas Monasterii, et Ecclesie Beati Petri Apostoli situm in loco Monte Virde (2), quia placuit, adque convenit inter me, et te Lupolo Pres-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ebbe questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († C. 78): poscia il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece le Correzioni e Giunte.

<sup>(2)</sup> Monte Virde. Di questo famoso Monastero di Monte Verde, o di Palazzolo s'è molto parlato nel prec. Num. 687.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice pag. 119.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 69.

bitero, Rectori Ecclesie Sancti Regult, ubi ejus corpus requiescit in loco Waldo...(ut) cambium inter nos facere deberemus, et per hanc cartulam tibi in cambium.... (in cambium dare (Bar.)) et tradere prevideo casa massaricia Ecclesiae nostrae in loco vocaboli Castelione, ubi ante os annos abitavet qd. Mereholo coma.... (casa ipsa (Bar.)) ipsa, cum fundamento, curte, orto, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis, olivetis, cultum adque incultum, mobile vel immobile, seo semoventibus.... (semoventibus, omnia (Bar.)) quantum nunc presenti ad ipsa casa pertenente videtur, et nobis qualiter per...aerrano (qualiter per Ghisperto (Bar.)) in cambio obvinet, in integrum tibi tradere prevideo.

ET recepi da te pro omnia suprascripta re ... (suprascripta res in (Bar.)) viganium casa massaricia... est in loco vocabuli (Massaricia de Ecclesia vestra in loco vocato (Bar.)) PATERNO MINORE, ubi resedet... NIPERTUS (resedet Cunipertus (Bar.)) Clericus; casa ipsa, cum alia edificia ividem, et fundamentum... vineis, pratis, pascuis, olivetis, silvis, cultum vel incultum, mobile vel inmobile, seu semoventibus, excepto... sitilia (usitilia) et notrimina de ... pertenente ad ipsa casa... pi in prefinito.

Unde repromitto me ego qui supra G...RED (Gumfred)
Abbas tibi Lupulo p....(Presbitero)....aut successoribus
....de suprascriptam rem, quam tibi dedi, intentionaverimus, aut retragi quesierimus per quolibet ingenio, et
eam vobis ab omne homines defendere non potuerimus,
promitto me, et successores mei esse componituros tibi,
et successoribus tuis ipsam... meliorata (ipsam rem in
duplum meliorata infer quidem (1) loco sub extimationem quales tunc fierit (Bar.) in eodem...

<sup>(1)</sup> Infer quidem. Cioè la solita Clausola Longobarda, in ferquidi loco.

Er duas cartulas uno tenore conscriptas Osprandum Diaconum scrivere rogavimus.

ACTUM ad Ecclesiam Sancti VITI ad CORNINA.

† Ego Gunfred humilis Abb. in hanc cartula vicaniationi a nos facta manu mea subscripsi.

( Seguono tre altri testimoni soggiunti dal Barsocchini ).

† Ego Deusdedit subdiac. rogatus ec.

† Ego Osprinca cler. rogatus ec.

† Ego Filippus cler. rogatus ec.

Ego Osprandus Diaconus post traditam complevi et dedi.

## NUMERO DCCCCXX.

Barunulo, abitante in Paterno, fa donazione de'suoi averi alla Chiesa di San Regolo in Gualdo.

Anno 770. Maggio 24.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus quartodecimo, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis, anno regni ejus undecimo nono kal. iunii, inditione octavam.

Manifestum est novis Barunulus filio qd. Mancioni avicatore in Paternu, quia per hanc cartulam offerimus Deo et tibi Eccl. beati S. Reguli, ubi ejus corpus requiescit in Gualdo, ubi Lupo presb. rettor esse videtur, casam ibitationis noster cum omnibus aliis rebus ejus, et funlamenti curte ortis terris vineis pratis pascuis silbis, cul-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ebbe questa Carta *Originale* dall'Arhivio Arcivescovile di Lucca (\* K. 76).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 68.

tum adque incultum, mobile vel inmobile, seo et semoventibus, omnia nobis pertinentes in integrum sit in potestate Eccl. in prefinito.

ET ita nos supradicti BARUNULU volumus dum advivere meruero, de omnia notrimina, et de usivilia, seo et de usufructum in eas potestatem mihi reservo in omnibus dispensandi pro remedio anime mee, qualiter voluero.

NAM aliis hominibus rebus mea, hac cot in antea adquirere potuero, omnia in integrum trado et offero Deo et tibi Eccl. beati S. Reguli in prefinito pro remedio anime mee.

Er neque ad me, neque ad eridibus meis aliquando ad nullu homine presens cartula offersionis posset disrumpit, set omni in tempore stabile permaneat.

ET pro confirmatione Autelmus presb. scrivere rogavit.

Actum ad Eglesia S. Reguli in Gualdo
Signum † ms. Barunuli offertoris et conservatoris
Signum † ms. Mauri filio qd. Magnifredi testis
Signum † ms. Tanuli filio qd. Magnifret testis
† Ego Gumpertus cler. rogatus ec.
Signum † ms. Bruno clirico filio qd. Auti testis
Signum † ms. Gumpaldu cler. testis
† Ego Autelmu presb. post tradita compl. et dedi

#### NUMERO DCCCCXXI.

I fratelli Tanulo, Teudulo e Teutpert, abitatori di Paterno, donano la loro Casa con altri fondi alla Chiesa di San Regolo in Gualdo.

# Anno 770. Maggio 24.

( Dal Bertini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, anno Regni ejus quartodecimo, et filio ejus idem Domnus noster ADELCHIS Rege anno Regni ejus undecimo, nono Kalendas Junias, per Indictionem octavam.

Manifestum est nobis Tanulo et Teudulo, seu, et Teutpert germanis filiis q.d Magnifridi Rassi habitatores in Paterno quia per hanc cartilam (sic) offerimus Domino, et tibi Ecclesia Beati, Sancti Reguli, ubi ejus Corpus requiescit, in Waldo, ubi Lapus Presbitero Rector esse videtur, casam habitationis nostre, cum omnibus aliis edificiis et fundamentis, curte, ortis, terris, vineis, pratis, pascuis, silvis cultam, adque incultam, mobile vel immobile, seo semoventibus, omnia nobis pertenentes in integrum.

ET ego qui supra TANULO taliter instituo, ut DULCIOLUS filius meus, si ante legitima etate mortuus fuerit post meo decessu, et de suam portionem, quem ei nunc presenti da me legibus pertenit, pro anima sua non judicaverit, omnia ejus portionem sit in potestate jam dicte Ecclesie.

ET si ad legitimam venerit etatem, et predictam suam portionem decreverit esse in potestatem prenominate Dei

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( † C. 28 ): senza Giunte nè Correzioni del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice, pag. 13.

Ecclesie, stabiliter maneat, sicut ego nunc presenti de meam portionem esse instituo.

Quidem et si ipse filius meus voluerit, ut portionem ejus de omnibus rebus nostris non sit in potestatem ipsius Ecclesie, faciat de omnibus rebus suis quidquid ei in portionem ejus da me legibus pertenit, qualiter ejus mens suggesserit, et voluerit. Nam meam portionem, ut dixi, in integrum sit in potestate suprascripte Ecclesie in prefinito.

ET ita nos supradicti Germanis volumus, ut dum advivere meruerimus, de omnia notrimina nostra, et de usitilia, seu et de usumfructum nostrum potestatem nobis reservamus in omnibus despensandi pro remedium anime nostre, qualiter voluerimus. Nam aliis omnibus rebus nostris et quod in antea adquirere potuerimus, omnia in integrum tradimus et offerimus Deo, et tibi Ecclesia Beati Sancti Reguli in prefinito, pro remedium anime nostre: et neque a nobis neque ad heredibus nostris aliquando, neque a nullo homine presens cartilam offersionis posse disrumpi : set omni in tempore stabilem permaneat et pro confirmationem OSPRANDUM Diaconum scrivere rogavimus.

ACTUM ad Ecclesiam Sancti VITI, in CORNINA.

Signum + manus TANULI offertoris, et conservatoris.

Signum + manus Teoduli, idem offertoris, et conservatoris.

Signum + manus Teurperti, idem offertoris, et conservatoris.

† Ego Springt Clericus rogatus a Tanulo et Teutpert in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Erimpertus Clericus rogatus a Tanulo et Teu-DULO et TEUTPERT in hanc cartula me teste subscripsi.

† Ego Leuterj Clericus rogatus a Tanulo, et Teu-DULO, et TEUTPERT germanis in hanc cartula me teste subscripsi.

Ego Osprandus Diaconus post tradita complevi, et dedi.

## NUMERO DCCCCXXII.

Elena, Santimoniale, fa una vistosa donazione di terre al Monastero di Farfa.

Anno 770. Maggio.
(Carta pressocchè inedita, della quale si pubblicarono dal Fatteschi alquanti brani (1)).

In Nom. Domini Dei Salvatoris nostri J. XPTI.

REGNANTIB. domnis nostris Desiderio et Adelchisio fil. ejus piissimis regibus anno regni eorum deo propitio XIIII. et XI. Sed et temporib. domni Theodicij Ducis Ducatus Spoletani et Viri Magnifici Hilderici Castald. Civit. REAT. Mense Maij per Indictionem VIII.

Quisquis suorum facinorum ac delictorum pertractans profunda; si etenim regni beatitudinem desiderat metumque gehennae et voracis ignis incendia expavescit, oportet eum suae salutis tractare remedium, quatinus hic vita valeat perfrui bona, et illic regnet cum Xristo, ne urgente divina jussione suas (sic) non possit desideria explicare.

Quamobrem ego Helina Sanctimonialis femina dum considerassem fragilitatem hominum et saeculi praesentis reatum, pertractans una cum parentibus meis ut pro nostris facinoribus donum aliquid offeramus. Ideo dono trado atque concedo in quantum juste possibilitatem habeo de substantia quondam patris mei Taciperti quae mihi a sorore mea in partem venit, ut dixi largior in Ecclesiam Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae quae sita est in territorio Sabinensi, loco qui dicitur Acutianus sub Probato Abbate: hoc est in Sabinis Massam ad

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 272. dal Num. 94. del Gran Registro di Farfa. Non fu questa la sola donazione, che la monaca Elena fece al Monastero di Farfa, e due altre se ne leggono in quel Registro.

Vicum Novum in loco qui dicitur Cerritus portionem meam in integrum. In Narnate portionem meam in integrum. In Amiterno portionem meam in integrum. Ad Sanctum Heleutherium loco qui dicitur ad Campum portionem meam in integrum. Ad fontanam S. Heleutheriu portionem meam de clausura. In Carsule portionem meam tam de Monasterio quam de casis et vineis et terris quantum mihi a sorore mea in portionem venit portionem meam in integrum. De clausura ad Decempera portionem meam in integrum. In Sabinis de Similiano et item in Sabinis de Saliano portionem meam in integrum. De villa Allena portionem meam in integrum. In Interocro loco qui dicitur Pinguis portionem meam in integrum. In Interocro loco qui dicitur Pinguis portionem meam in integrum.

Omnes istas portiones cum casis vineis silvis salictis cultis vel incultis et omnia in integrum, exceptis servis vel ancillis quos pro animarum nostrarum ademptione (redemptione) liberos dimittimus, in ipso pio loco concedimus possidenda. Sub ea ratione ut dum ego Helina una cum matre mea Teudiperga advixero, in nostra sit (sint) potestate.

ET si ego Helina de hoc seculo migravero et remanserit praedicta mater mea Teudiperga donec advixerit omnia ista suprascripta in vita sua habeat in sua potestate. De servis vero et ancillis qui in suprascriptis portionibus esse noscuntur omnes liberi permaneant, et si voluntarie in ipsis casis residere voluerint nulla eis super imposita sit in servitio obligatio. Et si de ipsis casis exire voluerint, liberam habeant potestatem.

Simul de liberis et liberabus et de manualibus servis vel ancillis volo ut a matre mea dimittantur liberi. Post nostrum vero excessum omnia ista capitula in ipso Monasterio et in ejus Congregatione permaneant. Ita ergo ab

hac die firmum et stabile in ipso loco permaneat donum nostrum, et a nullo homine contradicatur, quoniam haec feci cum concessu parentum meorum, ut de nostris facinoribus venia nobis tribuatur in futuro ut in stabilitate permaneat perenni.

ET, quod non credimus, si quoquo tempore aliquis homo tam de parentibus nostris quam etiam judex qui presens in tempore fuerit de ipso sancto et venerabili loco donum nostrum quod domino optulimus suptrahere voluerit cum ipsa Sancta et intemerata semperque virgine Maria habeat judicium in presentia Salvatoris; et habeat portionem cum Juda traditore domini nostri Jesu Xristi: et ubi illud libratum judicium datum fuerit statuentibus a sinistris eat in ignem etiam nunc pro ejus jussione qui judicare veniet vivos et mortuos et seculum per ignem (1).

ACTUM in REATE.

† Sign. m. Helinae Ancillae dei et sanctimonialis feminae donatricis quae hanc firmitatem in ipso sancto loco fieri rogav.

† Ego Hildericus vir magnificus Castaldius in hac cartula consentiens manu mea propria subscripsi.

† Ego Leonianus rogatus ab Helina manu mea propria subscripsi.

† Ego Godifredus rogatus ab Helina manu mea propria subscripsi.

<sup>(1)</sup> Seculum per ignem. Or si vegga quanto nell'ottavo secolo era divenuto volgare l'uso dell'imprecazioni solenni fra'
privati, e quanto siano acerbe quelle che il Notaro Andreasio
pone in bocca d'una Monaca! Non inutil ricordo nello studio
delle formole adoperate così nelle Bolle Pontificie, come in alcune Lettere del Codice Carolino.

- † Ego Godenisius rogatus ab Helina manu mea propria subscripsi.
- † Ego Tyberius rogatus ab Helina manu mea propria subscripsi.
- + Ego Andreasius scriptor hujus cartulae post testium roborationem complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXXIII.

Il Prete Deusdedit permuta beni con Rachiprando, Rettore di Santa Maria di Sesto.

Anno 770. Maggio o Giugno.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum qu...... junias, per inditione octavam.

Manifestum est michi Deusdedit presbitero rectori Eccl. beati S. Silvestri.... te Rachiprandum presbitero rectorem Eccl. beate S. Mariae sitae in Sexto, ut cambium de c.... deberimus, et per hanc cartulam do ego tibi in viganium una clausuram Eccl. nostre S. Silvestri.... seu et aliis arboribus suis, et est ipsa clausura in Carpinutula, ubi dicitur ad Pastinum pr.... data cum fossa ex omni capite et latere seu sepe: ipsam suprascriptam clausuram tibi dare pr..... Eccl. obvenit per cartulam offersionis ab Sunari et Munifrido.

ET recepi a te pro jam di....clausuram Eccl. vestre in

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( † P. 56 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit., pag. 69.

villa Urbana (1), quae eidem Eccl. per Teuderacio obvenit in integrum te...arboribus suis de ipsa clausura, quomodo circundata est in integrum cum muro suo et.... asindi nom. Epis. Munualdum, qui una cum aliis hominibus previdit qualiter aequalia... to ego q.s. Deusdedi presbitero una cum successoribus meis tibi Rachiprando presbitero, vel ad tuis successoribus....tibi in cambium dedi, intentionaverimus, aut retragi quesierimus, et eam ad omni homine de.... cum meis successoribus tibi et tuis successoribus componere eam in duplo infer quidem (in ferquidi) loco... et duas inter nos cartulas prope unum tenore Austripertum cler. scribere rogavi.

#### ACTUM LUCA

Signum + ms. Deusdedit presb. qui hanc cartulam fieri rogavit

Signum † ms. Munualdi viris.....

- + Ego Deusdedit presb. rogatus
- + Ego Filosofrosius presb. rogatus ec.
- † Ego GAUSPERTUS subd. rogatus
- † Ego Rachiprandus cler. filio Serboli rogatus ec.
- † Ego Andreas cler. rogatus ec.
- + Ego Austripertus cler. pos tradita ec.

<sup>(1)</sup> Urbana. Luogo presso Capannole del Lucchese.

#### NUMERO DCCCCXXIV.

Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga casa e beni della Chiesa di San Frediano a' fratelli Auriperto, Aliperto ed Auriprando.

# Anno 770. Luglio 24.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum quartode-cimo, et duodecimo, vigesima quarta die mensis julii, per inditione octavam.

Manifestum est mihi Peredeo in Dei nom. Episc. quia per hanc cartulam confirmare prevideo vos Audiperto cler. et Altiperto et Auripeando germanis, filiis qd. Aurimi cler. in casam et rem Eccl. nostre S. Fridiani, ubi nunc presenti commanetis, et in omnia quidquid a vobis possessam est, pertenente ad ipsam Eccl. nostra.

Excepto omnem rem illam, quam germanus vester Lapus presb. in predicta Eccl. S. Fridiani offerre visus fuit,
quem nobis reservamus: nam aliis omnibus rebus pertenente ad ipsa Dei Ecclesia a bobis possessa in vestra et
de filiis filiorum vestrorum confirmamus esse potestate
regendi meliorandi in omnibus, et usufructuandi, et de
ipsum usufructum, vel de intrinseco, et usitilia ipsius case
pro anima vestra non doloso animo despensare licentiam
habeatis.

ITA vero per singulos annos mihi et ad rectores ipsius

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini i ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( + K. 50).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 70.

Ecclesie pro ipsis rebus in calendas majas reddere debeatis auri soledos boni lucani et pisani nomero duo.

ET si vos hec omnia que supra leguntur adimpleveritis, et ego aut rectores de ipsa Ecclesia vos de ipsa casa et rem foris expellere, aut in aliquo superimponere presumserimus, aut subtraxerimus de ipsis rebus asque (absque) vestra voluntate, et pruvatum fuerit, promitto me et rectores Eccl. S. Fridiani esse componituros vobis et filiis filiorum vestrorum post hanc cartulam ostensa, ipsam rem in duplo, qualis tunc fuerit.

ET pro confirmationem FILIPPO cler. nostro scrivere precepimus.

ACTUM LUCA

- † Ego Peredeus exiguus Episc. in hanc cartulam promissionis manu mea subscripsi
  - † Ego Osprandus diac. in hanc cartulam me teste subs.
- † Ego GAUSERAMUS subd. in hanc cartulam me teste subs.
- † Ego Austripertus cler. in hanc cartulam me teste subscr.
  - † Ego Filippus cler. post tradita complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXXV.

Memoria d'una donazione, che Rotari, Duca di Cremona, fece d'una casa e della terra di Longardone al Capitolo Cremonese.

## Anno 770. Agosto 30.

(Donata dal Conte Morbio (1)).

E schedis historicis pluries memorati Ioan. Iacobi Torresini.

<sup>(1)</sup> Questa è la penultima delle ventitrè Carte inedite, donatemi dal Morbio, raccolte con diuturna e felice diligenza dal

ROTHARIUS dux CREMONE donat Canonicis domum, et teram de Longardone

In Archivio Capitulari ecclesie Cathedralis in Cap. XII N. 10 in S. A vidi ego membranam anni 770. Sed ea tantum obrosa, et humiditate corrupta erat ut vix illius sensum arripere potuerim.

» Itque (itaque) Rotharius dux ista civitate cremona anno supradicto 770 donavit per anc sue liberalitatis paginam canonice sce marie majoris de eadem civitate cremona unam suam domum positam in loco seu vico qui dicitur castra Langobardorum—Longardone, et jacent super unam petiam de tera perticarum pro mensura justa sessaginta posite circum ipsam domum. Coherent ei petie tere da montes via pubblica, da trex alias partes ipsi canonice cremonensis ».

ET haec donatio ab eodem Rothario duce facta est pro refrigerio animae sue et bone memorie Parentorum suorum Rachis Dux, et Amata femina onoranda

Et pro Pharo in Festis Sanctorum Martyrum.....

De canonicis qui hanc donationem pro canonica acceptaverunt, seu eidem charte subscripserunt vix vix sequentia nomina mihi licuit intelligere idest »

ARNULPHUS Archidiaconus

LUPOALDUS Archipresbiter

LANDULPHUS presbiter, et Primer S MICHELIS in BURGO.

Woldenfield presbiter, et Primicerius

DRAGOALDUS presbiter

HINGELBERTUS presbiter ejusdem sce MARIE CREMONENSIS, et Canonice Prepositus.

rispettabile Monsignor Dragoni. La Carta presente, di cui ora si pubblica la Notizia, lasciataci dal Torresini, fu illustrate dallo stesso Dragoni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici, pag. 450-452.

Wido presbiter

ACT. CREMONE in domo Canonica Feliciter.

REGNANTIBUS DESIDERIO, et ADELCHI anno regni eorum XIV et XII die 30 Augusti Indictione octava

Ibi fuerunt Andreosius, Rachibert, et Walperth sce marie conversi testes

#### NUMERO DCCCCXXVI.

Altiperto di Controne vende a Peredeo, Vescovo di Lucca, due case; una in Libidiano, l'altra in Gallicano.

#### Anno 770. Settembre 1.

(Dal Barsocchini (1)).

+ Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum quartodecimo, et duodecimo, die kalendarum mensis septembris, per indicionem nonam.

Constat me Altipertum filium qd. Marcellini de Cunrone abitatore in vico Libidiano (2), presenti die vendere et
radere prevideo per hanc cartulam tibi viro beatissimo
In. Peredeo in Dei nomine Epis. casam abitationis meae
in suprascripto loco, cum fundamento curte et orto, cum
terris et vineis silvis castanietis, cum mobili et inmobili,
re culta vel inculta: simul et casellulam meam in loco
Gallicana cum quidquid ibi abere visus sum, tam mobidem rem quam et inmobilem in suprascriptis locis, prelictam rem in integrum tibi venundare prevideo.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* E. 1).

<sup>(2)</sup> Libidiano. Vico presso Controne, alla volta de' Bagui di Lucca.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 71.

Unde a te recepi pretium in prefinito auri soled. numero viginti: ita vero de meo exiit dominio, et in tua trado esse potestate.

Unde repromitto ego q. s. Altipertus una cum meis heredibus, tibi viro beatissimo dn. Peredeo in Dei nomine Episc. vel successoribus tuis, ut si in aliquo de jam dicta re nos vobis intentionaverimus aut retragi quesierimus, et ab omni homine eam vobis defendere non potuerimus: spondeo me et heredes meos esse componituros tibi et successoribus tuis prefatum rem in duplo, infer quidem (in ferquidi) loco sub extimationem qualis tunc fuerit.

ET pro confirmatione Austripertum cler. scribere rogavi.

Signum + ms. Altmerti qui hanc cartulam fieri rogavit

+ Ego Rachiprandus presb. rogatus ec.

+ Ego Angilus cler. rogatus ec.

† Ego Garimundus presb. rogatus ec.

† Ego Austripertus cler. post traditam compl. et dedi

# NUMERO DCCCCXXVII.

I due Preti Ermiteo e Valateo, fratelli, donano il lor patrimonio intero alla Chiesa di San Pietro in Tempagnano.

Anno 770. Settembre 21.

(Dal Barsocchini (1)).

+ Exemplar. In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn nostro Adelchis rege, anno regni eorum 14 (XIV) et 15 (XII). nono kal. octubris, per inditione nonam.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa *Copia* fatta dallo stess Notaro, che distese l'*Originale* dall'Archivio Arcivescovile d Lucca (+ N. 35).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 72.

Manifestum est nobis Ermiteo et Walateo presbiteris gg. quia.... Tenualdo genitore nostro a fundamentis construximus Ecclesia in honore Dei et beati Petri apostoli in territorio nostro, ubi conmanere....loco Tempaniano.

ET per hanc cartulam offerimus in ipsa Dei Eccl.... abitationis nostre, cum fundamento curte et ortis terris vineis...pascuis cultum atque incultum, mobile vel inmobile seu semoventibus, et quidquid in antea adquirere potuerimus, omnia in integrum in ipsa Dei Eccl. offerimus: et quis a nobis ibidem fuerit ordinatus presbiter, post nostrorum decessum in ejus potestatem permaneat secundum legem ordinationem faciendo; et tam ipse quam et ille, qui ab eo fuerit ordinatus secundum Dominum et legem nostram in ipsa Dei Eccl. servire debeat.

ET recordamus quia genitor noster per cartulam omnem rem suam in nobis confirmavit, et hec omnia per ejus consensum confirmamus.

Et neque a nos, neque ab heredibus nostris, neque a nullo homine aliquando presens cartulam offersionis nostrae posse disrumpi, sed omni in tempore in suprascripto ordine sirma et stabile debeat permanere.

ET pro confirmatione Rachiprandum cler. scribere ec.
Actum in suprascripto loco Tempaniano, diem et regnum
et inditione suprascripta feliciter.

- † Ego Ermiteo presb. in ac cartula a nos facta ec.
- † Ego Walateu presb. in ac cartula a nos facta ec. Signum † ms. Tanualdi genitori eorum consentientis
- † Ego Deusdona presb. rogatus ec.
- † Ego Auriperto presb. rogatus ec.
- † Ego Saxo presb. rogatus ec.
- + Ego Agiprando presb. rogatus ec.
- † Ego Tomas cler. rogatus ec.
- † Ego Rachiprandus clerico post tradita ec.

+ Ego Rachiprandus cler. ex autentico fideliter exemplavi

#### NUMERO DCCCCXXVIII.

Homulo, Clerico, rinnova una donazione fatta da lui alla Chiesa Lucchese di San Martino in Colline.

Anno 770. Settembre 25.

(Dal Barsocchini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum quartodecimo, et duodecimo, quarto kal. octobris, inditione nonam.

Manifestum est mihi Homulo cler. filio qd. Causeradi abitator prope Eccles. S. Martini de Colline, quia hodie per annos triginta tam parentes mei, quam et ego voluntatem et imperationem fecimus de presbiteris suprascripte. Dei Eccl. et hic Luca propter Chrisma nos mittebant ad tollendum ab Episc. et cavallicaturam cum ipsis presbiteris faciebamus, et jam ante hos annos in predicta Dei Ecclesia per cartulam offersionis omnem rem meam, et Ecclesie S. Angeli, quae a genitore meo conservata est, seccultam vel incultam rem ubique mihi pertenentem offerui et confirmavi, eo quod antea pro ipsa re nostra voluntatem et imperationem de ipsis presbiteris faciebamus, et officium ipsius Eccles. et ipsa cartula deperit.

<sup>(</sup>i) Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originale* dall' Arch. Arciv. di Lucca († B. 2, e \* H. 63): ma era stata già stampata dal Muratori <sup>2</sup> e dal Brunetti <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 71.

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, VI. 209. (A. 1742).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 612. (A. 1866).

PROINDE per hanc cartulam iterum offero domino et tibi S. predicte Eccles. beati S. MARTINI, ubi GAUDIOSUS presbitero rector esse videtur, jam dictam Dei Ecclesiam S. Angeli, et omnem rem meam ubique mihi pertinentes, et tali ordine confirmo, ut tam ego quam et heredes mei ipsam rem usufructuare et regere debeamus, et voluntatem et imperationem de presbitero, qui ibi ordinatus fuerit pro ipsa re facere et adimplere debeamus, officium in Dei Eccles. sicut per triginta annos ipsam abuimus faciendo, et ipsam Eccles. et rem non abe.....ere, nec venundare, neque in alia Ecclesia aut homine alienare per nullum ingenium.... neque abeamus licentiam pro anima nostra dare, et homines nostros libertare tantum ..... offerrui vel confirmavi, omni in tempore firmiter permaneat in ipsa Dei Ecclesia; et neque per...vel heredibus meis, neque a nullo homine haec cartula posse disrumpi, et nulli liceat nolle quod semel volui.

ET pro confirmatione Austriperti cler. scribere rogavi.
Actum Luca

Signum † ms. Homuli clerico qui hanc cartulam fieri rogavit

- † Ego Rosprandus diac. rogatus ab Humolo cler. in hanc cartulam me teste subs.
  - † Ego Deusdona presb. rogatus ec. me teste subs.
  - † Ego Petronas cler. rogatus ec. me teste subs.

Signum † ms. Austriperti cler. de Rotta teste subs. Signum † ms. Alperti cler. filii qd. Pualicii cler. me teste subs.

† Ego Austripertus cler. post traditam complevi et dedi

#### NUMERO DCCCCXXIX.

#### Anno 770. Settembre.

(Dal Brunetti (1)).

- † In nomine dni regnantibus dn n desiderio et adelchis fil ejus viri excell regibus anni regni eorum deo
- 2. protegente quartodec, et duodec, mense settembrio Ind. octaba (2) dilectiss, mihi semperque aman-
- 3. tiss, Bonipertulo et leopert neputibus mei Quoniam voluntas dei te cunctis pro anima sua remedium
- 4. concurret festina quatenus: in futuro seculo quantotius anime sue invenire possit Ideo ma-
- 5. nifesta causa abeo ego vadipert (3) barbas et donator vester quod vos supradicti Bonipert

(1) Il Brunetti stampò questa Carta Originale, senza dire in quale Archivio l'avesse trovata. Io la vidi nell'Archivio Diplomatico di Firenze, tra le Carte Amiatine, Num. 17.

- (2) Ind. octaba. Essendo scritta in lettere, non in cifre, l'Indizione ottava, e' non può dubitarsi che così volle scrivere il Notaro Fermo. Egli errò, perchè già era cominciata la nona in Settembre 770; errore si facile a commettersi da tutti nei primi giorni d'ogni nuovo anno. Se pur non voglia dirsi, che Fermo usò l'Indizione detta Cesarea del 24. Settembre. In tal caso, che qui non è probabile, sarebbe stata più grave la negligenza di lui nel tacere il giorno della donazione, la quale potè farsi dopo il 24. Settembre 770, e però nella nona Indizione, anche Cesarea. Gli anni quattordicesimo e duodicesimo, scritti alla distesa in lettere, de' due Re dimostrano, che l'errore commesso da Fermo vuole piuttosto attribuirsi all'Indizione ottava; e che però la donazione si fece nel Settembre 770, non già nel precedente Settembre 769. Il Brunetti lasciò stare l'anno 770, senza punto avvedersi dell'errore di Fermo.
- (3) Vadipert. Questo Vadiperto, come bene avverte il Brunetti, non è diverso dall'Audpert, che nel 15. Maggio 763,

- 6. et Leopert neputibus meis de ancilla nostra propria nomine BONIPERGA vos procreati fuistes
- 7. de qd BARONCELLO germano meo et in peccatis inpedientibus nulla donatione nec aliquis in vos
- 8. de ribus suis judicavet proideo consideravi caritate vestra volo adque et mea dispono volun-
- 9. tate donamus in vos omnem paupertatem substantie me tam illa genituri vestro quam et illa nos-
- 10. tra vobis os (qui supra) nostro concidimus et firmamus dono quoniam sic meis meruerunt delictis
- 11. quia neque filios neque filias non procreavi proideo consideravi ut ris mea injudicata non
- 12. relinquam sed hoc volo et mea dispono voluntate et si mihi dominus respicere dignatus fuerit
- 13. et filios aut filias procreavero medietatem ex omnibus abeatis vos bonipert et Leopert et me-
- 14. dietatem accipiant filiis aut filias meas et si sic nostris meruerint operibus et neque filius aut
- 15. filia non abuero in omnibus vos mihi succidatis tanquam si de semine meo procreati fuissitis
- 16. et in omnia ut dixi tuos mihi hhd legitimi succidatis tam in Casis quam vineis pratis pascuis sil-
- 17. vis movilia et inmovilia omnia et in omnibus de quantum presenti die abeo vel aviturus fuero
- 18. in omnia vos mihi hhd efficiatis tantumodum hoc volo et d<sub>2</sub> (dum) ego advixero omnia dona mea in mea

V.

insieme con suo fratello Baroncello, comperò la serva Boniperga (Vedi prec. Num. 803). Da costei, non mai fatta libera o guiderbora secondo la legge 222. di Rotari (testo Muratoriano), Baroncello ebbe i due non legittimi figliuoli Bonipertolo e Liutperto, a'quali Valdiperto, loro zio naturale, fa la presente donazione così delle sue proprie sostanze, come di quelle che già erano state possedute da suo fratello.

19. sit potestatem judicandi pro anima mea vel disponendi qualiter voluerimus et vos una cum ipsis ri-

20. bus bene deservire dibeatis sicut ad benefactorem suum, pos viro decesso meo quidquid

21. injudicatum reliquero et per cartul, non firmavero in vestro dominio vel de hhd vs persistat, et

22. hoc decerno ut cum ipsis ribus quas vobis concido vel pos meo decesso reliquero siatis in monaste-

23. rio ut per singulos annos persolvere dibeatis pro anima mea in eccles, sci Salvatoris in amiato

24. quem bm Erro Abb (1) a fundamenda edificavet per quem abueritis reddatis in ipsa ecclesia

25. vel ad ejus rectores in auro solid, uno aut per auro aut per Cira vel per oleo aut per quem vo-

26. lueritis per anno in ipso Dei templo pro anima mea reddere debeatis et ut plus ma-

27. gis in vos in ista donatio firmam persistat suscipi in persuna vestra launechild ad ADU-

28. ALD anulo aureo uno ut dixim, in as persuna nam non in persuna ADUALD quid aliquis de ribus

29. meis competire dibeas nisi vestra persuna et ipso launechild in tali tinore vel pro-

30. texto suscipi secund, qual, superius dixi ut diebus vite mee omnia in meas

31. potestatem nam pos meo decesso quid injudicatum reliquero in tantum vos

32. contempti permaneatis et nullus de hhdbus prohhdb meis vobis aliqua contro-

33. versia inferatur sed qual superius decrivi ego VA-DIPERT in ipsa ordinatio-

<sup>(1)</sup> Abb. Questi è l'Erfone, di cui Vedi prec Num. 906.

- 34. nem cunctis diebus vestris permaneatis a nullo inquietante quem enim donationis
- 35. nostre cartul, firmo scrivere rogavimus actum in Brioni finibus Taurinate (1) in fossato
- 36. Sign + manus vadipert donaturis et firmaturis qui hanc cartul, fieri rogavit
  - 37. + Ego Cunipertulo sculdais testis ss
  - 38. † Ego Alais testis ss
  - 39. † Ego Rosaper filiu puri testis ss
  - 40. Sign + manus LADOINI de CASA PUMILI testis
  - 41. † Ego SAGER testis suscripsi
- 42. † Ego qs firmus not, pos traditione complevi et
- (1) Brioni finibus Taurinate. Il Brunetti confessa di non saper dove fossero questi luoghi; se pur non furono in quel di Chiusi o piuttosto di Viterbo. Nè alcun motto se ne fa dal Repetti.

## NUMERO DCCCCXXX.

Lettera, con la quale Stefano III.º si congratula della pace fatta tra' due Re fratelli, Carlo e Carlomanno, pregandoli entrambi d'aiutarlo contro i Longobardi.

Anno 770, (in autunno?).

(Dal Codice Carolino del Cenni; con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Dominis excellentissimis filiis Carolo, et Carolomanno Regibus Francorum, et Patriciis Romanorum, Stephanus Papa.

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dominationis Pontificiae, I. 274.

È la Lettera XLVII. a come sta si nel Codice Carolino e si nell'ordine Cronologico del Cenni.

La riconciliazione fra' due Re fratelli s' ottenne dalla comu-

Benedictus Dominus Deus noster, pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui consolator et propitiator existit omnium invocantium eum in veritate. Ipse enim redemptor noster preces clamantium ad se exaudiens maerentium tribulationes ad gaudium convertit; quod certe nunc in vobis (nobis), atque universo peculiare (peculiari) populo sanctae Dei Ecclesiae ejus, divinae pietatis clementiam et misericordiae benignitatem cernimus esse diffusam, in eo, quod nostrae oratione (orationis) vota exaudiens; et meroris (sic) nostri lamentationem, quam usque hactenus habuimus ex ipsa divisione discordiae (1), quam antiquus hostis, inimicus pacis, intra vestram fraternitatem immiserat; nunc, Deo propitio, eodem pestifero aemulo confuso, in communem dilectionem et concordiam, ut vere uterinos et germanos fratres, vos connexos esse discentes, in magnam laetiam (laetitiam) convertere dignatus est.

ITAQUE, praecellentissime filii, magni victoriosissimi Reges, et Dei providentia nostri Romanorum Patricii, conjungentes ad nos fidelissimi ac solertissimi vestri Missi, scilicet Gauzibertus Reverendissimus et Sanctissimus frater noster Episcopus; atque Fulcbertus religiosus, et Ansfre-

ne lor madre Berta, dopo il Colloquio ch'ella tenne in Salussa, cioè in Seltz sul Reno, con Carlomanno. Ciò avvenne dopo la Pasqua del 771. Le quali cose possono assegnarsi all'estate di quell'anno, quando quella Regina mosse alla volta d'Italia. Trascorso un qualche tempo i due Re spedirono la Legazione di Gauziberto e d'altri a Stefano III.º, per significargli d'essers' i due Re pacificati. Vista la difficoltà e la lunghezza del cammino, credo non essermi allontanato molto dal vero, ponendo, non senza dubitarne, la presente Lettera in autunno.

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » legitur in Codice Quam us hacte» nus habui mus ipsa divisione ex discorrat illa; Tengnan» GELIUS COFFEXIT UT est in editione ».

nus, seu Helmgarius gloriosissimi vestri, detulerunt nobis honorabiles, et nimis desiderabiles Syllabas vestras a Deo instituta regale (sic) potentia directas; per quas innotuistis, contentionis rixas ac litigia inter vos versata fuissent (fuisse), sed, annuente Domino, nunc ad veram dilectionem, et unitatis concordiam, et fraterna (fraternum) amorem conversi extitisse videmini; quo audito, magno gaudio atque laetitia, una cum universo populo nostro istius provinciae, a vobis redemptae, repleti sumus, et gemina festivitatis gaudia peregimus, immensas Deo nostro omnipotenti referentes gratiarum actiones, atque victricem ejus clementiam collaudantes, consona cum prophetica voce cantantes atque dicentes : » Benedictus es Domine Deus » noster, et benedicta omnia opera tua; ecce enim nunc » gaudet Deus noster in caelis, gaudet et universus cho-» rus angelorum, et in terra etiam cunctus exultat po-» pulus Christianus, et solus Diabolus inimicus pacis, et » discordiae seminator, luget, dum victum se esse et » superatum conspicit »: non enim aliter fidelium mentes existimare poterant provenire (pervenire), quam quod nunc factum esse gaudemus, si Deus omnipotens illam pacem et fraternam dilectionem in vobis multiplicet, et multiplicatam conroboret, quam suis donavit sanctis Apostolis. Unde de vestra unitate etiam sancta spiritalis mater vestra, Dei Ecclesia, et ejus universus populus exultat.

NAM si vero, et inis (in his) ipsis vestris ferebatur apicibus, tota vestra virtute vos esse decertaturos, pro exigendis justitiis protectoris vestri B. Petri, et sanctae Dei Ecclesiae, atque ea promissione amoris, quae a (1) vestro pio genitore, sanctae recordationis, Domno Pippino, ei-

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » quae deest in ms. sed Tengnag. » posuit ».

dem principi Apostolorum, et ejus Vicariis, facta est (1), polliciti estis esse permansuros, et plenarias justitias sanctae Dei Ecclesiae, atque ejus exaltationem esse operaturos.

Er quidem nos, excellentissimi filii, Christianissimi magni Reges, omnino de hoc certi, atque in omnibus satisfacti sumus; quod nulla hominum suasio, aut thesaurorum copiosa datio vos poterit declinare, aut ab eadem vestra promissione, quod (quam) B. Petro spopondistis, quoquomodo immutare, tamen nunc firmitatem vestram comprobavimus, dum non corruptori, et fragili homini, sed Deo omnipotenti, et ejus Apostolorum principi, placere procurastis. Unde obnixe, tanquam praesentialiter, petimus, et coram Deo vivo, qui vos regnare praecepit, conjuramus Excellentiam vestram, ut plenarias justitias B. PE-TRI, sub nimia velocitate, secundum capitulare, quod vobis praesentes (per praesentes) (2) vestros fidelissimos Missos, direximus, exigere, et B. Petro reddere jubeatis; sicut et vestra continet promissio, et omnia, quae B. Petro, et ejus Vicariis, cum vestro, sanctae memoriae, pio Gepitore promisistis', adimplere dignemini, quatenus intercedente eodem principe Apostolorum, perfectam ab omnipotenti Deo in praesenti vita, et futura beatitudine suscipiatis, post Deum in nobis (vobis) habemus fiduciam, et in vestro amore atque caritatis dilectione firmiter, usque ad animam, et sanguinis effusionem, uno cum universo populo permanemus, atque permanebimus. Tamen et de hoc, et de omnibus justitiis B. Petri praedictis

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » facta est deest in ms. sed Tengn. » posuit ».

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » per deest in ms. sed Tengnange» Lius posuit ».

vestris Missis subtilius locuti sumus, vestro regali culmini cuncta enarranda, et jam, sicut terra sitiens imbrem prestolatur, ita vestrum auxilium, et congruum effectum de nostris petitionibus postulamus.

ET videte, excellentissimi filii, quia obtestamur vos per tremendum diem judicii. Etiam B. Petrus per nos vos adhortatur, atque obtestatur, ut sub nimia velocitate ipsas justitias ejusdem principis Apostolorum exigere a Langobardis jubeatis, fortiter eos cum Dei virtute distringentes, ut sua propria idem Principis (idem Princeps) Apostolorum, atque sancta Romana Reipublicae Ecclesia recipiat (1); nam si, quod non credimus, ipsas justitias exigere neglexeritis, aut distuleritis, sciatis vos distos nationes (de istis rationem) fortiter ante tribunal Christi eidem Principi Apostolorum esse facturos.

SI quis autem vobis dixerit, quod justitias B. Petri recepimus, vos ullo modo ei non credatis. Deus autem omnipotens sua vos dextera protegat, et victoriam vobis de coelo tribuat, suumque angelum ante faciem vestram mittat, qui vos praecedat, et inimicos vestros coram vestris prosternat vestigiis, atque a Deo instituti regni vestri terminos dilatet, et praesenti regno longaeviter, ac prospere gubernacula perfrui faciat; etiam et post hujus vitac in aevitatem (longaeviter), caelestia vobis regna per infinita tribuat saecula possidenda.

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » Romana retpublice Ecclesia rec. » Sed reipublice, subducta linea, deletum est ».

#### NUMERO DCCCCXXXI.

Lettera di Stefano III.º, in nome anche del Senato e Popolo Romano, a' due Re de' Franchi, vietando che alcun di costoro prendesse in moglie una figliuola di Desiderio, e che una loro sorella sposasse alcun figliuolo di quel Re de' Longobardi.

Anno 770. (Mese incerto. Settembre?).

(Dal Codice Carolino del Cenni; con le Correzioni del Gentilotti (1)).

Dominis excellentissimis filiis Carolo et Carolomanno Regibus Francorum, et Patriciis Romanorum, Stephanus Papa.

Dum omnium electorum Dei praecipuam vitam, et digna operum merita, in nri (nostram) memoriam revolvimus, invenimus profecto nulla eos potuisse qualitatis diversitate ab earum cordis statu, et pristina sponsionis constantia amoveri. Unde et variis antiqui hostis suasionibus ac blandimentis circumvallati, immutabiles in suae mentis firmitate constat permansisse, et ob hoc cum triumpho victoriae ad optata pertingere meruerunt gaudia; et nimirum considerandum est, quia si quis quibusdam sua-

<sup>(1)</sup> Cenni, Mon. Dom. Pontificiae, 1. 281.

È la Lettera XLV.ª del Codice Carolino; e la XLIX.ª Cronologica del Cenni, sotto l'anno 770. Stampata già da' Centuriatori di Magdeburgo, e poi dal Cardinal Baronio, anche sotto l'anno 770, senza niun sospetto, ch'ella fosse falsa: il qual sospetto nacque indi nell'animo del Muratori. Ma lo stesso Di Meo, cotanto corrivo a dubitar delle scritture antiche, l'ebbe per vera ¹: e così anche ne'nostri dì, a buon dritto, fa l'Odorici ². Lettera cotanto famosa per l'invettiva contro i Longobardi, e per quel che ne disse Alessandro Manzoni. Vedi l'Osservazione, che metterò in fine, sulla natura di questa Lettera.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 71.

<sup>2</sup> Odorici, Storie Bresciane, H. 395, 306.

mite, qui ducit ad vitam aeternam, per abrupta declinans devia recontendat (ire contendat), ut ex hoc in proclivem delabatur noxam; nam plerumque certum est, quia isdem (idem) antiquus hostis per infirmam naturam fidelium mentes subripere nititur; Hinc est enim, quod olim primo homini in Paradiso constituto, per infirmam mulieris naturam, pestiferis valuit suadere blandimentis, divinum transgredi mandatum, et ob hoc dirae mortis humano generi inrepsit excidium: et ideo, praecellentissimi filii magni Reges, tanto studio (studiosius) ejusdem molimini resistendum est (1), ne quemquam suis intetire (irretire) valeat argumentis, quanto cernimus suis crebro insidiis ad decipiendum fidelium corda insistere.

ITAQUE nostrae perlatum est notioni, quod certe cum magno cordis dolore dicimus, eo (2) quod Desiderius Langobardorum Rex, vestrae persuadere dinoscitur Excellentiam (Excellentiae), suam filiam uni ex vestra fraternitate in convivio copulandi (connubio copulare) quod certe, si ita est, haec propria Diabolica est immissio, et non tam matrimonii conjunctio, sed consortium nequissimae adinventionis esse videtur.

Quoniam plures comperimus, sicut divinae Scripturae historia instruimur, per alienationis (alienae nationis?) injustam copulam, a mandatis Dei deviare, et in magno devolutos facinore: quae est enim, praecellentissimi filii, magni Reges, talis desipientia, ut penitus vel dici liceat, quod vestra praeclara Francorum gens, quae super omnes gentes enitet, et tam splendiflua ac nobilissima regalis vestrae potentiae proles; pfidae (perfida), quod absit, ac foetentissimae (foetentissima)

<sup>(1)</sup> Nota il Gentilotti: » ejusdem olimini in miti resisten-» dum est; alia manu correctum at est in editione ».

<sup>(2)</sup> Nota il Gentilotti: » eo, subducta linea, deletum est ».

LANGOBARDORUM gente polluatur, quae in numero gentium nequaquam computatur, de cujus natione, et leprosorum genus oriri certum est (1).

Nullus enim qui mentem sanam habet, hoc suspicari potest, ut tales nominatissimi Reges, tanto detestabili atque abominabili contagio implicentur: quae 'enim societas luci ad tenebras? aut quae pars fideli cum infidele? (2. Cor. 6.). Etenim, mitissimi, et a Deo instituti benignissimi Reges, jam Dei voluntate, et consilio, conjugio legitimo, ex praeceptione genitoris vestri copulati estis, accipientes, sicut praeclari, et nobilissimi Reges, de eadem vestra patria, scilicet ex ipsa nobilissima Francorum gente pulchrissimas conjuges et earum vos oportet amori esse adnexos.

ET certe non vobis licet, eis dimissis, alias ducere uxores, vel extraneae nationis consanguinitate immisci (immisceri), etenim nullus ex vestris parentibus, scilicet neque avus vester, neque proavus, sed nec vester gitor (genitor), ex alio regno, vel extranea natione, conjugem accepit, et quis de vestro nobilissimo genere se contaminare aut commiscere cum horrida Langobardorum gente dignatu est; ut nunc vos suademini, quod avertat Dominus, eidem horibili genti (eadem horribili gente) pollui.

<sup>(1)</sup> Leprosorum genus oriri certum est. In questo fatto, sebbene falso, prestavano tutta la lor fede i Romani del 770, e con essi forse anche Stefano III.º; errore, intorno a cui non posso che ripetere i detti del Manzoni ¹. Qual popolo non concepisce di tratto in tratto alcuni pregiudizi, e non isparge alquante calunnie contro un altro? I Franchi avevano il proverbio contro a'Visigoti: » Gothorum est pavere ». Donde nacque la parola Cagot, ossia Canis Gothus, della quale altrove favellai ².

<sup>1</sup> Manzoni, Discorso dopo l'Adelchi Cap. II. S. 4.

<sup>2</sup> Vedi Cod. diplomat. Longobardo, IV. 51.

ITAQUE nullus ex terrae (externae) gentis assumpta conjuge, innoxius perseveravit. Advertite, quaeso, quanti qualesque potentes per alienigena conjugia, a praeceptis Dei declinantes, et suarum sequentes uxorum aligenae gentes (alienigenae gentis) voluntatem, validis inrepti excessibus, immensa pertulere discrimina. Impium enim est, ut vel penitus vestris ascendat cordibus alias accipere uxores super eas, quas primitus vos certum est accepisse. Non vobis convenit tale pagi (peragere) nefas, qui legem Dei tenetis, et alios, ne talia agant, corripitis. Haec quippe paganae gentes faciunt. Nam, absit hoc a vobis, qui perfecte estis Christiani, et gens sancta, atque regale estis sacerdotium; recordamini et considerate, quia oleo sancto uncti per manus Vicarii beati Petri, coelesti benedictione estis sanctificati, et cavendum vobis est, ne tantis reatibus implicemini.

MEMENTOTE hoc, praecellentissimi filii, quod sanctae recordationis praedecessor noster Dominus Stephanus Papa, excellentissimae memoriae genitorem vestrum obtestavit (obtestatus est), ut nequaquam psumpsisset didimitte (praesumeret dimittere) Dominam, et genetricem vestram, et ipse, sicut revera Christianissimus Rex, ejus salutiferis obtemperavit monitis.

NAM et illud Excellentiam vestram oportet meminere (meminisse); ita vos B. Petro, et praefato Vicario ejus, vel ejus successoribus spopondisse, se amicis nostris amicos esse, et se inimicis inimicos, sicut et nos in eadem sponsione firmiter dinoscimur permanere, et quomodo nunc contra animas vestras agere contenditis, et cum nostris inimicis conjunctionem facere vultis, dum ipsa perjura Langobardorum gens semper Ecclesiam Dei expugnantes, et hanc nostram Romanorum provinciam invadentes, nostri esse comprobantur inimici?

ITAQUE et hoc peto, ad vestri (vestram) referre studete memoriam, eo quod dum Constantinus Imperator nitebatur persuadere, sanctae memoriae mitissimum vestrum genitorem (mitissimo vestro genitori), ad accipiendum conjugio filii sui germanam vestram, nobilissimam Ginsilam, neque vos aliae nationi licere copulari, sed nec contra voluntatem Apostolicae Sedis pontificum, quoque (quoquo) modo vos audere page (peragere): et quam ob causam nunc contra Apostolica mandata, et voluntatem Vicarii Apostolorum principis agere conamini, quod numquam vester Pater perpetravit? An nescitis quod non infelicitatem nostram, sed B. Petrum, cujus, licet immeriti, vices gerimus, spernitis? Scriptum est enim (Matth. 10. Luc. 10): » Qui vos recipit, me recipit, et qui vos spernit; me » spernit ».

RECORDAMINI peto, excellentissimi filii, quomodo vos fide (fideliter?) dicere visus est praelatus (praefatus) vester Domnus ac genitor, promittens in vestris animalibus (animabus) Deo et B. Petro, atque ejus Vicario antefato, sanctae recordationis, praedecessori nostro, Domno Stepha-NO Papae, firmiter debere vos permanere, erga Sanctae Ecclesiae fidelitatem, et omnium Apostolicae sedis Pontificum obedientiam, et inlibatam charitatem, et postmodum praedecessori nostro Domno Paulo Papae, eadem vos, una cum eodem vestro genitore, certum est plerumque pmissus ( per Missos ), et scripta promisisse, et post decessum antefati, sanctae memoriae, patris vestri, et vos ipsi saepius tam per vestros Missos, quamque per litteras, simulque et per Sergium, fidelissimum nostrum Nomenculatorem, et per alios nostros Missos nobis spopondistis, in eodem (eadem) vos promissiones (promissione) vestra, sicut genitor vester, circa sanctam Dei Ecclesiam, et nostram fidelitatem, esse perseveraturos.

SED et illud quaeso ad vestri (vestram) referte memoriam, qualiter vos praelatus (praefatus) Dominus Stepha-NUS Papa, in suo transitu, per sua scripta, sub terribili adjuratione, adhortari studuit, firma stabilitate vos esse permansuros, erga dilectionem Sanctae Dei Ecclesiae, et illibatam charitatem Apostolicae Sedis Pontificum; et omnia vos adimplere, juxta vestram eidem Dei Apostolo adhibitam sponsionem, et nunc (ubi?) ista est vestra promissio (?). O quantum laborem sustizuit isdem praecipuus ac beatissimus Pontifex, qui ita imbecillis existens, tanto se exhibuit prolixi itineris periculo, et nisi Dominus praesto fuerit, in vacuum ejus labor deducetur fietq; nobis iter, illud, quod ibidem idem noster predecessor Franciam properavit, in magnam ruinam, dum nostri inimici plus nunc, quam pridem, in superbiae ferocitatem elevati sunt; et ecce, quod verebamur, evenire cernimus, conversaque est nostra laetitia in luctum, et facta sunt novissima mala pejora prioribus, et unde expectabamus nobis lumen oriri, eruperunt tenebrae.

Quapropter et B. Petrus princeps Apostolorum, cui regni coelorum claves a Domino Deo traditae sunt, et coelo ac terra ligandi solvendique concessa est potestas, firmiter Excellentiam vestram, per nostram infelicitatem, obtestatur, simulque et nos una cum omnibus Episcopis, praesbiteris, et caeteris sacerdotibus, atque cunctis proceribus, et clero sanctae nostrae Ecclesiae; Abbatibus etiam, et universis religiosis, divino cultui deditis, seu optimatibus et judicibus vel cuncto nostro Romanorum istius provinciae populo, sub divini judicii obtestatione vos adoramus (adjuramus), per Deum vivum et verum, qui est judex vivorum et mortuorum, et per ejus ineffabiem divinae majestatis potentiam, atque per tremendum inturi judicii diem, ubi omnes principes et potestates, et

cunctum humanum genus, cum tremore assistere habebimus, nec non et per omnia divina mysteria, et sacratissimum corpus B. Petri, ut nullo modo quisquam de vestra fraternitate praesumat filiam jam dicti Desiderii Langobardorum Regis in conjugium accipere.

NEC iterum vestra nobilissima germana Deo amabilis Gisila, tribuatur filio saepe pati Desiderii; nec vestras quoquo modo conjuges audeatis dimittere; sed magis recordantes, quae Beato Petro Apostolorum principi polliciti estis, viriliter eisdem nostris inimicis Langobardis resistite, distringentes eos firmiter, ut propria Sanctae Dei Ecclesiae Romanae Reipublicae reddere debeant, eo quod omnia, quae vobis polliti (polliciti) sunt, transgredientes, nos cotidie adfligendo et opprimendo non cessant: etiam quia aliquid nobis reddere minime sunt inclinati; etiam et nostros invadere fines noscuntur, et tantummodo per argumentum in praesentia de vestris Missis simulant justitias nobis faciendum (facere).

NAM nihil ad effectum perducitur, et quidquam ab eis, de nostris justitiis, nequaquam recipere valuimus.

Unde ecce, ut cuncti nostri dolores subtiliter vestris auribus suggerantur, direximus nostros Missos, videlicet Petrum dilectum filium nostrum presbyterum, et Pamphilium Defensorem Regionarium sanctae nostrae Ecclesiae, quos et de imminente nobis tribulatione; nec non et de singulis causis subtiliter informavimus, vestro regali intimandum (intimandis) culmini, et petimus, ut solita benignitate eos suscipere; nostraeque petitioni vestras a Deo inspiratas aures, adcommodare dignemini, et amplissimam liberationem, atque exaltationem sanctae Dei Ecclesiae, spiritalis matris vestrae, et istius a vobis redemptae provinciae defensionem perficere jubeatis, ut perfectam remunerationem a justo judice, Deo nostro, intercedente ejus principe Apostolorum, B. Petro, suscipiatis.

PRAESENTEM itaque nostram exhortationem atque admonitionem, in Confessione B. Petri ponentes, et sacrificium super eam atque hostias Deo nostro offerentes, vobis cum lachrymis ex eadem sacra Confessione direximus: et si quis, quod non optamus, contra hujusmodi nostrae adjurationis seriem agere praesumpserit, sciat se auctoritate Domni mei, B. Petri, Apostolorum Principis, anathematis vinculo esse innodatum, et a regno Dei alienum, atque cum diabolo et ejus atrocissimis pompis, et caeteris impiis aeternis incendiis concremandum, deputatum.

AT vero qui observator et custos istius nostrae exhortationis extiterit, caelestibus benedictionibus a Domino Deo nostro illustratus, aeternis praemiorum gaudiis, cum omnibus sanctis et electis Dei, particeps effici mereatur.

Incolumem Excellentiam vestram gratia superna custodiat.

Osservazione sull'autenticita' della presente Lettera di Stefano III.º e sulla Poligamia presso i Re Franchi.

Il dar per falsa la presente Lettera importa molto a chi desidera d'assolvere Carlomagno dalla taccia d'essere già maritato con altra donna, quando egli sposò la figliuola del Re Desiderio. Il Mézerai fu di tal numero: il Mézerai, a cui parve assai meno antica del tempo di Carlomagno un' Iscrizione funebre, scolpita in San Dionigi<sup>1</sup>, nella quale si dava il titolo di Regina, e di moglie del Re Carlo ad un' Imiltrude. Ma ne il P. Pagi<sup>2</sup>, fra molti altri, nè i Benedettini<sup>3</sup> dubitarono, che vi fosse stata una Regina, ripudiata da Carlo, sì come portò la sciagura della figliuola di Re Desiderio.

Pur nè il Pagi, nè i Benedettini scrissero, che la donna

<sup>1</sup> Mezerai, Histoire de France, II. 451. (Edit. 1685).

<sup>»</sup> HIC JACET HIMILT. REG. UXOR CAROLI MAGNI ».

<sup>2</sup> Pagi, Ad Baronium, Anno 771. Num. VI.

<sup>3</sup> Dom Bouquet, Script. Rer. Francic. V. 542.

si chiamasse Imiltrude; si come, dopo essi, fece il Presidente Hénault 1. A'nostri giorni un tal fatto s'è posto in miglior luce dal vivente Signor Naudet 2 coll' osservare, che l'aven molte mogli nell'ottavo secolo era un residuo della barbarie de' Germani di Tacito, alla quale il Cristianesimo e l'opera de' Romani Pontefici non aveano posto ancor fine: credendosi tuttora, che la poligamia desse lustro e risalto a'Principi ed a'Re delle Germaniche genti, venute a stabilirsi nell'Imperio Romano. Clotario I.º, Re de'Franchi, ebbe due mogli, ch'e' tenea per legittime; Chilperico n'ebbe parecchie; Dagoberto contentossi di tre, oltre le concubine; Pipino avrebbe voluto ripudiar Berta, madre di Carlomagno, per isposare Angla, moglie di Teodardo.

Tali ancora nel 770 erano i costumi Germanici, da'quali al secolo nostro piacque far derivare la Cavallería del Medio E-vo!! E non solo si fatti erano in Francia così presso la Prima che presso la Seconda Razza de' Re; ma tali erano in parte, mi duole il dirlo, anche in Italia; non avendo potuto il Re Desiderio ed Ansa, la pietosa Regina, consentire di dar la loro figliuola in moglie all'altrui marito, se non fosse stato quel

Germanico piglio Longobardo.

Ben vide quell'alto intelletto del Muratori, nel favellar della Storia d'Italia dell'ottavo secolo, quanto ella fosse tenebrosa e quanto riuscisse difficile il venirne snodando i gruppi ed i viluppi. Ma dopo l'ultima gita di Desiderio in Roma e dopo i suoi accordi col Papa Stefano III.º nel 769 (Vedi prec. Num. 905), nuovi pensieri d'ambizione accesero il Longobardo, sorridendogli la speranza delle doppie nozze del Re Adelchi, suo figliuolo, con Gisila, sorella giovinetta di Carlomagno, e della sua regale donzella con un Principe de' Franchi.

Stefano III.º intanto ignorava, come apparisce dalla presente sua Lettera, quale de' due Re, già maritati entrambi, sarebbesi dalla Regina Berta, lor madre, trascelto pel nuovo matrimonio Longobardo; quale delle due nuore di lei avrebbe dovuto vedersi rimandata ignominiosamente a casa. Ma Berta, che

<sup>1</sup> Hénault, Abrégé Chronologique, etc. I. 63. (Edit. 1789).

<sup>2</sup> Naudet, Mémoires de la (nouvelle) Académie des Inscriptions, VIII. 492 (A.1827). De l'état civil des Français sous la Première race.

nella Reggia de' Franchi or conducea vita religiosa, e che però il Pontefice diceva essere a Dio Sacrata, sapea per propria sua scienza e col suo proprio pericolo, mentre il Re Pipino vivea, quanto in quella Reggia fosse da temere un ripudio. Che sarebbe avvenuto in danno di Roma, se l'incerte nozze, delle quali dubbiosa la fama s'andava spargendo sulle rive del Tevere, si fossero celebrate? Il Greco Copronimo per un lato non difendeva l'Italia contro i Longobardi, ed i suoi dromoni per un altro corseggiavano incessantemente dalla vicina Sicilia in danno di Roma, fra Ostia e Centocelle, sul Tirreno. E di quanto dolore aveano ripiena l'Italia di mezzo le sanguinose mutazioni occorse ne' precedenti tre anni per opera dell' Antipapa Costantino in quella, che Paolo I.º chiamava fin dal 764 la miserrima ed afflitta Provinciola di Roma 1?

Stefano III.º adunque potè lasciarsi trasportar da uno zelo forse troppo acceso nell'adoperare alcune parole in atto di scrivere a' due Re Carlo e Carlomanno; ciò che notossi dallo stesso Cenni 2; » Zelo ductus fortasse plus aequo Pontifex invehit ». Ma quali, giova ripeterlo, non erano i pericoli di Roma, nel caso che una vera e stabile amicizia si fosse fermata con una doppia ed amorevol parentela tra'Re de'Franchi e de'Longobardi? Quali non erano i palpiti del Senato e del Popolo Romano del 770? Così nondimeno per molti secoli dopo il Machiavelli s'è scritta la nostra Istoria, facendogli plauso per aver e' detto, che nel 770 i Longobardi non erano più stranieri all'Italia, e ponendosi affatto in obblio, che in quell'anno viveano tuttora molti fra coloro, i quali avean patito l'assedio del Re Astolfo nel 756! Ne bastò a Pietro Giannone di scrivere, che il Greco Copronimo Iconoclasta fosse nel 770 il vero e legittimo padrone di Roma ( fonte unica della potestà in tutte le parti dell' Imperio ); non bastogli d'affermare, che quel Greco avesse legittimamente i suoi ereditarj e patrimoniali dritti sopra Roma e tutta l'Italia trasmessi a Maometto II.º ed a'Turchi: ma il Muratori volle, per la sua male augurata contesa di Comacchio, che due stati fossero i padroni di Roma; il Copronimo ad un tempo, e Pipino,

<sup>1</sup> Vedi prec. Num. 824. pag. 295.

<sup>2</sup> Cenni, loc. eit. pag. 281. in Argumento.

Re de'Franchi! Se questi due Scrittori avessero dato nel vero, ciò che non accadde, per cose dunque, non per uomini, esclamò Alessandro Manzoni 1, si dovrebber tenere il Senato e Popolo di Roma; per cose, non per uomini gli Ordini così de' Sacerdoti come degli Ottimati e di tutt'i cittadini Romani? Ben mi sovviene d'aver proposte più d'una volta queste sì evidenti verità, e d'essermi anche potuto aiutare dell'autorità del Manzoni<sup>2</sup>; ma ora non posso temperarmi dal riproporle in un Codice Diplomatico, nel quale sempre nuovi Documenti ci vengono fra le mani ad illustrar vie meglio la Storia di Roma nel 770. Queste ripetizioni, ben lo so, increscono agli Estetici, e non costituiscono il bello, che chiamano Artistico: ma nel Codice Diplomatico io debbo essere un semplice Annotatore, non un Filosofo Estetico. Per ben comprendere la Lettera di Stefano III.º, bisogna distinguere i suoi particolari affetti da quelli, che agitavano allora l'universalità degli abitatori di Roma. Non il solo Papa, ma tutti si strabiliavano al solo pensiero di vedersi porre un secondo assedio addosso.

Adriano I.º, successore di Stefano III.º, disse d'aver saputo dalla bocca propria di lui (subtilius), che il Re Desiderio per suggestione del medesimo Stefano III.º fe'cavar gli occhi a Cristoforo ed a Sergio; crudeltà, della quale udimmo quel Pontefice giurare a Carlomagno ed a Berta (Vedi prec. Num. 905) d'essere inconsapevole. A voler liberare Stefano III.º dall'accusa di spergiuro, levaronsi perciò dal Muratori 3 grandi romori contro l'autenticità della presente Lettera: i quali sarebbero giustissimi, se i racconti d'Anastasio Bibliotecario sull'accecamento di Cristoforo e Sergio non si dovessero intendere in guisa del tutto contraria. Ma già dissi 4, e mi piace di rifermarlo, che di quei due Romani, si miseramente straziati, non parlerò se non nella Storia d'Italia. Qui solo recherò nel prossimo Num. 932 le parole d'Anastasio Bibliotecario, che bastano a purgar la memoria di Stefano III.º dal rimprovero di quell'enormità.

<sup>1</sup> Manzoni, Discorso su'Longobardi, etc. Cap. V. Nota (2); soggiunta nella Edizione del 1852, pag. 263.

<sup>2</sup> Vedi Cod. Diplom. Long. III. 475, 476.

<sup>3</sup> Muratori, Annali, Anno 769.

<sup>4</sup> Vedi prec. pag. 495. sotto il Num. 905.

## NUMERO DCCCCXXXII.

Notizie trasmesse dal Bibliotecario Anastasio sopra una Legazione di Stefano III.º al Re Desiderio, e sull'accecamento così di Cristoforo come di Sergio.

Anno 770? o 769 (in fine)?

(Da! Bibliotecario Anastasio, presso il Mansi (1)).

# OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il Pontefice Adriano I.º fu eletto ne'primi giorni di Febbraio 772: e tosto (in ipso exordio consecrationis ejus) il Re Desiderio gli spedi tre Ambasciatori, Teodicio, Duca di Spoleto, Tunnone, Duca d'Ivrea, e Prandulo, Regio Vestarario; a'quali tre Legati rispose Adriano I.º, secondo Anastasio:

Ego quidem cum omnibus Christianis pacem cupio habere, etiam et cum Desiderio rege vestro, in ea foederis pace, quae inter Romanos, Francos et Longobardos confirmata est (2), studebo permanere.

SED quomodo possum credere eidem regi vestro, in eo quod subtilius mihi Sanctae recordationis praedecessor meus domnus Stephanus Papa de fraudolenta ejus fide retulit? Inquiens quod omnia illis mentitus fuisset, quae ei super

<sup>(1)</sup> Mansi, Collect. Concil. XII. 726. (A. 1766).

Ho creduto, che in questa Raccolta de' Concilj si contenesse la miglior Edizione delle Vite, le quali vanno sotto il nome d'Anastasio Bibliotecario.

<sup>(2)</sup> Quae inter Romanos, Francos et Longobardos confirmata est. Manco male: Adriano 1.º non dicea nel 772, come per soverchia modestia od incuria dicea Stefano II.º nel 755 1, che Roma possedesse una qualche cosa in Italia per la donazione di Pipino. Qui la pretesa donazione si chiama col vero suo nome di Trattato fra'Romani, i Franchi ed i Longobardi.

<sup>1</sup> Vedi prec. Num. 692, Cod. Diplomat. Longobardo, IV. 577.

Corpus beati Petri jurejurando promisit, pro justitiis Sanctae Dei Ecclesiae faciendis, et tantummodo per suum inimicum (il Mansi legge iniquum) argumentum erui FECIT oculos Cristophori Primicerii et Sergii Secundicerii filii ejus (1), suamque voluntatem de ipsis duodus proceribus Ecclesiae explevit (2), unde damnum magis et detrimentum nobis detulit (3).

No: il suum argomentum si riserisce a Desiderio, non a Stefano III.º presso Anastasio Bibliotecario; ciò che si rende manisesto da tutto il rimanente discorso d'Adriano I.º a Teodicio, Duca di Spoleto.

- (2) Suamque voluntatem de ipsis....explevit. Adriano I.° avrebbe dunque detto al Duca di Spoleto, che il Re Desiderio era uomo senza fede, perchè operò secondo la volontà di Stefano III.º e non secondo la sua propria, cioè secondo la volontà d'esso Desiderio?
- (3) Detrimentum nobis detulit. Ed avrebbe Adriano I.°, nell'atto di lodar Stefano III.°, il defunto suo Protettore di santissima ricordanza, rimproverato alla memoria di lui d'essersi

<sup>(1)</sup> Tantummodo per suum inimicum argumentum erui fecit oculos Christophori....et Sergii....filii ejus. Chi crederebbe, che il Muratori attribuisca non a Desiderio, ma sì a Stefano III.º il suum inimicum od iniquum argumentum? Posto che Stefano III.º avesse dato in segreto un tal comandamento, se ne sarebbe daddovero egli vantato? Se ne sarebbe vantato col pusillo suo familiare, che poi divenne il Pontefice Adriano I.º? E posto, che Stefano III.º se ne fosse vantato, ne avrebbe poscia questo medesimo pusillo fatta una pubblica e solenne dichiarazione a Teodicio, Duca di Spoleto, ed agli altri Legati di Desiderio? Dunque, potea risponder Teodicio ad Adriano Papa, perchè voi movete querele contro il mio Re? Non fu il mio Re d'accordo col vostro predecessore Stefano III.º nella sevizie d'accecare Cristoforo e Sergio? Non deve il Pontefice Romano tributare i suoi più vivi ringraziamenti al Re de'Longobardi?

NAM nullum profectum in causis Apostolicis impertivit, sed et hoc isdem meus praedecessor pro dilectione qua erga me suum pusillum habuit, mihi retulit: quia dum ad eum postmodum suos Missos direxisset, videlicet Anastasium Primum Defensorem et Gemmulum Subdiaconum, adhortans eum, ut ea, quae praesentialiter beato Petro pollicitus est, adimpleret; taliter ei per eosdem Missos direxit in responsis:

- » Sufficit Apostolico Stephano quia TULI Christo» Phorum et Sergium DE MEDIO, qui illi dominaban» tur (1), et non illi (Stephano) sit necesse justitias re-
- » quirendas (requirendi).
  - » Nam certe si ego ipsum Apostolicum non adjuvero (2);

prodotto detrimento e danno alla Chiesa Romana per la crudeltà di Stefano III.º contro Cristoforo e Sergio?

- (1) Qui illi dominabantur. Ben potè il Re Longobardo rispondere a' Legati di Stefano III.º, che quel Pontefice avrebbe dovuto sapergli grado dell'essersi da lui Desiderio tolti di mezzo e Cristoforo e Sergio, poichè pretendevano dominar la Chiesa Romana: ciò non vuol dire, che Adriano avesse dichiarato al Duca di Spoleto d'essere intervenuta la volontà di Stefano III.º per accecarsi Cristoforo e Sergio. Che dico? Il Re confessa in generale d'aver tolti di mezzo, cioè, vinti Cristoforo e Sergio; non dice in ispecie d'averli fatti accecare. Ciò potè anche avvenire contro la sua volontà, pel furore del popolo: ina Desiderio non dichiarò i particolari di quel fatto con la sua bocca.
- (2) Adjuvero. In qual modo avrebbe potuto Desiderio se non con l'armi, aiutar Stefano III.º contro il Re Carlomanno, desideroso di vendicar gli strazi fatti de'suoi amici, Cristoforo e Sergio? Ma Stefano III.º teneasi con Carlomagno e con Berta; ed a loro facea ricorso contro Dodone, Legato di Carlomanno in Roma, col quale Dodone s' erano uniti Cristoforo e Sergio nell'intenzione d'ammazzare Stefano III.º, come si vide nel prec. Num. 905. Or in qual modo il Muratori potè mutar tutta la forza del discorso d'Adriano I.º, facendogli dire, che Ste-

- » magna perditio super eum eveniet. Quoniam CAROLO-
- » MANNUS Rex Francorum amicus existens praedictorum
- » Christophori et Sergii, paratus est cum suis exercitibus
- » ad vindicandam eorum mortem Romam properandum
- » (properare), ipsumque capiendum (capere) Pontificem ». Ecce qualis est fides Desiderii regis vestri, et cum

Ecce qualis est fides Desiderii regis vestri, et cum qua fiducia illi foederari possimus!.....

fano III.º sarchbe riuscito spergiuro nello scrivere a Carlomagno ed a Berta di non aver avuto parte nell'accecamento di Cristoforo e di Sergio? Desiderio potè credere d'essersi con quella crudeltà giovato grandemente a Stefano III.º: ma dov'è, che Anastasio Bibliotecario scriva d'aver Adriano I.º esposto pubblicamente d'essersi ciò imposto da Stefano III.º a Desiderio? Nè Desiderio il diè a sospettare nella sua risposta a'due Legati di Stefano III.º Qui non si tratta di veder ciò che veramente fece o non fece quel Pontefice, ma solo d'esaminare se Anastasio Bibliotecario disse o no le parole, che gli fa dire il Muratori.

#### NUMERO DCCCCXXXIII.

Il Califfo Abderamo costruisce la Moschea di Cordova; esempio dell'Architettura detta Moresca, la quale rimase ignota del tutto a' Re Longobardi prima di Carlo Magno in quello che la medesima non imitava dalla Bizantina.

Anno 770. in circa.

( Pal Mariana (1) ).

ABDERRAHMAMUS, MAURORUM Rex cum regnasset annis uno de triginta, Cordubae (A. 788) defunctus est. Quam urbem, extructa arce, atque hortis institutis, quibus Razaphae nomen fuit, nunc Arrizophae, magnopere exornavit. Praeterea ante biennium (2) ex belli manubiis tem-

<sup>(1)</sup> Mariana, De Rebus Hispaniae, Liber VII. Cap. 7.

<sup>(2)</sup> Ante biennium. Secondo il giudizio del Tito Livio della

plum est inchoatum: quod hodie Episcopi Cordubensis cathedra insigne, ipso structurae genere, multitudine et varietate columnarum quibus moles incumbuit, cernentibus pro miraculo est.

Spagna, la Moschea di Cordova cominciossi dunque nel 786 dal Califfo Abderamo: data, che si può senza danno collocare in qualcuno de' precedenti anni della signoria d'Abderamo. Non potendosi nel Codice Diplomatico parlar di cose avvenute dopo Carlomagno, e volendosi da me adempire alla mia promessa <sup>1</sup> di pur dire una qualche cosa dello stile Moresco <sup>2</sup>, m'attengo all'opinione di chi giudica esser quella Moschea un'opera, la quale cominciò a sorgere verso il 770.

# OSSERVAZIONE SULL' ARCHITETTURA DETTA MORESCA, E SULLA MOSCHEA DI CORDOVA.

Io non istarò qui a ripetere tutto ciò che Ambrosio Morales stampò in Cordova nel 1586 sull' Architettura della Moschea d'Abderamo di quella città: nè quanto in tempi a noi più vicini d'assai ne divisarono il Swimburne (A. 1779), il Murphy (A. 1816), il Conde (A. 1820), l'Owen Iones (A. 1837) ed il Girault de Grangey (A. 1839), oltre un numero infinito di viaggiatori e disegnatori. Poichè non vidi quella Moschea, non posso favellarne di mio: ma in niuno de' qui ricordati Scrittori m' occorse di leggere, che acuti siano gli archi di quella, e che però il Gotico stile vi regni. Ove altro fosse, chi mai potrebbe dire, che dagli Architetti del Califfo Abderamo si fosser mostrati alle generazioni umane i primi esempi dell'Architettura Moresca, e che dalla Moresca derivato fosse la Gotica del decimo e duodecimo secolo? Non aveano forse i Visigoti regnato in Ispagna per più secoli fino all' arrivo degli Arabi nel 711? Non aveano ivi rizzato quel gran numero d'edifici sacri e profani, d'uno stile, per usare il linguaggio del Re Liutprando intorno a' Maestri Comacini, d'uno stile

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 46.

<sup>2</sup> Vedi Cod. Diplom. Long. IV. 63.

affatto diverso dal Romanese? Or come ora gli Arabi si danno per Maestri de' Visigoti là nella Cordubense Moschea, non surta che un cinquanta o sessant'anni dopo l'Ismaelitico assalto nella Penisola Iberica?

Rapida, non vo' negarlo, fu dopo Maometto la diffusione d'un arte novella d'architettare fra' i suoi Arabi, usi ad abitar sotto le tende. Ma dalla morte di Maometto fino a quella di Abderamo di Cordova trascorso appena era un secolo e mezzo, nel quale spazio nulla del loro inventarono gli Arabi nè in Asia nè in Europa quanto all'arte d'edificare. Tutto essi presero ad imitare ciò che trovarono presso i popoli vinti, ma ponendo una legge principalissima, che la rappresentazione della forma umana fosse bandita, secondo i precetti del Corano, da ogni costruzione Ismaelitica.

Questo solo divieto Iconoclastico recar doveva e recò nelle sue conseguenze un'indicibil diversità fra l'Architettura Moresca, e quella d'ogni altro popolo. I versetti del Corano scolpiti o dipinti nelle Moschee sommersero da un lato l'arte di Fidia, d'Apelle, di Michelangelo e di Raffaello, e dall'altro detter principio a nuove discipline di decorazioni Architettoniche, divenute tanto più care agli Arabi quanto più strettamente legate con la novella fede in Maometto. Le figure geometriche vennero anch'esse in pregio ed ornarono il Tempio Islamitico, insieme co'fiori, non ritratti secondo la natura, ma il più delle volte secondo la ricca e non di rado mostruosa immaginazione di chi tesseva que' preziosi tappeti dell'Asia, de' quali abbellivansi le mobili dimore degli Arabi. Di qui surse il vocabolo Arabeschi.

Ed or per questo solo capo si vegga se possa dirsi con verità, che l'Architettura Getica o Gotica nacque dalla Moresca, la quale nelle sue vie proscrive le sembianze dell'uomo! Sarebbe lo stesso che il pretendere d'esser nata la musica non dagli accordi primitivi della voce umana, ma da que' della cetra o del flauto; e di volersi le musicali discipline ristringer solo all'imitazione de'tuoni e delle tempeste o del sibilare dei venti.

La Moschea d'Abderamo in Cordova prese ad imitar non le Visigotiche, ma le forme Romanesi architettoniche, alle quali

ora si profonde senza distinzione di sorte alcuna il nome improprio di Bizantine; quasi l'essersi ricostruita Santa Sofia nel 537 avesse distrutto da per ogni dove i più antichi monumenti dell'arte, anche in Ispagna, ov' era fino dal quinto secolo cessata in gran parte la dominazione Imperiale. Ma duravano tuttora nell'ottavo, a'giorni d'Abderamo, i più magnifici edifici Romani, che quel Califfo potè voler prendere ad imitare con quella sì grande varietà e moltitudine di colonne, onde favella il Mariana, e senza volger gli occhi a Santa Sofia di Bizanzio. La quale, già l'ho più volte detto 1, è meno antica di San Vitale di Ravenna. E se io scrivessi, ciò che non fo, le Storie propriamente dell'Architettura, direi, che la forma d'un ottogono, sotto la quale s'innalza San Vitale, piacque a' Greci Bizantini; che costoro sovente la riproposero ne'loro edifici; e che nel 637 imitolla il Califfo Omar nella sua celebrata Moschea, della quale non ho taciuto 2, in Gerusalemme. In quanto all'arco acuto, non l'inventarono gli Arabi, ma l'accolsero sovente, sebbene antiponessero il Romanese arco rotondo, e principalmente l'arco a ferro di cavallo, da essi decorato col nome di sacro.

#### NUMERO DCCCCXXXIV.

Notizia degli archi acuti, che veggonsi nella Chiesa di Santo Angelo in Formis, tre miglia fuori di Capua: Chiesa, che alcuni credono edificata nell'ottavo, ed anche nel settimo secolo da' Longobardi.

( Da Leone Ostiense (1) ).

His temporibus, Sico Episcopus Capuanus..... Ec-

<sup>1</sup> Vedi prec. pag. 27.

<sup>2</sup> Vedi prec. pag. 23.

<sup>(1)</sup> Leo Ostiensis, Chron. Casinens. Lib. I. Cap. 57. Apud Muratori, S. R. Ital. IV. 339. (A.1723).

clesiam Sancti Angeli quod tunc (A.943 (1)) ad Ancum Dianae appellabatur ( quia templum ejusdem Dianae (2) inibi fuit), nunc vero ad Formam dicitur, quam praedecessor suus ex longo jam tempore Monacho nostro ad Monasterium ibi construendum concesserat, violenter auferens, cuidam Diacono suo in beneficium dedit.

Osservazione sugli *archi acuti* di Sant'Angelo in Formis alle radici del Monte Tifate.

Già io era pervenuto a dir qualche parola intorno all'Architettura Moresca del 770, quando mi venne alle mani una brevissima scrittura intorno all'anzidetta Chiesa di Sant' Angelo, con un disegno <sup>2</sup>. Il Portico della facciata si vede aver cinque archi acuti sopra tronchi antichi di colonne marmoree con capitelli, tra le rovine dell'antico Tempio di Diana. Crede l'Autore, che tal costruzione fecesi da' Longobardi fin dal settimo secolo: e ciò per varie ragioni, tratte dalla disciplina dell'Architettura, delle quali non è lecito a me il farmi giudice, quantunque io le creda verissime.

Tralascerò dunque di parlarne in difesa della mia Storica opinione, che gli Ostrogoti si rammentarono qualche volta della Getica o Gotica loro Architettura in Italia, sebbene con molta parsimonia forse, perchè presero ad imitare lo stile Romano il più delle volte: ma che i concetti antichi dell'Architettura Getica Oltredanubiana fu più sovente mostrato a' Longobardi, ed anche all'Italia Romana, da' Visigoti di Spagna e della Gallia Gotica, mercè i loro commerci con la nostra Penisola.

<sup>(1)</sup> A. 943. A questo anno il Di Meo <sup>1</sup> riferisce le cose qui raccontate da Leone Ostiense.

<sup>(2)</sup> Dianae. Cioè la Tifatina, essendo posto il suo Tempio sul Monte Tifate, ove ora sorge la Chiesa di S. Angelo in Formis.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, V. 285. (A. 1800).

<sup>2</sup> Luigi Catalani, La Chiesa di S. Apgelo in Formis, etc. Napoli, in 8.º (A.1844) con un disegno.

Niccolò Montella, uomo di chiara fama nelle scienze Architettoniche, il quale in molte scritture date alle stampe dimostrò il suo valore nell'arte sua, fu quegli che or diemmi contezza degli archi acuti del Tifate: proponendosi di pubblicarne una compiuta descrizione. lo debbo molto ringraziarlo; nè saprò mai pregarlo tanto che basti di condurre presto ad effetto questi suoi utilissimi divisamenti.

#### NUMERO DCCCCXXXV.

Perforeo di Placule dona varj beni alla Chiesa di San Pietro di Castiglione.

Anno 771. Marzo 18.

( Dal Bertini (1) ).

7 In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus idem Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, et duodecimo, quintodecimo Kalendas Aprilis, per Indictionem nonam.

Manifestum est mihi Perforeo, filio qd. Auti de Placule, quia per hanc cartulam offero Deo, et tibi Ecclesie Beati Sancti Petri Apostoli, sita in loco Castellione; ubi qd. Anacardus Presbiter habitavet: in primis volo adque instituo ipsa Ecclesia ut habere debeat portionem meam de res illa, quem mihi, et Alperti generi mei obvinet da qd. Luccio de Fosciana, tam casis domo cultiles, et sundriales, quam et casas massaricias, et aldionales omnes cum fundamentis, curtis, ortis, terris, pratis, pascuis, olivetis, silvis, castanetis, cultum adque incultum,

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta *Originale* dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* F. 90, † O. 59): senza Giunte, nè Correzioni del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice pag. 121.

mobilia et inmobilia; seu semoventibus per singula loca omnia mea portione, ut dixi, quantum mihi ubique ab ipso Luccio obvenit, omnia in integrum.

SIMUL et portionem meam de casas, et res in loco PE-ROCCLO, una que regitur per PETTULO, et AUPERTULO, que est inter eis devisa, tertia vero in loco FARNITA, que regitur per CRIMUALDO, ut dixi, portionem meam, quod est medietatem de istas tres casas, cum omnia ad eas pertenentes in integrum.

SIMUL et terram meam AD RUNCHO, ubi vocitatur AD ALBARO, ubi area mea prope est, id est modiorum quinque, et est ipsa...enente uno capite in via Publica, et in terra Warnelli Presbiteri, uno capite est tenente in terra qui fuit qd. Lucifi, et Ecclesie Sancti Angeli, latere uno est tenente in terra Gausfridi, et de filii qd. Auperti, alio latere est tenente in terram meam infra designata loca, ut dixi, modiorum quinque in integrum.

Simul et oliveto meo ad Buvita, quem genetrix mea ad usumfructuandum abuet de mea portionem medietatem, cum terra ubi superpositus est in integrum.

ET alio oliveto meo ividem AD RIVO prope PEROCCLO, cum terra sua in integrum offero Deo, et predicte Ecclesie, cum omnibus predictis rebus in prefinito. Ita vero ut dum advivero (sic) meruero ad ipsa Dei Ecclesia usumfructuando in mea reservo esse potestatem.

Er neque ad me, neque ad nullo homine aliquando hec cartulam offersionis mee posse disrumpi; sed omni in tempore stabilem permaneat.

ET pro confirmatione FILIPPUM Clericum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † manus Perforei qui hanc cartulam offersionis fieri rogavet. Ego FILIPPUS Clericus post tradita complevi, et dedi.

( Non si vede sottoscritto alcun testimonio. A tergo, soggiunge il Bertini, si legge in carattere della stessa mano).

† In presentia Osprandi Diaconi, Rachiprandi Presbiteri, Fermusi de Campo, David, Rachipaldi filio qd. Teutpaldi, et Alpuli de Lavoriano per voluntate Domni Peredei in Dei nomine Episcopi, et per rogitum Porphorei, ego Filippus Clericus iscriptor hujus cartule abstuli de hanc cartulam persona ipsius Porphorei non esset offerta in Ecclesia Sancti Petri, et iterum ividem rescripsi, sicut ambarum partium placuit.

ACTUM est hoc nonas Aprilis, per indictionem nonam.

#### NUMERO DCCCCXXXVI.

Ansifrid, Marescalco, promette a diversi venditori d'una terra in Brocciano di non molestarli.

## Anno 771. Aprile.

( Dal Brunetti (1) ).

- † In n dni regnantibus dn n desiderio et adelgis filio ejus viri excell, regibus
- 2. anno regni eor do ausiliante quintodec, et duodec, mense aprilis Ind. nona

<sup>(1)</sup> È questa una Carta Originale, Num. 18. del Registro Amiatino; stampata dal Brunetti <sup>1</sup>, che si contenta di farci sapere d'averla e' tratta dall' Archivio Diplomatico Fiorentino. Scrittura delle meno intelligibili, ed una delle più barbariche di questo Codice Diplomatico.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 618.

- 3. promitto atque spondeo me ego ansifrid marisscalco (1) vobis Saxo et Piparello seo
- 4. Anschadi dicti de venditione illa quas mihi ansifridi seo fridani hominibus
- 5. idest grossulus et bonipertus seo domninulo fecerunt de terrula in casale brocciani
- 6. vel silba qui et GRIPPO ipsolo (ipso loco?) vocatur qui eorum ex comparatione a BRITTULO qui
- 7. et FASCIANA et ipsa vinditione quas cor BRITTULO fecit omnia nobis ANSI-
- 8. FRIDI et FRIDANI venundaverunt et cartul, nobis exinde fecerunt....pro-
- 9. mitto ego ansieridi tam pro me quam et pro fri-
- 10. seo anschiadi dicti seo grossulo fil, furculo adque bonibert fil, bona....adque
- 11. DOMNINULUS fil TASSIOLO ut si quoquo tempore cum ipse cartul vinditionis
- 12. causare voluerimus ipsis ribus nobis defensand, vel contra vos dicend, ut ip-
- 13. sis ribus vos mihi ansifridi et fridani defendatis et ego ansifridi vos non potuero
- 14. da FRIDANE defensand, ut cum ipsa cartul, contra vos nunquam agam nec ipse FRIDA-
- 15. NE et ejus hhd neque ego Ansifridi nec meos hhd nullo contra vos omnes sstis nunquam
- 16. agam dicend, ut vos nobis ipsa vinditione defendatis da qualivet homine nec
- 17..... cartul quas nobis ipsis grossulus domninulus et bonibert fecer in e....

<sup>(1)</sup> Mariscalco. Di quest' Officio Vedi il seguente Num. .. sotto il 23. Settembre del presente anno 771.

- 18...., nullum argumentum ingenii exinde agam, nisi ipsis ribus qual potu....
- 19. ipsas defendam, vinditione nam si agere voluero ego Ansifrid vel meus hhdes vos non....
- 20. potuerimus da fridane vel ejus hhd defensare tunc conp promitto ego ansifrid
- 21. vobis saxo pipirello anschaidi domninulo seo bonipert adque grossulo valentem de
- 22. ipsis ribus unde vobiscum agimus idest vinditione ipsa unde vobis dixerimus ut....
- 23. quem enim promission, cartul, FIRMO not, scrivere rogavimus ACT, CLUSI
  - 24. + Ego Ansefrid in ac cartula promissionis
  - 25. a me facta propria manu mea ss
- 26. † Ego RODCASI diac, rogatus a ssto manu mea propria ss
  - 27. Signu † manus ADUALD Curaturi testis
  - 28. † Ego Cuntulus prb testis
- 29. † Ego qs firmus not, pos traditione complevi et emisi

#### NUMERO DCCCCXXXVII.

Autperto, Attore del Re, dichiara d'aver avuto da Totone tre soldi pel Mundio d'Ermetruda, Aldia Regia in Locate del Milanese.

## Anno 771. Aprile 24.

( Dal Fumagalli (1) ).

† In XPI nomine

Notitia brevis memoratorio pro fotuturis (sic) temporibus

<sup>(1)</sup> Fumagalli, Cod. Sant'Ambrosiano, pag. 44. (A. 1805). Carta *Originale* tratta dall'Archivio de'Cisterciensi di Santo Ambrogio di Milano. Stampato già dal Muratori<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 875. (A. 1738).

in eorum praesentia recepit Autpert actor domni regis de villa Lauchade mundio de Aldiane domni regi nomine Hermetruda filia Antonini de vigo Lauchade auri soledum tres mundio (1) accepio ad te Totone pro ipsa aldianem quem tibi Teutdo in aldio tuo de vigo Bibiano in conlogio (conjugio) sociavit

Unde ab hac die in tua qui supra Totoni vel ad heredibus tuis permaneat potestatem salvva libertatem suae una cum agnitione sua quanti in tempore ex ea nati fuerit qualiter lex est

FACTA notitia brevis memoratorio de ipso mundio anno domnorum nostrorum Desiderio et Adelchis veris excelli regibus quinto decimo et duodecimo sub diae octabo Kalendis magias indictione nona feliciter:

Signum † manus Autpert ud actore domni regis qui ipso brevis fieri rogavit.

Signum + manus Johanis ud exercitales de vigo Lauchade testis.

Signum † manus Garimundi ud exercitales de vigo Arnechis testis.

Signum † manus RAGINALDI ud exercitales de vigo Ce-BOLINI testis.

† GISEFRIT ud huic brevis memoratorio de mundio rogatus ad Aupert actore domni regi teste subscripsi.

† Ego qui supra UUALPERT indignus presbiter scriptur huius brevis memoratorio quam post tradita complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Soledum tres mundio. I prezzi del Mundio erano gli stessi così nel Palazzo del Re come nelle famiglie de' privati Longobardi e Longobardizzati. Dal Mundio del Re l' Aldia Ermetruda passava nel Mundio di Totone; del patrono, cioè, dell'Aldio Teutdo, che avea sposato quella donna.

# NUMERO DCCCXXXVIII.

Seconda donazione d'Elena, Monaca, al Monastero di Farfa.

# Anno 771. Maggio.

( Dal Num. 95. del Gran Registro di Farfa : Carta inedita ).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Xristi.

REGNANTIBUS dominis nostris Desiderio et Adelcii filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum deo propitio XV et XII. Sed et temporibus Domini Theodicii gloriosi Ducis Ducatus Spoletani, et viri magnifici Hilderici Castaldii civitatis Reatinae, mense maij per Indictionem VIIII.

Ego Helina sanctimonialis femina, filia cujusdam Taciperti, pro remedio animae meae dono et trado in aeterna traditione in Monasterio Sanctae Mariae sito in Acutiano, ubi et abbas Probatus esse videtur una cum voluntate parentum meorum concedo in suprascripto Monasterio res iusta nominatas.

Hoc est in Sabinis in Massa ad Vicum novum locum qui dicitur Cerritus. In Narnate et in Eciculis et in Amiterno seu ad sanctum Heleutherium locum qui vocitatur Campum. Ad fontanam sancti Heleutherii. De clausura simul et in Carsule. De Monasterio et de clausura de decempera. Iterum in Sabinis in Similiano et in Saliano, et in villa Allena ibidem in Sabinis. In Interocro loco qui dicitur Pinguis (1).

 $V_{\circ}$ 

<sup>(1)</sup> Pinguis. Questi sono gli stessi luoghi nominati nella prima donazione dell'anno precedente, fatta da Elena (Vedi prec. Num. 922), ne' quali ebbe la porzione dell'altra sua sorella Liutperga; porzione, che unisce ora con una simile di sua sorella Taciperga per farne un dono a Farfa.

Il Notaro Stefano, che scrisse la Carta presente, si mostrò più temperato d'Andreasio, il quale solennizzò la prima donazione con sì gran lusso d'anatemi e d'imprecazioni.

DE his omnibus rebus sive locis tertiam portionem b. m. Taciperti genitoris mei, quae mihi a sororibus meis Taciperga et Liutperga contingit, ipsam tertiam portionem et cultum vel incultum, mobile vel immobile, et casas vineas prata silvas salicta omnia in integrum suprascriptae portionis in ipso venerabili loco concedimus possidenda.

Sub ea videlicet ratione ut dum ego jam fata Helina una cum genitrice mea Teudiperga advixero, in nostra sit potestate. Post nostrum vero discessum, omnis suprascripta res sub potestate sanctae Mariae sit. De servis vero et ancillis qui in praedictis portionibus esse noscuntur, volumus ut liberi permaneant post obitum nostrum.

QUATINUS ab hac die firmum et stabile sit donum nostrum in ipso sancto loco; et neque a nobis neque ab ullo haerede posteroque nostro aliquando contradicatur sed omni tempore stabile permaneat.

ACTUM in REATE mense et Indictione suprascripta.

† Signum manus Helinae sanctimonialis feminae, qui hanc cartam fieri rogavit.

+ Ego HILDERICUS Castaldius rogatus ab HELINA manu

mea subscripsi.

† Ego HILDERICUS vir magnificus Castaldius in hac carta consentiens (1) manu mea subscripsi.

+ Ego Godifredus rogatus ab Helina manu mea

subscripsi.

Ego Lupo frater ipsius Helinae rogatus ab ipsa per ignorantiam litterarum signum sanctae crucis † feci.

† Ego Aleris rogatus ab Helina manu mea subscripsi.

† Ego Teupertus propria manu mea subscripsi.

<sup>(1)</sup> Consentiens. Ecco due Ilderici, e Gastaldi entrambi: ma un solo d'essi è parente d'Elena, e però consente alla donazione.

Ego Stephanus notarius scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXXXIX.

Guntelmo, Clerico, dona molti beni alla Chiesa da lui fondata di San Pietro in Salisciamo del Lucchese.

# Anno 771. Maggio.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchisi regibus, anno regni eorum quintodecimo, et duodecimo, mense magio, inditione nona feliciter.

Ego Guntelmi cler. filio b. m. Aufridi havitatore in Salisciamo, do duno et per hanc pagina offero Deo et tibi Ecclesia beati S. Petri, qui ad me fundata est in ipso proprio territurio meo in loco Salisciamo; idest una casa mea, quem avire visu sum in loco Walliccle, ubi Bonulo massario meo residire visu est, qui mihi da Guntifridi barbano meo obvinet per cartula, una cum fundamento curte ortalias terris vineis silvis virgareis pratis pascuis olivetis cultum vel incultum movile vel inmovile, seo semoventibus, omnia et in omnibus, quantu mihi per jam dicta cartula da ipso Guntifridi obvinet, qui est ad ipsa casa pertenente inivi tradita et offerta esse diveas: excepto illa alia res, qui mihi per alii homine obvinet.

Simul do duno atque offero Deo et tibi predicta Ecclesia una petia de vinea mea in loco Salisciamo, qui

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trovò questa Carta *Originale*, ma non sottoscritta dal Notaio Rachipert, nell'Archivio Arcivescovile di Lucca ( <sup>a</sup> C. 25 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 73.

ipsa vinea capo tene in via publica, et alio capo tene in vinea mea q. s. Guntelmi, quem in mea reservo esse potestatem, seo et in vinea Alipert, et uno lato tene in terra Deusdedi, et alio est tenente in vinea mea q. s. Guntelmi cler. comodo tramite percurre, quem in mea reservo esse potestatem; ipse petia in integrum; cot (quod) est plus mino modiloco uno.

Simul et una petia de terra mea in jam dicto loco Salisciamo; qui est ipse terra uno capo tenente in terra de filio qd. IPPARDI, seo et in Alipert, et alio capo tene in vinea de filio qd. Lopardi, et lato tene in terra de jam dicta Eccl. S. Petri, et alio lato est tenente in vinea suprascripti Alipert; per designatas locas ista petia dare videor in viganium tibi Eccl. beati S. Petri pro terra illa, cot est modiloco uno, quem Donuccio tibi beati S. Petri donavet, ego ipsa exinde tulli et dedi Autpert, cot est plus mino iscuffiliorum tres ipse petia, que pro isto modiloco dare videor.

IPSA jam dicta casa vel res volo ego q. s. Guntelmi cler. ut sit donata adque offerta tibi Ecclesia beati S. PETRI pro remedium anime mee; excepto ipse petia, que inivi in viganeum dedi, ut sit data in ipsa Ecclesia pro viganeum.

Sic tamen volo ego q. s. Guntelmi cler. adque decerno Verbono presb. mortuum fueret, aut de ipsa Ecclesia foris exire presunsere in alia casa aut loco ad avitando, volo ut si in ipsa Dei Ecclesia beati S. Petri, quicunque de filii mei capite tonsum inivi servire et havitare voluere et officio faciendo, ut havea omnia ipsa Ecclesia vel res, quanta est ad ipsa Dei Ecclesia pertenente, vel qui inivi in antea data fueret in sua potestatem.

Er si inivi avitare et deservire non voluere et officio facere, sicut supra legitur, ut licentia haveas toti filii mei

comuniter in ipsa Dei Eccles. presbitero ordinando, vel in jam dicta res, qui fueret ad ipsa Ecclesia pertenente, et cot menime commemoravi, volo ego q. s. Guntelmi cler. ut si RACHIPERGA (1) filia mea havitare voluere in Sigritario, qui est recto muro de ipsa Ecclesia, ut licentia aveas inivi avitando, et reposterio avendo, et via inivi avendo da exorgiente usque in via publica; et ipse filia mea licentia aveas in ipsa Dei Ecclesia deservire et officium facere, et si ipse filia mea de res movile vel ischerpa si abueret, et exinde dare volueret pro anima sua, et filii mei ipsei consintire non volueret, ut ipse filia mea licentia aveas dando pro anima sua comodo (quomodo) volueret, quia meam in omnibus sic complecuet voluntas: et nunqua nullos de heridibus mei aliqua contradicente; sed qualiter ad me dato vel judicato est, omni in tempore firmu et istavile persistere diveas, ut nonnulli licead nolli.

ET pro confirmatione RACHIPERT iscrivere rogavi.

ACTUM ad SALISCIAMO finibus LUCENSE,

Signum † ms. Guntelmi cler. qui hanc paginam ficrit rogavit

Signum † ms. Viruaedi filio b. m. Radualdi testis Signum † ms. Nostripert filio Petri testis

+ Ego Aspertu cler. rogatus ec.

† Ego Diebonu cler. rogatus ec. in hanc pagina me teste subs.

† Ego ILDEPRANDU rogatus ec.

<sup>(1)</sup> Rachiperga. Questa donzella e tutti gli altri figlinoli, qui nominati di Guntelmo, nacquero certamente prima del suo Clericato.

#### NUMERO DCCCCXL.

Sentenza data, per comandamento del Re Desiderio, da Peredeo, Vescovo di Lucca, intorno al fanciullo Atriperto, allontanato dalla Chiesa di San Savino.

## Anno 771: Giugno 26.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus quinto decimo, et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus duodecimo, sexto kal. julias, per inditione nonam feliciter.

Notitiam judicati, qualiter venit ante me Peredeo in Dei nomine Episc. Alitroda mulier cum filium suum nomine Atripertum, simul et Petrus cler. cum sacram jussionem (2) excell. domni mei regis, in qua contenebatur,

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall'Archivio Arciv. di Lucca (\* F. 59): stampata già dal Muratori <sup>2</sup> e dal Brunetti <sup>3</sup>. Lungamente il Bertini <sup>4</sup> ragionò del fatto, che diè luogo alla causa; cioè della tresca d'Alitrude, madre del fanciullo Atriperto, col Clerico Pietro, cognato di lei, e però Zio di quel fanciullo. Fu, con la presente sentenza di Peredeo, allontanata la donna, ed Atriperto restò sotto la guardia del solo Pietro.

<sup>(2)</sup> Cum sacram jussionem. Ecco sempre nel Palazzo di Pavia imitate le formole Imperiali. Sacra jussio! Anche parlandosi ad un Vescovo. Qual maraviglia che qualche volta i Notari chiamassero Imperatore ne' contratti un Re Longobardo prima di Carlomagno?

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 74. (A. 1837).

<sup>2</sup> Muratori, A. M. Ævi, V. 915. (A. 1741).

<sup>3</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 620. (A. 1806).

<sup>4</sup> Bertini, Memorie Lucchesi, IV. 363-366. (A. 1818).

qualiter ipsi interpellassent excellentiam regni ejus, ut nos dedissemus Eccles. monasterium S. Savini per cartolam eidem Atriperto infantulo, ut ivi custos esse debuisset.

SIMILITER et per aliam cartulam confirmassimus ipsum Petrum cler. in casa jam dicte Ecclesie una cum DeusDedi presbiterum rectoris, ita ut gubernarent ipsum infantulum usque dum ad legittimam veniret etatem.

Nos modo eos exinde foris expellissimus propter premium contra rationem, et eos bluttassimus, et de...res eorum eos foris expellissimus, et omnia eis tullissimus quantumcumque habuissent:

ET cum non haberet ipse ATRIPERTUS tutore qui cause ejus perageret usque ad legem. Proinde nobis demandavit, ut deberemus talem hominem providere Dominum timentem, qui causam ejus peragere deberet, ut damnietate non habeat contra legem: et deberemus causa ipsa inquirere et judicare, qualiter justum; et qualiter judicaremus inter nos et ipsi, nostrum emitteremus judicatum.

Nos vero talem textum de ipsam jussionem cognuscentes, in constituto posito, dedimus ad ipsum infantulum tutorem Warnpertum cler. nostrum.

Et secundum ipsam jussionem cepimus eis dicere, ut quidquid vellent nobiscum agere deberent.

ET in primis interrogavimus eos, si aliquid nos eos violento ordine tollere fecissimus; qui de presenti professi sunt, ut nullam rem eorum nos tollere fecissimus, nisi dixerunt dictum est nobis...cino ambulassimus, ut

Si noti frattanto quanto i Vescovi del Regno Longobardo: avessero minor grado ed autorità nel governo civile, che non ebber di poi dopo la venuta de'Franchi. Peredeo, Vescovo di Lucca, senza la sacra jussio di Desiderio, non avrebbe potuto da sè da se discacciar Alitruda.

nos debluttare fecissetis, et pro hoc ita suggessisset; set ecce cartulam firmitatis, per quam iste infantulus debet resedere in casa Eccles. S. Savini.

Nos autem ita audientes legi fecimus ipsam cartulam, et contenebatur in eam, quomodo qd. Adualdus presb. (1) qui fuit custus ipsius Eccles. nostre per consilium nostrum resedendum, ipsum Atripertum in casa Eccles. S. Savini confirmaverat.

Er dum taliter cognovissemus, judicavimus ut ipse infantulus secundum textum cartule sue in eamdem casam Ecclesie resideret. Iterum pars ipsius infantuli dicebat, si placet vobis volumus istum Petrum cler. ut nobiscum habitet in ipsa casa Ecclesie nos regendum. Quidem et ad his dictis quamquam vis ipse Petrus cler. ante nos cartulas, quam in ipsam jussionem commemoravit, ante nos noluisset adducere; et hinc decrevimus ut qualiter rationabilem cartulam de ipsam Eccles. haberet, in eum modum et ipse ividem persisteret.

ET de presenti direximus Johannem cler. nostrum, qui ipsos clericos in casa ipsius Ecclesie intromisit. Nisi tantum eis amplius renuntiavimus, ut ipsa Alitruda mulier in predicta casa Ecclesie nullatenus permaniret. Pro eo quod nobis per eorum proximi et vicini dictum est, ut idipse Petrus cler. cum ipsa cognata sua malum vitium penetrarent: et presb. ille, qui a nobis ibidem est ordinatus, cum ipsis in casa supradicte Ecclesie resedere deberet, officium Dei faciendo et adimplendo.

NAM nec lex, nec ratio contenit, ut ipsa femina cum custodes Ecclesie simul inhabitet. Replicans se pars ejusdem infantuli: nos jam vohis petivimus Deusdedit presb.

<sup>(1)</sup> Adualdus presb. Questi è il Prete, di cui Vedi prec. Num. 836.

qui nobiscum habitaret, et eum nobis dedisti: et ipsum modo habere volumus. At contra respondebat pars nostra: presbiter ille quem queritis, quando vobiscum erat nobis proclamavit, ut vobiscum non vellet abitare propter malitia et vitium ipsius Alitrude mulieris, quem ea cognoscebat facere.

ET pro ipsa malitia vos eum de foris expellistis, quod multorum hominum cognitum est; et nos causa ista bene iscimus.

Er dum nos ipsa Eccles. de presbitero destituta cognovissimus, pro hoc decrevimus, ut ividem presbitero vobiscum inhabitet, qui officium Dei die noctuque peragere debeat: et hinc eis renuntiavimus ut ita persisteret, sicut supra recte nobis apparuit.

UNDE hanc notitiam judicati, secundum ut suprascripta jussio continet, emitti previdimus, ut amplius de hac causa nulla oriatur intentio, sed cunctis diebus in suprascripta deliberatione debeat permanere.

ET pro confirmatione, FILIPPUM cler. Not. scribere commonumus.

ACTUM LUCA.

† Ego Peredeus exiguus Episc. in hunc judicatum manu mea subs.

#### NUMERO DCCCCXLL

Il Re Desiderio conferma i privilegi e le possessioni del Monastero di San Salvatore in Brescia.

## Anno 771. Luglio.

( Dall' Odorici (1).

... Desiderius vir excellentissimus rex Monasterio domini et redemptoris nostri salvatoris sito intra civitate nostra brexiana quam nos Xpo iuvante una cum reverentissima coniuge nostra Ansa regina a fundamentis construximus, et sacrate domna (sic) Anselperge abbatisse dilectae filiae nostrae detulisti excellentiae regni nostri eo quod excellentissimus Adelchis rex filius noster germanus tuus atque gloriosa coniux nostra ansa regina genitrix tua contulissent per preceptas donationis singulis rebus in ipso sancto monasterio in finibus nostris Austrie vel Neustrie Spoliti et Tuscie curtes cum massaritias ac bovulcaritias et aldiaritias casas, cum montibus et alpibus Lacoras et piscationes, cum familias et animaliis diversisque edifitiis et terretoriis tam mobilibus et immobilibus rebus in integrum.

QUADERE postulavit excellentiam nostram dilectio tua ut ipsas omnes preceptas quod in isto monasterio intra brexia quam et quod in illo intra muro civitatis nostrae Ticino ad nobis et ad suprascriptam coniugem nostram constructum in honore dni Salvatoris atque omnium apostolorum, et sci danihelis?... ab ipsis adelchis rege filio nostro

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> prese questa Carta dall'antico *Apografo* Quiriniano, Tom. 1. perg. Num. XVII: già stampata con alquanti errori dal Margarini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, pag. 54.

<sup>2</sup> Margarini, Bullar. Casin. II. 12.

atque Anse regine dilecte coniuge nostrae emissi sunt per nostrum roboratissimum deberemus confirmare preceptum nostram quidem maximam atque sub...tas considerans ipsius redemptoris nostri retributionem atque intercessionem sanctorum eius (1) quorum corpora in suprascripta sancta cenobia humata quiescunt unde quisupra....nostrae vel de cunctas dei ancillarum ibidem laudes reddentes congruum et inoffensam obaudientem postulationem per hoc serenitatis nostrae donationis et firmitatis praeceptum.... atque firmamus omnibus rebus pro singulis locis constitutis quibus ab ipsis filio et coniuge nostra in iam memorata sancta monasteria per preceptas datas aut firmatas...familia edificia animalia omnia et in omnibus movilibus et immovilibus rebus in integrum atque vasa et thesauro et ornamentorum ex auro argentoque vel gemmis...actum et operatum ut diximus omnibus rebus movilibus et immovilibus qualiter iam superius legitur scriptum quidquid aut quibuscumque rebus vel specibus sive ex auro argento...... diversisque pannos ab ipsis dilectissimis filio et coniuge nostra ansa regina in iam nominata sancta et verenda monasteria datum largitum, atque firmatum est vel in antea,

<sup>(1)</sup> Intercessionem sanctorum ejus. Nota l'Odorici, che qui si fa cenno alle reliquie di que' Santi, ond'egli favellò nelle Antichità Cristiane di Brescia.

Potrebbe dubitarsi, che si fosse accennato a' medesimi Corpi Santi nel Diploma del 3. Marzo 766 ( Vedi prec. Num. 851): ma in questo si legge de suprascriptorum corpora, cioè di Verissimo, e de' figliuoli Domnolo ed Arechi. Non so se il Copista nel Codice antico Quiriniano errò, scrivendo suprascriptorum in vece di Sanctorum ejus: ma come si può dimostrare, ch'egli errato avesse in questo luogo? Perchè un uomo non può raccomandarsi alle preghiere de' suoi parenti trapassati, nel modo stesso che raccomandasi alle preghiere d'Anselberga e delle Monache vive di S. Salvatore, detto poi di Santa Giulia?

deo iuvante ibidem per nostram et suas contulerent animas omnibusque rebus inconvulse sine ulla deminutatione per hoc cessionis et firmitatis nostrae praeceptum ipsa sancta valeant in ipsa monasteria.

QUATINUS ab hac die habens hoc nostrum donationis sirmitatis et securitatis.....omnia superius scripta predicta sancta monasteria valeant possidere. et nullus dux comes gastaldius seu actionarius noster contra hoc nostrum donationis sirmitatis et securitatis preceptum audeat ire quandoque sed omni in tempore nostra donatio atque sirmitas in presuprascripta sancta monasteria vobis vel successarum vestrarum stabiles m...

Ex dicto domno regis Perandreate referendarium et ex ipsius dictatum scripsi ego Petro notario.

Acto Brexia die mensis iulii anno felicissimi regni...
XV per Indictionem VIIII feliciter.

Da un altro lato, qual cosa più naturale, che Verissimo ed i figliuoli avessero avuta la sepoltura in una Chiesa edificata da Desiderio ed Ansa?

## NUMERO DCCCCXLII.

Il Prete Liutprando, abitante in Fabbrica, dona varj beni alla Chiesa di San Dalmazio.

Anno 771. Agosto 29.

(Dal Bertini (1)).

In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 32), ma con l'erronea data del 770. Il Barsocchini <sup>2</sup> vi fece indi le due Correzioni e Giunte.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 120.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 75.

Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, et tertiodecimo, quarto Kalendas Septembris, per indictionem nonam.

Manifestum est mihi Liutprando Presbitero, filio quondam Pertuli abitatori in Fabrica, quia temporibus Dominorum nostrorum Regum Desiderii, et Adelchis, anno regni eorum duodecimo, et decimo, in mense Januario, per indictionem septimam, per cartulam offerui omnibus rebus meis in Ecclesia Sancti Delmati, sita a quondam Fridulo, tam de jura parentum meorum, quam et de conquisito meo, mobilia et immobilia, seu semoventibus in integro, excepto homines, et unum scafiloro de terra in loco Squillula, quam mihi reservavi, et ipsa cartula deperiit.

Моро vero iterum per hanc cartulam offero Deo, et tibi suprascriptae Dei Ecclesie Sancti Delmati omnibus rebus meis mobilia, vel inmobilia, seu semobentibus in integro, excepto homines, et ipsum scafiloro de terra; in tali vero tenore ut dum advivere meruero omnibus suprascriptis rebus in mea decerno esse potestate possidendi, et bene laborandi, et omnia usum fructum ex ipsis rebus, idest laborem, et vinum, et fanum (fenum (Bars.)) per singulos annos reddere, et persolvere promitto ad Rectores ipsius Ecclesie, vel ad missum eorum, ita vero ut quando ad ipsum usumfructu ibidem venerit Rector ipsius Ecclesie, vel missus ejus ex omnibus tertiam portionem de predicto usumfructu reddere promitto, et eos gubernare debeam ut virtus mea fuerit, et ipsum usufructum eis ego servare debeam, tam vinum in buttes quam et laborem in usitilia nutrimina (in usitilia nostra (Bars.)) eis servemus, dum eorum fuerit voluntas per singulos annos tantum, amplius non.

NAM iterum per nullum ingenium in alium hominem,

aut in aliam Ecclesiam, de suprascriptis rebus dare possam, sed et post decessum meum omnia praefatam rem in integrum confirmo esse in potestate jam dictae Dei Ecclesie in praefinito.

Unde repromitto ego qui supra Liutprandus Presbiter vobis Soffulo, et Rachifrido Clericis germanis, ut si per singulos annos non adimplevero de ipso usumfructu qualiter supra promisi, spondeo me ex ipsis rebus foris exire, si mihi adprobatum fuerit, inanis et vacuus; et ab illa die sit in potestate ipsius Ecclesie in praefinito omnia in integrum.

Quidem et si a modo ego per me, aut per quemlibet hominem vobis aliquam calumniam facere quaesierimus de singulis capitulis, unde contra vos usque modo agere visus fui, promitto vobis conponere ipsam calumniam in duplo, et haec cartula in sua maneat firmitate.

ET pro confirmatione Austripertum Clericum scribere rogavi.

ACTUM LUCAE.

† Ego Liusprand Presbiter in hanc cartula a me facta sicut supra legitur manus mea subscripsi.

(Seguono quattro testimoni presso il Barsocchini):

† Ego Osprandus diac. rogatus etc.

† Ego Wastripertus cler. rogatus etc.

Signum + ms. Immuli cler. filio qd. Ursicini testis Signum + ms. Teuprandi filii Auriprandi testis

Signum + ms. Teuprandi filii Auriprandi testis

Ego Austripertus Clericus post traditam complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCXLIII.

Anselberga, Badessa, ed Andrea Clerico, fanno tra loro una permuta di beni.

Anno 771. Settembre 25.

(Dall' Odorici (1)).

REGNANTES domnos nostros desiderio et Adelchis filius ejus veris excellentissimis reges anno pietatis regni corum septimodecimo (no: quintodecimo (2)) et terciodecimo sub die septima calendarum octubris iditione decima.

Comutatio bone fidei noscitur esse contractum vecim emcionis opteneat firmitatem eodemque nexo obligant contraentes.

PLACUIT itaque et integram voluntatem convenit inter Anselperga sacrata deo abbatissa monasterii domini salvatoris quod est constitutum intra muri civitatis brixia-

<sup>(1)</sup> Ecco la Nota dell'Odorici 1: » Da me pubblicato, ma » non intero 2: qui si reca per disteso in tutta la sua integrità » dietro l'antico Apografo pergam. Quiriniano, inserito nel » Codice Diplom. Quir. num. XVIII, pag. 103.

 <sup>»</sup> É Carta preziosissima per assai luoghi del Benaco, di Tren » to, di Verona, di Brescia e di Vicenza. Probabilmente la ve » dremo illustrata dall'Orti per alcune località Sermionesi ».

Or chi potrebbe meglio illustrarle? Nella speranza di veder presto un tal lavoro, io debbo astenermi da qualunque altra fatica su questa Carta.

<sup>(2)</sup> Quintodecimo. Fu errore commesso nell' Apografo Quiriniano; ed errore commesso unicamente intorno agli anni di Desiderio, poichè quelli d'Adelchi e la decima Indizione appartengono al mese di Settembre 771. E però ebbe ragione l'Odorici di notar la presente Carta sotto questo anno; altrimenti avrebbe dovuto segnarvi l'anno 773.

<sup>1</sup> Odorici, Codice Diplom. Bresciano, I. 57. (A. 1854).

<sup>2</sup> Idem, Antichità Cristiane di Brescia, pag. 18. (A.1845).

NA nec non et Andreas clericus filius condam Atgemundi abitator in locum que nomenatur Gosenago finis Sermionsi ut in dei nomine dare debeat sicut ante hos dies calendarum septembris q. preteriti et dedit his ipsa Anselper-GA sacrata deo abatissa iam nominato Andrea clericus in causa comutationis curte iuris monasterii ipsius domini SALVATORIS quam habere videtur in locum quem nomenatur Axegiatula teritorio vicentino que fuit quondam ILDEPERTI idest casis vel omnes edificiis seu curte orto aria campis pratis pascuis vineis selvis astalariis ripis ingressus accessionibus usibusque aquarum cultum et incultum quod est de portionem ipsius quondam IDELPERTI, et avit in se mensura singula teritoria ioges nuvero cento sexaginta et nove ad mensura legitima de duodecimus pedis et quod amplus fuerit de ipsas centosexaginta et nove ioges suprascripta Anselperga abatissa de selva quem in ibi est in sua vel monasterii sui reservavit potestatem et ad vicim recepit his ipsa Anselperga abatissa ad suprascriptos Andreas clericus in causa comutationis idest curtis ipsius juris cum omnem ad se pertinentem quam avere videtur in ipso locum Gosenago ubi habitare visus est unde manifesta causa est qua ipse Andreas ut superius diximus calendas septembris quoque preteriti et ipsa curte vel omnibus rebus suis dedit atque tradidit in potestatem Anselperga abatissa vel monasterii eius et Wadia dedit cartola faciendum comutationis fide iosore (fidejussore) posuit biffone et ab illo usque nunc parte suprascripte Anselperge abatisse vel monasterii ipsas omnes res ipsius Andree habuit et posedit et est ex eius res casas duas masaricias de ipsa curte pertenente una de his casis in vico que nominatur Bononio que excolere visus fuit quondam Audolo alia casa in vico Febresa quod laborare videtur Rodoaldo homo livero seu et terra de domo cultile in locum quod nominatur Regula una cum

molino et omnia edifitia sua in fluvio Mentio simul et terra in Mavino vel sclva et pratos in Gabo nec non et casa cum terris vel olivetas in Caonno atque casa una masaritia in Magrinas que laborare videtur Theodoro homo suprascripte Anselperge abatisse et terra in locum qui nominatur Montecello ex ipsa casa pertenente et terra intra curte Sermionensi una cum porcione sua de casa que in ibi est seu olivetas simul et portione sua de selva in LIGANA (1) in simul et portione sua ex omnibus quod habere videtur a summo LACO (2) idest terra de domo cultile in vico que nominatur Arono (sic) (3) et portione de casa una masaricia in vico Prantio que recta fuit per quondam VALTERIO et modo reguntur per 10HANES quas... rebus superius nominatis in prenominatas locas teritorio Sermio-NENSI una cum casis vel omnia edifitiis seu curtis ortis ariis campis. pratis. pascuis. vineis. selvis. astalariis. ripis. ingressus(sic).accessionibus. usibusque aquarum rupinis cultum aut incultum de super omnia et in omnibus quidquid in suprascriptas et prenominatas locas habere videtur in integrum et avit in se mensura singula territoria in primis in Gosenago ioges numero quinquaginta in Bononio et fe-BRESA de ipsas duo masarias ioges quinquaginta septem in REGIOLAS ioges quinquaginta MAVINO et GABO sexagenta in CAONNO ioges decim et arboris olivarum sexagintatres in MAGRINAS ioies (sic) vigintis, ad MONTECELLO ioges quindecim et terrola illa intra Castro Sermionensi tabulas quadragenta octo arboris olive numero sex, et porcione illa de silva in LIGANA ioges octo a sumo LACO ioges quinque et

V.

<sup>(1)</sup> In Ligana. E', nota l'Odorici, la Lugana Benacense.

<sup>(2)</sup> Summo laco. È questa, scrive lo stesso Odorici, la Parte Superiore del Lago di Garda.

<sup>(3)</sup> Arqno. Sarà forse Arco, pensa l'Odorici, vicino a Riva, e quindi al Summo laco.

media porcione de terra prata in monte que est insimul omnes suprascriptas territoria ioges numero ducentos octuaginta quinque et perticas iogiales numero octo ad mensuram legiptimam de duodecimus pedes vel si amplius invenitur ad ubi dedit suprascriptus andreas clericus res illas quod ALTRUDE genitrice ejus avere visa est usufructuario nomine diebus vite sue, ut post eidem AUTRUDE decesso deveniant in potestate suprascripte Anselperge abatisse vel in suprascripto monasterio idest in primis in mavino casa cum curte ubi ipsa AUTRUDA comorare videtur et singula territoria ibidem pertinentem in uno ioges numero vigintiquinque in caonno ioges tres terra et arboris olivarum numero sexaginta in Golegiano terra ioges sex arboris olive tregenta in Cuniculo casa masaricia una que regitur per PITONE homine libero et avit terra ioges duodecim in GOSSENAGO terra ioge una quas autem terra in prenominatas locas una cum casis vel omnia edificiis seu curte orto. ariis. campis. pratis pascuis vineis selvis astalariis ripis ingressus (sic) accessionibus usibusque aquarum cultum aut incultum desuper omnia et in omnibus quidquid ipsa ALTRU-DA de genitore meo quondam AGEMUNDI rebus avere videtur quod mihi de vestra presenti die obitis ejus in tua cura Anselperge abatisse vel monasterii vestri deveniat potestate nostra dum ipsa AUTRUDA advixerit in eius sit potestate suprascriptas res usufructuario nomine nec alienandi licentia avitura nisi fructuare uso familiis illis quos ipsa ALTRUDA avere videtur vel rebus movilibus suprascriptus andreas in sua vel eredum suorum reservavit potestate et est in simul in predictas locas ipsa terra quod suprascripta ALTRUDA avit ioges numero quadraginta septe ad mensura legitima de duodecimus pedis et arboris olivarum numero nonaginta ea viro ratione ut post decesso suprascripte Autrude dare debeat suprascripta Anselperga

abatissa vel pars monasterii eius suprascripti Andreae aut heredis eius de selva illia quod sibi reservavit in suprascriptos locus axegiatula ioges nomero vegenti nove et perticas iogiale una tabulas vigenta pro illa terra ioges quadraginta septem quas ipsa AUTRUDA usufructuare visa est et de illos arbores olivarum numero nonaginta accepere debeat suprascriptus andreas aut eius heredis precium ab ipsa anselperga vel pars monasterii ejus sicut extimatas aut adpreciatas fuerit ita accipiat et si nuluerit ei dare precium avere et fructuare debeat suprascriptos andreas ipsas olivas sicuti propria sua et insuper dedit suprascripta ANSELPERGA abatissa predicto ANDREA clerico pro hac commutatione solidos in fauro (auro) nomero octuagenta quibus denique rebus superius comprehensis ex omnibus et in integro in predictas locus vel quod amplius abuerit in finibus Ser-MIONENSI tam ipse Andreas vel genitrice cius permaneat in iura vel potestate supra scripte anselperge abatisse vel monasterii eius et nihil sibi ibidem aliquid reservavit nisi ut supradictus est usufructuario de illas res quod avit ipsa AUTRUDA diebus vite sue vel familiis et rebus movilibus et quidquid pars parti ex rebus superius nominatis et comutatis facere aut judicare voluerint licentiam habeant in omnibus potestatem sicut superius legitur pena vero inter se posuerant ut si qua pars parti ipsis aut successoris vel heredibusque eorum quoque (quo quo) tempore una alterius se de ipsa comutatione removere voluerint et noluerint permanere in eo quod superius legitur aut ab omni homine menime defensare potuerit tunc componat pars parti fedem reservanti ipsis aut successoribus heredibusque eorum ipsa res imremovitas fuerit aut quos non defensaverit infra ipso locum vel iuditiaria ubi ipsas res fuerit que perdederit aut non defensaverit ex omnibus in dublo sicut in tempore fuerint meliorate ipsas res et presens cartula sua maneat firmitatem unde duas cartulas comutationis pari tinore conscriptas sunt.

Actus Brexia sub die regni et indictione suprascripta decima feliciter.

- † Andreas clericus huic cartula commudationis ad me facta relegi subscripsi et testibus obtoli roboranda suprascriptos solidus in presenti accepi.
  - † manus Bertoni Scafardo (1) domne regine testis.
  - + manus astulfi de cofeletes sinis brexiana testis.

LIUTFRET vestenarius huic cartula comutationis rogatus ab andreate clericus testis subscripsi qui me presente subscripsit.

ADO Marscale (2) huic comudationis cartula rogatus ad ANDREADE clericus testes subscripsi qui me presente.... te relegi et subscripsi.

- + BELLERI Fonsuan(3) temporo domne regine huic cartula comutationis rogatus ad Andreas clericus testis subscripsi.
- † Ego Ansoald notarius scripsit huius cartula commutationis rogatus ad suprascriptus andreas clericus quam post traditam complevi et dedi.

### I.a OSSERVAZIONE. DEGLI SCAFARDI.

Degli Scafardi si veggano i preced. Num. 584.670. Cod. Dipl. IV. 185, 449. Intorno agli Officj ed alle qualità d'alcuni testimoni, sottoscritti nella preziosa Carta, della quale andiamo debitori all'Odorici, mi favorì alquante sue Osservazioni l'Abate D. Andrea Eichholzer di Soletta, Confessore di S. A. R. la Principessa di Salerno: uomo ragguardevole, in cui gareggiano

<sup>(1)</sup> Scafardo. Di quest' Officio Vedi la seguente Osservazione La

<sup>(2)</sup> Marscale. Di tal carica Vedi la seguente Il.ª Osservazione.

<sup>(3)</sup> Fonsuan. Di si fatto vocabolo Vedi la III.ª Osserva-zione.

l'eccellenza de' costumi e la dottrina, massimamente nelle lingue Semitiche, le quali gli furono di gran conforto ne' suoi viaggi d'Oriente. Io credo non inutile il pubblicar tali Osservazioni.

» Scafardo, egli dice, è un'antica parela d'origine Teutonica; » composta di Scaf e Wart o Ward. Significò (in principio) » guardiano delle pecore; poscia ebbe il senso più esteso di » Guardiano del gregge o dell'armento. Nel secolo nono si tra- » dusse nella lingua de' Franchi, l'Armonia d'Ammonio Ales- » sandrino: ivi leggesi più volte Scaf in significato di pecora » (Ioh. X. L. 3. etc.): e Wart vi si trova (Ibid. X. 3.) » in significato di custode nella parola composta Duriwart, » cioè ostiaria.

Questo significato primitivo, io soggiungo, s'allargò indi a dinotar generalmente l'Economo, il Custode, il Cellaio, il Procuratore talvolta ed il Maestro di Casa, come notò l'Odorici.

### II.a OSSERVAZIONE. DE' MARSCALI.

- » Marscale, continua l'Eichholzer, è un'antichissima parola » Teutonica, la quale si compone di Mar, che dinota un ca- vallo, e di Skalk, la quale significa un Servitore: quasi, cieè, » dicessero Servitor del cavallo. Poscia s'allargò a significare » uno Scudiero, e poi un Maresciallo nell'odierno senso di » questa parola.
- » Nella Svizzera Tedesca una cavalla si dice Maehre: in In» glese Mare; in Irlandese Mar; in Danese Maer; e così
  » uell'Olandese e nello Svedese, nell'Anglo-Sassone il cavallo
  » chiamasi Maere, come nel Tedesco antico si chiamava Mar
  » o Mare.
- » Skalk, trovasi presso i Goti nella Traduzione della Bib» bia d'Ulfila ne'Frammenti di Mai e Castiglioni <sup>1</sup> ( Ad Phi» lemonem, vers. 16).
- » Maresciallo, nel significato di Servitore, incontrasi nella
  » Legge degli Alemanni <sup>2</sup> e significa nu Servitore, ossia uomo che
  » ha la cura di dodici cavalli: officio, che di mano in mano
  » si venne sempre più nobilitando ».

<sup>1</sup> Mai et Castiglioni, Ulphilas. pag. 22. Medielani, in 4.º (A. 1819).

<sup>2</sup> Lex Alamannorum, fit. LXXXIX. S. IV.

Si noti, che il *Mariscalcus* della legge Alemanica è annoverato fra' pastori e gli artefici. L'ammazzarlo espiavasi col pagamento di soli quaranta soldi.

#### III.ª OSSERVAZIONE. DEL FONSUAN.

L'Odorici, nelle sue Note alla presente Carta del 771, ebbe la gentilezza di chiedere il mio parere sul significato del vocabolo *Fonsuan* della Regina Ansa.

Mi parve allora, che dopo la sottoscrizione dello Scafardo, del Vestarario e del Maresciallo d'essa Regina, il Fonsuan non fosse altro se non il Sopraintendente alle sue uccelliere: un Capo, cioè degli Aviali, che nel 3. Marzo 766. appartenevano ad Ausilberga, sua figlinola (Vedi prec. Num. 851). Di varie sorte dovevano essere gli Aviali; gli uni sovrastavano a' cigni, gli altri a' falconi della Regina, gli altri alle rimanenti razze di volatili.

Questo mio pensiero piacque all'Eichholzer, che approvollo con le seguenti parole:

- » Fonsuan è parola Longobarda, composta di Fon e Suan, e significa l'uomo de'cigni; colui, cioè, che ha cura de'cigni.
- » Presso gli odierni Tedeschi la preposizione Von è una delle
- » più frequenti e significative. Si traduce di o da in Italiano; ed è » la stessa preposizione Fon, mutato lievemente il suono della
- » lettera iniziale, la quale si ascolta nell'antichissimo lin-
- » guaggio de' Frisj, ed in quello de' Franchi nella Traduzione
- » d'Ammonio Alessandrino, della quale s'è favellato (Matth.
- » XX. 23: Marc. XIV. 35: Luc. XXII. 16: Ioh. XIII. 21. » XVIII. 19).
- » Quanto al vocabolo Suan, ha sempre significato e signi-» fica eigno fino da' primi tempi ne' dialetti Settentrionali.
- » Nell' Anglo-Sassone, si trova scritta Suan, Suon, Swan:
- » swon nell'Irlandese e nello Svedese: Svan in Inglese ed in
- » Tedesco Schan.
- » Il Fonsuan perciò vale, come s'è detto, il da'cigni, o valel da'cigni: l'uomo, cioè, deputato alla custodia de'cigni.
- » Presso Londra, si veggono sul Tamigi molti cigni, che appar-
- n tengono al Lord Mayor. È severamente proibito d'ucciderli

» ed anche di maltrattarli; vengono placidamente a ricevere » l'imbeccata di pane o di altro cibo da chi passa nella lor » vicinanza. Chi sa, che gli Anglo-Sassoni trasportato non » avessero in Inghilterra il costume di nudrire i cigni pub- » b/ici?

# IV.ª OSSERVAZIONE. INFUSIONE DELLA LINGUA GOTICA D'ULFILA NELLE GERMANICHE ANTICHE.

» Qui giova, prosegue il dotto uomo, notare a proposito » dello Schalk, onde s'è dianzi toccato, i passaggi e l'infusione » di molte parole Gotiche d'Ulfila ne'dialetti delle antiche tri-» bù Germaniche, fra le quali s'annoveravano i Longobardi » ed i Franchi. Questi passaggi s'osservano di tratto in tratto an-» che nell'odierne lingue Spagnuola, Portoghese, Italiana e » Francese. Basta il recarne l'esempio della voce Atta, che » in Greco s'adoperò talvolta per padre: ma più comune » assai fu tal significato nella Traduzione della Bibbia d' Ul-» fila. L' Odorici 1 osserva, che questa voce d'Atta era gene-» ralmente sparsa in Lombardia verso la metà del secolo nono. » Il padre chiamasi anche oggi Att ed Aetti nella Svizzera » Tedesca: e quarant' anni fa pochissimi fanciulli chiamavano » in quella contrada il padre col nome Tedesco di Vater: » nome certamente passato nel loro idioma dal Latino Pater. » Nel dialetto della Svizzera Tedesca si scoprono parimente » alcuni resti del linguaggio Gotico-Ulfilano. Tale, per esem-» pio, è l'imperativo gang e gangit, cioè, va ed andate; l'im-» perativo, dico, del verbo gangan, nell'atto che l'impera-» tivo del verbo Tedesco gehen è gehe o gehet.

» Egli è cosa importante, che i Filologi vengano con diligenza 
» notando in ciascuna dell' odierne lingue d'Europa qualunque 
» vocabolo procedente dall'antichissimo Gotico-Ulfilano, mas» simamente presso i Longobardi ed i Franchi prima di Carlo» maguo. I Goti furono popoli numerosissimi e potentissimi; 
» le colonie de' lor discendenti si sparsero di secolo in secolo 
» anche nell'America, nell'Affrica e neil'Australia ».

<sup>1</sup> Odorici, Storie Bresciane, III. 185. (A. 1854).

Fin qui l'Eichholzer. Sia lecito a me di rallegrarmi de'suoi detti, massimamente per ciò che risguarda la sua Svizzera Tedesca, ove fu in parte la sede degli antichi Sciti Iutungi d'Aureliano Imperatore, i quali a me parvero essere Goti 1: ed ove nel nono secolo tante parole Gotiche s'ascoltavano, simili a quelle usate in Tomi alle bocche del Danubio, secondo l'attestato, che io ricordai più volte 2, di Walafrido Strabone. In quelle vicinanze dominarono ancora i Burgundi; popolo Germanico, ma divenuto Gotico 3.

### NUMERO DCCCCXLIV.

Valeriano, Prete di San Salvatore in Montione, lascia, nel caso che fosse ammazzato, il prezzo del suo sangue, ovvero il suo guidrigildo, al Vescovo di Lucca.

Anno 771. Decembre 31.

( Dal Barsocchini (1) ).

Exemplar. IN Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege et filio eius dn. nostro Adelchis rege, anno regni corum quintodecimo et tertiodecimo, pridie kal. januarias, per inditionem decimam.

Manifestum est mihi Valeriano presbitero qui et roduli vocor rectori Ecclesie beati Santi Salvatoris sitae in loco Montione; quia propter hanc cartulam offero Deo et tibi, Eccl. S. Martini, ubi est domus Episcoporum

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, I. 709.

**<sup>2</sup>** *Ibid.* I. 1040. 1041. 1042. 1043. 1131. 1284. e soprattutto si legga la Tavola Cronologica, al I. $^{\circ}$  Vol. pag. 471-473.

<sup>3</sup> Vedi Vol. II. pag. 867.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa *Copia* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 64): ma il Bertini <sup>2</sup> l'avea pubblicata, quantunque non intera, secondo un'altra Pergamena dello stesso Archivio (\* B. 3).

<sup>4</sup> Barsocchini; loe. eit. pag. 75.

<sup>2</sup> Bertini, loc. cit., Appendice par. 22.

cartulam illam quam mihi fecerunt et confirmaverunt in jam dicta Ecclesia, idest Ansuartus et Ermifridi et Ermualdus seu et Asprandus et Ermerisci et Ermulaus una cum suprascripta Eccles. quomodo ab eis ego confirmatus sum, et cum omnibus rebus ad eam pertenentem in integrum.

Simul et si mihi aliquis homo violentia quamcumque fecerit, SIVE ME OCCISERIT, volo ut pontifex qui ibi tunc fuerit ordinatus, potestatem abeat quaerendi ipsam violentiam meam Sive occisionem (1) per se aut per illum hominem, cui ipse hanc cartulam dederit ad exigendum, qualiter superius offerui ita omni in tempore stabile permaneat.

Er neque a me , neque a meis heredibus aliquando haec cartula posse disrumpi.

ET pro confirmatione Austripertum presbiterum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum + ms. Valeriani presbt. qui hanc cartula fieri rogavit

Signum † ms. Ermicheidi filii quondam Baroncii testis Signum † ms. Walprandi cler. filii Warnuli testis

- † Ego Ospertus diac. rogatus a Valeriano presb. in hanc cartulam me teste subs.
- † Ego RACHIPRANDUS cler. rogatus a VALERIANO presb. in hanc cartula me teste subs.
- † Ego Austripertus presb. post traditam complevi et dedi
  - † Ego Richiprandus cler. sideliter exemplavi

<sup>(1)</sup> Sive occisionem. Ecco il guidrigildo, che andava soggetto all'estimazione de' periti anche pe' Preti nel 771.

OSSERVAZIONE SUL GUIDRIGILDO DE PRETI NEL REGNO LONGOBARDO.

È questa una delle più rilevanti Carte del Codice Diplomatico Longobardo, in quanto alla condizione de'Romani vinti dai Longobardi <sup>1</sup>. Se valesse l'argomento tratto dal nome, potrebbe Valeriano essere stato un Prete di sangue Romano: ma, sia stato qualunque il suo sangue, ben si vede che per l'uccisione de'Preti si dovea pagare nel Regno Longobardo il guidrigildo: e però tutt' i Preti viveano secondo il Dritto Longobardo, perchè non fuvvi alcuna legge, dalla quale si punisse in diverso modo l'uccisione d'un Prete di nazione Romana, Gota, Sarmatica e di qualunque altra stirpe o gente, abitatrice d'Italia nel Regno Longobardo.

1 Vedi Discorso de' Romani, etc. S. CLXXXVI.

### NUMERO DCCCCXLV.

Lettera di Giovanni, Patriarca di Grado, al Pontefice Romano Stefano III.º chiedendo aiuti contro le vessazioni de' Longobardi nella Provincia dell' Istria.

Anno 771. (Mese incerto; ma verso il cader dell'anno).
(Dal Codice Trevisano, presso il Coleti (1)).

Domino Sanctissimo, ac ter beatissimo Apostolico, atque Coangelico patri D. Stephano Universali Papae Johannes servorum Dei servus, humillimus Episcopus.

È registrata sotto il Num. X. pag. 13. del detto Codice Trevisano, come si legge nell' Indice Zeniano 1, intorno al quale altrove e lungamente ragionai 2.

<sup>(1)</sup> Coleti, nella 2.ª Ediz. dell'Ughelli, V. 1091-1092. (A. 1720).

<sup>»</sup> Hacc Epistola, egli dice, legitur in Codice Trivisaneo MS.: » eamque, licet mendis deformem corruptamque, ne omnino » aliquando pereat, hic libentes subiiciam ».

<sup>1</sup> Zeno, Indice, etc. Stampato dal P. Pellegrini, pag. 10. (A. 1807).

<sup>2</sup> Vedi Codice Dipl. Longobardo, IV. 510.

Si omnes capilli capitis nostri. omnisque virtus nostra odore farciatur suavitatis, nec sic digne laudes, et gratias referre valeremus effectibus Apostolici nostrae dominationis de tot agonibus, quos dignati estis pro totius populi consolatione, nostraque salute impendere (1), de quibus digne, et merito vestrae coangelicae coronae definitus est sermo: quoniam pastor bonus animam suam pro errantibus ovibus, et in perditione succumbentibus posuit redempturus.

OB inde omnium Sacerdotalium pastorum summe pastor et Domine, qui Apostolorum principis Petri beati satis digne sustines fidem, et vicem, seu omnium Apostolorum ... effectus es consors.... praesentialiter Coangelicis vestigiis prostratus humo Apostolatus, atque ter beatissimi sanctissimi Domini exiguitatem atque fragilitatem meam cum his qui commissi sunt vestro pastorali regimini salubriter dispensando committo, ut et ego, qui licet valde dissimilis animarum tamen dispensationem suscepi institutionibus doctrinisque de spiritali matre omnium Apostolica sede percepi anxius.....deinde perferre praestoler, et tamquam in fundamentum firmissimi aedificii speciali constructione ad gloriam obsecrationibus Apostolici nostri sanctissimi Domini solidatum possit surgere; per vestram enim Apostolicam sedem utpote per luminare magnum mextinguibili fulgore splendificus Dei filius, qui sol est sustitiae, omnium hominum corda lustravit, cunctaque CATHOLICAE EJUS ECCLESIAE MEMBRA PER TOTUM ORBEM DIF-

<sup>(1)</sup> De tot agonibus......nostraque salute impendere. Ecco in qual modo il Patriarca di Grado, non appartenente nè il Ducato di Roma nè all' Esarcato di Ravenna, parlava delle atiche tollerate dal Pontefice Romano contro il Longobardo, cer consolazione di tutto il popolo, e di tutta la razza Latina della Penisela.

PUSA IN FIDEI CHRISTIANAE RECTITUDINE SUB UNO GREGE UNO-QUE PASTORE PERSEVERARE DISPOSUIT, NE IN ALICUIUS ERRO-RIS CALIGINE LABEFACTA SUCCUMBANT (1), sed in fide capiant rectitudinem animi, et per cultum pastoralem grex dispersa reducatur ad caulam salutis.

Ergo Pastor Pastorum, et omnium sacerdotalium caput, et benignissime Domine, spes insuadibilis claritatis, et redemptio sperandorum jamdudum Apostolicis pro nostris humillimis syllabis precabimur almis obtutibus de tam crudeli et importabili ingente malitia, quod gens perfida Longobardorum S. nostrae Ecclesiae invaserunt haereditatem, insuper et fidem pastoralem rectitudinis in ipsa Istriensi provincia abdicarunt, et.....usque ordinationes ecclesiasticas non distollunt perficere.

Nunc quidem opportunum nobis fuit, et valde cum lamentatione cordis atque iterum omnia non solum postulare pro nostra redemptione Apostolicis obtutibus nostri Domini, verum etiam declarare, quidquid nobis ipsi saevissimi Longobardi per jussionem regis sui exercent (2); quia dum vestra coangelica jussio et auctoritas fuit apud regem nobis et Ecclesiae nostrae omni in re contradicere de . . . . ut mos erat antiquus, factum est, sed qualiter

<sup>(1)</sup> In alicujus erroris caligine labefacta succumbant. Qui accenna chiaramente alla dottrina degl'Iconoclasti, nella quale sempre più s'inferociva il Bizantino Copronimo.

<sup>(2)</sup> Per jussionem regis sui exercent. Dopo essersi posto tanto d'accordo col Papa nel 769, quanto s' udi nel prec. Num. 905, il Re Desiderio si diè a concepir pensieri affatto diversi. Ben presto si vedrà, che nel 772 egli avea di bel nuovo pensato ad occupare il territorio, già restituito altra volta dal Re Astolfo dell'Istria; e che tentò di rianimare in certa guisa lo Scisma de'tre Capitoli, non in quanto a' degini teologici, ma si alle giurisdizioni de'Vescovi dell'Istria.

humiliter suggeramus de eorum illusione, plenius ignoramus.

Imprimis.....quod est.....qualiter ipsi....relaxare nec permittunt pastores S. Ecclesiae nostrae ex nostra praeceptione aliquid ibidem cives exhibere, sed ipsi protervi praevaricatores Episcopi magis magisque contumaces consistunt, et contraria gerunt.

Under die noctuque proclamantes, terra prostrati ac si praesentialiter ante Apostolici nostri Domini obtutibus erimus propter redemptionem omnium nostrum.

Unde noster pius egregius solertissimus Dominus agone praecepti suae auctoritatis sibi a beato concessae Petro jam.....ut saeviente mercenarii morsu..... os, et dispersus grex innocens Istriensis provincie per..... apicibus vestris Apostolicis certaminibus merita revocetur ad caulas salutis, ut sicut a priscis temporibus sub uno pastorali gubernaculo fuit grex..... ovili precamur de manibus gentis eripiatur Longobardorum (1), ut vigor, et dignitas beati Petri, et vestra pullulet satis, ut jam amplius ab ipsis perfidis Longobardis sanctorum Patrum non praevaricetur canonica norma, nec sanctarum Ecclesiarum Dei obscurentur luminaria, NEC PAUPERIS POPULI, QUI MAGNAM VIM SUB EORUMDEM HORRIBILI JUGO ASSIDUE SUSTENTANT, AMPLIUS JAM DILANIENTUR EORUM OPPRESSIONI-Bus, sed redempti a Domino, et a Beato Petro per magni, et benigni Pastoris agonem pro vita et incolumitate nostri Apostolici Domini incessanter Christi Dei nostri misericordiam ingemiscentes valeant exorare; Quia et ut certum sit potestati vestrae plenissime sicuti qui sitiens in ardore ad fontem vivum velocius concurrit, ita et populus

<sup>(1)</sup> Precamur de manibus gentis eripiatur Longobardorum. Era questo il sospiro non del solo Stefano III.º, ma di tutta la razza Latina dell'Italia non conquistata.

ISTRIAE provinciae redemptionem, et protectionem a Deo et beato Petro per vestram Apostolicam dispositionem desiderant et expectant, cognoscentes magnam et inessabilem Dei nostri misericordiam, quam erga Ravennatium civitatem, ejusque pertinentibus oppidis et finibus per vestram Apostolicam auctoritatem et defensionem ostendere dignatus est.

Quia jam non sufferunt pauperes illi quotidianis diebus collectas faciendo Longobardorum milites quamque famuli omnium Ecclesiarum, necnon et quae prima est Dominica nostra sancta Romana Ecclesia sine reverentia, et de ejus servientibus sicut et de nostra et aliis Ecclesiis aequales collectas ex tritico, et singula animalia assiduam consuetudinem faciunt.

Quod nunquam auditum est in provincia illa, quamque nec potest quispiam duobus servire Dominis: nostra autem parvitas proxime manens, et haec omnia veraciter....clamore pauperum, quibus subvenire nequeo, vestris mitissimis auribus intimare praesumo, confidentes in magna misericordia omnipotentis Dei nostri pro b. Petri intercessionibus dignis, quod vester Apostolicus apex haec cuncta superius adscripta confestim et citius valebit eicere, et perpetua securitate condonare.

AB his enim omnibus superius insertis capitulis cunctarum omnium nostrarum importabilem tribulationem, et nimia oppressione coacti absolvere festinavimus una cum consensu sanctorum Dei, filio Mauricio Consuli, et Imperiali Duci hujus Venetiarum provinciae (1) praesentes

<sup>(1)</sup> Imperiali Duci hujus Venetiarum provinciae. Per questo titolo di Dux Imperialis non si dee credere, che Maurizio fosse un Officiale dell'Imperatore Bizantino. In un Codice Diplomatico, io non posso entrare nel vasto pelago delle discussioni sull'origini dell'autonomia di Venezia. Solo farò qui

viros humillimos vestros Magno presbytero et Scriniario nostro, sed et Anastasio tribuno gerulis nostris: quos quasi praesentialiter Domini nostri osculantes vestigia quaeso commendatos habere, ad quorum et nostrae injunctionis eloquium meus Apostolicus Dominus dignas lubeat inclinare aures tam verbotenus quamque et per capitulare designato plenissima eorum adsit Apostolicae vestrae potestatis credulitas, commendantes nostram fragilitatem vestris Apostolicis, atque Coangelicis obtutibus nunc et semper.

osservare, che Maurizio era tanto Doge dell'Imperatore Bizantino in Venezia nel 771, quanto i Re Longobardi erano della famiglia Flavia. Denominazioni ambiziose, nè produttive se non d'una sterile sonorità. Il Doge Maurizio, approvando le cose scritte dal Patriarca di Grado a Stefano III.º, non consentiva in nome dell'Imperator Bizantino, ma in quello della sua Città, come avea oprato nel 730 il suo Predecessore Paoluccio, fermando un Trattato di Commercio con Liutprando, Re dei Longobardi (Vedi prec. Num. 480): ed ora il Patriarca di Grado non chiedeva punto aiuti al Bizantino contro i Longobardi, ma sì al Pontefice Romano, per aver questi fatto perdere al Greco e redento in tal modo l'Esarcato di Ravenna. Laonde il Patriarca sperava simili benefici per la Provincia dell'Istria, vessata ora del Re Desiderio.

La persecuzione Iconoclastica del Bizantino Copronimo rinfocolava gli animi nelle Provincie più prossime a Ravenna, e
tutti cercavano il modo a levarsi del tutto dall'aborrito giogo
de' Greci; comechè in Venezia si continuasse ad imitar gli Esempj di Roma, conservando alcune denominazioni antiche nelle
Carte pubbliche, quasi gl'Imperatori Bizantini ritenessero l'antica possanza nelle Provincie, che continuavano a chiamarsi
Imperiali. E così per l'appunto vedremo farsi nel 20. Aprile
1772 del Pontefice Adriano in una sua Bolla, dove pose gli
1872 del Greci Bizantini, cioè dello spictato Iconoclasta Copronimo.

### NUMERO DCCCCXLVI.

Lettera di Stefano III.º a Giovanni, Patriarea di Grado, esortandolo a sperare, che presto Egli si vedrà libero dalle vessazioni Longobarde, mercè il Trattato (del 754) tra' Romani, i Franchi ed i Longobardi.

Anno 771 (Mese incerto: non oltre il Gennaio del 772).

(Dalla Cronica del Dandolo, presso il Coleti (1)).

Fratri Joanni Coepiscopo Stephanus servus servorum Dei Episcopus.

Susceptis itaque conspicuis sanctitatis vestrae apicibus, eisque relectis, magna te Reverendissime frater angustia moeroreque fore attritum cognovimus a perfidis, et malignis aemulis (2) vestrae Istriarum provinciae.

Pro quo, et noster protinus animus eadem lugubria attritus est; sed tamen fas nequaquam permittit, nostras, vestrasque mentes hoc nocumento, odio affici, et moerore, quo niam certo confidimus, quod jam prope est Dominus, ut arrogantium feritatem deiiciat, et humilium lachrymas, et gemitum aerumnosis consoletur fletibus.

Quippe nos charissime frater Deo propitio, totis viribus Inhianter satagimus decertandum; sicut praedecessor noster sanctae recordationis Dominus Stephanus Papa (3), ut

<sup>(1)</sup> Il Coleti <sup>1</sup>, trasse la presente Lettera dalla Cronica, tuttora inedita, del Dandolo: ed il Muratori la ristampò, quando egli, sette anni dopo, diè alla luce quella Cronica <sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> AEmulis. Il Muratori, nella sua Cronica del Dandolo, ha civibus. Miglior lezione quella del Coleti.

<sup>(3)</sup> Stephanus Papa. Questo è il famoso Trattato del 754, confermato nel 756. tra Stefano II.º ed i due Re Pipino ed Astolfo.

<sup>1</sup> Coleti, loc. cit. V. 1090-1091. (A. 1720).

<sup>2</sup> Muratori, S. Rer. Italic. XII. 144. (A.1728).

VESTRA SIT REDEMPTIO, ATQUE SALUS, et immensa securitas, quemadmodum nostra, epitulante divina misericordia proficiant.

QUONIAM IN NOSTRO PACTO GENERALI, QUOD INTER RO-MANOS, FRANCOS ET LONGOBARDOS DIGNOSCITUR PRO-VENIRE (1), et ipsa vestra Istriarum Provincia constat esse confirmata, atque annexa (2), simulque Venetiarum Provincia.

Osservazione sull'essersi aggregata nel 754 e nel 756 la Provincia dell'Istria alla Venezia non Longobarda.

La Lettera presente di Stefano III.º è uno de' Monumenti più preziosi per la Storia politica dell'Italia nell'ottavo secolo. Non arrivo a comprendere le poche parole, che ne dice il De Rubeis: ed il Muratori ne parla come se in questa Lettera si trattasse d'una controversia giurisdizionale di Vescovi o di Canonici. No: l'aggregazione fatta della Provincia Istriense alla Venezia non Longobarda nel 754 e nel 756, mercè il Patto Generale tra'Romani, i Franchi ed i Longobardi, è uno de' maggiori Capitoli di quel famoso Trattato.

Già dissi nel Discorso <sup>1</sup>, che un tal Capitolo usciva, per così parlare, alla luce, in virtù della Lettera di Stefano III.º Chi non vede, che Giovanni, Patriarca di Grado, sperava ottener per la sua Provincia dell' Istria gli stessi vantaggi pattuiti a pro dell' Esarcato di Ravenna? Sì, gli risponde Stefano III.º; il Patto generale fra le tre nazioni concede simili dritti all' Istria, perchè ivi si concluse, che questa Provincia dovesse confermarsi ed aggregarsi alla Venezia.

<sup>(1)</sup> Dignoscitur provenire. Il qual Trattato, viva Dio, non è chiamato la donazione di Pipino da Stefano III.º: ma il Patto Generale fra tre Nazioni.

<sup>(2)</sup> Constat esse confirmata atque annexa. Intorno a ciò Vedi la seguente Osservazione.

<sup>1</sup> Vedi Discorso de' vinti Romani, S. CLXIX.

IDEO confidat in Domino immutabili sanctitas tua, quae ita fideles B. Petra studuerunt ad serviendum jurejurando

L'Istria nel 754 era occupata dal Re Astolfo, che fu obbligato a sgombrarla per effetto degli accordi conclusi: e, com' ella si vide libera da' nemici, si congiunse con Venezia delle Lagune, la quale non era mai caduta in mano de' Longobardi. Or Desiderio Re avea rioccupata l'Istria dopo il 769; laonde Stefano IVI.º prometteva di combatter con tutte le sue forze (totis viribus inhianter satagimus decertandum), perchè le cose Istricasi avessero a ricondursi ne' termini del 754.

Niuna menzione si fece, nè si potè fare, in quell'anno, che l'Istria si dovesse rimettere sotto il dominio Bizantino, dal quale si separavano per l'appunto Roma e Ravenna. Venezia non era stata propriamente suddita del Bizantino, quantunque si chiamasse Imperiale, al pari di Ravenna e di Roma. L'autonomia duuque di Venezia, ovvero di quella città, che a buon dritto dopo quattordici secoli potè chiamarsi

# Del senno uman la più longeva figlia,

fu riconosciuta nel 754, per opera principalmente d'un Pontefice Romano.

E però non comprendo, come io accennava testè, le seguenti parole del De Rubeis 1: » Cave, intelligas Venetiam Conti» nentem, aut Maritimae partem, quam Respublica Veneto» rum tenebat ».

L'Istria nel 754, tolta dalle mani de'Longobardi, non potè aggregarsi alla Venezia Continentale; a quella, cioè, che teneano gli stessi Longobardi, ov'erano Vicenza, Padova e simili città. Dovè dunque l'Istria dalle mani del Re Astolfo passar nel dominio della Repubblica de' Veneti sulla Laguna, per effetto del Trattato fra' Romani, i Franchi ed i Longobardi: e però Stefano III.º apprestavasi a far trionfare nel 771 e 772 i dritti del Patriarca di Grado, col consenso di Maurizio, Doge di Venezia.

<sup>1</sup> De Rubeis, Mon. Eccl. Aquilejensis, pag. 328.

beato Petro Apostolorum Principi, et ejus omnibus Vicariis, qui in Sede ipsius Apostolica usque in finem seculi secuti erunt in scriptis contulerunt promissionem, ut sicut hanc nostram Romanam Provinciam, et Exarchatum Ravennaten. et ipsa quoque vestra Provincia pari modo ab inimicorum oppressionibus semper defendere procuret.

Er iterum inserius. Petisti etiam sanctissime frater, corripi Episcopos ISTRIAE, ut a tanta, et iniqua resipiscant temeritate: Quod quidem tuis annuentes votis, nostra Apostolica scripta eisdem contumacibus Episcopis direximus tam illos, qui eamdem illicitam perpetrare ausi sunt consecrationem, quam eos, qui ab ipsis enormiter ordinati sunt, obligantes eos validis interdictionibus, atque a sacro sacerdotali officio, et proprij honoris dignitate, sicut contemptores privare studuimus.

( Nel Codice Trevisano presso il Coleti seguono le Lettere qui promesse da Stefano III.º contro i Vescovi dell' Istria, nelle quali non si parla de'Longobardi; e però non appartengono esse a questo Codice Diplomatico).

## NUMERO DCCCCXLVII.

Audiperto, figliuolo del q. Audualdo, offre molti beni alla Chiesa di San Pietro di Cappiano, vicino a Populonia in Maremma.

### Anno 772. Gennaio.

(Dal Bertini (1)).

† In Dei nomine.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († B. 62): indi vennero le Correzioni e Giunte del Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice, pag. 124.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 77.

REGNANTE Domno DESIDERIO, et ADELCHIS Regibus, anno regni eorum quintodecimo, et tertiodecimo, mense Januario, Indictione decima.

Audipert, filio b. in. Auduald de Cappiano, prospicientem Dei timurem, et remedium animae meae, offero adque trado ad Ecclesia Beati Sancti Petri in Cappiano omnes omnes (sic) res meas quecumque havere videor hic....loco (in soprascripto loco (Bars.)) Cappiano, Vico ubi vocatur Orbilaticcia, tam casa havitationis meae, cum terra, vinea, silva, poma, cultum et incultum, movile et inmovile, omnia et in omnibus rebus meis quecumque in suprascripto loco havere, et possedere videor, et ad me est pertenentem in integrum ad ipsa suprascripta Dei Ecclesia tradedi possedendum, exceptu campu ad castanei, et vineam post casa ad Foniano, fine Florentina, quam mihi reservavit faciendi de ea quem voluero.

NAM alia omnes res meas, simul et parte mea AD LU-NISE (1), vel ubicumque haveo, ad ipsa Dei Ecclesia tradedi possedendum in eo tenure volo adque decerno, dum ego qui supra Audipert advivere meruero, omnes res meas in mea sit potestatem usufructuandum, nisi tantum per singulus anus dare deveas ad ipsa Sancta Ecclesia uno tremisse auro, aut oleo, cira quem habuero.

ET post meo decesso filii mei similiter dare deveas, sicut ego supra premisi (promisi (Bars.)).

Et si forsitans ipsi filii mei ad ipsa Ecclesia servire nuluere, aut ipso tremisse dare per singulus annus, sicut et ego, tolla portionem suam, quale eorum legibus compedet de res meas.

Er hoc volo filii mei post parte sua tulta, licentiam non haveas alii homini vendere, nec donare, neque ad-

<sup>(1)</sup> Ad Lunise. Cioè, in quel di Luni.

feduciare, neque ad alia Ecclesia faciendum, nisi tantum si sive (sivi (Bars.)) eam havere voluere, et si eorum utilitas fuere ad ipsa Ecclesia, vel Sacerdos qui ividem fuere ei vendere deveas; nam qualiter supra decrivi in eo ordine permaneat, ut Sacerdos qui ividem fuere mihi pro salute anime Messarum precibus a Domino deprecare deveas, quatenus de meo concesso monusculo mihi aliquid perveniat salus.

Unde spondeo ego qui supra Audipert numquam me, posterisque meus heredis ipsa res meas possit molestare, aut abstragere de ipsa Sancta Ecclesia, vel ejus servientibus, nisi qualiter a me decritum est fermum, et stavilitum permaneat. Quam cartula offersionis Teidildsci Notarium scrivere rogavi.

ACTUM in CAPPIANO.

Signum † manus Audipert qui hanc cartula fieri ro-gavit.

( Seguono tre altri testimoni soggiunti dal Barsocchini ):

Signum + ms. Alprandi filio qd. Teadualdi testis

+ Ego Teudiprando presb. ec.

+ Ego Teudicratus cler. rogatus ec.

Ego Teudilasci post tradita complevi, et dedi.

### NUMERO DCCCCXLVIII.

Raccolo, Clerico, offre se stesso ed i suoi beni alla Chiesa di Santa Maria di Sesto.

Anno 772. Gennaio 9.

( Dal Bertini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum quintodecimo, et tertiodecimo, quinto idus mensis Januarii, per indictionem decimam.

MANIFESTUM est mihi RACCHULO Clerico, filio quondam BARUCCIOLI, abitatori ad Ecclesiam Sancti ELARI, ubi dicitur AD CRUCEM, quia per hanc cartulam offero me ipsum Deo, et tibi Ecclesiae Beatae Sanctae MARIAE sitae in SE-XTO, ubi RACHIPRANDRUS Presbiter Rector esse videtur, una cum omnibus rebus meis tam .... casa abitationis meae, cum fundamento, curte, vel aliis edificiis meis, simul et ortis...neis (vineis) pratis, pascuis, silvis, virgareis, olivetis, castanetis, cultis rebus, vel.... moventibus, una cum casis massariciis, vel aldionales, ubique .... tibi praedictae Ecclesiae offerre prevideo in integrum. Excepto homi...omnes, quos in mea reservo esse potestatem: nam aliis omnibus suprascriptis rebus volo, ut cunctis diebus sit in potestatem suprascriptae Dei Ecclesiae, una cum omnibus rebus meis movilibus vel inmovilibus in prefinito.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* B. 63): senza Giunte nè Correzioni del Barsocchini, che non segnò neppure i testimoni omessi dal Bertini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., pag. 123.

Et neque a me, neque ab heredibus meis aliquando presens haec cartula offersionis meae posse disrumpi; sed omni...in predicto ordine in ipsa Dei Ecclesia firmiter permaneat.

ET pro confirmatione RACHIPRANDUM Clericum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum + manus RACCULI Clerici qui hanc cartulam fieri rogavit.

† Ego Osprandus Diaconus, rogatus a RACCULO Clerico, in hanc cartulam me teste subscripsi.

( Seguono, dice il Bertini, altri testimoni ).

† Ego RACHIPRANDUS Clericus post traditam complevi et dedi.

### NUMERO DCCCCXLIX.

Rachiprando, Rettore di Santa Maria in Sesto, promette all'anzidetto Raccolo di rilasciargli l'usofrutto, durante la vita di lui, su' beni offerti da esso Rachiprando.

### Anno 772. Gennaro 9.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn. mostro Adelchis rege, anno regni eorum quintodecimo, et tertio decimo, quinto idus mensis januarii, per inditione decimam.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arciv. di Lucca (\* A. 6).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 76.

REPROMITTO et manu meam facio ego RACHIPRANDUS presb. rector Ecclesie beate S. Marie site in Sexto tibi RACCHULO cler. filio qd. Baruccioli, ut non abeam ego licentiam, nec successores mei dum advixeris, subtraere tibi usufructum de rebus illis, quas tu per aliam cartulam offeruisti in suprascripta Dei Eccles. neque de ipsa casa vel re te, nec homines tuos foris expellere possamus.

Nisi tantum dum vita tua fuerit usumfructuandi et regendi vel gubernandi ipsa res in tua sit potestatem tantum, et de ipso usufructu pro anime tue remedio despensando.

ET si ego qs. Rachiprandus presbiter vel successoribus meis tibi Racchulo clerico, dum tu vixeris, in aliquod de ipso usumfructum de ipsis rebus subtraxerimus per quodlibet ingenium, aut de ipsa casa vel re, dum tu vixeris, te vel homines tuos foris expellere presumserimus: spondeo me cum successoribus meis componere tibi post hanc cartulam ostensam de ipso usumfructum, quae tibi subtraxerimus in duplo; et insuper hanc cartula, dum vita tua fuerit, in sua permaneat firmitatem. Post vero decessum tuum nanis (sic) et vacua appareat, et nullum in se abeat rovore.

Er pro confirmatione RACHIPRANDUM cler. scribere rogavi.

ACTUM LUCA feliciter.

- † Ego RACHIPRANDUS presb. in hanc cartula a me facta, sicut supra legitur manu mea subs.
  - + Ego Osprandus diac. rogatus
  - † Ego WARNIPERTUS cler. rogatus
  - † Ego Moderichu filiu Davit rogatus
  - † Ego Saxo indignus presb. rogatus

Signum + ms. Florini cler. siii qd. Floriperti testis

### NUMERO DCCCCL.

Landefredo dona il Casale di Pantanula in Sabina al Monastero di Farfa.

Anno 772. Febbraio (verso gli ultimi giorni).

(Dal Num. 96. del Gran Registro di Farfa:
Carta inedita).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi. Regnantibus dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus, anno regni eorum deo propitio XVI et XIIII. (No: in Febbraio era XIII). Sed et temporibus Domini Theodichi gloriosi ducis ducatus Spoletani mense februarii per Indictionem X.

IDEO constat me Landefredum filium cujusdam Landemaris considerantem Dei memoriam et humanae fragilitatis excessus pro mercede et absolutione animae meae donasse tradidisse atque concessisse in monasterium sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae quod situm est in territorio Sabinensi loco qui dicitur Acutianus, vel tibi qui presens es, vir venerabilis Probate abbas, vel successoribus tuis seu cunctae congregationi ejusdem sancti monasterii ipsum Casalem nostrum qui dicitur Pantanula, qui mihi contingit de meo conquisito ab Aimone et Anserada: omnia in integrum tam casas domnicatas quam massaricias vineas prata hortos silvas pascua.

In tali vero tenore donamus atque cedimus ut usufructuario diebus vitae nostrae in nostra sit potestate, non vendendi nec donandi neque commutandi, nec per ullum ingenium suptrahendi: sed cultandi, laborandi et meliorandi. Post meum vero discessum omnia in integrum in ipso sancto monasterio deveniant possidenda. Et nec ego neque ullus parentum meorum, aut aliquis homo vel quaelibet persona habeat licentiam contra hanc cartam a me factam ire, aut suptrahere de isto sancto monasterio.

ET si ego per me aut per quamlibet appositam personam praesumpsero, perdam ipsas res quas mihi usufructuare reservavi, et suprascriptus Casalis in integrum remaneat in isto sancto monasterio. Et si aliquis ex meis parentibus vel quaelibet persona hominum suptrahere voluerit incurrat in iram Dei et Beatae Mariae ipsius genitricis; et cum Juda traditore habeat portionem. Quatinus ab hac die firma et stabilis in isto sancto monasterio sit nostra donatio. Et nullo mihi in tempore liceat quod semel volui nolle, sed in perpetuis temporibus firmissime permaneat.

ACTUM in suprascripto SANCTO MONASTERIO mense et indictione suprascripta feliciter.

- † Ego Landifredus in hac carta donationis a me facta manu mea subscripsi
- † Ego Aredius rogatus a Landifredo manu mea subscripsi
- † Ego Fulcoaldus rogatus a Landifredo manu mea subscripsi
- † Ego Hebremundus rogatus a Landifredo manu mea subscripsi
- † Ego Guideradus notarius scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

### NUMERO DCCCCLI.

L'esercitale Gundifredo concede in enfiteusi ad Auderado alcuni fondi urbani e rustici, nel luogo detto Giuncarico, territorio di Roselle in Maremma.

## Anno 772. Marzo.

(Dal Brunetti (1)).

† In dei nom regnantibus domnis hac piiss, du desiderio et adelchis regibus

2. anno regni eorum sextodecimo et tertiodecimo mense martio per Ind. decima

3. Consta me gundifridi vd filio qd tuti exercitalis clusine civitatis hac d (die)

4. firmasse et firmavi te AUDERADO filio QUERINI in medietate de casa genituri

- 5. tuo que havire visu sum rosell, trans fluvio umbrone ubi dicitur Juncarico cum
- 6. vineis terris silvis pascuis cultu et incultu: seo semoventibus intrinsecus curte
- 7. ramen ferro peculis omnia et ex omnibus quantum ad ipsa medietate de ssta casa qui mihi
- 8. da Pertingo consobrino meo in partem advinet in tali viro tenure ut tam tu qs auderado quam

<sup>(1)</sup> Il Brunetti <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Diplomatico di Firenze, senza dire; che questa è la Pergamena Num. 19. di Monte Amiata. Carta stàmpata già dianzi dal Pizzetti <sup>2</sup>, che vi fece giudiziose considerazioni sopra, ed illustrò la situazione di que' luoghi, descrivendo le qualità dell' agricoltura nell' ottavo secolo.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, 1. 623. (A. 1806),

<sup>2</sup> Pizzetti, Antich. Toscane, I. 299. (A. 1789).

- 9. eridis tui mihi jamdicto guntifridi quam ad eridis meus per unumquequem annos persolvere diveatis
- 10. ividem infra loco tertia ebdomada tam ad mano quam et cum boves et traere novis (nobis) domnico
- 11. in istate quando tempus fuerit ad civitate dece modia sale et qued menime fieri non credo ego GUDI-FRIDI
- 12. vel meus eridis tibi AUDERADO vel ad tuis eridis amplius superimposuerimus quam supra decrivi et exin-
- 13. de de ipsa casa vel ris expellerimus alii, cognuscentis deo timentis homenis quodnam fuerit culpa tunc
- 14. spundeo mi ego gundifrint una cum meus eridis tibi auderado vel ad tuos eridis ut det vobis parte de ris movi-
- 15. le secundum usu istius ROSELL, et in super conpunamus vobis sol, viginti: unde spondeo mi ego AUDE-RADO una
- 16. cum meus eridis tibi guntifridi vel ad tuus eridis in ssta casa tua non residderimus et vobis angaria vel sa-
- 17. le non traerimus omnia qual, superius decrivistis non persolveremu: aut de ipsa casa egressi fuerimu seo ali-
- 18. uve inavitaverimus: per nas supervia al cognuscentis dei timentis homenis quodnam fuerit culpa tunc spundeo me ego AUDE-
- 19. RADO una cum meus eridis tibi guntifridi vel ad tuos eridis ut exeamus inanus et vacuus de ipsa ris ubi me superius
- 20. confirmasti sed insuper compunamus vobis sol, viginti: unde due carte trasimundi per amico nostro scrivere rogavimus
- 21. Act, Rosell, ad sco Donato mense et regnum ed Ind, ssta feliciter

- 22. Sign + m Guntifrid vd firmaturi et conserbaturi qui hanc cartul, fieri rogavet
- 23. Sign + m Auderadi repromissuri et conserbaturi Sign + m Karoli vd testis sign + m muzziuli act vd testis
- 24. † Ego ALVARTU VV pbro rogatus ad Guntifrit et Teoteupertu me testis subscripsit
- 25. Ego Trasimundus indignus pbr postradita complevi et dedit.

## NUMERO DCCCCLII.

Altra enfiteusi conceduta dallo stesso Guntifrido in Giuncarico a Teudiperto.

# Anno 772. Marzo.

( Dal Brunetti (1) ).

- † In di nom regnantibus domnis hac piiss, domno desider, et adelchis regibus anno regni eor, sexto decimo et tertiodecimo
- 2. mense martio p Ind, decima Consta me Guntifridi vd filio qd tuti exercitalis clusine civitatis hac d, (die) firmasse et firma-
- 3. vi te teudipt homo livero In casa quem havire visu sum rosell, tran fluvio ombrone ubi dicitur juncarico ubi resedit qd
- 4. PTULO com omnia et ex omnibus ad ipsa casa ptenentem qual, ipse PERTULUS ad suas havuet manus in tali viro tenure

<sup>(1)</sup> Il Brunetti <sup>1</sup> stampò questa Carta *Originale* dall'Archivio Diplomatico Fiorentino. È la 20.ª delle Pergamene Amiatine.

<sup>1</sup> Brunetti, loc. cit. pag. 625.

5. ut tam tu TEUDIP quam eridis tuus mihi jamditto GUNTIFRIDI quam ad eridibus meis p unumquemque annos p-

6. solvere diveas ividem infra loco tertia ebdomada tam ad mano quam et cum boves et traere nobis ad ci-

tate de dom-

7. nico in istate quando tempus fuerit dece modia sale et quod menime fieri non credo si forsitans de psona tua tu ante-

8. dicto TEUDIP alterius ut tenea apparueret. hanc supnom (supernominata) ris meas in mea reservo potestate et si in visa livertate pmanseret

9. ego GUNDIFRIDI vel meus eridis, tibi TEUDIPT vel ad tuos eridis amplius supinposuerimus, quam supra decrivi et exinde

- 10. de ipsa casa vel ris expellerimus alii cognuscentis do timentis homenis quodna fuerit culpa tune spundeo mi ego cun-
- 11. TEFRIT una cum meus eridis tibi TEUDIPT si liver fuerit aut ad tuos filio ut det vobis, parte de ris movile secund, usu loci is-
- 12. stius ROSELL, et insup conpunamus vobis sol, viginti: unde spundeo mi ego teudipt una cu meus filios tibi cuntifridi vel ad
- 13. tuos eridis. in si in sta casa tua non residderimus et vobis angaria vel ipso sale non traerimus omnia qual, superius de-

14 crivistis non psolveremus aut de ipsa casa egressi fuerimus et alivue inavitaverimus p na supvia alj cognuscentis

15. do timentis homenis quodna fuerit culpa. tune spundeo mi ego теприт una cum meus eridis tibi cun-

- 16. tuus eridis ut exeamus inanus.et vacuus de ipsa ris ubi me superius confirmastis et insup compunamus vobis sol, viginti
- 17. unde due carte TRASIMUNDO pbro amico no scrivere rogavimus act Rosell, ad sco donato mense et regnu et Ind, ssta fel,
- 18. Signu + m Guntifridi vd firmaturi et conserbaturi qui han cartul fieri rogavet
- 19. Signu † m teudipt repropromissuri et conserbaturi signu † m Icaroli vd testis signu † m muzziuli act vd testis
- 20. † ego ALVARTU VV pbro rogatus ad GUNTIFRIT et TEVUIPTU in ac cartula me testis subscripsit
- 21. Ego TRASIMUND, indignus pbr post tradita complevi et emisit

### NUMERO DCCCCLIII.

Ubaldino di Rieti si dedica a Dio e dona i suoi averi al Monastero di Farfa.

### Anno 772. Marzo.

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. D. D. S. N. J. X.

REGNANTIB. domnis nostris Desiderio et Adelchisio pijss. regib. Anno regni eorum deo propitio XVI. et XIII. sed et temporib. domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani. Mense Martij per Indiction. X.

Ego Ubaldinus fil. gsd. (cujusdam) Rodoni spontanea voluntate mea offero me cum omni substantia mea in Mona-

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 273; dal Num. 90. del Gran Registro di Farfa.

sterio S. Mariae in Acutiano ubi et Probatus Abb. esse videtur. et casas vineas terras silvas ut debeam servire in Casa S. Mariae sicut alij confratres faciunt de ipso Monast. et usque dum advixero in Cella S. Mariae in Septepontio permaneam quae pertinet ad vestrum Monast.

Sic tamen ut vestimenta et calceamenta de Monast. S. Mariae habeam sicut alij fratres.

( Segue la conclusione, omessa dal Fatteschi).

Et si ego qui supra UBALDINUS quoquo tempore me de ipso Monasterio subtrahere quaesiero, vel meam substantiam per superbiam meam aut per appositam personam quocumque argumento ingenii auferre voluero, componam in ipso Monasterio auri solidos XX. et cartula ista in sua permaneat firmitate (1).

ACTUM in REATE.

- † Sign. man. UBALDINI qui hanc cartam fieri rogavit.
- † Ego Pando vir illustris rogatus ab Ubaldino manu mea ss.
- † Ego Paulus gasindius rogatus ab Ubaldino manu mea propria testem me ss.
  - + Ego Teufanius rogatus ab Ubaldino test. me ss.
  - Sign. + manus Fratelli fil. gsd. Auvaldi test.

Ego Stephanus Notar. scriptor hujus cartae post testium roborationem complevi et dedi.

<sup>(1)</sup> Tardi m'accorsi, e quando io doveva partir di Roma, che il Fatteschi omette volentieri alcune parti de'suoi documenti, le quali non si riferiscono a'punti da lui trattati. Ne potei sempre copiar di mia mano sì fatti Documenti.

### NUMERO DCCCCLIV.

Particella d'un giudicato dell' 845 intorno ad una donazione fatta dal Prete Liminone all'Ospedale di S. Cassiano nell'

### Anno 772. Marzo 4.

(Dal Lupi (1)).

Cartolam verum Liminoni presbitero legebatur in eadem sicut ipsi aserebant eo quod sicut ipsius Liminoni presbitero avenerunt per ipsum preceptum Rattechisi regi (2) sic his omnibus casis vel rebus condonavit et concessit ad ipso sancto Senodochio S. Cassiani in ea videlicet ratione ut quandocumque germani ipsius Liminoni presbitero ad divisionem venissent de ipsis casis vel rebus nullatenus exinde divisionem accepissent set ex integrum in ipso Sancto Senodochio in perpetuum permansissent pro remedio anime ipsius Liminoni presbitero.

ERAT scripta per mano Waldoni presbitero tempore Desiderii et Adelgiisi regis annis regni eorum sextodecimo et tertiodecimo quarto die intrante mense Marcio per Ind. decima.

V.

<sup>(1)</sup> Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 509. (A. 1784): dall'Archivio della Cattedrale di Bergamo, Fascic. 15. Cancell. B.

<sup>(2)</sup> Preceptum Rattechisi regi. Di questo precetto del Re Rachis al Prete Liminone Vedi prec. Num. 609, sotto il 7 Luglio 747.

### NUMERO DCCCCLV.

Rachiprando, Rettore di Santa Maria in Sesto, fa una permuta di fondi con Teudiperto.

Anno 772. Marzo 30.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum sextodecimo, et tertiodecimo, tertio kal. aprilis, per Indit. Decimam.

Manifestum est mihi Teudiperto filio b. m. Lucifi, quia convenit inter me et te Rachipeandum presbiterum rectorem Eccl. beate S. Mariae sitae in Sexto, ut inter nos cambium de aliquanta vinea facere deberimus: et per hanc cartulam do ego tibi in viganium duas petias de vinea mea in loco Ceule; et est tenente ambo capita una de ipsis petiis in vinea de filiis b. m. Richipeandi, et uno latere in vinea praenominatae Eccl. alio quoque latere in vinea de filiis qd. Rachiperti.

ET illa alia petia est tenente capite uno in terra ipsius Eccl. et alio capite in suprascripta vinea, latere enim uno est tenente in vinea ejusdem Eccl. alio vero in vinea de filiis ipsius Rachiperti: ambae ipsae petiae sunt per mensuram plus minus sistariorum viginti.

ET recepi a te per consensum venerabili dn. Peredei in Dei nom. Episc. in cambium duas petiolas de vinea suprascripte Eccl. in loco Torclare, et per offersionis cartulam ipsas vineas dedit in potestate ipsius Eccl. Will-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> pubblicò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (++ N. 35).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit., pag. 77.

L...LUS, et sunt ambae ipsae petiae admembratae in vinea nostra, una cum ipso virgario praedicte Eccl. quantum infra ipsam clausuram nostram Willeradulus abuit: et ipsae vinae sunt per mensuram plus minus sistariorum decem et octo. Ita vero ut haec vigania inter nos omni in tempore, sicut superius leguntur, permaneant: et melioratum cambium dedi quam recepissem: et una cum arboribus suis in prefinito.

Unde repromitto ego q. s. Teudipertus una cum meis heredibus tibi Rachiprando presb. vel successoribus tuis, ut si nos vobis ipsam rem, quam tibi in cambium dedi, intentionaverimus, aut retragi quesierimus: spondeo cum meis heredibus tibi et successoribus tuis componere eam vobis duplum, infer quidem (in ferquidi) loco sub extimatione, cum quo tunc fuerit.

ET duas cartulas prope unum tenorem conscriptas Austripertum presbiterum scribere rogavimus. Nisi si ab alio homine defendere non potuerimus nos vobis ipsam rem, vos in ipsam rem vestram quam nobis dedistis, intrare debeatis, sed sic tamen absque omni conludio.

ACTUM LUCA.

† Ego Teudipertu in anc pagina ad me facta manu mea subs.

Signum † ms. Pranduli filii qd. Radualdi testis Signum † ms. Cheifridi filii qd. Audacis de Brancalo testis

Signum + ms. Stabilis silii Causuli testis

Signum + ms. Aripaldi filii qd. Gheripaldi cler. testis

Signum † ms. Coffuli cler. filii Causuli de Subgrominio testis

+ Ego Austripertus presb. post tradita ec.

### NUMERO DCCCCLVI.

Autolo, Clerico del Vico Turrite, offre se stesso ed i suoi averi alla Chiesa di S. Cassiano di Torrite.

Anno 772. Aprile 2.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE domni nostri Desiderius et Adelchis regibus, anno regni eorum 16 (XVI) et 13 (XIII) alia die post kal. aprilis, indict. 10. (X) feliciter.

EGO AUTULU vir religiosus cler. filio qd. Bonualdı de Vico Turrite basilice S. Cassiani, sita in loco qui vocitatur ad Basilica finibus Castri novi perpet. salutem disset. Offero Deo, et B. S. Cassiani per locas meas, et omnia res mea quantum avere visus sum in omni loco, qui mihi ligibus pertenit, tam casa havitationis mee, uvi cummanire visus sum, cum terris vineis silvis castanietis pratis pascuis cultum vel incultum, movile vel immovile seu semoventibus, seu et case massaricie cum omnem adiacentia sua ad ipse case pertenente; omnia, et in omnibus quidquid ad me pertenet, tibi de Basilica in integrum offerire videor.

In tale viro tinore repromitto una cum meis eridis, quem nunquam nullo tempore aveamus potestatem de ipsa jam dicta res nec vendendi, nec donandi, nec in alia Eccl. faciendi, nec ad nus per nullo ingenio alienandi, set qualiter ad me offertum est omni tempore stavile permaneat.

Er nulli liceat nolle, quod semel volui.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dell'Archivio Arcivescovile di Lucca, ( † P. 23).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 78.

ET pro confermationem WILLERAD scrivere tradedi. Actum ad Eccl. S. Cassiani factum feliciter.

Signum + ms. Autuli el. qui hanc cartula ec.

+ Ego Toto rogatus ec.

† Ego Teupert presb. rogatus ec.

† Ego Cospulo cler. rogatus ec.

### NUMERO DCCCCLVII.

Barutta, Clerico di Brancoli, offre alcuni fondi alla Chiesa di San Giorgio di Generiano o Cignano.

## Anno 772. Aprile 3.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum sextodecimo et tertiodecimo, tertio die post kal. aprilis, inditione decima feliciter.

BARUTTA cler. filio qd. BARUCCI havitature in loco qui dicitur Brancalu perp. salutem. Vite tempore et mortis Onnipotens Dominus sue reservavit notitie; hoc enim ante quam nus repentinu observeat mortis divemus dispensare, qualiter anime nostre medillam adquirat.

Unde ego qui supra Barutta cler. volo, et per hanc paginam tradere offerrere videor Deo et tibi Eccl. S. Georgi, ubi Deusdede presb. rector esse videtur, sito in loco qui dicitur Generiano, duas petias de terra mea quem avire videor..... prope suprascripta Eccl. qui est una de ipse petie vites superposita, et est uno capo tenente in vinea de filii qd. Tutduli, alio capo tene in vinea

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arciv. di Lucca († Ν. 57).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 79.

ROTPERT; et uno latere et alio latere tenet in vinea de suprascripta Eccl. qui da me et da germani mei in viganium abvinet.

ILLE alia petia est uno capo tenente in vinea mea et de germani mei, alio capo tenet in ipsa vinea, qui da me et da germani mei in viganium obvinet, uno latere tenente in terra Rotpert et de consobrini ejus, alio latere tene in terra Pranduli Gastaldo. Suprascripta terra ambas petias comodo circundate sunt cum arboribus qui interesse videtur, tibi predicta Dei Eccl. offerere videor in integrum, ut ab hodierna die in tua predicta Dei Eccl. vel de custos qui inivi rector esse videtur, sit potestatem; quia propter Dei timorem et remedium anime mee taliter esse constituo.

ET pro confirmatione SAXU iscrivere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum + ms. BARUTTE cler. qui hanc paginam ec.

Signum + ms. WALUPRAND filio b. m. RADUALD testis

Signum + ms. Fescio filio qd.....

Signum + ms. Cheifrid filio qd. Audaci test.

† Ego Saxu post tradita ec.

### NUMERO DCCCCLVIII.

Il Pontefice Adriano II.º concede al Monastero di Farfa

Anno 772. Aprile 22.

( Dal Galletti (1) ).

Adrianus episcopus servus servorum dei. Probato religioso Deo amabili abbati venerabilis mona-

<sup>(1)</sup> Il Galletti i ristampò con maggior diligenza questa Carta,

<sup>1</sup> Galletti, Vestarario, pag. 25. (A. 1758).

steri sancte Dei genitricis semperque virginis MARIE domine nostre siti territorio Sabinensi et per eum in eodem venerabili monasterio in perpetuum.

Cum maxima nobis sollicitudinis cura insistit solertia atque efficaci studio erga diversa sanctorum loca sollicitudinem gerendi et indeficienter precogitandi ne in rebus vel possessionibus atque ceteris eis pertinentibus utilitatum stipendiis aliquando commoditatis jactura per quarundam insurgentium causarum eventus quoquomodo inferatur iccirco congrua nos proculadubio considerationis censura convenit eorum salutis integritatem procurare et omnes que cunctis retro temporibus superevenerint causas justitiae telo abscidi atque sub aequitatis intuitu definiri ut ex hoc et eorumdem venerabilium locorum maxime in quibus multitudo congregationum servorum Dei monachorum consistens sedulas redemptori nostro referre videntur laudes stabilitatis integritas proficiat nobisque ob hujus pii operis quod gerimus studium copiosa in sidereis actibus a rerum omnium opifice domino Deo nostro ascribatur remuneratio.

IDEO constat Deo amabilem religiositatem tuam nobis intimasse plura incommoditatis damna vestrum prelatum venerabile monasterium in suis utique utilitatibus in eo quod plures, ac diversi nefarii homines nostre Romano-rum reipublice tam per furta quamque per alias perversas operationes plura mala eidem sancto ingerere noscuntur monasterio.

dal Num. 99. del Gran Registro Farsense. Carta già satta pubblica dal Margarini 1: lòdata poi dal Mabillon 2 e ripubblicata dal Muratori 3, uomini sommi.

<sup>1</sup> Margarini, Bullar. Casinens. II. 13. Lib. XXIV. S. 42. (A. 1670).

<sup>2</sup> Mabillon, Ann. Benedictini, Constitut. XVI. (A. 1704).

<sup>3</sup> Muratori, S. R. Ital. Tom. H. Part. H. Col. 346. (A. 1726).

Unde crebro a tua religiositate nobis hac de re interpellatio facta est ut nostro intuitu earumdem causarum merita perpendens vestro studeremus monasterio justitiam faciendi (1).

Quod quidem nos diversis super ingruentibus causis ex omni parte preoccupati nequaquam continuo in vestris decidendis causis nostrum accommodare valuimus auditum. Pro quo laboriosae tuae religiositati vel directis a te monachis utile esse videtur dum dilationis mora ad easdem vestras decidendas causas provenire.

Er ecce obnixe nos religiosissime Dei cultor dignosceris poposcisse ut ex nostri persona studuissemus aderari qui sine nostra inquietudine easdem vestras causas suptiliter perscrutare vobisque justitias facere deberet.

Quod quidem libentissime tue religiositatis precibus annuentes id quod a te expetitum est effectui mancipavimus constituentes ex nostri persona Miccionem Notarium Regionarium et Priorem Vestiarii sancte ecclesie atque ejus omnes successores apostolice sedis Vestiarii Priores ut quoties quecumque causa vestro monasterio accesserit confestim ad eos omni in tempore monachi atque missi ipsius monasterii adveniant suasque illis referant causas et ab ipsis Prioribus Vestiarii proprias justitias recipiant.

UNDE ecce auctoritate beati Petri principis apostolorum cujuș licet immeriti Deo tamen dignante vices gerimus ita decernentes sancimus ut odatus (laudatus?) fidelissimus noster

<sup>(1)</sup> Iustitiam faciendi. Non era il Monastero di Farfa compreso nel Regno Longobardo? Si, certamente, sebbene si trattasse nell'estremo confine del Ducato Romano. Ma quel Monastero aveva possessioni e cause contro uomini di questo Ducato, senza parlare degli affari Ecclesiastici che si dovcano trattare in Roma. Vedi la seguente Osservazione.

Miccio Prior Vestiarii vel omnis qui pro tempore post ejus discessum Priores Vestiarii extiterint licentiam habeant potestative distinguendi tam ecclesiasticam personam quamque ex militia existentem vel etiam famulum ecclesie aut servum cujusquam sive ex civitate Romana seu de diversis ceteris locis et civitatibus istius nostre Romane reipublice sive ut dictum est liber sive servus fuerit et de presenti absque qualibet anteposita occasione ipse Prior Vestiarii qui in tempore fuerit sine inquietudinis molestia beatissimorum pontificum qui in tempore apostolatus culmen gesserint plenarias justitias tam de furtis quam de aliis super accidentibus causis partis monasterii vestri sancte Dei genitricis perpetuis temporibus usque in finem seculi studeant.

Er quodcumque ab eisdem Prioribus Vestiarii pro ejusdem vestri monasterii perficiendis justitiis definitum fuerit irrefragabiliter persistat corroboratum. Hec vero que
a nobis pro salute antefati venerabilis monasterii s. Dei
genitricis semper virginis Marie domine nostre statuta sunt
decernentes coram Deo vivo et ejus futuro judicio promulgamus firmiter permanenda et neque ullus successorum nostrorum pontificum vel alia quecumque magna parvaque persona cujuscumque sit dignitatis quoquo modo
presumat contra haec quae a nobis statuta sunt penitus
agere.

SED neque prior vestiarii qui pro tempore fuerit neglectum ponere audeat ad faciendas eidem sancto monasterio plenarias justitias.

NAM si quis quod non optamus nefario temeritatis ausu presumpserit hec omnia a nobis statuta atque confirmata refragare vel in quoquam transgredi sciat se auctoritate beati Petra principis apostolorum anathematis vinculo esse innodatum et a regno Dei alienum atque cum diabolo et omnibus impiis eterno incendio deputatum.

Ar vero qui observator istius nostri apostolici constituti extiterit divina protectione adjutus suorum veniam consequi delictorum et vitam mereatur adipisci eternam.

### BENE VALETE:

DATA X. Kal. Maii imperantibus domno nostro piissimo augusto Constantino a Deo coronato magno imperatore anno LIII. et post consulatum ejus anno XXXIII. sed et Leone Magno imperatore ejus filio anno XXI. indictione X.

OSSERVAZIONE SULLA NATURA POLITICA DI QUESTA BOLLA.

Il Monastero di Farfa s' abitava da non pochi Religiosi nati o nella Città di Roma o nella Provincia Romana. Costoro divenivano estranei da un lato a Roma, e dall'altro acquistavano il titolo di Guargangi nel Regno Longobardo; stranieri, cioè, obbligati di vivere a Legge Longobarda. E però Guargango era forse in Farfa nel 22 Aprile 772. lo stesso Abate Probato, che nacque in Sabina; ma non si sa se nella parte Longobarda o Romana della Sabina. Guargangi furono certamente i dieci Abati, suoi predecessori, che tutti vennero in Farfa dalle Gallie o dalla Morienna. Or chi potrà negare, che i Guargangi per l' Editto di Rotari dovesser vivere a Legge Longobarda? E però un Monastero del Regno Longobardo non potea vivere in altra guisa, perchè rappresentato civilmente dal suo Abate, al quale riusciva impossibile di non essere nato Longobardo, o di non essersi Longobardizzato nell'una e nell'altra delle due qualità o di Guargango, o d'uomo del sangue di que'Romani, che furono vinti da' Longobardi. Or sia stato qualunque la condizione dell' Abate, secondo ch' e' nacque nella Sabina Romana o nella Longobarda, egli è certo, che in tutti gli Atti Farfensi fin qui riferiti nel presente Codice, Probato ed il Monastero di Farsa vissero a Legge Longobarda: ma, se vollero avere possessioni e cause in Roma e nella Provincia Romana, il dritto internazionale si mutava, ed i Farfensi doveano vivere a Legge Romana.

Se un Monaco Farfense fosse stato ucciso in Roma da un Romano, l'omicida non si puniva col pagamento del guidrigildo, come udimmo da Valeriano Prete nel prec. Num. 944, ma il Priore del Vestiario, dovea condannare a morte l'omicida Romano, secondo la Legge Cornelia, e far estimare i danni procedenti dal delitto, a norma degli usi e delle pratiche di Roma, per effetto della presente Bolla del 22 Aprile 772.

Gran maraviglia mi fece perciò il leggere in un recentissimo Libro, che solo i Monasteri del Regno Longobardo, fondati da un Longobardo, viver dovessero a Legge Longobarda. Farfa, per dirne un solo esempio, fu fondato dal Sirio Lorenzo in tempo de'Goti, e ristabilito dopo la sna caduta da Tommaso, nato non si sa se nelle Gallie od in Morienna, la quale non era posseduta da'Longobardi ma da' Franchi: poscia i dieci Abati da Tommaso fino a Probato vennero in Farfa dalle Gallie, vivendo tutti, come s'è detto, a Legge Longobarda.

Politica fu dunque la Bolla d'Adriano I.°, perchè stabiliva un dritto, che oggi da noi si chiamerebbe internazionale, in favore degli stranieri. Quali conseguenze procedano da essa in quanto al diffinire l'autorità del Pontefice nel 772 in Roma e l'udirsi da lui segnare gli anni degl'Imperatori Iconoclasti di Bizanzio, sarà questo uno degli argomenti da trattarsi nella mia Dissertazione sul governo di Roma nel 763.

Il Di Meo <sup>1</sup>, seguitando alcuni suoi Computi prestabiliti, vorrebbe correggere nella Bolla gli anni de' due Imperatori Bizantini; del che a me non occorre il far motto in questo Iuogo.

<sup>1</sup> Di Meo, Annali, III. 77.

### NUMERO DCCCCLIX.

Cheidulo, abitante di Paterno Maggiore, offre tutt'i suoi averi alla Chiesa di S. Regolo in Gualdo, vicino a Populonia.

## Anno 772. Aprile.

(Dal Barsocchini (1)).

† In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri J. XTI. REGNANTE domni nostri Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum in Dei nomine sextodecimo.....mo, mense aprilis, inditione decima.

IDEO CONSTA ME CHEIDULUS filii qd. DOMMULI avitatoris loco Paternu Majure considerante nus...cide anime nostre, offero omnes res mea Deo et ad Eccl. beati S. Reguli, que sitam est loco Gualdo, ubi corpus ejus requiescit....jam dixi offero omnes res mea, tum casa avitationis cum fundamentis curte orto pratis olivetis terris cum arboribus....et in omnibus me pertenente cultum vel incultum offero Deo et ad Eccl. beati S. Reguli, unde in mea nulla reservo potestate....in mea reservo potestate quetque de ipsa judicare voluero tantum.

In tali enim tinorem, ut per singulus annus exende reddere nus aut nustris heridis unum tremisse. Que summa ego Cheidulus repromitto si forsitans vendedero aut donavero, aut....ipsa jam dicta res aut per qualivet ingenio argumenti da ipsa S. Dei Eccl. resuptrahere quesiero nus ipsi aut nostri herides, licentia sacerdo qui ividem ordinatus fueret, in ipsa res introire et reprendere, sicut eam per cartula venditionis....

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 trovò questa Carta Originale nell'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* M. 60).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. ett. pag. 78.

Quam viru cartula offertionis ego Autelmo presb. rogatus ad Cheidulu scripsi.

ACTUM locu PATERNUM.... suprascripta feliciter.

Signum † ms. Cheiduli qui hanc cartulam offertionis fieri ec.

Signum + ms. Tuniperti filio.....

Signum + ms. Alifret filii qd. Magnifret testis

Signum † ms. Tunifret silio qd. Magnifret

Signum + ms. Clarissimi filio qd. Gudepert....

Signum † ms. Mauri filio.....

† Ego Autelmus presb. pos tradita compl. et dedi NUMERO DCCCCLX.

Fossiano di Massa Gonghi offre se stesso ed i suoi averi alla Chiesa di S. Giuliano.

Anno 772. Maggio.

(Dal Barsocchini (1)).

....Domini Desiderius et Adelghis viris excellentissimis regibus, anno regni eorum sextodecimo, et tertio decimo, mense magio, per inditione decima feliciter.

IDEOQUE ego Fossianu v. d. filio qd. Randuli de Massa Ghonghi...beati S. Juliani perpetuam salute.

Dudum soper isti foturi seculi avitarem meruerimus opor.....de illa eterna vita quogitare, qui peccata ponderum nostrorum relevari possint: quia aliquem temsaurum non est similis ille....qui bene meritum est avire vitam eternam.

ET ideoque ego predictu Fossianu v. d. offero me ipso Deo et tibi Ecclesie ipsius S. Juliani: una cum homnis parvitatis rebus mea: quem a jus meum pertenire videtor

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca ( † H. 59).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 80.

tam devise: seo indevisa: mea portionem de rebus mea: tum de casa avitationis mee in suprascripto loco Massa: cum sorte mea de finile seo de sala ubi istationem et palmento avire visi sumus: una cum solamenta et homnis edeficia sua: seo parte mea: de corte et ortu: terris vineis: olivetis selvis vergareis pratis pascuis cultum vel deserto arboribus fructefere: vel infructefere cum homnia res movilem vel immovilem : seo et semoventibus mea portionem: homnia et in omnibus ubique avire visum sum; tibi suprascripta Dei Santa vertutem tradere et offerire visus sum homnia in integrum: ut hab ujus die aveas et possedeas: hec homnia ipsa res mea, qualiter ad me offertum est: in omni tempore: et nunquam a me: vel heridis meis retraendum est: set homni in tempore hec mea offersionem sicut supra legitor firma et istavile: valeas permanire: et quis de heridis successoris meis: contra hanc pagina a me facta ire venire volueret: ipsa: res retraendum aut molestandum qualiter a me offertum: tunc compona ad suprascripta Dei virtutem: vel vovis: WARNIPERTE et LAMPRANDE presbiteri: qui estis ejus rectoris: homnia in dopla, et melioratam ipsam res de quod agitor fer quidem (in ferquidi) suistimationem qualis tunc fuerint.

Er pro confirmatione FIRMITEU iscrivere rogavi,

ACTUM: ad Ecclesia ipsius S. JULIANI regnum et inditione suprascripta feliciter.

Signum + ms. Fossiani v. d. qui hanc pagina offertionis fieri rogavit

Signum † ms. Notioni v. d. filio qd. Radualdi testis Signum † ms. Insari cler. filio qd. Ciculi da porta S. Petri testis

Signum † ms. Perticausi Sartori testis

† Ego Firmiteu iscriptor uius cartule post rovorata ad testibus tradita complevi et dedi

### NUMERO DCCCCLXI.

Il Clerico Teupulo di Bolsiniana lascia i suoi beni alla Chiesa di S. Maria di Sesto.

Anno 772. Giugno 8.

( Dal Barsocchini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus sextodecimo; et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus tertiodecimo, sexto idus mense junii, per inditione decima.

Manifestum est mihi Teupulo clerico filio qd. Sichuli havitaturi in Vico ubi vocitatur Bolsiniana, quia per hanc cartula offero Deo et tibi Eccl. B. S. Mariae batismalis in Sexto, ubi Rachiprandus presb. rector esse videtur, parte mea de casa habitationis meae cum fundamento curte orto terris vineis pratis ec. castanietis cultum ec. mobilia vel ec. seu semoventibus omnia et in omnibus, ut dixi, meam portionem in ipsa Dei Eccl. vel de rectoribus ejus sit potestatem in integrum. Excepto parte mea de vinea quem habere visus sum in loco ubi vocitatur ad Cave, quem volo ut habeant heredes mei ex omnibus rebus meis, et in hoc sint contenti sibi; nam in alia omnia res mea in predicta Dei Eccl. sit in prefinito.

Er neque ad me, neque ab heredibus mei aliquando presens cartulam offersio meae posse disrumpi, sed omni in tempore debeat permanere.

ET pro confirmatione FILIPPUM cler. scribere rogavimus. ACTUM LUCA.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup>, ricavò questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († Q. 62).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 80.

## NUMERO DCCCCLXII.

Donazione, che fanno i due Re, della Corte di Miliarina e d'una terra di circa quattromila jugeri ne' territorj di Reggio, di Carpi e di Correggio alla loro figliuola e sorella Anselberga, Badessa di San Salvatore in Brescia.

Anno 772. Giugno 14. ( Dal Margarini (1) ).

FLAVIUS DESIDERIUS, et ADELCHIS Pijssimi Reges. Monasterio Domini, et Redemptoris Saluatoris, constituto intra Ciuitatem nostram Brixianam. Quae Regiam nostram potestatem, Deo auxiliante, et Excellentissima Ansa Regina dilecta Coniux, et Genitrix nostra a fundamentis construxit; in quo Anselperga Deo dicata Abbatissa dilecta Filia, et Germana nostra, quae Oriperga Abbatissa esse noscuntur, per praesentem praeceptum potestatis Regni nostri, ob amorem, et retributionem ipsius Redemptoris nostri, et quae animae nostrae mercedem, et sta-

L' Odorici 3, senza ristamparla, illustrolla, consultando l'antico Apografo Quiriniano, Tom. I. Pergamena XIV. pag. 106.

<sup>(1)</sup> Il Margarini 1 pubblicò questa Carta, da lui trovata nel-, l'Archivio di S. Salvatore, che poi si disse di Santa Giulia in Brescia: Carta piena d'errori, come notò il Tiraboschi 2 nell'atto di ristamparla. Ma, non avendone avuto altri riscontri, fu il Tiraboschi costretto a lasciarvi quegli errori.

<sup>-</sup> Angelica Baitelli 4, Badessa di Santa Giulia, innanzi che il Margarini stampasse questa donazione, l'avea tradotta in un volgare non dispregevole.

<sup>1</sup> Margarini, Bullar. Casinens., II. 14. Constit. XVII. (A. 1670). Dall'Archivio di Santa Giulia in Brescia.

<sup>2</sup> Tiraboschi, Memorie Modonesi, nel Codice Diplomatico soggiuntovi, Tom. I. pag. 2. (A. 1793).

<sup>3</sup> Odorici, Codice Diplom. Bresciano, I. 60. (A. 1854).

<sup>4&</sup>lt;sup>.</sup> Baitelli, Annali Storici del Monastero di Santa Giulia di Brescia, pag. 18. (A.1657).

bilitatem gentis istius Longobardorum donamus, atque largimur in Iura de ipso Monasterio ex Gagio nostro REGIENSE, quae nuncupatur Terra, Silua, Roncora, et Prata insimul ad mensura iusta, iuges numero quatuormillia, per designata, et determinata loca, a Bono Waldeman (1) supra scripti Gagij nostri, idest de vno latere da mane quoerentes..... Clausura Curtis praedicti Monasterii de Brixia, quae dicitur Miliarina de oplo teclato (2), inter terra de Leonis, et Monasterio suprascripto de BRIXIA, exiente per longo per Seclade, inde per runcoras vsque in cornale signato, et exinde in carpeno grosso, vel oplo, per rouere habentes Literas Omega in rouere arsa, vsque n alia rouere verde pertusata per limites, et terra in via, quae venit da Ariolas, et deinde per ipsa via percurcentes per arbores teclatos, habentes literas Omega vsque n fossa Scaueriola exiente in Braida de Nouenta, tenente capite in terra et silva suprascripti Monasterij de BRIXIA, quae inibi aduenit de Cunimund (3), et de capite pso per fossato de homines de Vico Bedullio, per prato n stilo ficto, et pero teclato, et per runco in furca fita, vsque in pero similis teclato, deinde in stilo et roiere teclata, et sciente (exiente) in Fraseneto per prato

V.

<sup>(1)</sup> A Bono Waldeman. Esempio di cognome, come ossera l'Odorici. Potrebbe anco esser nome d'officio, quasi diesse: uomo del Gualdo: ossía Custode o Prefetto del Bosco Regio. Questo Bono Waldeman o Waldemen fu quegli che miurò i quattromila jugeri donati da' due Re al Monastero di rescia.

<sup>(2)</sup> De oplo teclato. Su questo pioppo e sugli altri alberi qui escritti erasi fatta la teclatura, o segno, della quale si parla ell' Editto di Rotari.

<sup>(3)</sup> Cunimund. Questi è l'omicida famoso, di cui Vedi i rec. Num. 838. 839.

in Terra Attoni, et ipso Fraseneto appellatur Toseto, et per longo de alio latere da Sancta Maria de Fabre-GA percurrente fingaldia inter fine CAMPANIOLA, et Silua de Viniolo de stilo in stilo terminales inficto per prato, vsque in Terra Garibaldi, et alio Capite da sera de fine GARIBALDI, vsque in rovere teclata percurrente in fine vsque in Riuo, et exiente de ipso Riuo, vsque in fine de inter Curte praedicti Monasterij de Brixia, quae dicitur MILIARINA, et vsque oplo, qui est teclato inter fines de suprascripto Monasterio Leonis, et fine iam dicti Monasterij de Brixia, et omnia superius adnexit, sicut suprascriptas quatuor millia iuges terrae, silua, roncora, et prata ad iam dicto Bono Vualdeman nostro designatae, atque determinatae sunt, et Breue per ipsius Aboni manus rescriptum legere probatur in integrum, sicut potestati nostrae, vel Palacij nostri pertinuerant; in ipso Dei Caenobio, per hoc tranquillitatis nostrae donationis praeceptum ibidem cedimus, atque donamus, futurisque temporibus possidendum firmamus.

ET, vt vera firmitas in iam nominata metuenda loca omni tempore maneat, proprijs manibus nostris saepedictas quatuor millia iuges terra, silua, runcora, et prata tradimus possidendum; quatenus ab hac die habentes hoc nostrum donationis praeceptum, securo nomine ipsas Sanctas Monasterias valeat possidere.

Dantes denique in mandatis omnibus Ducibus, cunctis Comitibus, vniuersisque Gastaldijs, caeterisque Agentibus nostris, vt nullus eorum contra ea, quae nostra donauit, atque confirmauit potestas, vllis vmquam temporibus in aliquo audeat molestari; Sed nostris felicissimis, et futuris temporibus, nostra donatio in ipsa metuenda loca vobis, quarum supra Anselpergae, seu Oripergae Abbatissae, vel successarum vestrarum, stabilis debeat permanere.

Ex dicto Domini Regis per Andream, et ex ipsius dictato rescripsi Groso Notarius.

Acro Ticino in Palatio, quarta decima die mensis Junij, Anno felicissimi Regni nostri quarto decimo, et duodecimo (1) (No: sexto decimo et decimo tertio), per indictione decima, feliciter.

(1) Quarto decimo et duodecimo. È questo, nota il Tiraboschi, uno dei tanti errori, ond'è piena la Carta presente.

## NUMERO DCCCCLXIII.

Il Duca Giovanni vende ad Ansilberga, figliuo'a del Re Desiderio, duecento jugeri di terre nel Modonese.

# Anno 772. Luglio 1.

(Dal Muratori (1) e dal Tiraboschi (2)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi.
Regnantibus Domno Desiderio et Adelchis excellentissimis Regibus, Anno pietatis Regni eorum in Dei nomine Sexto decimo et Tertio decimo, primo mense Julio, Indictione X. feliciter.

Scripsi ego Stephanus Notarius rogatus et petitus ab Johanne in Dei nomine Duce, ipso presente, adstante, michique dictante, quique fatetur se inite bone fidei viro optimo et legibus sub dupl.....bone condicionibus, sed et regi quoque infrascripte meliorate que tu ex ratione habitu distraxisse et distraxi vendidisse et vendidit.

Ego suprascriptus Johannes in Dei nomine Dux (3) a

<sup>(1)</sup> Muratori, A. M. Ævi, I. 151. (A. 1738): dall'Archivio de' Casinesi di San Pietro di Reggio.

<sup>(2)</sup> Tiraboschi, Mem. Modonesi, nel loc. cit. del Codice Diplomatico, pag. 3. (A. 1793).

<sup>(3)</sup> Iohannes in Dei nomine Dux. Ne il Muratori ne il Ti-

praesenti die vobis Domne Anselperge in Dei nomine Abbatisse, vel cuncte Congregationis in Monasterio Domini SALVATORIS sito infra muros Civitatis BRIXIAE, idest in funderas seu casalias, qui rejace trans Mucia, quae nobis pro dono et precepro a Regia potestate concessa sunt ad pertica legitima de pedes duodecim plenarios usque ad mensura completa ad rationem facta juges duodecentos infra Redducto (1) in Territorio Motinense: ubi inter adfines ab uno latere da Oriente Mutia percurrente; et ab alio latere da Meridie Monasterium Domini Salvatoris sito in Leonis habente; seu tertio latere da Occidente Monasterium Sanctorum Apostolorum et Sancti Silvestri habente; atque a quarto latere ab Occasu Lin....polito, qui nunc sunt: et si quis alii adfines sunt, vel ab origine fuerunt, quotquot ex poblicis finibus, terminibus, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, socionalibus, viis, fontibus, aquis perhennis, vel omnibus infra se habente, et infra suprascripta coerentia vendimus vobis suprascriptos duocentos juges ; precio autem placitum et definitum sicut inter nos convenit, in auro solidorum duodecentos.

ET repromitto me ego suprascriptos Johannes Dux una cum filiis et heredibus vobis Domne Anselperge Abbatisse, vel cuncta Congregatione Monasterii Domini Salvatoris sito infra Civitate Brixia infra easdem coerentia suprascriptos duocentos juges ab omni quemque homine defensare; et si defendere minime potuero promitto me

raboschi ne il Savioli dubitarono, che questi non fosse Giovanni, Duca di Persiceto in quel di Modena, secondo i confini del 772. Ivi era la Badia di Nonantola, verso cui fu liberalissimo il Duca Giovanni.

<sup>(1)</sup> Redducto. Era questa, come ottimamente osservò il Muratori, la Villa Reddù, ne' confini di Persiceto, territorio di Modena.

vobis componere suprascriptos duodecentos juges talis, et alios talis unaquoque inibi a vobis edificavit aut melioratione fuerit in duplo.

Acto in Curte mea in Aquaria Monte Bellio Territorio Bononiense (1), sub die Regum, et Indicione suprascripta feliciter.

† JOHANNES in Dei nomine Dux in hanc Cartula manu mea propria subscripsi.

Signa manus Autelmoni germano Theoderoni Castal-dius testis.

STEPHANUS notarius Scriptor istius Cartule vendicionis post roborata testibus tradita ea complevi et dedi.

Della presente donazione Vedi il Pizzetti 3.

<sup>(1)</sup> Bononiense. Non so perchè il Tiraboschi 1 avesse voluto qui mettere il dubbio d'aversi a leggere Motinense. I contorni di Monte Bello o Monteveglio, a poca distanza dal Muzza qui nominato, non apparteneano al Regno Longobardo, quando it Re Luitprando ne fece la conquista verso l'anno 728 2. Dove indi Monteveglio restituirsi dal Re Astolfo all' Esarcato di Ravenna pel Patto Generale del 754; ma Desiderio l'occupò e rioccupò più volte, secondo i varj venti delle sue ambizioni, ed ora il teneva nel 772, sì che le Carte pubbliche si notavano cogli anni de' due Re, come saggiamente scrisse il Muratori nell'atto di pubblicar la donazione del Duca Giovanni. Poscia, mai più Monteveglio non distaccossi dal Bolognese; deliziosi luoghi presso alla Samoggia ed a me carissimi; abitati ora da un antico mio amico, il Conte Filippo Agucchi.

<sup>1</sup> Tiraboschi, Storia di Nonantola, I. 494.

<sup>2</sup> Vedi Muratori, Annali, A. 728.

<sup>3</sup> Pizzetti, Ant. Tosc. I. 173.

#### NUMERO DCCCCLXIV.

La Basilica Cremonese di Santa Maria, edificata da Emisoind sul fiume Oglio, è sottoposta dal Re Adelchi alla potestà e tutela del Monastero Bresciano di San Salvatore, ossía di Santa Giulia.

## Anno 772. Agosto 24.

(Dall'Odorici (1)).

FLAVIUS ADELCHIS vir excellentissimus rex.

Basilice beatissime semperque virginis dei genetricis marie. Site in territorio civitatis nostrae Cremonensi loco qui dicitur Vado an.... prope ripa fluvii Ollio v. v. deusdedit presbitero.

Defulit veneratio tua precelse potestatis nostre per gloriosissimam atque precellentissimam ansam reginam dominam et genetricem nostram Cartulas volumina duo una (sic) in qua legebatur qualiter Emisoind donaverat in coniuge sua areldene et infilia sua rochildene quantum inter fluvio pado et ollio habere visus fuerat de dona regum seu de jura parentum quam etiam de comparacione vel quid ad ei pertinuerat manus aut adhuc deo auxiliante in territorio cremonense inter pado et ollio adquirere poterit omnia et ex omnibus cumfinibus et terminibus adusufructuario nomine diebus vite earum post ipsarum ambarum decessum omnia suprascripta dona ei devenerit in ipsa basilica sce Mariae ripa fluvio Ollio quam ipse Emisoind ad fundamentis edificaverat et instituerat ut ipsa

<sup>(1)</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano. I. 61, sopra l'antico A-pografo Quiriniano, Pergam. Num.º XX. Tomo I. pag. 115. stampato già dal Margarini 1, che l'attribuì malamente al 771.

<sup>4</sup> Margarini, Bull. Casin. II. 15. Constitut. XIX.

basilica una cum res ad eam pertinentes ad mundium sacri palacii nostri pertinerit.

ALIA quidem cartula legebatur qualiter suprascripta ARELDA cum summoald arichis, turisind et aris donaverant casa illa ubi ipsa basilica superedificata fuerat cum
monasterio et omnia adiacentia vel edificia seu territoria
in integrum simul, et predicta arelda de proprietate de
parentibus suis per consensum de ipsis filiis suis confirmaverat in ipsa basilica casa masaricias tres, duxas in
Luciaco una qui regitur per leominum masarium cum
germanum suum, alia per banonem tercia in fundo lebrosa quem regebatur per Stabilem masarium omnia et
ex omnibus in integrum nec non et familias nomera octo
idest albichis gunderam lupone aloin otolone et vualcunda cum duos infantes suos et instituerat ut in sacri
nostri palacii essent defensi.

DE qua rebus pustolasti nostram excellentiam presuprascriptam dominam et genetricem nostram Ansam reginam quatinus ipsas cartulas per nostrum deberemus confirmare preceptum Nos.(sic)vero eiusdem domine et genetricis nostrae audientes petitionem et anime nostrae considerantis mercedem, per hoc potestatis nostrae preceptum confirmamus in ipso sancto loco vel tue veneratione predictas cartulas qualiter testus earum nositur continere.

NEC non etiam statuimus ut ipsa basilica sancte mariae una cum res ad eam pertinentes in potestate et defensione monasterii dni Salvatoris quod domina et genetrix nostra intra Civitatem nostram brixianam instituit, ubi et abbatissa germana nostra Anselperga esse videtur esse debeat sicut in mundio et potestate palacii nostri esse debuit. Ita ut a modo habens hoc nostrum firmitatis preceptum securus ipse sanctus locus permaneat.

Er nullus dux come gastaldius vel actionarius noster

contra hoc nostrum firmitatis preceptum audeat ire quandoque sed omni in tempore in ipso sancto loco vel tuae veneracioni atque successoribus tuis firmus permaneat

+++ Ex dicto domini regis Pergiselit Notarius, et ex ipsius dictato scripsi ego Vualdefrit.

DATO TICINO in palacio nono kalende septembris Anno felicissimi regni nostri in XPI nomine quartodecimo per indictionem decimam feliciter.

### NUMERO DCCCCLXV.

Ursiperto, Clerico di Controne, promette di non celebrare i divini Uffizi senza la licenza del Rettore di Santa Giulia.

## Anno 772. Settembre 4.

( Dal Barsocchini (1) ).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege; et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum sextodecimo, et quartodecimo, pridie nonas septembris, indictione undecimam.

Manifestum est mihi Ursiperto cler. filio Willifridi de loco Controne, quia petivi et rogavi te virum beatiss. dn. Peredeum in Dei nom. Episc. ut mihi dimessuriam dare juberis, qualiter ad honorem presbiterii pervenirem. Simul et me rectorem in Eccl. beati S. Cassiani in suprascripto loco Controne ordinare juberis: et pro tua misericordia me audire dignatus es.

Modo vero per hanc cartulam repromitto et prevideo

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini i trovò questa Carta Originale nell' Archivio Arcivescovile di Lucca (+ L. 61).

<sup>1</sup> Barspechini, loc. cif. pag. 81.

ego q. s. Ursipertus cler. tibi vir beatiss. dn. meo Peredeo in Dei nom. Episc. ut in omnibus obediens tibi secundum sanctos canones esse debeam, simul et successoribus tuis sicut alii sacerdotes vestri; et neque contra vos,
neque contra presbiterum vestrum, quem vos in Eccl. vestra S. Juliae batismale agere presuma; neque sine vestra
licentia, vel de ipso presbitero vestro missam cantare debeam in ipsa Eccl. S. Cassiani; et per singulos annos vobis et success. vestris reddere promitto duos berbices bonos in natale S. Gerbasi hic Luca.

ET si haec omnia suprascripta capitula a me adimpleta et conservata non fuerit; spondeo ego q. s. Ursipertus cler. tibi dn. meo Peredeo in Dei nom. Episc. et success. tuis comp. auri soled. numero quinquaginta.

ET pro confirmatione RACHIPRANDUM cler. scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † ms. Unsiperti cler. qui hanc cartulam fieri ec.

Signum + ms. Willfrid patris ejus consentientis

- + Ego Deusdona presbitero rogatus ec.
- † Ego Filippus cler. rogatus
- † Ego Audiprandus cler. rogatus
- † Ego RACHIPRANDUS cler. post traditam ec.

### NUMERO DCCCCLXVI.

Wattulo, Clerico di Placule alloga casa e beni, di Monzioni ad Austrido.

Anno 772. Settembre 6.

(Dal Barsocchini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum sextodecimo, et quartodecimo, octabo idus mense septembris, inditione undecimam.

MANIFESTUM est mihi WALTULO cler. de PLACULE, quia per hanc cartulam firmare te prevideo Austrule filio qd. Roppertuli in casam et res mea in loco Muntione, in ipsa casa ubi ipsi genitor tuus antea residet.

Tali vero tenure ut tu in ipsa casa residere debeas, et res ad ipsa casa pertenente bene laborare et gubernare et meliorare debeas, et mihi et ad heredibus meis omnia quidquid in terra seu in vinea ad ipsa casa pertenente, Dominus donare dignatus fuerit, nobis omnia exinde medietate reddere debeas, excepto ipso orto quod est prope ipsa casa tibi privatum abere debeas; et me, seu misso meo quando ividem venerimus, bene gubernare deveas, et neque senio (xenio), neque angaria nobis facere non debeas, nisi tantum de labore et vino nobis, ut dixi, omnia medietas reddere debeas.

Unde repromitto me ego q. s. Waltulo cler. una cum heredibus meis tibi Austrulo, ut tu si in ipsa casa abitaverit, et ipsa casa melioraverit, simul et omnia res ad

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> ricavò questa Carta Originale dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (++ H. 55).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 81.

ipsa pertenente, et nobis omnia sicut superius legitur adimpleve...justitia de labore et vino nobis reddendum; et nos te de ipsa casa vel res foris expellere quesierimus per quolibet ingenio, et in aliquo vobis supponere quesierimus: spondeo me et heredibus meis esse componituros tibi auri soled. nomero vi......

Er hec cartulam in sua maneat firmitate.

ET duas cartulas prope uno tenore conscriptas partibus meis FILIPPUM cler. not. scribere rogavimus.

ACTUM LUCA

Signum † ms. Waltuli repromessuri qui hec cartu-

Signum † ms. MATANCI cler. testis

Signum + ms. Insuri cler. testis

Signum † ms. LAMPERTI cler. filii qd. Guntelmi cler. estis.

Signum † ms. Ursiperti filii qd. Gumperti testis

+ Ego Rachiprandus cler. rogatus ec. me teste subs.

+ Ego Filippus cler. post traditam compl. et dedi

## NUMERO DCCCCLXVII.

sigoaldo, Patriarca d'Aquileia, stando in Pavia, fa varj ordinamenti pel Monastero di San Salvatore ossía di S. Giulia in Brescia, e gli concede varj Privilegj.

### Anno 772. Ottobre 13.

( Dal Margarini (1)).

SIGVALT SERUUS SERUORUM DOMINI, PATRIARCHA.

Dum nostra mediocritas ex felicissimorum Principum

<sup>(1)</sup> Margarini, Bull. Casin. H. 15. Constit. XIX. (A. 1670). Dall'Archivio di Santa Giulia. Errò il Margarini, collocandola btto il 774.

Desiderij, et Adelgisij, vna cum Collegis nostris religiosissimis, et Sanctissimis Episcopis, ob totius Orthodoxae Ecclesiae statum peruenta fuisset, singula quaeque superflua, Domino auxiliante, subtilius elimata (1); Poposcit e nobis Veneratio tua Beatissima Anselberga Abbatissa per Prandulum Cubicularium Sacri Palatii, seu et Praepositum Monasterij vestri, vt Venerabile eumdem Monasterium vestrum, quod situm est in Vrbe, quae dicitum Brixia, quod constat ad honorem Domini Saluatoris constructum, privilegij infulis a nostra frueretur auctoritate; quatenus concordantibus nobis Reverentissimis Episcopis nostris, ex communi adsensu, aeternale praedicti Oraculi robur, stili nostri firmatas (firmatas) impertiret.

Er quia semper sunt exibenda, quae vtilibus fuerin in limitationibus impetrata; Placuit ergo modis omnibus vt piae deuotionis imploratio, salubri moderetur interuentionis adsensu.

Carta già dianzi stampata in Italiano dalla Baitelli: poi, dopi il Margarini, ristampata in Latino dal Bianchini <sup>1</sup>, ed illustrat dall'Odorici <sup>2</sup> secondo l'antico *Apografo* Quiriniano, Pergan Num. XXI. pag. 118. Di questa Carta si vegga il Madrisio <sup>3</sup>.

<sup>(</sup>t) Dum nostra mediocritas.....elimata. L'Odorici lege eliminata. Gravissimi sensi certamente si contengono in ques prime linee di Sigoaldo, le quali riescono a mostrare in qui modo i due Re nel 772 cercavano rialzare il Patriarcato d'A quileia tanto sulla Chiesa di Grado quanto su quella di Mila no, e però, se avesser potuto, sulla stessa di Roma. Se così no fosse stato, come potca, domanda l'Odorici, voler Sigoaldo el minar o limar le superflue cose dallo stato dell' Universe Chiesa Ortodossa? Il tutto senza far motto d'Adriano I.º? Ma ciò si parlerà nella Storia.

Blanchini, Evangeliarum Quadruplex, Pars I. Prolog. pag. 10. (A. 1749Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, pag. 63.

<sup>3</sup> Madrisii, Ad S. Paulini Aquilejensis Opera, in Vita, Cap. IV. Num. (A. 1737).

Quoniam vero conata est religio tua salubriter a nobis extorquere, quatenus praefatum Monasterium Domini Saluatoris, cunctaque Monasteria in vniuersis Basilicis ad se pertinentibus, quia pijssimae, adque tranquillissimae Ansae Reginae vere constructum esse noscitur, priuilegijs Sedis Sanctae nostrae Aquilegiensis, cui Deo auctore deseruimus, decoretur.

QUAPROPTER pijs desiderijs vestris fauentes, hac nostra autoritate, vel quod recte exposcitur effectui memoramus.

ET ideo omnem cuiuslibet Ecclesiae Sacerdotem, quamibet ditionem habere prohibemus: ita vt, nisi ab Abbatissa Monasterij fuerit inuitatus, nec Missarum ibidem sommia se quispiam praesumat omnimodo celebrare, vt ibere liceat Sororibus ibidem degentibus regularem normulam inuiolabiliter observare. Sacerdotales vero Ordines quocumque, et de quacumque Ciuitate Episcopo Abbatissa voluerit inreprehensibiliter ordinetur.

Si quando vero, vt sunt humani generis casus, Abbaissa obierit, non aliunde, sed ex eadem Congregatione eligiosissimae Monachae, in loco defunctae, Abbatissae eligant successorem.

ILLUD videlicet addentes, vt quicquid ibidem iusto orline a quocumque Episcopo, vel a qualibet persona inata sunt, seu futuris temporibus fuerint illatura, siue ex costra ditione, seu ex Episcoporum nostrorum, immutiata, modis omnibus valeant permanere.

NEC hoc praetereundum esse conspicimus, ita vt Abatissa quaecumque in tempore fuerit, nulli licentia conedatur codices, aut vasa sacrata, aut quodlibet thesaurum ecclesiae quoquomodo donare, aut alienare.

Si qui autem contra hanc nostram serenissimam dispotionem temerarijs ausibus adire temptauerit, aeterno nathemate plectendos esse censemus. CONSCRIPTA huius Priuilegij series, Anno Inuictissimorum Principum Desiderij et Adelgis XVI. et XIV. sub Indictione XII. (No: dev'essere XI (1)).

DATA TICINO in Vrbe Regia III. Idus Octobris.

SIGOALD, gratia Dei, Patriarcha, in hoc priuilegij textu a nobis salubriter elimatum, manu mea subtus scripsi.

Appollinaris (2) Christi misericordia indignus humilis Episcopus in hoc priuilegij textu manu mea subscripsi.

Отто in Dei nomine Episcopus, in hoc priuilegij textu manu mea subscripsi.

IULIANUS humilis Episcopus in hoc priuilegij textu, manu mea subscripsi.

FELIX humilis Episcopus in hoc priuilegij textu, manu mea subscripsi.

Felix peccator Episcopus in hoc priuilegij textu, manu mea subscripsi.

<sup>(1)</sup> E così legge l'Odorici nel suo Apografo Quiriniano cioè Indictione XI, siccome aveano letto i PP. Astezati 1

De Rubeis 2.

<sup>(2)</sup> Appollinaris. Questo Vescovo ed i tre altri, che seguono sottoscrissero parimente alla Bolla di Paolo I.º del 26. Ottobr 763 (Vedi prec. Num. 808), per la ragione, che io tentai caddurre col fine d'allontanare ogni sospetto di falsità o dal Bolla del Romano Pontefice, o dalla Carta presente de Patriarca d'Aquileia.

<sup>1</sup> Astezati, In Dissert. II. ad Manelmum, (A. 1728).

<sup>2</sup> De Rubeis, Mon. Eccl. Aquil. Col. 326. (A. 1740).

#### NUMERO DCCCCLXVIII.

Il Clerico Gairipert dona una sua terra alla Chiesa di San Lorenzo di Veriano.

Anno 772. Novembre 20.

( Dal Barsocchini (1)).

Exemplar Cartule. In nomine Domini, die vigesimo mense novembrio, regnante dn. Desiderio, et Adelghisi regibus, anno XVI. et XIIII. per inditione undecima feliciter.

GAIRIPERT cler. filio b. m. IMMAREPERT dedi et tradedi offersionis titulo terra petiola una, quod avere visu sum in loci Variana, de prato meo ad Eccl. S. Laurentii sito in predicto loci Variano, et posita suprascripta terrula prope ipsa Ecclesia, tantum inter medio via decurret; et est per mensura ipsa mea datione avent in longitudo manibus mensurata pedibus triginta, latitudo vero pedis viginti, et est in terra de finis posita ab uno latere suprascripta via, et de tris partis terra mea daturi, quae michi reservo.

HEC autem suprascripto petiolo de jam dicta terra, sicut superius legitur, ad ipsum sanctum et venerabilem locum offersi, et condonare adque tradere previdi.

In tale enim tinore vel pretexto, ut dum Mangrenfridi abbas deserviens Sanctorum Dei et conversus, vel ejusque successoribus posteris advivere meruerent, suprascripta offersio predicta terra in suam integram aveant potestatem lavorandi regendi meliorandi usumfructum capiendi, et post ejus decessum revertatur ad ipsa S. Ecclesia, vel ejus re-

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 trasse questa Copia dall' Archivio Arcivescovile di Lucca (\* A. 14).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 82.

ctores ividemque deservientibus, omni tempore in suam aveant potestatem.

QUAM viro unc libello offersionis et confirmationis Teo-DERAM not. scrivere rogavi.

Actum ipso loco.

† Ego Gairipert cler. qui une scripti firmitatis fieri rogavi, et manus mea subs.

† Ego Aripertu presb. rogatus ec.

Signum † ms. Tanepert filio qd. Baruconi da S. Andrea testis.

Signum + ms. Arnepert aurifici rogatus ec.

† Ego q. s. Teuderam notario post traditam complevi et dedi

### NUMERO DCCCCLXIX.

Lucifrido, Uomo Traspadano, offre alla Chiesa di San Colombano in Lucca una casa nel luogo detto Scragio.

## Anno 772. Novembre 25.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum sexto-decimo, et quartodecimo, septimo Kalendas Decembris, per indictionem undecimam.

MANIFESTUM est mihi Lucifrido, filio qd. Sanctioli Transpadani, quia per hanc cartilam offero Deo, et tibi

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Arcivescovile di Lucca (\* A. 12): senza Giunte nè Correzioni del Barsocchini, che trascurò di soggiungere i testimoni omessi dal Bertini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice pag. 125.

Ecclesie Beati Sancti Columbani, sitae a Venerabili Domino Peredeo Episcopo prope hanc Civitatem Lucanam, duas portiones de casa abitationis meae in Scragio, una cum duabus portionibus de fundamento, ubi superposita est eadem casa, similiter de curte, et puteo, et horto, una cum arboribus suis, ut dixi, duas portiones in integrum Deo, et tibi suprascriptae Ecclesiae offerre praevideo.

Eo enim tenore ut pro jam memorata re ego per singulos annos natale Sancti COLUMBANI in mense Novembre reddere debeam quindecim libras de oleo ibi; et in ipsa casa resedere debeam.

Et neque a me, neque a meis heredibus hec cartila possit disrumpi, sed omni tempore stabilis permaneat.

ET si filii mei praedictum oleum in ipsa Ecclesia reddere voluerint per unumquemque annum, licentiam abeant in ipsa casa resedendi.

ET pro confirmatione Austripertum Presbiterum scribere rogavi.

ACTUM LUCA feliciter.

Signum † manus Lucifridi qui hanc cartilam fieri rogavit.

( Seguono i testimoni; omessi così dal Bertini come dal Barsocchini ).

† Ego Austripertus Presbiter post tradita complevi et dedi.

## NUMERO DCCCCLXX.

I fratelli Daniele ed Orso vendono una lor terra ad Ermuald, Gastaldo.

Anno 772. Novembre.

( Da Monsignor Rambaldo degli Azzoni Avogaro (1) ).

In XPI nomi

REGNANTES Dom. nostros Desiderio et filiom ejus Adel-CHIS exell. Regibus annis Regni eorum sexto decimo. Et quarto decimo. Mensi Novembri per indict. undecima. Fel.

Constat me Danaele et Urso germanis filiis qd. Dusopo habendum vendedesse et vendedimus aque tradedesse et tradedimus vobis Ermuald. Gast. idest aliquantola terra de VATO ad prope Casa nostra una cum panefferis suis (2) qui havet ipsa terra in longo petis trenta et sex et quatuor. et ab alio capite havente petis viginti et in latitudinem havente de uno capite petis viginti quatuor, et ab alio capite havente petis viginti. et duos et semesse. ex uno alio latere tenente nos ssti. vinditures. et ab alio latere tenente ssto. emture. ab uno capite possedente SENATURE parva EREDUNO. et ab alio capite percurrente via publica. et confessemus nos ssti. Vinditures qui

<sup>(1)</sup> Monsignor Rambaldo degli Azzoni Avogaro trasse questi Carta 1 dall'Archivio di San Zeno di Verona, e stampolla nei XXV.º Tomo, pag. 56 della Seconda Raccolta degli Opuscoli d Calogerà, ossia nella Raccolta continuata dal Mandelli (A.1773) Non dice il Degli Azzoni, se tal Carta, sia Originale, mi sembra, che lo presupponga.

<sup>(2)</sup> Panefferiis suis. Lo stesso, credo, che pomefferiis, cio pomieri, del scg. Num. 972.

<sup>1</sup> Degli Azzoni, Due Carte scritte nell'ottavo secolo in Trevigi, Disse tazione.

recepimus ad te emture exinde precio auri solidos septe tantum. et ad presenti die hac ipsa ssta. terra sicut supra legitur in tua Emturi et tuis heredibus permaneat potestatem faciendi exinde quod vobis placueret nullo homine contradicente. neque nos vendetures neque heredes nostros. et si ut nos credimus fieri nus vinditures aut heredes nostri vel aliquis aliquando de ssto. emture aut tuos heredes de ssta. vind. nostra pulsaveret, vel quod absit acvincere aut non potuerimus vobis eam ab uno quoque homine defensare. tunc componamus nos ssti. Vinditures vel heredes nostri vobis emturi vel ad vestros heredes duplo precio et rem quoque meliorare edifficacionis ipsius terre satisessemus reddituri.

Асто Tarbisi per Indict. ssta.

- † Ego DANIHEL in hanc vendicione a bis facta m. m. usi.
- † Ego Ursus in hanc vendicione a nobis facta m. m. crip.
- † Ego Cecco rogad. ad DANAELE et Urso in hanc vind. t. susi.
- † Ego Albini. rogad. ad Danaele et Ursu Germanis n hanc vend. tt. susi.
- † Ego Johannes rogatus ab sstis. Danaele et ursu gernanis in hanc vind. t. susi.
- † Ego Augis rogad. ad sstis. germanis in hanc vind. . susi.
- ..... TEADUALD rogatus ab sstis. DANIHEL et Urso erm. hanc pagina vind.

Scripsi et post tradita complivi

#### NUMERO DCCCCLXXI.

Il Re Desiderio conferma le Corti di Sestuno e di Vallante in Sabina con altra in quel di Narni al Monastero di Farfa.

## Anno 772?

( Dal Fatteschi (1) ).

In Nom. Dom. Dei Salvat. N. J. X. Flavius Desiderius excellentiss. Rex. gloriosiss. atque praecellentiss. Anse Reginae felicissimae conjugi nostrae.

Suggessisti nobis ac regalem culminis nostri excellentiam postulasti ut quod tibi Adelchis excellentiss. Rex filius noster per suum praeceptum donaverit idest Curtem unam et massam in Sextuno et alteram Curtem in Vallanti ubi Monasterium Xpo protegente fundere disponis.

ET tertiam Curtem cum Massa in Narnate finibus reatinis seu et omnes illas res atque familias que in suprascriptis finibus reatinis impublicatae vel retultae sunt sicut a singulis hominibus aut nunc praesenti tempore a qualicunque homine contra legem possidentur aut ad laborandum datae sunt in praedictis finibus reatinis quae ad suprascriptas tres Curtes pertinuerunt atque pertinent in integrum.

Unde supplicasti regni nostri precelsam potestatem ui ipsum Monasterium in suprascriptis Curtibus fundatum ei ipsas res curtes et Massas cum omnibus rebus ad eas pertinentibus vel superius comprehensis per nostrae firmitatis praeceptum in Monasterio S. Mariae fundato in Sabini ubi Probatus Abb. esse reperitur donare et conceder deberemus.

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 273: dal fo lio 1183. del Gran Registro Farfense, nel Supplemento, che v soggiunse il Monaco Tadino.

ITA tam: ut dum tu quae supra Ansa gloriosiss. Conjux nostra advixeris omnia in omnibus in vestra potestate permaneant potestate faciendi quidquid tibi placuerit.

Nos guidem considerantes Dei omnipotentis clementiam et animae nostrae mercedem atque tuam Ansae gloriosiss. reginae conjugis nostre congruam obaudientes obsecrationem per hoc nostrae potestatis praeceptum donamus atque concedimus instituto Monast. S. Mariae in Sabinis jam nominatum Monast. quod in supra memoratis curtibus in SEXTUNO (1), et VALLANII (2) fundare studes cum Curte in NARNATE et Massis ad praedictas tres Curtes pertinentibus cum territorijs aedificijs familijs casis Massaritijs aldiaricijs bovulcarijs vaccaricijs alpes gagios vel pascua vel quidad (quidquid) exinde singuli homines ad laborandum habent atque terras illas omnes quae in suprascriptis finibus impublicatae vel retulte sunt et modo exinde aliquis contra legem possidere videtur quae de praedictis curtibus pertinuerunt atque pertinendo (pertinent) cum omni terratico in integrum, ita sane ut in supradicto Cenobio fundato in predictis finibus REATINIS sub Sancte regulae norma congregentur Servorum aut ancillarum Dei usque ad numerum XX. vel si amplius potuerint ut pro animae nostrae mercede et hujus Patriae salvatione frequentes omnipotenti Deo et dignas referant laudes.

Et hoc statuimus ut de Arimannis feminis (3) pertinentibus

<sup>(1)</sup> In Sextuno. Era questa Corte in Interocro, nel Gastaldato di Rieti, come risulta da una Carta Farfense del 778, presso il Galletti.

<sup>(2)</sup> Et Vallanti. Di quest'altra Corte Vedi il prec. Num. 888.

<sup>(3)</sup> Arimannis feminis. Di queste donne Vedi la Carta seguente sotto il di 11. Novembre 773.

<sup>1</sup> Galletti, Tre Chiese, pag. 21. in Nota.

ipsi Monasterio et curtibus atq. rebus superius comprehensis in conjugio sibi usque nunc sociaverunt ut post transactum annuale spatium secundum edicti tenorem sic eos easque possideant sibique proprietario nomine vendicent atque defendant. De omnibus autem animalibus quae in suprascriptis finibus reatinis habentur aut in antea nutrientur ita definimus ut per pasqua publica omni tempore ambulent et nutriantur sine omni dato aut herbatico vel escatico et nullam molestiam neque in ponte neque in via publica neque in qualicunque loco patiantur. Sed semper illibata ambulent ubi publica animalia consueta sunt ambulare.

ET concedimus ibidem omne Teloneum et portaticum seu ripaticum atque terraticum quae per singula loca Civitatum et portuum homines de ipso Monasterio et ipsum Monasterium de qualecunque causa dare debuerint ut a nullo homine Castaldio aut quolibet actionario aliquam dationem vel coloniam in ipso Monast. exigant. vel ab ejusdem Monasterij hominibus neque pertinentibus eidem Monast. vel curtibus et rebus neque a libertinis qui a Principibus et judicibus exinde liberati sunt (1). Sed et de omnibus causis aut excutijs publicis ab ipso Monasterio semper defendantur et sine omni molestia datione vel teloneo omni tempore securi permaneant.

QUATINUS ab hac die habens hoc nostrum donationis et cessionis praeceptum securo nomine valeat possidere.

Er nullus dux comes Castaldius vel Actionarius noster contra hoc nostrae donationis et cessionis praeceptum au-

<sup>(1)</sup> A principibus et judicibus exinde liberati sunt. Chi sono questi libertini se non coloro, i quali ottennero d'essere affrancati per impans? Cioè per comandamenti dati dal Re, o diretti, od indiretti col mezzo de'suoi Giudici; ovvero de'Duchi e d'altri Ottimati, soprattutto in tempo di guerra.

deat ire quandoque. Sed omni tempore stabile permaneat.

Ex dicto domni Regis per Andream referendarium et ex ipsius dictatu scripsi ego Gaupertus.

DAT. TICINO in palatio die X. mens..... Anno felicissimi regni nostr..... Indictione......

## NUMERO DCCCCLXXII.

Ebuno, Calzolaio, vende a Lopulo, Monetario, una terricciuola, vicino a' Moniti pubblici di Trevigi.

## Anno 773. Gennaio.

( Dal Marchese Maffei (1)).

In Christi nom.

REGNANTE dom. nostris DESIDERIO, et ADELCHIS filium ejus, viris excellentissimis, Regibus, annis pietatis eorum in Dei nomine sextodecimo, et quartodecimo, mense Januare, per Ind. undecima fel.

Constat me Aebune magistro Calegario (2) hbd (habendam) vindedisse, et vindedit, atque tradedisse, et tradedi tibi Lopulo Monetario aliquantula terra, qui est a starfora et porta, silicet ad juxta Monita pupliga, unacum arboribus, et pomesseris suis: abentem in longo ipsa terra petis viginti, et in latitudinem abentem petis viginti et quinque: ab unum latere, et uno capite ssto Lopulo possidentem, et ab alium latere ssta Monita pupliga percurrente, et de alium capite tenentem Grimualdo, filio quondam Matzolo.

<sup>(1)</sup> Massei, Verona illustrata, Documento Num. VII.º degli otto *Autografi* da lui posseduti (A. 1732).

<sup>(2)</sup> Magistro Calegario. Sempre più si conserma, che l'esercizio dell'arti meccaniche non toglicva punto a' Longobardi le qualità d'ingenuo e di Cittadino. Vedi un Calderaio nel prec. Num. 555. e nel seg. Num. 976: un Calzolaio nel prec. Num. 726: un Forraio nel prec. Num. 889.

Er confiteor me ego qui supra vinditur, quia recepi a te emture exinde precium auri solidus duo, et tremisses duo novos tantum: quathinus ad presenti die ssta terra, qualiter superius legitur inter designata loca, et circumpossidentibus, vel ipsa minsura, in tua ssto Lopulo, et heredib. tuis, omni in tempore permaneant, et esse debeant potistatem, faciendi, et judicandi quod vobis exinde placuerit nullo hominem contradicente, neque me vinditur, neque hrd (heredes) meus.

ET sicut fieri non credo, ut aliquis aliquando te emture, aut tuus heredes de ssta vinditione pulsaverit, aut quod absit evicti fueretis, et non potuerimus vobis exinde ab unoquenque hominem defensari; tunc componam ego jam dietus Aebo, et mei heredes, tibi ssto Lopulo, et ad tuus heredes dupplum precium, et rem quoque meliorate aedifficationis ipsa terra quod magis valuere satis essemus reddituri.

Acto Tarbisi per Ind. ssta feliciter.

Signum † manus ssto Aebuni qui hanc vind pagina fieri rogavet.

Aego Erfo rogatus ab ssto Ebuni in hanc vind. tt (testis) susc.

Ego Staveli rogatus ab ssto Aebone in hunc vind. pagina t sus.

Aego (sic) Odibertus rogatus ab ssto Ebone in hanc vind. t. sus.

Aego Petrus rogatus ab ssto Aebone hunc vind. pagina, qualiter super legitur, scripsi, et postradita compl.

## NUMERO DCCCCLXXIII.

Gumperto, Rasperto e Dulciperto, abitanti d'Ursiano, vendono un pezzo di terra in Veteriano a Rachiprando, Rettore di Santa Maria in Sesto nel Lucchese.

## Anno 773. Febbraio 10.

( Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, et filio ejus dn. nostro Adelchis rege, anno regni eorum sextodecimo, et quartodecimo, quarto jdus mensis februarii, per inditione undecimam.

Constat nos Gumpertum et Raspertum et Dulcipertum filios qd. Asperti abitatores in Ursiano, presenti die per hanc cartulam vendere et tradere previdemus tibi Rachiprando presb. rectori Eccl. beate S. Marie in Sexto, unam petiam de terra nostra quam abemus in Veteriano in Cahagio, qui fuit qd. Fusci et de fratribus ejus: et est ipsa petia tenente uno capite in rivo Fracula, et alio capite et amba latera est tenente in terra ipsius Eccl. S. Marie et S. Petri, que ibidem obvenit per fratres suprascripti Fusci: ipsam petiam quomodo circundata est in integrum tibi tradimus, et est plus minus sistariorum octo.

Er recepimus pro ipsa predicta terra pretium a te auri solid. numero tres in prefinito.

UNDE repromittimus nos q. s. Gumpertum Raspertum et Dulcipertum, una cum nostris heredibus tibi Rachi-prando presb. vel successoribus tuis, si nos vobis ipsam

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 trasse questa Carta Originale nell' Archivio Arcivescovile di Lucca ( + O. 22 ).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 83.

suprascriptam terram intentionaverimus aut retragere quesierimus per quodlibet ingenium, et eam vobis ab omni homine desendere non potuerimus: spondimus nos cum nostris heredibus tibi vel successoribus tuis componere ipsam terram predictam in duplu, infer quidem (in ferquidi) loco ec. cum quo aut qualis tunc fuerit.

ET pro confirmatione Rachiprandus scribere rogavimus. Actum in loco Ursiano.

Signum + ms. Gumperti qui hanc cartul. ec.

Signum + ms. Rasperti g. ejus qui item fieri rogavit Signum + ms. Dulciperti similiter g. ejus qui fieri

rogavit

Signum † ms. CHEIFRIDI de BRANCALO testis.

Signum † ms. Rachuli cler. filii qd. Aricausi de Saltuclo testis

† Ego GARIMUNDUS presb. rogatus ec.

+ Ego RACHIPRANDUS cler. post traditam compl. et dedi.

## NUMERO DCCCCLXXIV.

Il Clerico Rachinaldo del luogo Gurgite dà in fitto al Clerico Lupicino una casa con podere presso la Chiesa di S. Paolo.

## Anno 773. Febbraio.

( Dal Barsocchini (1) ).

In Dei nomine.

REGNANTE domno Desiderio et Adelchis regibus, anno regni eorum sextodecimo et quartodecimo, mense febrario, indit. decima (undecima) feliciter.

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1, trasse questa Carta Originale dall' Al-chivio Arcivescovile di Lucca († B. 75).

<sup>1</sup> Barsecchini, loc. cit. pag. 83.

MANIFESTU sum ego RACHINALDU cler. filio quidam Ma-GNIFRIDI de GURGITE, quia dedi tibi LUPICINE cler. filio quidam Audualdi una casa mea, quem avere visus sum prope Eccl. S. PAULI, ubi pater tuo residere videtur cum omnis res ad ea pertinentes in integrum, cum granirio terris vineis pratis pascuis, cum cultum et incultum, movile vel inmovile, omnia et in omnibus quem ad ipsa casa pertenet: tibi dare videor ad lavorandum et meliorandum, et ipse predicta recopriendum, et ipsa casa recludendam cum petra et tabula, et ipsa vinea propaginandum, et submarra et runcilio calcandum, et sepi recunciandum et ipsa....ta cludendum et defindendum: et nobis per singulos anus medietatem vinum et fenum dare diveatis, et per omnes Pasqua Domini Nostri Hiesum Christi nobis duo tremissi dare diveatis auri expendivilis, et per singulus annos nobis semptimo dies angaria facere diveatis, tris dies ad messe, et due ad fenum recolere, et duo ad vignas faciere, tam tu qui supra Lupicine cler. quam eredes tuos mihi qui supra RACHINALDE cler. vel ad meus eredes.

Unde spondeo ego qui supra Rachinaldu cler. una cum meis eridibus tibi qui supra Lupicine cler. vel ad tuos eredes, ut si nus vobis alicod de ipso redito, vel de angaria superponere voluerimus, aut vos de ipsa casa fori espellere quesierimus, spondimus nus vobis componere pene nomine auri soledos nomeru quinquagenta, et cartula sua manea firmitatem.

ET pro confirmationem duos pagine prope uno tinore Gumprando iscrivere rogavimus.

ACTUM VICO GURGITE.

Signum † ms. Rachinaldi cler. daturi et promessuri Signum † ms. Chisi filio qd. Chisolfi v. d. testis

Signum † ins. Cosperti filius qd. Ropaldi v. d. testis

Signum † ms. Lampuli cler. filio qd. Gudifridi v. d. testis

+ Ego Gumprandu post traditam complevi et dedi.

## NUMERO DCCCCLXXV.

Ilderico e Taciperga donano al Monastero di Farfa le Corti di Ponziano, di Cesariana, di Papciano e di Lamiano in Sabina.

## Anno 773. Marzo.

( Dal Galletti (1) ).

In nomine domini Dei salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus anno regni eorum Deo propitio XVII. et XIIII. sed et temporibus domni Theodich gloriosi ducis ducatus Spoletani mense Martii per indictionem XI.

EGO HILDERICUS filius cujusdam Theoderici una cum genitrice mea Taciperga donamus atque concedimus in eterna traditione pro remedio anime nostre in monasterio s. Dei genitricis semperque virginis Marie sito in Acutiano territorio Sabinensi ubi et venerabilis vir Probatus abbas preesse videtur curtem nostram que vocatur Pontianus cum omni sua pertinentia in integrum simul et curtem nostram Ceserianum et Papcianum cum casis coloniciis et terris vineis silvis salictis pratis pascuis cultis et incultis mobilibus et immobilibus servis vel ancillis co-

<sup>(1)</sup> Galletti, Vestarario, pag. 93. (A. 1758): dal Num. 91. del Registro di Farfa: Carta ristampata con poca diligenza dal Fatteschi 1, presso il quale si trova errato anche il Numero del Registro Farfense.

<sup>1</sup> Fatteschi, Mem. de' Duchi di Spoleto, pag. 273.

lonis vel colonabus aldiis vel aldiabus sicuti nobis pertinent ita omnia in ipso sancto monasterio pro anima nostra concedimus a die presenti.

SIMILITER et ego Taciperga una cum ipso Hilderico filio meo donamus atque concedimus in ipso suprascripto monasterio pro anima nostra rationes proprietatis nostre idest que michi a genitore meo Taciperto contigit curtem nostram in Lamiano territorii Sabinensis simul et ubi per loca vel vocabula in finibus Sabinensibus habere visa sum omnem portionem meam in ipso sancto monasterio pro mercede anime nostre donamus possidendum casas vineas terras silvas prata pascua culta et inculta omnia mee portionis in integrum in ipso suprascripto sancto M. donamus et concedimus possidenda.

QUATINUS ab hac die firma et stabilis sit in ipso sancto monasterio nostra donatio et neque a nobis neque ab ullo homine aliquando contradicatur sed semper in perpetuis temporibus stabilis permaneat.

ACTUM in REATE mense et indictione suprascripta.

Signum + manu TACIPERGE que hanc cartam fieri rogavit.

Ego HILDERICUS in hac carta a nobis facta manu mea subscripsi.

- † Ego Adeodatus Vestararius rogatus ab Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi.
- † Ego Lupo rogatus ab Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi.
- † Ego Hatto rogatus ab Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi.
- † Ego Trasspertus rogatus ab Hilderico et Taciper-Ga manu mea subscripsi.
- † Ego Allo rogatus ab Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi.

- † Ego Petrus rogatus ab'Hilderico et Taciperga manu mea subscripsi.
- † Ego Stephanus notarius scriptor hujus carte post testium roborationem complevi et dedi.

## NUMERO DCCCCLXXVI.

Serbulo vuole che dopo la sua morte Raculo, Prete di San Colombano di Lucca disponga della metà de' suoi averi per suffragio dell'anima sua, riserbando la metà dell'usofrutto a sua moglie Teuspranda.

## Anno 773. Aprile 19.

( Dal Bertini (1) ).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus Domnus nostro Adelchis Rege, anno regni corum septimodecimo, et quartodecimo, tertiodecimo Kalendas Magias, per indictionem undecimam.

Manifestum est mihi Serbulo, filio qd. Aurimi, quia per hanc cartulam elegere prevideo te Rachulum Presbiterum Ecclesie Beati Sancti Columbani, ut post meum decessum...tuam, et ille homo, cui istam cartulam ad exigendum dederis, potestatem habeatis vendere, et dispensare medietate ex omni re mea pro anime meae remedio, qualiter secundum Deum melius previderitis, tam mobile rem, quam et inmobile, simul et notrimina mea majora et minora in prefinito pro anima mea despensare debeatis, Reliquum vero medietatem rem meam sit in pote-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> prese questa Carta *Originale* dall'Archivio Arcivescovile di Lucca († C. 66): poi vennero le Correzioni e Giunte del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice pag. 126.

statem conjugi meae TEUSPRANDAE si lectum meum custodierit, de me fidem maritalis observaverit, usumfructuandi, regendi, et imperandi.

Post vero ejus decessum, aut si sibi alium maritum copulaverit, sit ipsa re, quam ei ad usumfructuandum dedi, in suprascripta Dei Ecclesia Sancti Columbani pro animae meae remedio in integrum.

Quidem et licentiam abeatis requirendi, et exintendi, (exigendi (Bars.)) et compositionem tollendi de morte (1) ... secundum legem, qualiter melius potueritis, et ea pro me dispensare debeatis qualiter vobis recte apparuerit.

ET quis de meis heredibus contra hanc p.....tam in aliquo agere, aut causare, vel disrumperere presumserit per quodlibet ingenium, sit componiturus ipse heres meus, una cum suis heredibus....Presbitero, vel eidem homini, cui tu hanc cartulam ad exigendum dederis, aut ejus heredibus, vel Rectoribus suprascripte Dei Ecclesiae, omnis suprascripta res tripla me (in triplum (Bars.))... quide (in ferquidi) loco, sub extimatione qualis tunc fuerit.

Er dum ego qui supra Serbulus advivere meruero, omnis res mea in mea sit potestatem vendendi...di quid, aut qualiter voluero iterum judicandi, et haec mea decretio semper in predicto ordine firmiter persistat.

ET pro confirmatione RACHI.... (Rachiprandum) Clericum scribere rogavi.

ACTUM LUCA.

Signum † manus Serbuli qui hanc cartulam sieri ro-gavit.

Signum † manus Mauri de Apolia testis.

<sup>(1)</sup> Tollendi de morte. Qui certamente si parla del guidrigildo nel caso che Scrbulo fosse ammazzato: disposizione simile a quelle di Valeriano Prete nel prec. Num. 944.

( Seguono sei testimoni soggiunti dal Barsocchini ):

Signum † ms. Persuli Calderarii testis

Signum + ms. ATRIPERTI testis

Signum † ms. Gumpuli filio qd. Rottelmi testis

Signum † ms. Asperti testis

+ Ego Alperto Munitario rogatus ec.

+ Ego Ospert filiu Asprand Auriferi rogatus

Ego RACHIPRANDUS Cler. post traditam complevi, et dedi.

# NUMERO DCCCCLXXVII.

Martino di Cremona, or Diacono Ravennate, dopo una sua legazione presso Carlomagno in Francia, dona una sua casa con giardino al Capitolo Cremonese.

Anno 773. Aprile 28. Mercoledì.

( Donatami dal Conte Morbio; indi pubblicata dall' Odorici (1)).

Dum in Dei nomine ego Martinus cremonensis sancte catholice ecclesie ravennate divina gratia Diaconus, iussu

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> ha posto in luce la prima volta questo Documento, che dee riputarsi uno de' più preziosi per la Storia d'Italia. Era l'ultima delle ventitrè Carte, onde il Conte Morbio m'avea fatto il caro e generoso dono: ma io troppo indugiai, ed ora tutti dobbiamo saper grado all' Odorici d' aver 'troncate le mie dimoranze.

L'uno e l'altro han tratto questo Documento dal Codice Diplomatico Cremonese, raccolto con diuturna fatica da quell'insigne uomo del Canonico Primicerio, Monsignor D. Antonio Dragoni: uomo, di cui non posso mai lodare a bastanza la dottrina, l'ingegno e la soavità de' costumi. Con chi non fu egl

<sup>1</sup> L'Odorici, Archivio Storico Italiano, Nuova Serie, Tomo II. pag. 28. Fi renze in 8.º (A. 1855).

sanctissimi in Christo patre Leone Archiepiscopo Raven-NATE, difficile et longum iter suscepessem et ad fines Francorum fuemus, regemque eorum Charolum regem gloriosissimum adlocussem, et in regressu meo Cremona patria mea advenessem, mihi paruit esse gratum Deo atque beate Matre ejus Maria si de bonis facultatis mee ista canonica juvessem.

IDCIRCO ego idem MARTINUS indigno Diaconus vobis beatissimis Archidiaconus, Archipresbiter, Primicerius et Preposito, nec non vobis omnibus beatissimis Presbiteris et Diaconi de ordine cardine eiusdem sancte MARIE matre, le quo ordine et ego, antequam Dei famolus fuessem, indignus Diaconus fui, casa mea in qua abitabam dum puer fuessem vobis ab ac die dono et cedo, et in dominium vobis transfero.

IACET autem ipsa domus mea cum cellis, curte, furno, puteo et veridarium prope ista vestra canonica, cui coerit montes: et ideo ipsam domum meam cum veridario et mnia adiacentes vobis donare ordinavi, ut ipsa vestra anonica et casa mea melius abitare habeatis, pro remedio nimarum bone memorie Paulli patris mei viri nobilisimi, et Sabine femina onoranda mater mea.

Er ut hec mea donacio sequentibus temporibus salva t inconcussa sine ullius contradictione maneat in perpeuum, manu mea anc donacionis paginam scrivere decrevi

beralissimo del gran frutto de' suoi studj? Già egli per altro vea fin dal 1840 eruditamente illustrata la donazione di Marno, Diacono <sup>1</sup>; ma senza stamparne l'intero testo. Le Osserva-ioni, che seguono, basteranno a farne conoscere l'importanza; sciando star da parte ciò che risguarda soltanto il Capitolo emonese, principalissimo scopo del Dragoni.

<sup>1</sup> Dragoni, Cenni Storici sulla Chiesa Cremonese, pag. 462-472. (A. 1840).

V. 4.4.

et subter confirmavi, et vobis beatissimis fratribus meis cardinales de ordine iam dite sancte Marie cremonensis ecclesie confirmandam dedi.

Act. in canonica cremonen., die mercur., 28 (XXVIII).

mens. apr., indictione XI (1).

† Ego Martinus cremonensis sancte catholice ecclesie RAVENNATIS Diaconus cardinalis in hac donacione a me facta et manu mea scripta subscripsi et firmavi, ad gloriam Dei et remissione peccatorum meorum.

+ Ego Deusdedit sancte ecclesie cremonensis Archidia-

conus probavi et subscripsi.

† Ego Dragoaldus sancte Marie maioris cremonensis ecclesie de ordine Archipresbiter probavi et subscripsi.

† Ego Diambertus sancte Marie cremonen. de cardine

Presbiter et Primicerius probavi et subscripsi.

† Ego Luisprandus sancte Marie maioris de cardine Presbiter probavi et subscripsi.

† Ego Wido de ordine majori sancte Marie Presbiter

probavi et subscripsi.

† Ego Sigebertus sancte Marie Cremonensis Presbiter et ista canonica Prepositus in his actis probavi et subscripsi.

+ Ego Adelphredus sancte Marie Cremon. de cardine

Presbiter probavi et subscripsi.

+ Ego Gerulphus sancte Marie Cremon. de cardin Diacon. in Exenodochio ss. Eusebii et Syrini Rect. probavi et subscripsi.

<sup>(1)</sup> Indictione XI. Sebbene Cremonese, Martino era sempi uscito dal Regno Longobardo, e però donava la sue casa ne tiva. Scrisse in oltre, si come due volte dichiara, di suo pre prio pugno, e senza l'opera d'un Notaro, l'Originale dell' presente donazione: motivi tutti dell' avergli fatto passare soti silenzio gli anni de' due Re Longobardi, che nel 28. Apri 773. si signoreggiavano in Cremona.

† Ego Theopertus de ordine cardinali sancte Marie Diaconus probavi et subscripsi.

† Ego Chinellus Diaconus de cardine cremonensi probavi et subscripsi.

† Ego Stephanus de cardine cremonensi Diaconus probavi et subscripsi.

† Ego Angelbertus d. g. cardinalis sancte Marie Diaconus et ejusdem ecclesie notarius probavi et subscripsi.

SIGNIPHREDUS sancte CREMONENSIS ecclesie advocatus, sede episcopali vacante per obitum sanctissimi patris Sylvini Episcopi, quod fuit in medium nocte d. XVI ad XVII mens. febbruar., in his actis interfui, probavi et subcripsi.

Signum m m m m m manum istorum

Lanthelmi, Andrei, Magifridi, Ioannis et Alfridi est.

Ego Chuniberth sancte Marie Subdiaconus et notarius n his actis interfui, et nomen istorum Lanthelmus, Anrei, Magifridi, Ioannes et Alfridus rogatus scripsi et nanu mea subscripsi.

Ego Ariprandus notarius sacri palacii et iudex autenco uius donacionis vidi et legi, et ibi continebatur ut
hoc exemplo legitur, exemplavi, litera aut plus aut
inus, et manu mea subscripsi.

Ego Aichardus iudex et notarius sacri palacii autentico us donacionis vidi et legi et manu mea exemplavi, et e in eo continebatur sicut in isto legitur exemplo, extra teras plus minus, et manu mea subscripsi.

## I.ª OSSERVAZIONE

SULLA PATRIA DI MARTINO, CHE DICESI AVERE PER LA PRIMA VOLTA INSEGNATO A CARLOMAGNO IL CAMMINO D'ITALIA.

Chi l'avrebbe creduto? Questo Diacono, che tutti giudicavano esser nato in Ravenna, nacque in Cremona, ed in una casa vicina della Canonica Cremonese, dal nobilissimo Paolo e dall'onoranda femmina Sabina. Per tanti nomi Romani, ben questa famiglia, come anche notò l'Odorici, sembra essere stata una del sangue de' vinti, ma Longobardizzata come tutti gli altri vinti Romani quanto alla loro cittadinanza e condizione civile. Martino in prima ebbe il Diaconato della Chiesa Cremonese; indi si fece Monaco; poscia passò in Ravenna e diventovvi Diacono Cardinale, non che Arcidiacono. Dopo un lungo tratto, s'udi salutare Arcivescovo di Ravenna verso l'811, e morì di novant'anni. Andrea, detto Agnello Ravennate, che il conobbe, ne compose la Vita fra quelle degli altri Pontefici della sua patria, e descrisse le vaste membra di lui, e le sue atletiche sembianze, attribuendogli d'aver mostrato a Carlomagno la prima volta il cammino d'Italia, per comandamento avutone dall' Arcivescovo Leone di Ravenna.

Immenso fu il beneficio fatto dal Dragoni alla Storia d'Italia coll' aver tornata in vita la presente donazione del 28. Aprile 773. Poichè intorno alla venuta di Carlomagno la Storia d'Italia s'era travolta in leggenda; e la Poesia eras' impadronita dell' argomento, sì che de' due fra' maggiori Poeti dell' età nostra, l'uno avea dato le qualità di quasi un Messo di Dio al Diacono Martino, e l'altro quelle di traditore per aver mostrato il cammino a' Franchi, esclamando: Pera dell'empio il nome! La Carta Dragoniana ci rivela tutta la verità.

## ILa OSSERVAZIONE

aulla vera legazione del Diacono Martino a Carlomagno in Francia.

Volentieri parlava il Diacono Martino di sè; volentieri della sua nobiltà e della sua gita in Francia, sì come fece nella donazione del 28. Aprile, ove tali cose avrebbero potuto senza danno tacersi. Tali nature d'uomini credon sovente d'aver oprato ciò che non oprarono, e d'essere stati con le loro parole cagione de' più grandi effetti. Somiglian costoro in qualche modo a que' Retori, che si vantavano presso l'Aquinate d'aver con le loro scritture persuaso Lucio Silla a rimettersi nella vita privata. Consilium dedimus Sullae!

Or dunque, il fatto della Legazione di Martino in Francia. nel nome dell'Arcivescovo di Ravenna, mercè le cure del Dragoni, è divenuto certo: ciò basta per confutare i detti d'Agnello Ravennate. Del che ben erasi accorto Iacopo Durandi 1, affermando, che Agnello con bugiarda millanteria cercò d'attribuire a Leone Arcivescovo di Ravenna l'empia vanità d'aver fatto mostrare a Carlomagno il cammino d'Italia. Qual cammino, diceva il Durandi 2, qual cammino dovea mostrarsi a' Franchi, se costoro eran padroni della Valle di Susa da tanti anni e conosceano per pratica ogni passo delle sue montagne? » Hic (cioè Leo Arcivescovo), PRIMUS FRAN-» CIS ITALIAE iter ostendit per MARTINUM diaconum suum ». Senza credere propriamente col Durandi ad una bugiarda millanteria d'Agnello Ravennate, si può ben sospettare, che la Legazione di Martino, in Francia fosse stata l'appieco per far dire alle genti d'essersi da lui additato quel cammino: si può ben sospettare, che Martino, cotanto proclive a favellar di se, avesse detto d'aver altra volta nella sua valida età parlato delle vie d'Italia in generale con Carlomagno prima del 28. Aprile 773. Tal detto, passato di bocca in bocca, s' ingrandì e generò naturalmente le favole d'Agnello Ravennate.

#### III.ª OSSERVAZIONE

SULLA FALSITA' DEL RACCONTO D'AVER MARTINO MOSTRATO
IL CAMMINO A' FRANCHI.

Gli Annali de' Franchi, muti quasi sempre intorno a' fatti più rilevanti della Storia, posero la più gran diligenza nel notare in che luogo i Re loro celebrarono la Pasqua. Tutti ac-

<sup>1</sup> Durandi, Notizie del Piemonte Traspadano, pag. 90. Nota (22), (A. 1803), 2 Id. Ibid., pag. 87.

cordaronsi nel narrare, che Carlomagno passò l'inverno in Thionville ( *Theodonis Villa* ), e celebrò la Pasqua del 773 in Heristallo, fra Liegi ed Aquisgrana. La Pasqua cadde allora nel 18. Aprile.

Stando in Thionville, vi giunse Pietro, Legato d'Adriano I.º Pontefice Romano, ma per via di mare, poichè il Re Desiderio custodiva tutti gli aditi, e stava da per ogni dove in orecchio per vietare i passi agli Ambasciatori di Roma. Non così avvenne al Diacono Martino; il quale potè a suo bell'agio venire per via di terra in Cremona, ed ivi, a suon di tromba, darsi vanto innanzi al Capitolo, ch'egli giungea di Francia, dove favellato avea col gloriosissimo Carlo.

Ma poichè ciò da lui si magnificava nel 28. Aprile 773, non potè Martino aver dieci giorni prima celebrata la Pasqua del 18. di quel mese in Heristallo. Martino adunque tornò solo, non in compagnia de'Franchi: e Carlomagno non avea deliberato ancora intorno alla spedizione d'Italia: ciò che non fece, se non quando egli venne in Ginevra: poscia verso il mese di Settembre 773 passò il Monte Cenisio, appartenente al Regno dei Franchi, e si condusse nella Valle di Susa, ch' era tutta intera sotto la sua dominazione. Al terminar di questa Valle cominciava il Regno de' Longobardi e sorgeano le loro Chiuse, là dove oggi s' innalza la Sagra di San Michele; dal Villaggio chiamato anche oggi delle Chiuse fino a quello di Chavric. Non avea perciò il Diacono Martino mostrato niente nè potuto mostrar niente a niuno in Aprile, innanzi che da' Franchi s'intimasse in Ginevra la guerra contro il Re Desiderio; e per ben due volte senza l'opera d'alcun Martino s' era il Re Pipino sospinto dalle medesime Chiuse fino a Pavia nel 754 e nel 756.

Acciocchè Martino avesse potuto per la prima volta mostrare il cammino a'Franchi, avrebbe dovuto dimorare in Cremona dal mese d'Aprile fino a quel di Settembre 773, od essere nuovamente spedito dal suo Arcivescovo Leone Ravennate alla volta delle Chiuse, per far l'officio, che ogni bifolco ed ogni capraio suol prestare ad ogni esercito, additandogli alcuni viottoli men conosciuti. Ma i Franchi, s'è già detto 1, da due se-

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 333-334.

coli erano padroni della Valle di Susa, per cessione lor fattane da' Longobardi fin dal 576; e creda chi vuole, che un Arcivescovo di Ravenna, per mezzo d'un Diacono Cremonese, avesse avuto a tener presso i Franchi, padroni de' luoghi, le veci di qualunque bifolco e di qualsivoglia capraio.

#### IV.ª OSSERVAZIONE

PREGCCUPAZIONI DEL DURANDI AL PROPOSITO DI MARTINO. Il Re Desiderio dovè consentire a quell'ameasceria.

Fin qui, a conoscere il vero, Iacopo Durandi non ebbe mestieri che del suo semplice buen senso, anche senza l'aiuto della donazione, ignorata da lui, del 28. Aprile 773. Ma e' cadde tosto nelle sue preoccupazioni a favor de' Longobardi, quasi costoro solamente tra'Barbari abitato avessero l'Italia, e non anche i Franchi, padroni della Valle di Susa, d'Aosta e del tratto d'Amategis: piccola contrada, è vero, ma la più forte, perchè iv erano e sono tutte le Porte dell'Alpi. E' diè biasimo al Clero Longobardo ed a Leone Ravennate d'aver ordito, chiamando i Franchi, la ruina del Re Desiderio, come se non si fosse il Clero dell'Italia Longobarda composto in gran parte di Longobardi puri, e come se l'Esarcato di Ravenna fin dal principio fosse stato suddito de' Longobardi, che non ebbero in quelle contrade se non una tumultuaria e breve; nè mai certa dominazione sotto i Re Luitprando ed Astolfo. Di queste cose parlerò nella Storia; qui mi si conceda il dire, che una grave considerazione procede, non aspettata, dalla Carta Dragoniana del 28. Aprile 773 intorno alla Legazione del Diacono Martino in Francia. Ed è, che a sì fatta Legazione, di cui ci rimangono del tutto ignoti lo scopo ed i termini, dovè consentire il Re Desiderio, che nel 772 signoreggiava in alcuni lembi dell' Esarcato, sì come videsi di Monteveglio nel prec. Num. 963. Desiderio, volendo scommettere e disgregare le regioni d'Italia soggette a' Romani, ebbe necessariamente ad accordarsi con Leone Arcivescovo di Ravenna, per far alcune proposte a Carlomagno contro Roma e contro il Pontefice Adriano Lo

Chi non conosce gli spiriti sempre alteri degli antichi Arcivescovi Ravennati contro i Pontefici Romani? E le loro pre-

tensioni d'esser succeduti agli Esarchi, nel tenere il freno così dell'Esarcato come della Pentapoli? Sergio, predecessore di Leone, condusse al più alto segno queste pretensioni, sulle quali non mancò Leone di fondarsi anche dopo la caduta di Pavia ed il conquisto del Regno Longobardo. Re Desiderio perciò permise volentieri a Leone Arcivescovo d'implorar contro il Pontefice Romano gli aiuti od almeno le benevolenze de' Franchi per mezzo del Legato Martino. Senza ciò, come avrebbe potuto costui parlar si magnificamente nel 28. Aprile della sua gita presso il gloriosissimo Carlo? Ayrebbe potuto Martino venir per terra in Cremona, ove regnava il Re Desiderio, che proibiva l'andare a qualunque Legato d'Adriano 1.º, e che non ignorava le frequenti congiure de' Longobardi contro lui? Segreti accordi perciò, giova ripeterlo, vi furono tra lui e Leone di Ravenna, che non era suo suddito, contro Adriano I.º e contro Roma. Leone avrà fatto dire tra l'altre cose, che Adriano I.º non avea forze sufficienti a reggere ed a difendere l'Esarcato e la Pentapoli.

Dopo ciò, si vegga se il Durandi s' appose interamente al vero, quando egli scrisse 1, che il Clero d'Italia chiamò i Franchi perchè i Re Longobardi sapeano conservare il lor Dritto, e toglieano a quel Clero qualunque pensiero di dominazione. Anche i Laici Longobardi congiurarono contro l'infelice Re Desiderio, del che si vegga il seg. Num. 984. Carlomagno dunque fu invitato 1.º Da Leone Ravennate, non suddito de'Longobardi e nemico del Pontefice Adriano I.º; 2.º Da' Laici Longobardi : 3.º Da qualche Longobardo Ecclesiastico: 4.º Dal Pontefice Adriano I.º, che volca far salvi finalmente i Patti Generali del 754 e del 756 inter Romanos, Francos et Longobardos.

<sup>1</sup> Durandi, loc. cit. pag. 90.

## NUMERO DCCCCLXXVIII.

Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga a Lettulo la Casa ed i beni della Chiesa di S. Frediano a Vico.

Anno 773. Maggio 4.

(Dal Bertini (1)).

+ In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio Rege, et filio ejus Domno nostro Adelchis Rege, anno regni eorum septimodecimo, et quartodecimo, quartum nonas Magias, per indictionem undecimam.

Manifestum est mihi Lectulo, filio Liutperti, quia petivi te Venerabilem Domnum Peredeum in Dei nomine Episcopum, ut me in casa Ecclesie vestrae Sancti Fridiani in loco Vico ad resendum (sic) p...eris (ad resedendum ponere juberis (Bars.)), ubi antea qd. Magnaris Cler. resedit, et in ipsa casa me resedendo confirmasti, et omnem rem ubicumque pertenent (pertenentem eidem (Bar.))...casae mihi tradidisti ad laborandum, et gubernandum, et in omnibus meliorandum in integrum, quantum Magnanis Cler., et genitor ejus Deusdedit abuerant ad laborandum.

Er convenit inter nos, ut ego tibi, et successoribus tuis de ipsa casa, et de ipsa re ean (et de ipsa re ad eandem (Bars.)).... casam pertenente reddere debeam per unumquemque annum in Pascha Domini auri soledos bonos Lucanos numero quinque, tales quales tunc facti fue-

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originale* dall'Archivio Arc. di Lucca (\* B. 65): con poche Giunte e Correzioni del Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit. Appendice, pag. 127.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 84.

rint expendibiles; nam nullum aliud redditionis (redditum (Bars.)) Vobis pro casa, seu et re illa reddere deveam, neque angarias facere.

Er si Tu, et successores tui me de eadem casa foras expellere non quiesieritis, aut de ipsa re in aliquo mihi non subtraxeritis, vel superimposueritis; et ego vobis per singulos annos ipsos soledos non persolsero, et rem, et casam ipsam in omnibus non melioravero, spondeo tibi, et successoribus tuis componere soledos triginta.

ET duas inter nos cartulas prope unum tenorem de parte mea Austripertum Presbiterum scribere rogavi.

ACTUM LUCA feliciter.

Signum † manus Lectuli qui hanc cartulam fieri ro-gavit.

(Seguono altri sottoscritti, dice il Bertini: omessi così da lui come dal Barsocchini).

- Ego Austripertus Presbiter post traditam complevi et dedi.

#### NUMERO DCCCCLXXIX.

Carta corrosa dal tempo, e poco intelligibile, dalla quale sembra che i due fratelli Agepert e Giderit, mundualdi d'una loro sorella, ricevano dal marito di quella il mundio, cioè, il prezzo del loro dritto di mundio.

Anno 773. Maggio 8.

(Dál Lupi (1)).

REGNANTE dom. nostris Desiderio et Adelcho veris exell.

<sup>(1)</sup> Il Lupi <sup>1</sup> ricavò questa Carta, che gli sembra essere Originale, dall'Archivio della Cattedrale di Bergamo, Fascicolo 6. Cancello M.

<sup>1</sup> Lupi, Cod. Diplom. Bergom. I. 511. (A.1784).

reges anno regni eorum in Dei nomine septimo decimo et quarto decimo die octabo de mensis. Mad.

Constat nos Agepert clericus seo et Gidfrit germanis habidadoris in vico Castellis (1)...et mundiadoris accepissimus et in presentia testibus accepimus ad te Ansi......filio bone memorie Albinoni et mundiadore nostro auri tremissis duos pro sorore....ejus quod inveneres baiolant ut tibi vel ad heredes ba....justitia sua in omnibus ut nulla super inpositus in ea nec in agnitio..... vel proheretis inponere non possunt nisi ad auri tremisse uno sicut suberius legitur.

ET si aliquis de tuis heretis vel tu ipso vel tuis heredis vel proheretis aliqua.....ad ejus agnitio super inponere voluerit mala rationem reddat in die judi.....dicatus et in ipsa paginam sed pro misericordia defensos requiessimus vel......rit quia pro mercide amplius sicut legitur ex mundio non tollemus nisi auri tre.....Spondemus nos suprascriptis germanis mundiatoris seo et nostris heretis vel proheretis nostris.....ut ab uniquemque hominem menime defensare potueremus tunc compon.......accepimusve pro......ejus omnium in dublo vel pro agnitio....vico Castellis ad casas ipsorum Agepert clericus seo et Gidfrit germanis.....

† Ego Agepertus u. d. clericus in hanc cartola de accepto mundio dictata mano mea probria subscripsi.

Signum † m. Gidfrit u. d. germano ipsius Agepert et mundiatorem filius.....

Signum + m. Massioni u. d. germano ipsius Godel-

<sup>(1)</sup> Castellis. Il dottissimo Lupi dice d'ignorare qual fosse questo luogo. Sembra essere stato in quel di Bergamo; città dove l'atto fu celebrato.

Signum † m. LIUTPERT u. d. de vico VETORINUS filius bon. mem. Dond.....

#### NUMERO DCCCCLXXX.

Tasone rifiuta il Casale Staberiano al Monastero di Farfa.

Anno 773. Maggio.

(Dal Galletti (1)).

In Dei nomine.

Notitia brevis qualiter in praesentia venerabilis Gumperti episcopi, Teudati sculdhoris, Leoniani sculdhoris, Arnualdi de Balba, Petri filii Tauri, Leoniani filii Grimualdi, Audeperti filii cujusdam Ainonis et aliorum circumstantium consignavit Anstrepertus a parte M. S. Mariae per liberorum hominum testimonium quomodo Strupo tradidisset portionem suam de Staberiano et exinde dicebat Taso nepos ejus Struponis quod non tradidisset suam portionem de suprascripto casale in ipso monasterio.

Unde testimonium rediderunt a parte monasterii Godefridus, Rimolfus, et Nando filii Sisonis quia in nostra praesentia praedictus Strupo ipsam portionem suam de suprascripto casale Staberiano in M. S. Mariae pro anima sua tradidit.

Unde in praesentia suprascriptorum judicum (1) Sancta Dei evangelia venerunt ut ipsi testes jurarent qualiter testimonium rediderunt.

Tunc ipse Taso cum cognovisset veritatem ipsorum te-

<sup>(1)</sup> Galletti, Tre Chicse, pag. 135. (A. 1765): dal Num. 92. del Gran Registro di Farfa.

stimonii, in praesentia suprascriptorum judicum ipsum sacramentum donavit et recepit a supradicto Astreperto launu (launechild) manicias parium unum.

Quod vero breve per jussionem domni Theodicii gloriosi ducis scripsi ego Teudelapus notarius in mense Maii per indictionem XI.

ACTUM in REATE feliciter.

- † Ego Gumpertus episcopus in hoc breve manu mea subscripsi.
  - † Ego Theodatus sculdhor in h. b. m. m. s.
  - + Ego Leonianus sculdhor in h. b. m. m. s.
- (1) Suprascriptorum Iudicum Ecco dato il nome di Giudici, e più giù si ripete, ad alcuni cittadini, che aveano per lor Capo il Vescovo forse di Rieti, nella stessa qualità di cittadino Longobardo: assistiti da' circostanti, cioè dell' universalità de' Cittadini Longobardi, che si trovavan presenti. Ecco perciò una radunata interamente Longobarda, sebbene preseduta dal Vescovo, nella quale Austreperto diè il Launechildo a Tasone.

## NUMERO DCCCCLXXXI.

Gundualdo, Prete, offre con certe condizioni alla Cattedrale di Lucca la Chiesa di S. Maria e di S. Benedetto, da lui fondata in Castelnuovo del Vico Campolo.

Anno 773. Giugno 2.

(Dal Bertini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domnus nostro Desiderio Rege, et filio ejus

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall' Archivio Arciv. di Lucca († N. 100): senza Giunte nè Correzioni del Barsocchini.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice, pag. 128.

Domnus nostro Adelichis Rege, anno regni corum septimo, decimo, et quartodecimo, quartum nonas mensis Junii, per Indictionem undecimam.

Manifestum est mihi Gundualdo Presbitero quia a fundamentis construxi Ecclesiam in honore Dei, et Beatae Sanctae Mariae, et Sancti Benedicti in loco Castro Novo in vico Campulo, et in ipsa Dei Ecclesia confirmavi nepotes meos Cospertum Cler. et Rachipertum Cler.

Pro hac re per hanc cartulam offero ipsam predictam Dei Ecclesiam Sanctae Mariae, et Sancti Benedicti, cum omnibus rebus ad eam pertenentem Deo, et tibi Ecclesiae Beati Sancti Martini, ubi est Domus Episcoporum: tali tenore, ut per singulos annos ego dum vixero, et suprascripti nepotes mei, vel heredibus eorum, dare, et reddere debeamus ad Episcopum, qui in tempore ibi fuerit ordinatus, unum soledum auri bonum qualis tunc hic Luca factum furit (sic).

ET si ego qui supra Gundualdus Presbiter, vel ipsi predicti nepotes mei per singulos annos ipsum soledum eidem Episcopo non redderimus pro ipsa Dei Ecclesia, spondeo me, cum jam dictis nepotibus meis, vel cum heredibus eorum, componere Episcopi illo...poena auri soledos numero vigenti, et haec mea offersio in predicto ordine firmiter permaneat.

Et pro confirmatione RACHIPRANDUM Clericum scribera rogavi.

ACTUM LUCA.

+ Ego Gundualdus Presbiter in ac cartula, ad me facte sicut supra legitur, manus mea susscripsit.

( Seguono altri sottoscritti, dice il Bertini; omessi così da lui come dal Barsocchini).

† Ego RACHIPRANDUS Clericus post traditam complevi, et dedi.

#### NUMERO DCCCCLXXXII.

Contratto di permuta de'beni tra' fratelli Prandulo e Gumprando, in Lucca.

Anno 773. Giugno.

( Dal Bertini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE Domno nostro Desiderio et Adelchis Regibus, anno regni eorum septimodecimo, et quartodecimo, mense Junium, Indictione undecima feliciter.

Manifestum sum ego Prandulo, filio b. m. Scipert Clerico, quia convinet mihi una tecum Gumprand Clerico germano meo, ut inter nos viganeum facere deverimus, ita et factum est.

Dedi ego qui supra Prandulu tibi Gumprand Clerico in viganeum parte mea de sala illa, qui est infra Civitatem ista Lucense ante curte nostra avitationis, cod (quod) est de ipsa sala tertia portionem, quas tibi dare videor, una cum fundamento ubi ipse sala positum est, mea parte.

ET dare tibi videor in viganeum parte mea de orto illo, qui est post ipsa jamdicta sala, et est ipsi orto capo tenente in via publica, et in fundamento de Casella Tachiner Dux, de ipso orto tertia portionem (de ipsa sala cum (Bars.)) tibi dare videor, cod (quod) est mea portionem ....fundamento tantum, ubi positum est.

ET de ipso orto tertia parte, quas tibi in integrum dare videor. Et nihel mihi alicho in ipsa sala, vel fundamento, vel orto reservante.

<sup>(1)</sup> Il Bertini <sup>1</sup> ricavò questa Carta *Originate* dall'Archivio Arc. di Lucca († H. 95): poi vennero le Correzioni e Giunte lel Barsocchini <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Bertini, loc. cit., Appendice, pag. 129.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 85.

Et dare videor ego qui supra Prandulo tibi Gumprand Clerico germano meo auri soledo nomero sexagenta super ipsa res mea, quas tibi dare videor in viganeum, soledo boni nobus (novus) in tigula adluminatus Lucani, et Pisanus.

ET recepi ego Prandulu in cambio da te Gumprand Clerico pro suprascripta parte mea de sala, seo fundamento, et orto, vel pro ipsi soledo parte tua de solario illo hic infra Civitatem ista Lucense, qui est avitationis nostro, una cum edificio vel fabricis de ipso sulario, una cum ipso fundamento, ubi posito est, cum parte tua de curte, cod (quod) est parte tua de ipso sulario (sic), de quantum inivi genituri nostri pertenuet, quarta portionem tam de sulario, cum fundamento curte ante se.

ET est ipsa tua portionem de ipso sulario, cum fundamento, ubi positum est, da latere de casa Callucci barbani nostri.

ET nihel tibi alico ividem reservasti in ipso suprascripto sulario, seo fundamento, vel curte nisi in integrum tua portionem mihi in viganeum dedisti.

Modo viro prometto (1) ego, qui supra Prandulo, cum heride meus tibi Gumprand Clerico, vel ad tuos heride, ut si quacumque tempore nus vobis ipsa parte mea de sala, cum fundamento, vel orto, quas tibi dedi, intentionaverimus, aut per somisso homine, aut per qualivet ingenium, et provavatum (sic) fueret, ispondimus vobis componere ipsa suprascripta sala, vel res, quos tibi dedi in duplum ferquidem, et infer quidem (in ferquidi) loco sub extimationem, quale tunc fueret unde agitur, quia inter nos

<sup>(1)</sup> Prometto. In mezzo a tanta barbarie di Latinità, si vede sempre più sorgere il nostro linguaggio d'oggidi. Prometto, iscrivere, in cambio da te, non sono parole Italiane?

taliter convenet, et actum fuet. Et PRANDULO iscrivere rogavi. Et dua cartule inter nos facta.

ACTUM LUCA.

Signum + manus Pranduli manifestaturi et promessuri,

( Seguono cinque testimoni, soggiunti dal Barsocchini).

Signum † ms. Almuli filio Ermipert testis Signum † ms. Goffridi filio Gospert testis

- † Ego Ghisolphus rogatus a Prandulo me teste subs.
- + Ego Ospulo cler. rogatus a Prandulo me teste subs.
- † Ego RACHIPERT rogatus a PRANDULO me teste subs.
- † Ego Prandulo post tradita complevi, et dedi.

## NUMERO DCCCCLXXXIII.

Testamento olografo di Davit, Lucchese.

Anno 773. (in Agosto).
(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nomine.

REGNANTE dn. nostro Desiderio et Adelchis regibus, nno regni eorum septimodecimo, et quintodecimo, inditione indecima.

In XTI. nom. ego DAVIT (2) taliter esse decrevi, ut si

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini 1 trasse questa Carta Originale dall'Arch. rciv. di Lucca ( † L. 21 ).

<sup>(2)</sup> Davite Ecco un nome non Longobardo, ed ecco un teamento olografo, che non è cosa di natura Longobarda. Egli
dunque uno de'vinti Romani, che fa uso del suo nativo
ritto Romano, sempre conceduto da'vincitori Longobardi ai
inti, dovendo l'Editto di Rotari aversi per una legge non
rritoriale, ma propria soltanto e personale del popolo doinatore.

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 85.

me servo suo Dominus migrare de seculo isto jusserit.... Ghiseruda conjuge mea super me advivere merueris volo, ut tu potestatem haveas havitandi in sala mea ista hic infra civitate, ubi havitare videmur, et dum tu advivere merueris, haveas in tua potestate omnis osidilia quem hic civitate havire videmur.

SIMELITER et havire deveas usufructuandi uno iscaffilo loco de orto meo post nostra casa, et cafagio meo in Pla-Cule, et omnis res meas in loco Rasiniano in integrum.

SIMUL et omnis res illas quem havere videor de res que fuit qd. Almari integrum, qui b. m. Daviprand filio meo per muliere ipsius filia ipsius Almari abvenet.

SIMELITER et res illas quem tibi de parenti tui contiget in integrum, usufructuandi in tua sit potestatem. Excepto homenis quem exinde livertavi aut livertavero, in eodem persistat livertas eorum.

ET volo ut haveas tu nominata GHISERUDA dum advixeris in obsequio tuo MARIA.....AGIOLUS, ROTPERTULUS, BRICULUS et PUGNULU; post.....o tuo sint liberi et absoluti ab omni juspatronati.

Tu vero filia mea Eutroda si remanseris post dicte suprascripte genetrici tue, ex meo judicio havere diveas de ipsa suprascripta res, qui fuit qd. Almari, qui ut dixi, ipsius filio meo per muliere ejus filia ipsius Almari ab-

Così ascolto in alcune recenti Scritture, alle quali basta rispondere in questo luogo, che Davide altri non è se non un Longobardo, od un Romano Longobardizzato di Lucca, il quale impone a Ghiserada, sua moglie, d'essere sotto al mundio de' lor figliuoli Moderico e Fradriprando; mort' i quali, ella dovesse passar nel mundio di Godisteo, Abate del Monastero di San Salvatore: cose non certamente del Dritto Romano, ma questo tuttodi si veniva sempre più insinuando, a lor malgrado, nelle menti e nelle Leggi de' Barbari.

venet, idest casella in loco Asulari, ubi Lampulus et Deussonulu residere videtur, cum omnia res ad ipsa casa pertenente in integrum.

SIMUL et portione ipsius filio meo continxit de monasterio S. Cristine cum omnis res ividem pertinente, qui ad ipso filio meo exinde continxit in integrum.

SIMUL et havire diveas portione illa, qui ipsius filio meo continxit de re in Pomezano, tam de casas quamque et de terris vineis movilia et inmovilia, omnia in integrum in Pomezano.

SIMELITER et volo te havere omnia res illas in loco FORMENTALE, qui fuit de portione ipsius filio meo, qui ipsius ut dixi, per ipsa muliere ejus continxit, tam de casis quamque de terris vineis olivetis silvis cultis adque incultis in integrum.

SIMELITER et havere te volo Casale illo in loco PINNIA-RIUS, qui est prope PESCIA, qui similiter ipsius filio meo per muliere ejus advenet in integrum. Sic tamen ut si germane tue, qui defunctae sunt, et in eorum persona rum lege portionem excipere debent, quis ad eas cum lege heres exire et havere tecum equanimiter omnis suprascripta res quem in te havendum judicavi, quia meum sic complacuit animum.

ET cum hec tantum vobis esse diveatis contemptas. Veruntamen dum ego advivere meruero ego q. s. Davir, omnia nostra res, quem vobis suprascripte filie mee harendum dixi, gubernandi imperandi et usufructuandi in nea sit potestate tantum.

Post vero decesso meo revertat in potestate tua supracripta filia mea, sicut supra adnixum est; et nonnulli iceat nolle quod semel voluit. Sed sicut pater judicat in o moderamen persistat, quod scriptum est quod partibus ETALIE usus cape (1), ut non solum ETALIE sed omnis provincie, et nullus de filii mei contra hunc meo judicio aliquando ire presumat, et qui agi presumserit in Dei incurrat judicium.

ET que supra menime recordavi, ut post meum decessum vel Moderichi et Fradiprand fili mei si tu Ghiserada remanserit, mundium tuum sit in potestatem Monasterii Domini Salvatori ubi Godistheus abbas videtur.

ET si tu nominata GHISERADA post meum remanserit decessum, tribuo tibi licentiam ut tu potestate haveas omnis cherpa tua (2), quem ad nomen tuum havis, pro anima tua judicandi et despensandi qualiter volueris.

Er hanc judicati mei pagina ego ipsi David manibus meis scripsi.

ACTUM LUCA.

Signum † ms. Gumprand v. d. testis
Signum † ms. Agiprand v. d. testis
Signum † ms. Alprand filio qd. Petri testis
Signum † ms. Stavili de Versiciano v. d. testis
† Ego Alpari in ac cartula me testis subs.

<sup>(1)</sup> Etalie usus cape. Vuol dire, che l'uso e l'esempio d'Italia in prima, e poi quello d'ogni altra Provincia come la Spagna e le Gallie, aveano comunicato il costume di far testamento a' Longobardi, apud quos nullum testamentum, per servirmi delle parole di Tacito. E però Davit non lascia niente a' due figliuoli maschi Moderic e Fradiprand, perchè questi erano eredi legittimi di tutto il patrimonio del testatore, salvo la porzione attribuita da lui alla figliuola.

<sup>(2)</sup> Cherpa tua. Cioè la scherpa ossia le masserizie domestiche; voce la quale odesi ancora in qualche luogo del Regno di Napoli.

#### NUMERO DCCCCLXXXIV.

Testamento di Giovanni, Arciprete di Rieti.

Anno 773. Settembre.

(Carta Farfense pressocchè inedita, eccetto alcuni brani presso il Fatteschi (1)).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchisio filio ejus piissimis regibus. Anno regni eorum Deo propitio XVII et XIIII (No: dee dir XV), sed et temporibus domni Theodicii gloriosi ducis ducatus Spoletani et V. M. Alifredi Castaldii reatinae Civitatis mense Septembri per Indictionem XII.

Humana fragilitas semper debet de mortis repentinae casibus cogitare, ut voluntatis suae dispositionem sanus corpore et mente componat, ne urguente divina jussione sua non valeat desideria explicare.

Quapropter ego Johannes, etsi indignus Archipbr. sanctae ecclesiae reatinae, filius cujusdam Arnascli, auxiliante domino, sanus mente et integro sanoque vigens consilio, memorans humanae conditionis fragilitatem et incertos atque inevitabiles mortis casus metuens, in hoc volumine cartulationis testamentum feci: idque V. V. Theopherium presbiterum notarium nepotem meum scribendum postulavi: cuique ipse subscribens etiam testes numero competenti per legum solenitate (sic) ut scriberent rogavi. Quo testamento judicioque meo si quo casu jure civili quandoquidem si necesse fuerit pferendo (sic) ratam firmam stabilemque hanc voluntatem meam in omnibus et cupio ac volo.

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Mem. de'Duchi di Spoleto, pag. 275; dal Num. 97. del Gran Registro di Farfa.

Donamus atque concedimus in Mon.<sup>m</sup> Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae quod in territorio Sabinensi situm est in fundo Acutiano ubi Probatus abbas esse videtur casalem in eodem territorio Sabinens. qui dicitur Medianula casas vineas terras silvas prata salicta. medietatem de ipso casale. domos cultiles. sic a nobis usque modo possessae sunt, sic in ipso Sancto Monasterio tradidimus, et de illa medietate ipsius Medianulae ubi Coloni resident. Maurus et Goderisius, Johannulus et Maurellus annualiter faciant datum et angariam in ipso casale cum opus fuerit. Nam in alio loco angarias non persolvant.

Excepto quod exinde Bonosulo clerico liberto nostro donavimus et per cartulam firmavimus. Nam alia quae superius damus in ipso Monasterio tradidimus possidendum. Et si contigerit ut ipsi coloni qui superius leguntur de ipsa medietate ubi resident exire voluerint, habeant licentiam exeundi cum mobilibus suis ubi voluerint ambulare.

Sub ea vero ratione haec tradidimus in praedictum Monasterium ut donec ego Johannes, ac si indignus archipbr. advixero, omnia in mea sint potestate. Post meum vero recessum, omnia sicut superius legitur in Monasterium sanctae Dei genitricis Mariae in perpetuum permaneant abbati et Monachis qui secundam regulam et monachicam vitam ibidem resederint. Qui et p nris (pro nostris) offensis cottidiana deo offerant grata libamina et laudes incessantur referant.

TESTAMENTUM factum et verbis solemnibus nuncupatum (1). Actum in Reate feliciter.

<sup>(1)</sup> Verbis solemnibus nuncupatum. Ecco in qual modo sempre più insinuavansi nel Reguo Longobardo le formole,

† Ego Iohannes Archipbr. in hoc testamento a me facto manu mea subscripsi.

† Ego Audualdus Presbiter rogatus a Iohanne Archiphro in hoc testamento testem me subscripsi.

† Ego Acerisius presbiter rogatus a Ioh. archp. in hoe testamento testis subscripsi

† Ego Iohannes presbiter rogatus a Ioh. archp. in hoc testamento testis subscripsi

† Ego GISOLFUS Sculdhor rogatus a Ion. archp. in hoe testamento testis subscripsi

† Ego Taco rogatus a Ioн. archp in hoc testamento testis subscripsi

† Ego Remicisius rogatus a Iohanne archipresb. testem me subscripsi in hoc testamento

( Manca la sottoscrizione del Notaro Teoferio ).

appartenenti al Dritto de' vinti Romani. Ciò è tanto più naturale presso il nostro Arciprete Giovanni quanto Rieti, ov'egli viveva, era più vicina di Roma.

### NUMERO DCCCCLXXXV.

Adelchi rinnova i privilegi del Monastero Bresciano di S. Salvatore, egli fa nuove donazioni.

I ribelli Longobardi e le donne Arimanne.

Anno 773. ( o 772?) Novembre 11. (Dall'Odorici (1) ).

FLAVIUS ADELCHIS vir excellentissimus rex. Monasterio

<sup>(1)</sup> L'Odorici <sup>1</sup> pubblicò questo Diploma d'Adelchi dali' antico Apografo, Pergamena XXII.ª del Codice Quiriniano: stampato già dal Margarini con l'erronea data del 774 <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Odorici, Cod. Dipl. Bresciano, I. 64. (A. 1854).

<sup>2</sup> Margarini, Bullar. Casinens. II. 16. Constit. XX. (A. 1670).

Domini Salvatoris sito intra civitatem brextanam quod domina et precellentissima ansa regina genetrix nostra et dicate deo Anselperge abbatisse dilecte germane nostrae. Dominus dominantium ipse nos in hujus regali solio conlocare dignatus est et cuncta que possedemus eius prestante divina clementia ideo quod justum est nostram deveniat (sic) potestatem ut ex datibus regimine nostri quibus ipse nobis largitur semper ei munera offeramus ut ipse redemptor noster quo munera justi pueri sui abel suscepit respectu pietatis sue pro terrena et aeterna gaudia elargire dignatus est.

Quadere justum est quam ipsa precellentissima domna Ansa regina suavissima genetrix nostra in amorem domini nostri JHESU XPI ipso monasterio ad fundamentis construxit et singulas res moviles atque curtes et possessiones innominatas et locas infra BREXIANA civitate regie proprietatis sue seu et gastaldias suas inibi per suum confirmavit preceptum, et de singulis liberis hominibus et pertinentibus nostris auctores ipsius monasterii singulas conquisierunt tam pro comparatione donatione commutatione, et pro quolibet genio potuerit. et manifestum est quod precellentissimus desiderius rex seu et nos singulas res vel familias ibidem per nostrum contulimus preceptum per singulas civitates et locas in finibus Spoletanis Tussie Im-MILIE NEUSTRIE que ex parte subter nominativa loca designamus.....eritas declaratur quia ipsa domina ANSA regina suavissima genetrix nostra, dei ispiratione compulsa singulas monasterias ecclesias atque cellas (quas) edificavit per singulas civitates ..... nostri ditione sub potestate ipsius monasterii domini salvatoris tam curtes et possessiones, atque adiacentias pertinentias suas per singulas civitates et loca reservans omnia in potestate.....ndi ordinandi disponendi comandandi servos et ancillas liberos

dimittendi qualiter illi placuerit et alias monasterias et ecclesias quod ab ipso monasterio per donationem et co.... quod monasteria supradicta constituta intra regiam nostram ticinensem civitatem, et intra castro Sermionense atque in finibus Sobianense in loco qui dicitur Monte.... te Bononiense monasterio sci Cassiani quod ad monasterium supradictum domini Salvatoris, vel tibi suprascripte anselperge abbatisse advenit de Sindulfo presbitero, seu et in finibus Pestoriensi monasterium quod vobis advenit ex comutatione de ermeberte abbate

ITEMQUE monasterio a fondamentis constructum in SE-XTUNO (1) finibus REATINE cum Massa et curte in ARNATE ad Scto Rustico.

ETEM et in fine REATINA monasterio alio ad SCTO VITO et in finibus Balbense monasterio Intride quidem etiam et monasterium constructum ad SCTO LIVERATORE finibus Beneventanis concessumque in jura monasterium vel vobis ab Arechiso (2) glorioso duce nostro per preceptum ejus.

Nunc itaque deo nobis spirante cuncta suscipimus et ob amore sanctorum dei ad quorum vocabula ipsa venerabilia loca construta sunt et anime nostrae considerantes mercedem per hoc potestatis nostrae omnia dono nostro in ipsa monasteria concedimus possidendum de quantum nunc presenti tempore habere et possidere videatur tam in partibus Austriae neustrie et Spoletanis firmanis (3) ausemanis et

<sup>(1)</sup> Sextuno. Di questo luogo Vedi prec. Num. 971.

<sup>(2)</sup> Arechiso. Questo è il famoso Arechi, Duca e poi Principe di Benevento; cognato del Re Adelchi, ed amico di Paolo Diacono.

<sup>(3)</sup> Spoletanis Firmanis. Il veder Fermo nominata separatamente da Spoleto, farebbe credere ad una separazione avvenuta politicamente dell'antico Ducato Spoletano in due, del che si favellò nel prec. Num. 914 a proposito di Tasguno, chiamato Duca di Fermo. Io non m'allontano tuttavia dall'opinione di chi non crede a questa separazione, veggendo, che

BENEVENTANIS finibus cum singulas possessiones et curtes ibidem concessas atque largitas, que pertinuerant ex jura curtis nostre regie que et ex jura curtis docalis et alias res que nunc modo de pertinentibus nostris ipsa venerabilia loca habere et possidere videntur vel de dato judicum nostrorum idest edificiis et omnibus familiis atque intrinsecus et omnibus movilibus et inmovilibus se se que moventibus rebus, cum curtibus et possessionibus per singulas civitates et loca cum casas massaricias et aldiaritias atque diales (aldiales) et pinsionales cum cuncta territoria per singula loca, idest campis vineis pratis poscuis silvis astalariis rivis ac paludibus ropinis montibus olivetis ac alpibus molinis locora portora et piscationes per singulas aquas lacoras et fluminas vel usus aquarum et fluminibus cum ea que ad domno precellentissimo desiderio rege genitore nostro et domna precellentissima ANSA regina suavissima genitrice nostra vel nobis in ibi per precepta largita atque concessa sunt de quantum nunc ipsa venerabilia loca ut supra scriptum est habere et possidere videntur cum omni jure et pertinentia vel adiacentia sua ad ipsas curtes et casas massaricias et aldiaritias et aldiales et pinsionaribus cum movilibus et immovilibus atque familiis in integrum pertinentem simulque cum rebus superius dictis atque sitis de pertinentiis nostris in omnia et ex omnibus superius comprehensa in ipsa sancta loca pro nostra mercede dono nostro ut diximus concedimus possedendum.

QUAM et etiam concedimus in ipsa venerabilia loca omnes res illas quas ad pul......cte pro singulis homi-

il Duca Teodicio di Spoleto era sommamente devoto a' Re Desiderio ed Adelchi. Spoletino e Fermano mi sembrano essere due parole, che cominciavano ad usarsi nell'ottavo secolo per dinotare le due parti dell'antico Ducato di Spoleto, di qua e di la degli Appennini.

nibus judicaria Rectina (Reatina) vel balbense atque concedimus et concedimus (sic) in jura monasterii dni salvatoris maurentia ancilla nostra cum filia ejus que pertinuit de curte nostra pestoriense quam in presente bajoarius sibi in conjugio habuit sociatam nec non et concedimus ad ipso sco monasterio res illas quas in ibi Vobrandoaldus gastaldius civitatis nostre regiense venundavit seu et concedimus in ibi silva cum roncoras in salecta tenente uno capite in curte ipsius monasterii in loco dicitur Miliatino (1) et alio capite tenente similiter in curte ipsius monasterii qui fuit condam Cuimundi (2) uno vero latere tenente et alio latere tenente.

Concedimus etenim in ipso domini salvatoris monasterio omnes res vel familias Augino qui in Francia fuga lapsus est (3) et omnes curtes vel singula territoria atque familia que fuerunt Sesenno Raidolfi Radoaldi stabili coardi (forsitan Eoardi) Ansaheli Gotefrid, et Teodosi vel de alii consentientes eorum quam ipsi pro sua perdiderunt infedelitate et potestate palatii nostri devenierunt, de quantum nunc ex eorum substantia vel familia ipse monasterius vel per singula loca ad eum pertinentibus habere et possidere videntur et tribuimus licentiam ut ipsa monasteria supradicta in cujus civitatis territorio singulatim constituta sunt ut liceat homines ex ipsa monasteria in ipsa iudicaria omne in tempore pristatione habendum et faciendum per omnes lacoras et fluminas in finibus predictis civitatis quo-

<sup>(1)</sup> Miliatino. Questa è la Corte Miliarina del prec. Num. 962.

<sup>(2)</sup> Cuimundi. L'omicida nominato nel prec. Num. 962.

<sup>(3)</sup> In Francia fuga lapsus est. Ecco in Ausinone un Longobardo fuggito alla volta di Francia, e però i suoi averi furono confiscati, come altresì quelli di sette altri, a cui l' Odorici dà giustamente il nome di ribelli Longobardi. Si vegga la prec. pag. 696.

modo aut qualiter voluerint absque qualibet contradictione de auctoribus (actoribus) nostris vel aliqua datione.

Statulmus etenim ut animalia et peculia ex ipsa monasteria omni in tempore pabulum et esca habere debeant per silvas vualdoras et per singulas civitates nostre in qua ipsa monasteria sunt constituta absque escadico vel aliqua datione seu contradictione judicum nostrorum vel de auctoribus (actoribus) nostris qui per tempora fuerint.

VERUNTAMEN et concedimus per ipsa monasteria omnes scufias publicas (1) et angarias atque operas et dationes vel collectas seo toleneo et seliquatico de singolas mercatoras et portoras ut homines de suprascripta monasteria tam servi quamque aldiones vel liveri homines qui in terra de ipsa venerabilia loca resedent, ut ab omnibus suprascriptis scufiis publicis et angariis atque operibus et dationibus vel collectas seu toleneo et siquilatico, securo nomine pro nostra mercede liceat deservire, omnibus vero superius rebus familiis adnotatis de quanto nunc ipsa monasteria habere et possidere videntur sive unde loca nomenative dicte sunt vel unde adscripta minime tenentur et modo ipsa venerabilia loca ad cas pertinentes omnia habere et possidere dimisitur. (dignoscitur).

Tam unde (sic) precepta aut munimina habere probantur ut quod sine precepta et munimina habere videntur cum

<sup>(1)</sup> Scusias publicas. Diverse dalle Scusie private, onde parlai nel prec. Num 620 sotto l'anno 748 : da'tributi cioè o delle pensioni servili in danaro. Qui si parla delle Scusie dovute al pubblico, ovvero al Patrimonio del Re o de' Duchi, siccome quelli di Benevento e di Spoleto. Il Conte Carlo d'Arco domandava se tal tributo si dovesse pagare da' soldati Longobardi? No, certo; ma da'servi del Re Adelchi ne'fondi, ch'egli donava qui a sua sorella. E però qui le Scusie si veggono congiunte con le angarie. Ne'secoli seguenti si mutò il senso della voce Scusia.

<sup>1</sup> D'Arco, Economia del Municipio di Mantova, pag. 217. (A. 1842).

Massa et curte in finibus REATINIS in loco qui dicitur AMI-TERNO atque curtes in finibus Pennensi, cui vocabulum est Vico nuovo, que vero rebus et venerabilia loca qualiter ad supradicto Arichis duce nostro per praeceptum ejus in iure ipsius monasterii vel vobis concessa sunt.

Similiter in finibus Spoletanis omnia quecumque vobis ad Teodosio glorioso duce nostro (1) per ejus preceptum concessa sunt cum finibus et terminibus et pertinentiis suis cum omnibus rebus et familiis unde ab ipsa venerabilia loca advenerunt tam de liveris hominibus quamque et de pertinentibus nostris de quantum nunc presenti tempore habere et possidere videntur omnia et in omnibus ad ipsa monasteria et venerabilia loca dono nostro cedimus possidendum.

Veruntamen et concedimus ad ipsa venerabilia loca omnes servi de suprascripta monasteria vel curtes ad eas pertinentes qui Arimannas (1) mulieres sibi in conjugio sociaverunt vel in antea sociaverint qualiter ad potestate palatium debuerant pertinere secundum edicti tinore cum conjuges suas ipsa in monasteria et venerabilia loca concedimus possidendum. filiis autem et filias eorum que ex eis nati sunt aut fuerint cedimus eos in ibi miserationis causa pro aldionibus habentes mundio per caput solidos senos

<sup>(1)</sup> Teodosio glorioso duce nostro. No, l'Originale Diploma dicea Teodicio; il Duca, cioè di Spoleto, del quale s'è teste favellato.

<sup>(1)</sup> Arimannas. Il Margarini leggeva Romanas; ciò che fu cagione d'un mio lungo dubitare intorno a queste pretese donne Romane. Ma l'Odorici amichevolmente con le sue lettere mi ammonì e mi fe' lieto, riconducendo la vera lezione di questa parola nella Pergamena. Le donne Arimanne del Re Adelchi son simili all'altre, delle quali parla il Re Desiderio nel prec. Num. 971.

<sup>1</sup> Vedì Discorso de' vinti Romani, S. CLXXXVII.

hec omnia suprascripta monasteria et loca venerabilia, vel omnia qualiter superius tenentur adscripta statuimus ut maneant omnia in potestate et ordinatione domne et precellentissime ANSE regine suavissime genitrici nostrae, iudicandi ordinandi disponendi donandi servos et ancillas liberos dimittendo quomodo aut qualiter voluerit in..... illi maneat licentia qualiter voluerit facere aut ordinare ex nostra regali auctoritate.

QUATENUS ab hac die habens hoc nostrum donationis et firmationis preceptum securo nomine ipsa venerabilia loca valeant possidere.

ET nullus dux comes gastaldius actionarius noster donationis et confirmationis precepto audeat ire quandoque sed omni in tempore ipsa sca monasteria et venerabilia loca nostra donatio atque confirmatio stabiles debeat permanere atque persistere semper.

Ex dicto domini regis per AUDUALDO notarium, ex ipsius dictato scripsi ego Ermoalde notaro feliciter.

Acto civitate in Brexia undecima die mensis novembris Anno felicissimi regni nostri in dei nomine quarto-decimo per indictione Xima (1).

<sup>(1)</sup> Xima. Cifra incerta; l'Odorici la snodò, leggendovi la duodecima Indizione, che veramente correva in Novembre 773. Così anche, in lettere dell'alfabeto alla distesa, leggeva il Margarini. Ma l'antichissimo Gopista Quiriniano, se veramente notò l'Indizione duodecima, errò segnando il quartodecimo e non, come avrebbe dovuto, il quindicesimo anno del Re Adelchi. Anche io credo coll'Odorici, che debba ritenersi l'Indizione duodecima; e però correggo arditamente gli anni del Re. Si legga intanto la bella esposizione, che l'Odorici dette di questa Carta sul proposito de' ribelli Longobardi.

<sup>1</sup> Odorici, Storie Bresciane, II.

2

3. G

4. NON TIRE!

5. Q3 EORUM

6. ET UT SUAM LOC

7. RENI TERBUM VO

8. VETULONIA, ET

9. IECTIONE VITER

10. IUSSIMUS. PERMICTIM:

11. TIUM EORUM PATRO

12. DARDANŪ ASSIUM FOI

13. ES UT NOS APUD GALI

14. TIS VOBIS QUIDEM VOLTURRE

15. NATIBUS AUT AUSDONIAS, E

16. OLIM FANUM FERONIE FOCI

17. VAGOS SPARSOS ARINIANOS I

18. ES AMPLIAVIM3 ET MUR

19. ET ETHRURIĀ NŪC VITE

20. AUT CAPITE PUNIATUR

21. UT NOS ARGUIT ADRIANUS QUI

22. BI GRIMOALDE PREFECTE VITI

23. PAX PERSEVERAT IUBEAS OMI

24. mis et comeatus et stipeni

25. BEAS UT NON SOLŪ OCCURRE

26. CIVES NON GRAVAE.....

(1) Il Favre I, senza nominarsi, pubblic d'ingegno e di sapere, per difendere la versi chiama il Decreto del Re Desiderio, e c non essere se non un'impostura di Frate A



### NUMERO DCCCCLXXXVII.

Permuta di fondi tra Ermoaldo e Senatore in Trevigi.

Anno 773. dopo Settembre, o 774 prima di Marzo. (Dal Marchese Maffei (1)).

† In Christi nom.

REGNANTES. Domini nostris Desiderio, et filio ejus A-DAELCHIS Regis, annis regni eorum in Dei nom. septimo decimo, et quintodecimo, per Ind. duodecima feliciter.

PLACUET adque convenet inter Ermoald Gast. (Gastal-dium) necnon et ex alia parte Senatore, ad interesse aliqua comudationem facere de beritlta (sic), et de presenti fecerunt: dansq. Ermoald ipsi Senaturi ariales ad Vado, que mihi obvenit ex comparationem de filiis quondam Durodo anteposito (2): in mea reservo potistatem pudeo (puteum) ad aqua oriendo (hauriendam), qui inibi est, ut ad ipsa aqua oriendo introire debeat per via poplica.

Ex uno latere et uno capite tenente ipso Senatore, et de alio latere tenente ipso Ermoaldo, et de alio capite percorrente via poplica.

AD vece invegario reddedet ipse Senatur ipsi Ermoal similique terram, qui est ortus iu ipso loco Vado ad non longe: ex uno latere et uno capite tenente ipso Senato-re, et de alio latere tenente ipso Ermoaldo, et de alio capite percorrente ssta via poplica: et hoc consted, et inter eis, ut vegasationis inter se traditur securi et quieti

<sup>(1)</sup> Maffei, Verona Illustrata, Documento Num. VIII.º Una dell'otto Carte Originali, ch'egli disse d'aver presso di se. Ma sembra, per quante nè scrive Monsignor degli Azzoni 1, che la presente d'Ermoaldo appartenesse in origine alla città di Trevigi.

<sup>(2)</sup> Anteposito. Di questa voce Vedi la Nota della seg. pag. 724.

<sup>1</sup> Degli Azzoni, Su due Carte scritte in Trevigi nell'ottavo secolo, pag. 5. nella Nuova Raccolta degli Opuscoli Calogerà-Mandelli (A.1773).

valeat possedere, ut quis de eos aut hrds (heredibus) eorum contra presente pagina vegasationis quandoque agere,
aut causare presumserit, et non permanserit in hoc qualiter supra legitur, vel non potueret ab unoquinque homine defensare, tunc comp. pars illa, vel hrds ejus, qui
hoc facere presumserit, ad partem illa, qui costodierit, vel
ad ejus heredes serbantibus fede, pene nomine auri solidos
dece, et rem quoque meliorate edifficationis terre, et pos
pene oblegationis presens cartola in sua maneat firmitate:
duo cartolas uno tinore scriptas sibi ab invice tradiderunt.

Acto Tarbisi per Ind. ssta.

Signum † manus ssto Senaturi, qui hanc pagina vegasationis fieri rogavet.

Ego Bonto l. p. (forte legum peritus (1)) rog. a Senadori in hanc vegasationis cart. test. sscri.

Ego GALO rog. ab ssto Senadore in hanc vegasationis paginam test. ssi.

Ego Varnefre rog. ad ssto Senatore in hanc vegasa-tione tes. ssi.

Ego Oduald rog. ab ssto Senatore hanc vegasationis paginam escripsi, et post tradita complevi.

<sup>(1)</sup> Legum peritus. Non vorrei oppormi a questa probabile divinazione dell'Autore della Verona Illustrata; uomo immortale. Ma più piano ed agevole può ad altri sembrare, che Bonto fosse stato un loco positus; e che questa voce sia sinonima dell'anteposito, di cui si parla più sopra.

## NUMERO DCCCCLXXXVIII.

Anastasio vende all'Abate Usingo una terricciuola con olivi, per un cavallo; nel luogo detto Pompona, in quel di Chiusi.

## Anno 774. Gennaio.

(Dal Brunetti (1)).

† In n dni regnantibus domni nostri desiderio et Adelchisis ecell, regibus anno regni eor,

2. do ausiliante septimo dec, et quinto dec, mense januar, Ind, duodec, Iscripsi ego MAURINU

3. notario rogatos et petitus ad anastasius fil, qd isparoni abitator in punpuna vh et

4. vinditores et Ideo constans me prenominatu vinditor ab hac die vindedisse et vindedit

5. tibi usıngu abb emturibus sex sellos di olibis una c. (cum) terrula et cascina sua ubi positi sunt

6. In Punpuna subtu casa mea vindituri tamen ubi sunt positi illi quinque sellos di olibos pmen-

7. surata uno tenente dedit tibi emturi ipsa terra de lunghu pedi viginti de duas partis et in

8. capu pedi quindec, et de pede pedi quattuor de hec omnia pmensurata ad pede publico

9. et illa sexta sellos di olibos est ex....satos da illo quinques et positus est in illu ortu ad illo fini

10. subtu casa mea quas tibi siti (suprascripti) olibi cum terra illa infinitum vindedit et recipi ego qs vinditor

11. ad te ssto emtore pretium placitu et de presenti solutum cabal, uno balente sol, septe finitum

<sup>(1)</sup> Il Brunetti <sup>1</sup> stampò questa Carta *Originale* dall'Archivio Diplomatico Fiorentino. È il Num. 21. delle Pergamene di Monte Amiata.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Toscano, I. 630.

- 12. pretium quas inter novis bono animo convenit in ea viro ratione ut si quis ego qs vinditor aut
- 13. meus hhd contra hanc vinditione mea ire temtaverimus aut ab omni quemquem omine me-
- 14. nime defensare potuerimus nos vel nostris hhdi duplum pretium et rei meliorata sub exti-
- 15. matione tibi qs emtori aut ad subcessori tui conpunituri promittimus ACTUM ad ecclesia sci PETRI in ACI-LIANO
- 16. Sign + m ANASTASIO vh vinditori qui hanc cartul, fieri rogaivit
  - 17. † ego Witeradu prb testi manu mea ss
  - 18. † ego fur... rogatus testis manus mea ss
- 19. Sign + m bomfridi testis Sign + m acul, testis, Sign + m pittuni testis
  - 20. ego qs maurinu not pos tradita complivi et emisi

### NUMERO DCCCCLXXXIX.

Orso, detto anche Fadello, vende alla Monaca Forcolana un Casale in Popiliano.

Anno 774. Aprile.
( Dal Marchese Maffei (1) ).

† In n. D. J. C. regn. dns Desideriom, et Adelchis, virus excell. Regis, annis regni corum octabo decimo, et quinto decimo, per Ind. duodecima, mense Abrile.

URSUS, quique FADELLUS, vendedese, et venditur qui supra URSUS, filius quondam BRUNURI de vico PUPILIANO tibi FORCOLANI, Dei ancelli, uno Casale, et locum po (positum) LO CAMPO, foras in fundi PUPILIANO: qui habet ipsa petia per longo perticas plenarias de petis duodecenas nu-

<sup>(1)</sup> Maffei, Verona Illustrata, Documento Num. 1X.

mero dece, et petis octo: de uno capite perticas quatuor, et de alio capite perticas duas et petis quinque: de uno latere via publica percurrente, de alio latere heredes Dracon habent: de uno capite ipso emtorem habet, de alio capite via percurret.

Unde spondedese sst venditur, vel jus hd, si non potuerit firmare, aut defensare ab unoquemquem homine, ab ipso emtore vel eius heredes sta terra doplu reprometto sub extimationem: pretio placido (placito), et definido, sicut inter eos convenet, auri tres solidi tanto de presenti adcepet: coram testibus solemniter celebraveram: quam viro pagina venditionis Audelberto Notario scrivere rogavi, et testi similiter.

ACTO Civitatem VERONA feliciter.

Sign + m Unsoni qui hanc pagina facere rogavet.

Sign † m Hoderado filio Stadoaldo de Pupiliano testis.

Sign † m Maninolum de Pupiliano testis

† Juhannes Cl. rogadus ad Orsone in hanc pagina vindicione tt ssi.

† Ego Audelbertus Notarius scripsi, et subscripsi, et postradida conplevi.

## NUMERO DCCCCLXC.

Il Clerico Alpio dona i suoi averi alla Chiesa di S. Benedetto del luogo detto Villa nel Lucchese.

Anno 774. Maggio.

(Dal Barsocchini (1)).

† In Dei nom.

REGNANTE dn. nostro Desiderio rege, anno regni ejus

<sup>(1)</sup> Il Barsocchini <sup>1</sup> trasse questa Carta *Originale* dall'Arch. Arciv. di Lucca († Q. 11).

<sup>1</sup> Barsocchini, loc. cit. pag. 86.

octavodecimo; et filio ejus idem dn. nostro Adelchis rege, anno regni ejus quintodecimo, mensis magio, indictione duodecima.

Manifestus sum ego Alpio cler. filio qd. Teupaldi habitator in Villa, quia per hanc cartulam offerre prevideo Deo et tibi predicta Eccl. S. Benedicti de predicto loco Villa, ubi Altipertus presb. rector esse videtur, omnem res mea ubiquem havere visus sum, omnia et in omnibus, movilia et inmovilia, seo semoventibus, ubique mihi legibus pertinet. Excepto uno campo meo ad Ravi uvi vocitatur ad Vennuni, quem in mea reservo esse potestatem. Nam alia omnem res mea ut supra dixi in ipsa suprascripta Eccl. Dei et S. Benedicti offertam pertenere diveas.

Er numquam ego....contra hanc cartulam offersionis mee posset disrumpi; set omni in tempore in predicto ordinem stabilem diveat permanere.

ET pro confirmatione BENEDICTUS cler. scrivere rogavi. ACTUM LUCA.

Signum † ms. Alpu cler. qui hanc cartula fieri rogavit

Signum + ms. Cheiperti silio qd. Cheifridi testis

Signum + ms. Lucifi cl. filio qd. Candidi ec.

Signum † ms. Cheipuli cler. germani ipsius Lucifi ec.

Signum † ms. Falpuli cler. filii qd. Fulculi ec.

+ Ego Castaldus cler. rogatus ec.

+ Ego Benedictus cler. pos tradita ec.

#### NUMERO DCCCCXCL

Testamento di Tuidone, Gasindio del Re, di Bergamo.

Anno 774. Maggio.

( Dal Lupi (1) ).

REGNANTE domni nostri Desiderio et Adalchis viris excell. reges anno regni eorum octabo de....o et quintodecimo mense Madio Indictione duodecima.

BASILICE beatissimi Christi martyris Sancti Alexandri intra hac civitate Bergomate ubi ejus sanctum corpus requiescit sed et beatissimi martyris et apostoli sancti Petri infra curte sancti Alexandri adque ecclesia beatissime semper Virginis et Dei Genetrice Marie et sancti Vincentii ecclesie Bergomensis.

Tuido gasindio domni regis filius bone memorie Teoderolfi civis Bergome dixi: cum in statum sanitatis cursus humane vite peragitur et integritatis mentis plena rationi seu cogitatur sic debit homo per previdentia studium presentis vite considerare laventia et semper manentia cogitare atque disponere que futura sunt et semper mansura.

IDEOQUE ego qui supra. Tudo qui pensans varietatem insurgentium calamitatum (2) et vite humane desluentes casus

<sup>(1)</sup> Il Lupi <sup>1</sup> trasse questa *Copia* antichissima dall'Archivio interiore del Vescovado Bergamasco, *Fasc. C*; ed illustrolla con molte Note, alle quali mi basta di rimettere i miei Leggitori, trattandosi quivi principalmente delle Chiese di quella Città, alle quali fece molte larghezze il testatore.

<sup>(2)</sup> Varietatem insurgentium calamitatum. Già in Maggio 774 l'assediata Pavia era in punto d'arrendersi a Carlomagno. Vedi seg. Num. 992.

<sup>1</sup> Lupi, Cod. Berg. I. 527. et seqq.

obtimo....ordin....ex facultatem meam facere unde in futuro seculo aliqua possim remedia inveniri.

OB hac per presente paginam ordinationis mee previdi distribuere rebus meis per loca sanctorum et venerabilia seo et sacerdotibus atque Christi pauperibus quatinus terrena bene distribuens ut leticiam semper mansura consequi valeam.

Primis omnium volo atque instituo habere suprascriptas sanctas basilices sanctorum Alexandri et beatissi....ecclesia sancte Marie et sancti Vincentii curte domoculta juris mei quam habere videor in fundo Bonnat...cum casas massaricias et aldionalis ad ipsa curte pertinente in integrum suprascripta curte cum domibus et singulas edificias simul et cases abitationis de suprascriptis massariis et aldionibus et omnem eorum edificia cum curtis ortis areis clausuris campis pratis vineis silvis castanetis cerretis roboretis amenecolariis pascuis usu aque scandiciis salectis ripas et accessionibus mobilia et immobilia seseque moventia peculis omnia et in omnibus ut dixi in integrum ad suprascripta curte et massariis et aldionibus pertinentibus tam mea portione quamque et Teodoaldi germano meo.

UNDE et pro omnia suprascripta volo ut Teodoald germanus meus habeat in sua divisione duas curtes de mea portione atque sua in fundo... et cociolina et baccaria judiciaria Sermonense una cum massariis et aldionibus et omni suo terretoria ad ipsas curtes pertinentes in integrum et si Teudald germanus meus vel ejus heredes se in aliquo... de suprascripta divisione volo atque instituo ut de istas suprascriptas curtis et de omnia ad eas pertinentes habeant mea portione in integrum basilicas suprascriptas inter se equaliter dividentes custodibus earum per medietatem ut exinde de mea portione .... accipiat basilica

S ALEXANDRI et S. PETRI et reliqua medictatem accipiat ecclesia S. Marie et S. Vincentii pro missa et luminaria mea et anime mee remedium.

QUIDEM vero de massariis de nostra curte in Bonate pertinente statuo exinde habere era una massaricia in Raudus exercente per Gundepert massario et alia exercente per Vitale massario una cum omne terretoria ad suprascriptas eras pertinente tum de massaricio quamque et quod inibi de domocultile habere videor in integrum omnia quidquid meo juri et germani meo in fundo Raudus pertinere videtur.

Volo hec omnia habere basilica beatissimi Christi martyris sancti Juliani sita Bonnate et ejus custodibus pro missa et luminaria mea.

Insuper et volo ea habere orto meo in Bonnate prope era suprascripte basilice in integrum.

ITA vero ut hec omnia superius comprehensa qualiter textus pagine superius leguntur suprascriptas sanctas basilices et ejus custodibus ad presenti die obiti mei suo juri vindicet atque defendat et quidquid exinde facere vel judicare voluerit sicut alias res basilice qualiter inter eas superius determinavi liberam habeatis in omnibus potestatem ex nostra integra et plenissima largetatem.

Basilice beatissime sancte Grate prope civitate Bergomate ubi corpus ejusdem requiescit volo ea habere pro missa et luminaria mea a presenti die obitus mei portione mea de casas massarieias; prima in Cascassaglia in Albeto silva Brexiana locus ubi dicitur (deest in membrana) regente per Orsone et Sabatino massarii in Cascas et altera regente per Faroald massario una cum omni terretoria et adjacentia ad ipsas duas casas pertinentes in integrum mea portione.

Basilice beatissimi sacerdotis et Christi confessoris S.

Ambrosii sito Vetianica volo ea habere ad presenti die obiti mei casa massaricia juris mei mea portione in fundo Curnascus regente per Viatore massario una cum omni terretoria et adjacentia ad suprascripta casa pertinente in integrum qualiter meo juri pertinere videtur pro missa et luminaria mea.

Basilice sancte semper Virginis et Dei Genetricis Marie sito Caseriate volo ea habere ad presenti die obiti mei pro missa et luminaria mea de casa massaricia juris mei quam habere videor in fundo Villa prope Urciacus qui recta fuit per quondam Fusculo massario una cum omni terretoria ad ipsa casa pertinente.

ECCLESIA beatissimi Christi martiris et levite S. Lau-RENTII sito Urciacus volo ea habere casa una massaricias regente per Lupigis et Gyidold massariis una cum omnia ad ipsa casa pertinente.

Basilice beatissimi Christi martiris et apostoli S. Petri sito Bergius volo ut habeat portionem meam de casa domoculta quam habere videor in Bergius et Bluncanuco inter silva Vergaria et fluvio Terriola tum de pratas cum portas et selvas in integrum mea portione a presenti die obiti mei pro missa et luminaria mea.

Basilice beatissimi et confessoris et sacerdotis sancti (dest in membrana) prope civitate Veronensium ubi ejus requiescit sanctum corpus volo habere portionem mea de domoculta in finibus Veronense locus ubi dicitur Robo-reta in integrum exinde mea portione pro missa et luminaria mea et anime mee remedium.

Basilice beatissimi S. Archangeli Michaeli sito Altedo volo ea habere ad presenti die obiti mei pro missa et luminaria mea quinque jugis de terra mediocre de curte domoculta mea in fundo Alteto ad justa mensurata.

Ecclesia beatissimi Christi martiris S. Victori in Te-

RANIS volo ea habere casa massaricia juris mei in fundo MAPELLO mea portione in integrum que casa regere videtur Lupoald massario una cum omni terretoria et adjacentia ad ipsa casa pertinente pro missa et luminaria mea.

TE vero Lamperga dilecta conjuge mea si Dei ordinante judicio super me advixeris et lectum meum custodieris volo ut domina permaneas in omni substantia mea in integrum ubi ubi post meum relinquero obitum per singulas locas et civitatibus usufructuario nomine diebus vite tue et de ipso usufructuario habeas potestatem judicandi et dandi pro anime mee et tue remedium et exinde reficiendi dum advixeris decemnovem Christi pauperibus pro omni ebdomata dies Veneris sufficienter pane vino et companatico.

Anteposito de illis rebus quod per locas sanctorum superius nominate ad presenti die obiti mei concessi. Servi vero mei et ancillas aldionis et aldianes per singula loca constituti de universa mea substantia quamque de intra domo nostra quamque et de massariis atque aldionalibus quanticunque post meum reliquero obitum seo et post obitum Lamberge conjuge mee si ipsa post meum decessum remanserit et lectum meum custodierit volo atque instituo ut omnis fiant deducti erga altario beatissimi Christi martiris S. Alexandri sito Bergomate ubi ejus sanctum corpus requiescit per manus pontifici S. ecclesie Bergomensis qui est aut pro tempore fuerit et ab illo die omnis permaneant liberi et absoluti sicut a principibus hujus gentis catholice Langubardorum in edicti pagina (1) est institutum.

TE vero Teudoald dilecto germano meo volo ut habeas

<sup>(1)</sup> In edicti pagina. Qui niuno dirà che questo Tuidone, Gasindio del Re, non vivesse a Legge Longobarda: inutile

portionem meam de domoculta juris nostri quam habere videmur in fundo Pontienengus judiciaria Veronense in integrum exinde mea portione habeas tu et filii tui si post meum obitum remanseritis seo et post decessum conjugi mee Lamperge si ipsa super me advixerit et lectum meum custodierit anteposita causa de familias ut omnis absoluti fieri debent sicut supra institui.

Reliqua vero universa mea substantia per singula loca et civitatibus tam domocultas quam et massaricias et aldionaricias ubi ubi post meum decessum reliquero seo et conjungi (conjugi) mee Lamperge si ipsa super me advixerit et lectum meum custodierit quantascumque injudicatas reliquero volo ut omnia in integrum sint venundate per pontifice sancte Bergomensis ecclesie qui nunc est vel pro tempore fuerit et pretium quod exinde acceptum fuerit

perciò riesce al Signor di Savigny 1 di venir additando il testamento di lui, quasi fosse dettato, pel numero de' suoi testimoni, secondo i precetti della Legge Romana, e quasi questa fosse in vigore presso i vinti Romani del Regno Longobardo. Sì, giova dirlo un' altra volta; il Dritto Romano s' insinuava come scienza e civiltà nelle menti de' più ritrosi Longobardi e negli Editti de' loro Principi: ma la Legge comune, la Legge territoriale di tutti gli abitatori dell'Italia Longobarda, e massimamente de' vinti Romani, era l'Editto di Rotari, non che de' Re, successori di lui. Ciò non impediva, che questi vinti, nelle loro domestiche pareti contrattassero e facessero le lor Carte private alla Romana. Ma qual di sì fatti Romani avrebbe potuto non obbedire all'Editto di Rotari ne'pubblici Tribunali del Regno, ed allegare una qualche disposizione del Dritto Romano, se non mercè un solenne contratto innanzi agli Scribi, secondo la Legge Liutprandea del 727? A malgrado di questa Legge, niuno avrebbe potuto disporre della sua eredità oltre il settimo grado, in dispregio dell' Editto e de' dritti acquistati dal Re sulle successioni ultra septimum genuculum.

<sup>1</sup> Savigny, Edizione del Bollato, I. 419.

per ipso pontifice distributum et erogatum fieri debeat pro sacerdotibus et pro pauperibus qualiter ipse secundum Deum melius previderit.

Basilice beatissimi S. Archangeli Michaelis intra civitate Ticinensium volo ut habeat pro anima et luminaria mea ad presenti die obiti mei possessionem mea de terra massaricia super fluvio Pado locus ubi dicitur Gravanate omnia exinde mea portione in integrum.

Basilice beatissimi S. Archangeli Michaelis foris muro civitate Bergomate volo eam habere ad presenti die obiti mei pro missa et luminaria mea portione mea in integrum de terra quam habere videor in fundus Vabris campis pratis et silvis et omnia exinde ad manibus meis pertinentis.

Que denique omnia et in omnibus in integrum universa mea substantia mea reservo potestati ego qui supra Tudo dum advixero usufructuario nomine vendendi donandi commutandi ordinandi et judicandi quia aut qualiter voluero aut mihi mens mea sugesserit.

NAM quod exinde aliter non fecero aut dedero vel judicavero omnia sic debeat permanere sicut superius est scriptum de rebus illis superius comprehensis qui injudicate reliquero et venundate per pontifice sancte Bergomensis ecclesie fieri debit.

Volo ut exinde accipiat de ipso precio pontifice ipse pro fatigio suo auri solidos numero quinquaginta reliquo vero pretio distribuas qualiter secundum Deum melius previderit. Mobilibus vero rebus meis hoc est scherpha mea aurum et argentum simul et vestes et cavalli quantumcumque post meum reliquero obitum volo ut omnia distributum et erogatum fieri debeat per suprascripto pontifice pro sacerdotibus et Curisti pauperibus pro anime mee remedium.

Insuper et curte domoculta juris mei quam habere videor in Bergis seo et massaricios et aldionalis fine Cavelles in suso per valle Camonense in integrum mea portione ubi ubi inventa fuerit post meum decessum infra suprascripta valle fine Cavellas in suso volo ut omnia a presenti die obiti mei venundatum fieri debeat per pontifice ecclesie Bergomensis et precio ipso distributum et erogatum per sacerdotibus et Christi pauperibus.

QUAM igitur ordinationis et dispositionis pagine Petrone notario scribere rogavi.

ACTO BERGAMO.

Ego Tudo gasindius domno regi in hac ordinationis et dispositionis pagine ad me ipso facta vel dictata manu mea propria subscripsi.

Signum manus Indoni filio bene memorie RADOALDI de CURTE testis.

Signum manus Potoni filio quondam Luponi Ortiolo testis.

Andreas in Dei nomine subdiaconus sancte Ticinensis ecclesie in hanc ordinationem et dispositionem rogatus ad Tuidone testis subscripsi.

Alpertus in hanc ordinationis et dispositionis pagine rogatus a Tuidone me teste subscripsi.

Ego Guido in hanc ordinationis et dispositionis pagine rogatus a Tuidone me teste subscripsi.

Ego Tuido in hanc ordinationis et dispositionis pagine rogatus a Tuidone me teste subscripsi.

Ego RAPERTUS in hanc ordinationis et dispositionis pagine rogatus a Tuidone me teste subscripsi.

Ego qui supra Petrus notarius scriptor hujus pagine ordinationis et dispositionis complevi et dedi.

### NUMERO DCCCCXCII.

I fratelli Audilapo e Galdilapo, vendono all'Abate Uringo le terre, ad essi donate da Opteri.

# Anno 774. Giugno.

( Dal Brunetti (1) ).

- † In XPI nomine regnantes dom nostris desiderio et ADELCHIS viri excellentes anno regni eor, in di nomine octabo dec, et quincto
- 2. dec, mense junio Ind. duodec, scripsi ego aboald notar, hoc document, vinditionis rogitus ab audilapo et a Galdilapus gg
- 3. vinditores consentiente opteni patrinio eor, qui rebus ipsis eor, donavit constat nos ssti vinditores vindedissemus
- 4. et vindedimus una c. (cum) permiss, ssto opteris vindedimus vobis usingo (Uringo) ab (abate) omnem paupertate substantie nostre idest casa vineis
- 5. terris pratis pascuis silvis cespitibus salectis movile et Inmovile omnia et In omnib, quidquid presenti die abere vide-
- 6. mur vel nobis ipse opteris confirmavit ex integratibi huringo (sic) beatiss, abb vel in ipso sco loco venundavimus possiden-
- 7. d ut prediximus omni et in omnib ex integro et recepimus pretium nos qs audelapus et galdelapus germanis a te preste (presente)

<sup>(1)</sup> Il Brunetti <sup>1</sup> trasse questa Carta Originale dall'Archivio Diplomatico Fiorentino, senza dire che questa è la Pergamena Num. 22. di Monte Amiata. Conoscendone la grande importanza per determinar la data della presa di Pavia, vi soggiunse un ampio fac simile. Si vegga la seguente Osservazione.

<sup>1</sup> Brunetti, Cod. Dipl. Tosc. I. 632.

- 8. HURINGO abb In auro sol, triginti finit, pretium Ita inter nos bono animo convinet in ea ratione ut si nos qs vinditores
- 9. vel hhd nostros aut aliquis homo contra hanc vinditionem nostram quadoque ire presumpserimus et menime
- 10. ab omnem homine defensare potuerimus dupl, pretium et rei melioratam nos qs vinditores vel hhd nostros vobis
- 11. qs huringo abb vel ad tuos successores rectoribus sci salvatoris conponituri promittimus act Clus.
- 12. sign + manus Audelapo vh vinditores sign + manus Gaudelapo vh vinditoris
- 13. sign + manus opteris vh consentientes qui hanc cartul, fieri rogave
  - 14. + ego Johannis medicus me testis ssps
  - 15. † Ego Perideus testi ss
  - 16. † Ego Prandulu filiu anistasi testis ssp
- 17. Ego qs ABOALD notar, de omnia qs legitur post traditione conplevi et emisi

### **OSSERVAZIONE**

### SULLA DATA DELLA PRESA DI PAVIA.

Da questa Carta si rileva, che nella duodecima Indizione, la Città di Chiusi, ove si celebrò la presente vendita, non era venuta puranco nelle mani di Carlomagno, e che tuttora s'annoveravano in Chiusi gli anni de' Re Desiderio ed Adelchi, nel mese di Giugno 774.

Racconta il Canonico Lupi <sup>1</sup>, che della data descritta nella medesima Carta gli fu spedita la notizia dal Proposito Fossi, Sovraintendente dell'Archivio Diplomatico Fiorentino. Col soccorso di questa data e con quella del testamento di Tuidone in Bergamo ( Vedi prec. Num. 991 ), il Lupi fermò l'altra della caduta di Pavia negli ultimi giorni di Maggio, o nel primo di

<sup>1</sup> Lupi, Cod. Berg. I. 556.

Giugno 774; ma qualche città, sì come Chiusi, tardò per alquanti giorni senz'aprir le Porte a' vincitori, e si tenne sedele nell'obbedienza degli sventurati ultimi due Re de' Longobardi.

Non fu nota l'Opera del Lupi a quel dotto ed iracondo uomo del Di Meo, che mancò a' vivi nel 1786, dopo aver pubblicato il suo Apparato Cronologico, dove prese con mirabile impeto a voler dimostrare, che Pavia cadde in potestà di Carlo nel mese di Giugno 773. Lo stesso fece ne' suoi Annali del Regno di Napoli, stampati dopo la sua morte. Il Fatteschi 1 s'oppose risolutamente a quell' impeto; ma il Barsocchini 2 sembra esserne stato commosso, ed aver voluto limitarsi a difender la data del 774 in quanto alla sola Toscana, mercè i suoi certissimi Documenti Lucchesi, da me riferiti dianzi nel presente Codice; come se la Toscana fosse tutta venuta in mano di Carlo assai dopo la caduta di Pavia nel 773. Pur egli è difficile di credere, che Chiusi, cotanto vicina di Roma, per più d'un anno, dal Giugno 773 al Giugno 774, resistito avesse all'armi ed alla fortuna di Carlo. Si rassicuri pure il Barsocchini e non tema punto della sua opinione sulla caduta di Pavia nel 1. Giugno 774. Il Documento, che io ricorderò, scioglie le difficoltà in favore di lui e del Fatteschi contro il Di Meo. È un Precetto pel Monastero Anisolense in Francia presso il Martène 3 e Dom Bouquet 4 ; il qual Precetto diessi da Carlo Magno sotto le mura di Pavia nel sesto anno del suo regno, il giorno 19 Febbraio 774: » Anno VI Regni nostri Papia civin tate publice n. Parlava del suo regno su' Franchi; e non s' intitolò punto Re de' Longobardi. S'è già veduto, che l' inverno intero del 773 (quinto del suo regno dopo la morte di Pipino, avvenuta nel 24. Settembre 768) si passo da Carlo in Thionville, donde ritornò il Diacono Cremonese Martino ( Vedi prec. Num. 977 ): e però Carlo facea spedire il Precetto Anisolense in Febbraio 774 nell'atto, ch'egli assediava Pavia, e prima di condursi a far la Pasqua del 3. Aprile dello stesso anno 774 in Roma. Dopo la quale andata, cadde Pavia.

<sup>1</sup> Fatteschi, Storia de' Duchi di Spoleto, pag. 48.

<sup>2</sup> Barsocchini, loc. cit., Prefazione, pag. VIII. Nota 5.

<sup>3</sup> Martène, Amplissima Collectio, etc. I. 35. (A.1717). » Karolus gratia Dei Rex Francorum vir inluster ».

<sup>4</sup> Dom Bouquet, Scrip. Rer. Francic. V. 723. (A. 1744).

Il di Meo troppo erasi confidato nell'erronee date de' Documenti Farfensi, spedite al Muratori, e pubblicate da quel grande uomo, senza ch'egli avesse potuto correggerne i falli. Questi non vogliono addebitarsi, eccetto un qualche raro caso, a Gregorio Catinese, Compilatore del Gran Registro di Farfa. Nè vuol negarsi, che alcuni Stromenti dettero il titolo di Re dei Longobardi a Carlo, pigliando le mosse dal giorno, in cui cominciò, non da quello, in cui terminossi l'assedio di Pavia.

### NUMERO DCCCCXCIII.

Ildebrando, nuovo Duca di Spoleto, dona la boscaglia di Tancies al Monastero di Farfa.

Anno 774. (prima di Giugno).
(Dal Fatteschi (1)).

In Nom. D. D. S. N. J. X.

TEMPORIBUS ter beatissimi et coangelici domni Adriani Pontificis et universalis Papae (2).

E bene Carlo avea giurato sul Corpo di S. Pietro nella Pasqua del 774, ch'egli non avrebbe contrastato il dominio dello Spoletino al Pontefice: ma, quando vide, che que' popoli si

<sup>(1)</sup> Fatteschi, Memorie de' Duchi di Spoleto, pag. 275: dal Num. 100. del Gran Registro di Farfa.

<sup>(2)</sup> Temporibus....Adriani.... Papae. Questa sola menzione del Pontefice Adriano I.º basta per assegnar la data, che manca in questa Carta. Nè può esser altra si fatta data se non quella del 774, sì come giudicò il Fatteschi, essendo cessata la Signoría di Teodicio, Duca di Spoleto, cotanto devoto al caduto Re Desiderio; nè vedendosi ancora nominato il vincitore Carlomagno nella qualità di Re de'Longobardi. E però ben dice il Fatteschi di rilevarsi da questo importantissimo Documento la verità di ciò che scrisse Anastasio Bibliotecario sul concorso de' popoli Spoletini a mettersi volentieri sotto il dominio d'Adriano I.º: » Qui, dice Anastasio, ita, Deo annuente, Ducatum » Spoletanum generaliter suo (sine) certamine isdem praecipuus » Pontifex sub jure, et potestate Beati Petri subjugavit ».

<sup>1</sup> Fatteschi, loc. cit. pag. 49, 50.

Ego in Dei nomine Hildeprandus gloriosus Dux magnum remedium esse considerans q. de mammona iniquitatis hujus ad celestia transire potest.

IDEOQUE ad postulationem tuam Anastasi religiose Monache concedimus atque donamus in Monasterio sancte dei genitricis Mariae sito in Acutiano et V. V. Probato Abb. atque cuncte congregationi ipsius Monasterij. idest gualdum nostrum qui cognominatur Tancies positum in territorio reatino. Ipsum cum aecclesia S. Angeli seu cripta illius omnia qualiter hactenus ad publicum pertinere dinoscitur eidem Cenobio seu venerationi vestrae concedimus possidendum.

SIMUL et confirmamus in ipso sancto loco vel vobis piscatores in Marsis in loco qui dicitur Secundinus casam Assisij et casam Munulli et casam Genualdi cum uxoribus et filijs suis..... Cetera desunt.

volgevano a Roma, e quando si credè il più forte in Italia, fu velocissimo a violare i suoi giuramenti, e s'impossessò iniquamente del Ducato di Spoleto, quasi Roma, sebbene priva ora delle sue legioni, e non difesa più se non dalla venerazione de' Barbari verso il suo Pontefice, non fosse stata l'antica Signora di tutta Italia e di tutto il Romano Imperio; e quasi Carlomagno, che ritraeva le più grandi utilità dal suo *Patriziato de' Romani*, obbligato non fosse a difenderli ed a restituir loro ciò che i Longobardi avevano tolto a Roma. Così avea onestamente operato nel 754 e nel 756, per ben due volte, il Re Pipino, suo padre.

Della promessa fatta da esso Pipino a Stefano II.º, e rinnovata da Carlo ad Adriano I.º che il Ducato Spoletino sarebbesi restituito a Roma, Vedi il prec. Numero 681, cioè il Frammento Fantuzziano.

In quanto ad Ildebrando, creato Duca di Spoleto sotto gli auspicj di Roma e del Pontefice Adriano I.º, egli passò tosto all'obbedienza di Carlomagno, quando costui s'impadroni del Ducato, e ne'suoi Ducali Diplomi, riferiti nel Registro di Farfa, segnò gli anni del felice ma non leale vincitore.

V. 47

### NUMERO DCCCCXCIV.

Brani d'una Formola Visigotica del 615, nuovamente scoperta, intorno alla Morgingeba, ovvero al dono, che presso i Visigoti offeriva l'uomo alla donzella, prima di sposarla. Se la Morgingeba fosse usata nell'Italia Longobarda?

Anno 774?

(Dal Signor Eugenio De Rozière (1)).

Insigni merito et Geticae de stirpe Senatus (2) Illius sponsae nimis dilectae, ille.....

- (1) Il Signor De Rozière <sup>1</sup> ha stampato non ha guari queste Formole, prese dal Manoscritto F. 58 della Biblioteca di Madrid, nel quale trovansi esse copiate fin dall'anno 1572 in circa, per opera del famoso Ambrosio Morales. Fu il Morales spedito nell'Asturie da Filippo II.º a studiare i Monumenti antichi della Storia di Spagna; e trovò nella Biblioteca d'Oviedo la Raccolta delle Formole Visigotiche, fatta da Pelagio, che nel 1101 sede Vescovo di quella Chiesa. Il prezioso Manoscritto di Pelagio, dopo la Copia presane dal Morales, s'è perduto.
- (2) Geticae de stirpe Senatus. Fingea, che la sposa uscisse dall' Ordine Senatoriale de' Geti, ossía de' Visigoti. E qui si vegga come da per ogni dove presso i Visigoti rifulge la loro Getica origine! Quale de' popoli Germanici di Tacito, Longobardi o Franchi, avrebbe mai fatto parola del suo Senato? L'Arristocratica natura de'Geti apparisce in tutte le Leggi de' Visigoti: apparisce, sto per dire, in tutta la Storia di Spagna dal Re Ataulfo in sino a Carlo V.º, ed a'suoi successori Austriaci. L'Aristocrazia Visigotica, sì come ho più volte detto e ripetuto nella Storia, si fondava sopra i provvedimenti antichi del Getico Piloforato di Deceneo; dal quale ordine degli Ottimati uscivano i Re. La Religione Cristiana, che i Geti abbracciarono

<sup>1</sup> De Rozière, Formules Wisigothiques inédites, in 8.º Paris, chez Durand (A. 1854).

Praemia habentum ratio praescribere castis Provocat et magnis laudem praeferre puellis, Optima quantum certe sapit doctrina pudoris, Aut amor exigit et placidus in corde reponit.

(Offerta della Morgingeba alla Vergine da sposarsi). Ecce decem inprimis pueros totidemque puellas Tradimus, atque decem vivorum corpora equorum; Pari mulus (mulos) numero damus inter caetera et arma, ORDINIS UT GETICI est et MORGINGEBA VETUSTI. Rusticos impendam famulos per nostra manentes Rura tibi, taerris (terris), vineis et praedia, olivis, Omnibus in rebus, silvis ac pascua, limphis, Immobiles res seu mobiles, tam omne pecusque, Argentum, aes, BYSSUM, VAS FICTILE et aurum; Quidquid intra vel extra nunc corpore cuncto Nos in jure titulis ex multis habere, Amplius Christi dederit quod gratia nobis Ordine diverso per nostrae tempora vitae, Te dominam in mediis cunctisque per omnia rebus Constituo donoque tibi vel confero, VIRGO (1).

prima d'ogni altro popolo non Greco e non Romano, fu causa di mutazioni grandi nel *Piloforato*, e produsse la maggioranza de' Vescovi su tutti gli altri *Pilofori*.

<sup>(1)</sup> Virgo. Questa sola parola basta per dimostrare, quanto enorme fosse la disferenza della Morgingeba de'Geti o Goti e dei Burgundi, popoli fatti Gotici, dal Morgincap de' Longobardi.

La Morgingeha, della quale altrove toccai 1, era il dono, che i popoli Getici e Burgundici faceano alle lor fidanzate, usando i modi più rispettosi e Cavallereschi nel presentarlo, sì come rilevasi dalla presente Formola: Te dominam....constituo....Virgo!

<sup>(1)</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 934.

( Proprietà delle cose donate per la Morgingeba ).

Singula quippe supra vultu conscripta iucundo

Adprehaendas, habeas, teneas, post multa relinquas

Secula posteris in jure, charissima, nostris.

Aut inde facere vestrum (vestra) quodcumque voluntas

Elegerit, directa tibi est vel certa potestas (1).

( Data del terzo anno di Sisebuto, cioè del 615). Carta manet mensis illius conscripta calendis, Ter nostri voluto domini foeliciter anno Gloriosi merito Sisebuti tempore Regis.

Non alla Vergine faceasi dal Longobardo il dono del Morgincap: ma sì alla donna, dopo la prima notte del matrimonio: e però mai la Visigotica Morgingeba non si conobbe nel Regno Longobardo se non dopo Carlomagno.

Veggano intanto i Filosofi ed i Filologi presso quale delle due nazioni si trovi la radice primiera delle voci Morgingeba e Morgincap: a me basta d'aver notato la gran diversità, che passa nella sostanza delle cose dinotate da queste due parole. Ma il Signor De Rozière, che vive nell'error comune di tenere i Geti e Goti ed i Germani di Tacito per un solo ed unico popolo, non iscorge fra esse alcuna differenza, e però soggiunge, d'essersi a poco a poco la Morgingeba confusa con la dote delle donne presso le razze Germaniche.

(1) Directa tibi est vel certa potestas. Ecco la donna Getica o Visigota divenir assoluta padrona delle cose donatele in Morgingeba. Non così certamente una donna de'Longobardi, soggetta sempre al Mundio perpetuo. Pur chi potrà mai svellere dalle menti de' nostri Storici, che i Germani di Tacito non aveano alcuna cosa di comune co' Geti, ossia co' Visigoti, se non l'esser tutti figliuoli d'Adamo?

### NUMERO DCCCCXCV. ED ULTIMO.

Notizia della Lex Romana Utinensis del P. Paolo Canciani. Ultime parole sulla condizione de' Romani, vinti da' Longobardi, ossía sulla Questione Longobarda.

### Anno 774.

Nel prec. Num. 748, sotto l'anno 760, s'è già toccato della Lex Romana Utinensis, verso la quale rivolgonsi ora con grande ardore le menti degli Alemanni, quasi ella ci dipinga fedelmente il Dritto pubblico ed il privato, conceduti da' vincitori Longobardi a' vinti Romani, dal 568 fino alla conquista di Carlomagno nel 774.

#### CENNO ALLA STORIA DELLA LEX ROMANA.

L'anno 1789 per la prima volta fu questa Lex Romana pubblicata con un fac simile accuratissimo e con una dottissima Prefazione dal P. Canciani i; prezioso Manoscritto, che conservavasi nell'Archivio Metropolitano della Chiesa d' Udine. A tal Manoscritto e' diè di suo, se non vado errato, il titolo di « Codex Legis Romanae Utinensis ». Questo Volume indi si smarrì: ma l'Haenel 2 troyonne un altro in San Gallo, correndo l'anno 1825; indi ne vide un terzo, affatto simile, nel Monastero Piperino, ossía di Pfeffers in Isvizzera: Monastero, che altra volta si chiamò Favaria. Era l'anno 1832, quando l'Haenel i fece tal sua nuova scoperta: dopo la quale, uel 1838, il Volume Favariense passò nella Biblioteca eziandio di San Gallo.

<sup>1</sup> Canciani, Leges Barbarorum etc. IV. 461-510. (A. 1789).

<sup>2</sup> Haenel, Apud Savigny, Istoria del Dritto Romano, tradotta dal Bollati, I. 247. Torino, in 8.º (A. 1855).

<sup>3</sup> Idem, In Fragmentis Codd. Hermogeniani et Gregoriani, pag. 1X. Lipsiae, 1842. in 4.º

Giunse l'anno 1847. Allora il Signor Bonturini annunziò di aver trovato in Udine il Codice de'vinti Romani, com' e' diceva; lo stesso, che il Canciani avea stampato della Lex Romana Utinensis. Cinque insigni uomini si rivolsero ad esaminarlo; i Signori Cordero, Cantù, Cadorin, Valentinelli e Gar. Giudicarono, essere stato un tal Volume scritto fra gli anni 750 ed 850: ciò dilungasi forse dall'opinione del P. Canciani, che volentieri lo credeva coetaneo de' Re Longobardi, cioè de' primi 1. Al Canciani s' oppose il Savigny, collocando quel Volume nel tempo della caduta de'Carolingi, e poco innanzi agli Ottoni. Dal quale giudizio non si allontana per lungo spazio l'Haenel 2, quando egli afferma di appartenere al nono od al decimo secolo i caratteri del Volume Udinese. Poscia, e' volle rivederli, e si condusse nuovamente da Lipsia in Udine verso il cadere del 1851, a riesaminare quel Manoscritto.

Pur, se nel fac simile inciso presso il P. Canciani le sembianze di que'caratteri son vere, del che non dee dubitarsi, ben essi possono tenersi per più antichi del decimo secolo, ed attribuirsi così al settimo come anche al sesto, quando gli Ostrogoti regnavano in Roma ed in tutta Italia, e fiorivano i Visigoti nella Spagna e nella Gallia Gotica. La bellezza ed il nitore di tali caratteri non ritraggono la barbarie de'tempi, che seguirono alla ruina degli Ostrogoti. Pur tuttavolta, io non vo'entrar in dispute paleografiche, sempre incerte, sempre dubbiose di lor natura, e che mai non riescono a nulla: io accetto il giudizio de'cinque valentuomini del 1847, i quali vogliono scritto il Volame Udinese fra il 750 e l'850, quantunque a me sembri doversi, pel fac simile Cancianiano, riputar fattura delle precedenti età. Laonde mi giova, e mi si dee permettere, che io parli di sì fatto Manoscritto sotto gli anni 760 e 774, compresi l'uno e l'altro in quello spazio di tempo.

Ma non cesserò mai di pensare, che il Volume Udinese del P. Canciani, quel di San Gallo e l'altro di Favaria siano tre *Copie* d'una Scrittura composta non molto dopo l'anno 506, nel quale

<sup>1 »</sup> Regibus Langobardis, coaevum lubens putarem ». Canciani, loc. cit. 1V. 467.

<sup>2</sup> Haenel, presso il Bollati, nuovo Traduttore di Savigny, I. 247. Nota \*.

il Re de'Visigoti Alarico fe' pubblicare in Tolosa il famoso Breviario, con cui si compendiò e si sconvolse il Codice Teodosiano. L'altro Codice Giustinianeo non compilossi prima del 534: e però non infrequente, dal 506 al 534, riuscì l'uso del Breviario d'Alarico in tutta Italia, che allora si governava col solo Teodosiano e coll'Editto di Teodorico il Grande. Ignoro se piaciute fossero a' Romani d'Italia le qualità del Compendio Alariciano; ma la Spagna ed alcune Provincie delle Gallie Meridionali, che obbedirono al Re Teodorico degli Amali, ebber continui e quotidiani commerci con Ravenna e col resto d'Italia, i quali tuttodì vi recarono più d'una Copia del Breviario.

In poco d'ora perciò il Breviario d'Alarico si sparse da per ogni dove nelle parti Occidentali d' Europa: e molti lavori Storici e Giuridici si fecero intorno ad esso, uno dei quali è per l'appunto la Lex Romana Utinensis; stolto e deforme Compendio d'un altro Compendio del Codice Teodosiano. L'ignoto Autore della Lex Romana Utinensis non di rado separossi dal Breviario Alariciano, travolgendo ad altri sensi le Gotiche Interpretazioni, che in quel Libro usurparono il luogo e l'autorità delle Leggi Teodosiane. Di tali eventi e delle divisate Interpetrazioni già feci motto nella Storia 1. Il nuovo Compendiatore, ma chi ardirebbe dirlo con certezza? che venne compilando la Lex Romana Utinensis, potè compierla verso l'anno 534 anche in Italia; negli ultimi giorni, cioè, d'Amalasunta, moglie d'un Visigoto, e potè il medesimo Autore vivere fino all'anno 565, in cui morì Giustiniano. Un'Epitome delle Novelle di quell'Imperatore va nel Volume Udinese unito con la Lex Romana: ma l' Haenel con molta saviezza distingue l'Autor di si fatta Epitome dall'altro della Lex Romana, ed afferma, che due furono i Manoscritti delle ricordate Opere, i quali da' libraj si legarono in un sol Volume, venuto indi alle mani del P. Canciani 2.

La Lex Romana, essendosi copiata più volte in vari lu ghi,

<sup>1</sup> Vedi Storia d'Italia, Vol. II. pag. 892. Lib. XL. S. VII.

<sup>2</sup> Haenel, presso il Bollati, nella nuova sua Traduzione di Savigny, I. 217. Nota †.

ciascun Copista l'imbarbari a suo modo, si come avvenne anche alle Leggi de'Re Longobardi; ora coll'inserirvi alcune dichiarazioni marginali, che nelle Copie de'tempi seguenti s'intrusero nel testo, ed ora col tradurre ciascun di que' Copisti nel suo proprio dialetto una qualche parola della Lex Romana. Poco importa il cercare quel che fecero o non fecero simiglianti Copisti: la sola cosa, che valga, sarebbe lo scoprire, ove si potesse, l'età, se non il nome, dell'Autore. Fino a che ciò rimane oscuro, quali conseguenze Storiche si possono mai dedurre sulla condizione politica e civile de' vinti Romani da un Documento d'incertissima età? Son tutti colpi tirati all'aria. Fra le nuove Formole Visigotiche, udimmo testè nel prec. Num. 994. trovarsene una del 615, in un Manoscritto del 1101. Per questo dunque diremo, che l'anzidetta Formola ci narri lo stato de'Visigoti nell'undecimo secolo, dopo la venuta degli Arabi?

Tali premesse gioveranno mirabilmente al mio proposito di voler porre in chiarezza, che il Dritto pubblico e privato delineati nell' Originale della Lex Romana Utinensis son cose o non appartenenti all'Italia od appartenenti all'Italia ne'tempi degli Ostrogoti; son cose, che disparvero dall'Italia, quando ella nel 568 cadde in mano de' Longobardi, sì come disparve ogni ombra di Curie o d'Ordini Romani; sebbene di poi questi Municipj, sotto altra forma e sotto alcuno degli antichi nomi fossero tornati dopo un lungo sonno a ridestarsi, ma oh! quanto diversi, eccetto in que'nomi, dagli antichi. Sì fatta palingenesia di Romane discipline s'operò massimamente ne' secoli, che corsero fra Carlomagno e gli Ottoni: allora con tutte l'altre Leggi Personali ricomparve nell'Italia Longobarda il Breviario d'Alarico, e se ne fece un gran numero di Copie, una delle quali sarà stata forse, non mi nuoce il concederlo, quella del P. Canciani, anche dopo l' 850.

Osservazioni sulla patria del Codice della Lex Romana.

Per lo contrario, il Signor di Savigny dalle tre diverse Copie fin qui note della Lex Romana deduce la perpetua durata del Dritto pubblico e del privato degli antichi Romani, e però dei loro Ordini e delle Curie, non che di tutto ciò a cui si dà il nome di lor Sistema Municipale in Italia dopo l'arrivo de'Longobardi. Con lui si uniscono l'Holweg, e l'Hegel, per quanto scorgo nelle Giunte all'ultima Traduzione Italiana della Storia del Savigny; poichè io non lessi, e non saprei leggere nell'idioma Tedesco i due additati Scrittori. Mi si dice, che l'Holvveg e l'Hegel credono anch' essi a quella non interrotta successione degli Ordini e delle Curie de'Romani, vinti da' Longobardi: se ciò è vero, nè l'uno nè l'altro possono confortar questa loro sentenza con la Lex Romana Utinensis; poichè l'Holweg reputa scritto nell'Istria il Volume Udinese del P. Canciani, e l'Hegel 2 gli dà per patria la Rezia. Con l'Hegel si congiunse l'Haenel, che ho detto aver trovato il Manoscritto di Favaria nella Svizzera.

Or non essendo stata l'Istria (salvo una qualche correría d'Astolfo e di Desiderio), e molto meno la Rezia, signoreggiata dai Longobardi, rimane incerta non solamente l'età, ma eziandio la Provincia, ove si copiò la Lex Romana Utinensis; doppia ignoranza, la quale distrugge l'autorità di quel Documento e lo rende inabile a provare, che i Longobardi lasciarono stare il Dritto pubblico ed il privato de'Romani.

Qui replica il Savigny, e più d'ogni altro il suo Traduttore Bollati 3, che alcune parole Italiane inserite nella Lex Romana dimostrano, essersi scritto in Italia quel Volume, ossía quella Copia, da un Italiano. Ma simili parole, notate già in gran parte nella Prefazione del Canciani, altro non sono che prette scomposizioni d'altrettante voci Latine. Linguaggio, il quale si parlava in tutto l'Occidentale Imperio, e si trasformò così nell'Italia Longobarda, come nella Romana o Greca; si trasformò così nella Rezia, come nell'Istria; Provincie confinanti con l'Italia, ed unite anzi all'Italia sotto i Goti. Qual maraviglia, che dieci o dodici o venti voci Latine, divenute prettamente Italiane, si fossero profferite fin dal sesto e settimo secolo nella Rezia e principalmente nell'Istria?

<sup>1</sup> Holweg, Apud Savigny, I. 246. Trad. Italiana del 1854.

<sup>2</sup> Hegel, Ibidem.

<sup>3</sup> Bollati, I. 247. Nota \*.

Il Canciani ed il Savigny nella Lex Romana Utinensis notarono un dieci parole passate dal Latino all' Italiano: qualche altra fuvvi aggiunta dall Haenel nella sua Lex Wisigothorum Opera, che attendo con grande impazienza, e che potrò leggere in Latino. Ma non v'è bisogno d'aspettare il nono o l'undecimo secolo per trovar ne'Documenti le parole segnate dal Canciani e dal Savigny, perchè le più Italiane fra queste dieci ascoltansi già nelle Scritture dell'ottavo secolo, e si veggono registrate nel mio Codice Diplomatico. » Cum, da, essere, cost, » scusare, stimatione, patronem, prese, suam temam (timore), male favellant »: ecco le dieci del Savigny nella Lex Romana. Intanto il favellant si diceva fin dal 715 e s'ode in bocca dell' Esercitale Candido 1 nell'esame de' testimoni fatto da Gunteram: prendere si trova in una Carta Pisana del 777, ricordata dal Barsocchini 2; il da ricorre in tutte le Carte Amiatine da me ristampate dopo il Brunetti. Nè con minor frequenza ricorre nelle Carte Lucchesi ed Amiatine del mio Codice Longobardo la voce stimationem.

In quanto all'essere, allo scusare, al patronem, ben poco sì fatte tre voci differiscono dalle Latine » esse, excusare, pa» tronum ». Il cum ed il quodsi del Lazio non sono quasi la
stessa cosa del con e del così degl'Italiani odierni? Solo dunque
la sua tema è parola notabile nella Lex Romana del P. Canciani. Ma non per ascoltarvi quest'unica parola si dovrà da noi
pensare al nono od al decimo secolo: e se tema, in vece di
timore, diceasi nel nono, perchè non potea dirsi nell'ottavo,
nel settimo ed anche nel sesto? E questo per l'appunto prese
a dimostrare il Ciampi, uomo dotto, in una particolare Scrittura 3; che l'Italiano, cioè, si parlò almeno fin dal quinto
secolo di nostra salute.

Quante altre voci puramente Italiane d'oggidì non s'usavano

<sup>1</sup> Cod. Diplom. III. 201. sotto il prec. Num. 406.

<sup>2</sup> Barsocchini, Piccolo Dizionario delle Voci Italiane in uso avanti il Mille nelle Carte Lucchesi.—In fine del Terzo Tomo de'suoi Documenti (A. 1838).

<sup>3</sup> Sebastiani Ciampi, De usu Linguae Italicae saltem a saeculo quinto Reparatae Salutis, Acroasis. Pisis, in 4.º (A.1817).

allora nell'ottavo secolo? Eccone alcune, che io non omisi di segnare nel Tomo presente del Codice Longobardo, prima del 774 e prima di Carlomagno: su stimationem (p. 58): lavorandi (p. 63. et passim): septimana (p. 68): pegiorata (p. 95): da germani meo (pag. ...): de germani mei (pag. 57): paccam de lardo (pag. 178): in lato da pede (pag. 317): sia (pag. 210): uno lato tene (pag. 278): lice (pag. 290): possa (pag. 104): trenta (pag. 674): in cambio da te (pag. 703, et passim): prometto (pag. 704): comandandi (pag. 709): in suso. (pag. 735).

# Osservazione su' Romani Teodosiani e su' Romani Giustinianei.

Da questi Cataloghi, che possono ampliarsi all'infinito, di simili vocaboli non si raccoglie adunque nè l'età nè la patria della Lex Romana Utinensis, come speravano il Canciani ed il Savigny, poichè le medesime voci Latino-Italiane usavansi così nel sesto come nell'undecimo secolo. Prima del Savigny, pensò il P. Canciani, che l'antico Breviario d'Alarico Visigoto avesse nel Regno de' Longobardi avuto autorità di legge sulla gente Romana, divenuta lor suddita; opinione, avverso la quale ho lungamente combattuto e combatto. Ma, se la mia è falsa, certamente i Re Franchi, figliuoli di Clodoveo, quando e'si furono impadroniti del Regno Burgundico ed ebbero la cessione delle Valli di Susa e di Aosta da' Duchi Longobardi nel 576, introdussero il Breviario d'Alarico in tal parte ceduta d'Italia, nella quale si dovettero copiare molti lavori Storici e Giuridici antichi, non escluso il Cancianiano, in quella stessa guisa che Pelagio d'Oviedo copiò nel 1001 le Formole del 615. Questa sola, questa nuda possibilità, che la Lex Romana si fosse copiata in alcuna di quelle due Valli Alpine, rovescia da' fondamenti l'assioma posto dal Canciani e dal Savigny, ch'ella spetti al Regno Longobardo: e dimostra, che più s'approssimarono al vero l' Hegel e l'Haenel, quando essi attribuivano alla Rezia il Volume così di San Gallo come di Favaria; luoghi cotanto vicini a Susa e ad Aosta; luoghi dell'Italia fisica, sì, non dell'Italia Longobarda.

Monaco di Bobbio fra'Longobardi, ma nato nel Regno dei

Franchi (tali altresì dopo lo Scozzese San Colombano fiorirono gli Abati Atala e Bertulfo), visse nel sesto secolo Giona di Susa, Scrittore della Vita di quel Santo. Non potea Giona o qualche altro Monaco di Bobbio, nato Romano suddito de' Franchi o de' Visigoti, copiare un libro Giuridico in Italia, il quale servir dovesse così a' lor concittadini oltre l'Alpi come a tutt' i Romani avveniticci nella nostra Penisola ed approdativi da ogni altro paese d'Europa? Tutto ciò si facea prima di Carlomagno nella Valli di Susa e d'Aosta, ch'egli dopo la sua venuta del 774 restituì al Regno d'Italia: intanto Carlo permise, come ho già più volte detto, a tutt'i popoli, su'i quali signoreggiava, di godere delle Leggi Personali di ciascuno tra essi. Da indi in qua nell' intera Italia Longobarda tornò più che necessaria la cura di ricopiare i vecchi Compendi del Breviario d'Alarico per uso di que' tanti Romani Teodosiani e per uso in generale della Storia. E già si sa, nè può mai ricordarsi a bastanza, che i Copisti, di secolo in secolo, bruttarono sempre più l'infelice Compendio della Lex Romana Utinensis, ne corruppero sempre più la Latinità e v'aggiunsero a mano a mano le parole, spettanti alla lingua del sì.

Niuno più di me ha distinto nel Discorso de'vinti Romani le due generazioni del popolo Romano in Italia; l'una, che io chiamai de' Giustinianei, ovvero degli abitatori dell'Italia non mai conquistata da'Longobardi; l'altra de'Teodosiani, cioè di tutt'i Romani, condottisi dopo Pipino e Carlomagno a fermare il piede nell'Italia Longobarda. Venivano questi Teodosiani dalla Spagna, parte conquistata e parte non conquistata dagli Arabi; venivano dalla Gallia Gotica; venivano dal Regno de' Borgognoni e dagli altri Regni de' Franchi di Neustria e d' Austrasia nelle Gallie. Tutti costoro, presso i quali non giunse il Codice di Giustiniano giammai ad ottener le forze d'una Legge, vissero dopo il 774 col solo Teodosiano in Italia; ovvero col Breviario d'Alarico, di cui si fecero infiniti Comenti e Compendi di Compendi. Ma le Leggi personali permesse da Carlomagno si ristringeano al Dritto privato, non al pubblico: altrimenti vi sarebbero stati venti Dritti pubblici nella nostra Penisola, e venti ordini diversi di giurisdizioni e di Magistrati. E vi siano stati pure que'venti Dritti pubblici nella nostra Penisola: in

tal caso, nuova ragione sarebbe surta di ricopiare i Volumi d'Udine, di San Gallo e di Favaria, contenenti la Lex Romana del P. Canciani; di ricopiar, cioè, nel nono, decimo ed undecimo secolo un Compendio, composto nel sesto, e già per avventura copiato nel 760 o nel 774 da un qualche Professore o Giureconsulto di Susa o di Aosta.

Osservazioni sul contenuto della Lex Romana, e sulla sua incompatibilita' col Dritto Longobardo.

Or si finga, per piacere al Signor di Savigny, che l'Autore ignoto della Lex Romana Utinensis fosse nato suddito di Astolfo, e ch'egli avesse condotto in Pavia nel 760 o nel 774 la sua Copia, regnando Desiderio ed Adelchi. Tutti sapranno agevolmente persuadersi, che ben si poteva nel 760 o nel 774 trascrivere da un Pavese in Pavia un Libro antico, sol per utilità delle Storiche discipline. Ma chi saprà credere, che da sì fatto lavoro debbasi avere una pruova della perpetua durata del Dritto pubblico de' Romani sotto i Re Astolfo e Desiderio? Del Re Astolfo, di cui ascoltammo le Leggi contro Roma ed i Romani del Ducato Romano? Astolfo adunque avrebbe, se volesse consentirsi al Canciani ed al Savigny, Astolfo avrebbe permesso a'suoi sudditi di sangue Romano d'avere i loro Principes, i loro Iudices, ed i loro Curiales particolari? Sotto Astolfo vi sarebbe stata la Collazione lustrale 1, col nome di pagamento dell'oro, nelle vendite? Chi vorrà consentire giammai, che nel Regno d'Astolfo i vinti Romani fossero sottoposti alla tortura 2 in ogni tempo, eccetto la Quaresima? Che i Decurioni particolari de' Romani, se divenissero autori di carte false, non fossero puniti col taglio della mano, minacciato dall'Editto di Rotari a tutt' i falsari di ogni sorta, ma dovessero sì fatti Decurioni perdere soltanto la Dignità (honorem perdant 3), restando essi nelle Curie?

Una fede più che robusta è necessaria per credere, che Lon-

<sup>1</sup> Canciani, Lex Romana, IV. 498. De lustrali conlationem.

<sup>2</sup> Idem, Ibid. IV. 493. De questionibus.

<sup>3</sup> Id. Ibid. IV. 492. Ad Legem Corneliam de falso.

gobarda e rispettata da' Re Astolfo e Desiderio fosse la disposizione di dovere i Giudici aver pazienza (pacientiam habeant 1) sopra i Curiali Romani, se colpevoli d'un qualche delitto, affinchè non morissero tra' tormenti delle torture : che Astolfo e Desiderio punissero con la morte il solo Giudice Romano, dal quale si accettasse una qualche sportula 2: che fosse reo di sacrilegio qualunque Romano presumesse prendere alcuna Dignità e Titolo senza permissione del Principe 3: che coloro, i quali doveano porre a morte un Romano per comandamento del Principe, aspettar dovessero un trenta giorni con la speranza di vedere placato il Re 4. Forsitan subvenit pietas Domini vel justissima amica. Di che si parla in questo luogo? D'una donna amata dal Principe, o della pietà, predicata come amica giustissima de' buoni Principi? Sia qualunque il senso di tal frase, ciascun vede, che un uomo di sangue Romano avrebbe avuto grandi vantaggi per l'indugio de' trenta di sopra un Longobardo, al quale poteva darsi la morte a piacimento del Re, per la facoltà conceduta dalla Seconda Legge di Rotari.

Ciò che dimostra di non essersi veramente composta la Lex Romana durante la Signoria de'Longobardi è la prescrizione di doversi tutt' i testamenti e tutte le Carte scritte nella Città di Roma presentare a' Curiali della Città stessa: » Omnia testamenta » et alias cartas in urbem Romam apud Curiales viros volumus » presentare 5 ». Desiderio ed Adelchi erano dunque padroni di Roma nel 760 e nel 774? Poteva egli venire in mente al più balordo ed insensato fra' loro sudditi di lasciar nel nuovo Compendio del Breviario, cioè nella Lex Romana Utinensis, una prescrizione sulle forme de' testamenti della Città nemica ed invano assediata dal Re Astolfo? Chi non vede, che la Lex Romana fu, quando gli Ostrogoti erano Signori di Roma, compilata da un Giureconsulto infelice, il quale per altro non può chiamarsi un semplice Copista del Breviario, perchè sovente lo venne raffazzonando e rimutando a suo modo?

<sup>1</sup> Canciani, Ibid. IV. 497. De Decurionibus.

<sup>2</sup> Id. Ibid. IV. 470. De Offic. Rect. Prov.

<sup>3</sup> Id. Ibid. IV. 487. Ut dignit. ordo servetur.

<sup>4</sup> Id. Ibid. IV. 493. De poenis.

<sup>5</sup> Id. Ibid. IV. 481. De credicione, etc.

Osservazione sulle consequenze che il Savigny trae dalla Lex Romana.

Questo dunque nel 760 e nel 774 sarebbe stato il Dritto pubblico de' vinti Romani, secondo la Lex Romana: questa la sollecitudine per la Città di Roma; questa la faccia e questa l'Istoria del Regno Longobardo sotto Astolfo e poi sotto Desiderio? Questo sarebbe stato il Dritto pubblico dell'Italia Longobarda sotto i precedenti Re, andando a ritroso dal 760 fino al 568? Si; risponde il Savigny 1: » perchè la sola esistenza della Lex » Romana ci pare d'un' importanza decisiva. In un' epoca » di così scarsa coltura intellettuale niuno pensava a pasco- » larsi od a farsi un nome con vuote invenzioni. Ciò, che » ivi leggiamo è uno specchio degli ordini pubblici di quel- » l'età ». Dell'età, cioè, che corse dal 568 al 1000.

Ma perchè, ponendo in disparte i tempi degli Ostrogoti, perchè, torno a dirlo, nel nono e nel decimo e nell'undecimo secolo non poterono drizzarsi alcuni Compendi, anche di nuova composizione, ad uso de' Romani Teodosiani della Spagna e delle Gallie, venuti dopo il 774 a fermare la dimora in Italia ed a godervi la lor Legge personale del Breviario Alariciano? Da per ogni dove in quel secolo undecimo prevaleva e trionfava l'intelletto Romano; ed il più schivo tra'Barbari gloriavasi di bere l'aure Latine, rimettendo in onore i nomi ed i titoli degli Officj e delle Dignità di Roma. Così avrebbe fatto l'Autor della Lex Romana Utinensis, ove pur fosse vero, ciò che basta negare, d'aver egli posto mano dopo il Mille a quella sua fatica, in pro de' Romani Teodosiani. Era quello il punto, in ciò risorgeano gli studj od almeno i desideri del Dritto Romano, ed i bisogni di conoscerne la Storia; e non era lontana l'età de'lavori, che si fecero nelle Scuole di Bologna sulle Pandette di Giustiniano, trovate e non trovate in Amalfi. Laonde sempre più si dilegua il proposito del Savigny, che un uomo dell' undecimo secolo dovesse non aspirare alla fama delle vuote invenzioni, quasi la Lex Romana Utinensis non fosse un Compendio del primitivo Breviario d'Alarico, ed un Libro spettante alla Storia del Dritto

<sup>1</sup> Savigny, del Bollati, I. 246.

Romano Teodosiano. E però dove sono le vuote invenzioni? Quel misero Autore del Compendio Udinese non inventò nulla e nulla disse del suo, sebbene molte cose avesse o rimutate od omesse del Breviario. Di qui si scorge se il Signor di Savigny abbia ragione di scrivere, come fa 1, che l'Autor del Discorso dei vinti Romani, per non patir gli splendori della Lex Romana Utinensis e vedendosi offeso dalle pruove crescenti ad ogni passo d'aver sempre i Longobardi avuto caro e venerato il Dritto pubblico ivi dipinto, cercò di screditarla col semplice diniego e la non curanza.

Ciò che io non curo è il sapere se sia tanto povera e leggiera quanto parve al Savigny <sup>2</sup> l'arte critica di chi scrisse il Discorso de'vinti Romani. Già da lunga stagione apprendemmo i modi, co' quali è uso lo Storico del Dritto Romano a sentenziar dall'alto i suoi avversarj ed oppositori!....

#### Nos Musas colimus humaniores!

Esempio illustre della dignità nella disputa diessi dal Consiglier Rezzonico, quando egli prese a combattere l'opinioni propugnate nel Discorso de'Romani vinti da'Longobardi, ed a difender l'antiche del Muratori, che giammai non cessarono la cittadinanza e la Legge Romana fra que' vinti Romani. A terminare si fatta lite, che oggi ha preso il nome di Questione Longobarda, concluse il Rezzonico, tolto ahi! sì presto a'vivi, esser mestieri d'aspettar la pubblicazione del Codice Diplomatico Longobardo. Non il diniego adunque nè la non curanza, ma l'intero Codice Diplomatico da me già pubblicato sarà la mia risposta; donde vedrà il Signor di Savigny se v'ha traccia di Leggi personali de'vari popoli prima di Carlomagno in Italia, e se la Lex Romana Utinensis del P. Canciani ( Originale, no, ma Copia d' Originale assai più antico ) era in vigore nel Regno Longobardo innanzi la presa di Pavia, come fu certamente dopo il 774. Allora, ed essendo avvenuta quella che chiamano la rinnovazione dell'Occidentale Imperio nell'800,

<sup>1</sup> Savigny del Bollati, I. 245. Nota (a).

<sup>2</sup> Idem. Ibid. pag. 230. Nota (e).

si diminuiva l'assurdità od almeno la singolarità, che in un luogo qualunque del Regno d'Italia si fosse lasciato stare nella *Lex Romana Utinensis* il cenno a' testamenti di Roma, fatto nel *Breviario* Visigotico di Alarico.

## OSSERVAZIONE SULLA TAVOLA COSTRUITA DAL SAVIGNY DI TREDICI TESTAMENTI ALLA ROMANA.

Il diniego e la non curanza verso l'opinioni altrui son qualità naturalissime nel Signor di Savigny. Che gli valse d'aver letto nel Discorso de' vinti Romani, da lui contraddetto, che gli Editti di Rotari e degli altri Re Longobardi furono territoriali, ed obbligarono qualunque abitatore del Regno Longobardo ad osservarli? E che per opera di Carlomagno vennero le Leggi personali di molti e molti popoli, fra le quali anche la Legge Romana? Questo era il punto, che dovea dimostrarsi falso dal Savigny; ma Egli ne fece appena un motto, e continuò a dire senza più nell' ultima Edizione del 1851 tradotta dal Bollati, che i vinti Romani del Regno Longobardo vissero a Legge Romana per volontà de' vincitori, fin dal 568.

Niun Documento novello, ed anzi niuna considerazione, buona o cattiva, si recò in mezzo dal Savigny nella ristampa del 1851, eccetto una Chiosa dell'Eickorn sulle parole Partiuntur o Patiuntur di Paolo Diacono; delle quali parole or ora toccherò. Nulla soggiunse il Savigny a ciò che avea scritto fin dal principio; nulla intorno alle Lettere di San Gregorio, delle quali s' era posta in chiarezza l'inutilità per provare la perpetua durata del Romano Dritto nel Regno Longobardo: nulla intorno all'Osservazioni, che si fecero nel Discorso de' vinti su quattro Documenti riferiti dal medesimo Savigny per affermare la verità di sì fatta durata.

Due di questi quattro, cioè due testamenti, e' con gran sicurezza li dice composti secondo il Dritto Romano, avendo rispetto al numero de' testimoni; ma non dice, che i due testamenti furono fatti da due Longobardi 1; uno dal Gasindio Tuidone presso il Lupi, di Maggio 774 (Vedi prec. Num. 991); l'aluo del 777 appo il Fumagalli, dove Totone pone i

48

<sup>1</sup> Savigny del Bollati, J. 419.

suoi servi sotto il Mundio d'uno Spedale. Longobardo perciò e vivente a Legge Longobarda era Totone; senza ricordare, che già nel 777 le Leggi personali cominciavano ad introdursi nell' Italia Longobarda. E tosto il Savigny questi due testamenti di due non Romani, ma Longobardi uomini, li pose in fascio con undici altri, e ne costruì una Tavola di tredici, chiamandoli uniformi alla Legge Romana. Gli undici, chi ne voglia rilevar le date, sono dell' 800. 814. 839. 850. 853. 853. 870. 871. 879. 885. 885. Ozioso fu dunque, per quanto risguarda la Questione Longobarda, il disegno d'averli raccolti, perchè gli undici testamenti ricorrono tutti dall'800 all'885, e però escono tutti fuori de' termini da me proposti, e della mia confessione, che la Legge Romana fu ricevuta dopo Carlomagno nel Regno Longobardo, sì come Legge personale di tutt' i Romani sì Teodosiani e sì Giustinianei.

Gli altri due Documenti, e nulla piu, che citansi dal Savigny, così nelle prime come nell'ultime ristampe della sua Storia, sono il Piacentino del 721 e l'Aretino del 752, de' quali s'è lungamente favellato ne' prec. Num. 434. 660. Nel primo, si tratta d'un Mundio Longobardo in Piacenza, ch' era città del Patrimonio privato de'Re Longobardi fin dal settimo secolo (Vedi prec. Num. 69 e 340): nel secondo, si fa parola d'una causa Ecclesiastica da doversi giudicare in Roma. Queste due Carte sono perciò apertamente contrarie all'opinione del Savigny, e non accennano a'Romani vinti, nè a Tribunali del Regno Longobardo.

Gran cosa in vero è il pretendere, che i Re Ariani, predecessori di Bertarido, il quale possedeva Piacenza nel 674, e facevala governare dal suo proprio Gastaldo Dagiberto, e v' ordinava un combattimento giudiziario per istabilire i suoi confini con Parma (Vedi l' anzidetto Num. 340), rispettato avessero in quella città il Dritto Romano, e lasciatovi l' Ordine o la Curia della nazione soggiogata!

Insigne suppellettile in oltre della vita politica e civile d'un popolo sarebbero stati quattro soli Documenti, se pur da ciascuno di questi s' ascoltasse alitare quel popolo! Il quale certo non apparisce vivo nelle Lettere di San Gregorio, dove si parla

<sup>1</sup> Si leggano principalmente le pag. 215-219 sotto questo Num. 69.

del Clero, dell'Ordine e della Plebe nell'elezione de'Vescovi. Le Lettere del Pontesice illustre, allegate dal Savigny, si son tutte riserite nel presente Codice, con le convenienti risposte, o che quelle Città non erano possedute da' Longobardi, o che un Papa di Roma non dovea riconoscere i fatti de'Barbari, e spogliare i vinti Romani delle loro Dignità, de' loro Titoli e degli Onori loro, che che operassero in contrario i vincitori. Ben io avrei voluto vedere, che i seguaci e gli amici d' un Montmorency o d'un Lusignano, scrivendo ad essi dalla Francia, negasser loro il titolo d' alti e potenti Signori, perchè avvinti da' ceppi nelle prigioni del Saladino in Asia!

Ecco intorno alle Lettere di San Gregorio un saggio dell'arte critica del Savigny, ed ecco strette in poche parole tutte le pretese prove di lui nelle ristampe svariate della sua Storia, che gli Ordini o le Curie, cioè la cittadinanza e la Legge Romana, s'ebbero sempre care da'Re Alboino, Rotari ed Astolfo.

## OSSERVAZIONE SUL PARTIUNTUR O PATIUNTUR DI PAOLO DIACONO.

Più avventato il Merkel nelle sue Giunte al Savigny cerca di confortar la sentenza sulla perpetua durata della cittadinanza e Legge Romana de' Romani vinti da'Longobardi <sup>1</sup>, coll'escludere il patiuntur, da me trovato, di Paolo Diacono. Non parlo dell'urbanità de' modi, e de'disdegni del Merkel verso gli studj, che si fanno in Italia, perchè già il suo Traduttore Bollati <sup>2</sup> ed il suo amico Professor Capei <sup>3</sup> lo ammonirono di non obbliare la gravità del discorso scientifico. A me non rimane se non il rammentare, che già da lunga stagione ho rinunziato al Patiuntur <sup>4</sup>: ma dicano gli uomini discreti ed onesti se, mancando l' Autografo di Paolo Diacono, si possa giurare in buona fede, ch'egli nelle sue Storie non avesse scritto patiuntur, come risulta da molti Codici? Se ancora questi Codici fossero i pessimi (e non sono tutti), quale uomo ragionevole può entrar mallevadore, che i più dolorosi fra' pessimi non avessero nel patiuntur notata la vera

<sup>4</sup> Merkel, nel Savigny di Bollati, I. 227. Nota (6).

<sup>2</sup> Bollati, Trad. di Savigny, I. 228. Nota \*.

<sup>3</sup> Capei, Archivio Storico Italiano, Tomo IX. pag. 82. Num. 28.

<sup>4</sup> Vedi Codice Diplom. III. 475. et passim.

parola uscita dalla penna dallo Storico Longobardo? Che vale il rovistar cento e mille Codici di Paolo Diacono per isvellere questo dubbio dall'intima coscienza umana? E, posto il dubbio, come sulla differenza d'una lettera sola tra il patiuntur ed il partiuntur, si potranno fondare vastissimi colloquj e costruire i più splendidi edifici della mente per dipingere in una guisa piuttosto che in un'altra le condizioni civili e politiche de' Romani, vinti da' Longobardi?

Già dissi , e qui ripeto, che il Patiuntur o Partiuntur non può servire più a nulla; e che la Questione Longobarda deve con altri argomenti trattarsi, essendo insolubile il dubbio fino a che non si troverà l'Autografo di Paolo Diacono. Al che soggiunsi, volersi qui obbedire al precetto d'Orazio;

» Et quae desperat tractata nitescere posse relinquit ».

E poi, che giova parlar del Patiuntur o Partiuntur de'tempi d'Autari, prima che Rotari, mercè la pubblicazione d' un Editto territoriale, riducesse ad una sola ed unica cittadinanza Longobarda le varie cittadinanze de'Goti, de' Sarmati e di venti altri popoli, oltre il più numeroso de' vinti Romani? Non disse forse Rotari, così nel Prologo come nella Conclusione dell'Editto, che questo era obbligatorio per tutt' i suoi sudditi?

E però sia permesso al Merkel di prendersi beffe della ripetuta dichiarazione di Rotari: gli sia permesso di non amare co'suoi pigli Germanici gli studj d'Italia; gli si conceda scrivere una intera Storia Longobarda sul Partiuntur, non sul Patiuntur di Paolo Diacono: gli si dia finalmente la facoltà di credere, che l'Ariano Re Rotari ebbe in grandissimo pregio i dritti e gli onori de'vinti Romani Cattolici, e che menti Gregorio II, Pontefice Romano, quando egli dolevasi d'avere il Cattolico Re Liutprando, sì come già raccontai 2, conquistato nel 726 l'Esarcato di Ravenna, scacciandone i Magistrati Romani e ponendo in lor vece i Longobardi!

Ciò che si dee fare innanzi ogni altra cosa dal Merkel è il dimostrarci, che lieve danno ed anzi un vantaggio fu pe' vinti

<sup>1</sup> Vedi Appendice al Discorso de'vinti Romani, pag. 31.

<sup>2</sup> Codice Diplom. Longob. III. 433. sotto il prec. Num. 459.

Romani, liberi ed ingenui, l'esser dichiarati Tributuri de'Longobardi; che il Partiuntur de'tempi d'Autari fu medela e ristorazione de' passeggieri dolori cagionati da Clefo e dai Duchi: « Et sic (conclude le sue narrazioni Paolo Diacono, » che nacque da genitori Longobardi), Et sic..... per hos » Langobardorum Duces totius gentis spoliatis Ecclesiis, » Sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, popu- » Lis.....extinctis, exceptis his regionibus, quas Alburin » ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Longobardis » subjugata est ». Le regioni meno infelici d'Italia furono quelle, di cui s'impossessò il Re Alboino, cioè il tratto dal- l'Isonzo fino al Ticino. Qui dunque si dovrebber trovare in gran copia Ordini o Curie de'Romani; ma bastano le sole Carte Cremonesi, che or si sono stampate per la prima volta nel presente Codice Diplomatico, a mostrare la vanità di questo sogno.

#### OSSERVAZIONE SUL TERZO DE' FRUTTI E SU' TERZIATORI.

Le parole testè recate sono il vero e semplice concetto delle sventure, che piombarono sulla gente Romana per effetto della prima conquista Longobarda, quando i vinti furono, in virtù di provvedimento generale, dichiarati Tributarj del terzo de'frutti (TRIBUTARII EFFICIUNTUR). Non altro erano, si disse nel Discorso 1, sì fatti Tributarj se non coloro, i quali son chiamati Terziatori nel Capitolare dell'836, di Sicardo, Principe di Benevento. V' ha egli forse un motto, vuoi del Savigny, vuoi del Merkel, per ributtare l'autorità di questo Capitolare? Niuno, per verità: silenzio, il quale dovrebbe prendersi per un'accettazione di ciò che si legge nel Discorso. Ma nè il Savigny nè il Merkel sono sì corrivi ad accettare; il perchè giova immediatamente soggiungere in questo luogo una preziosa Carta, venuta dopo la stampa del Discorso alla luce: Carta omessa da me per un mio errore, che chiamerò felice, perchè si troverà ella qui sotto gli occhi de'leggitori, senza bisogno d'andarla cercando per entro al Codice Diplomatico Longobardo

Da questa, che è del 748, cioè del tempo di Paolo Diacono, si rileva, essere stati Mauremundo e sua moglie Colossa ven-

<sup>1</sup> Vedi Discorso de' vinti Romani, S. XXVII.

duti per venti quattro soldi, metà per cadauno, in Benevento; crano dunque servi quel Terziatore e quella Terziatrice. Chi diceva Terziatori senz' altra qualificazione o giunta, intendea parlar di Terziatori servi, non d'ingenui e cittadini. A questi si dava il nome di liberi Coloni o di liberi Livellarj, che prendevano a coltivare una terra. Ma erano sempre uomini liberi di minor qualità, e chiamavansi condizionati. Or Paolo Diacono in qual senso parlò de' Romani, divenuti Tributarj o Terziatori? Nel servile, perchè servile appo i Longobardi era ogni tributo per sua natura, se non si dichiarasse il contrario: cosa, che Paolo non fece, nè doveva o poteva fare là dov' egli descrivea l'ordine de' Tributarj, creato in mezzo alle tante crudeltà de' suoi concittadini Longobardi, alle stragi de' Sacerdoti, alla ruina delle Chiese, alla distruzione delle Città.

Ed or si vuole dal Savigny e dal Merkel, che que' sì feroci conquistatori avessero detto a tutt'i vinti; noi vi facciamo nostri Terziatori liberi ed ingenui Romani, e vi concediamo il vostro privato ed anzi il vostro pubblico Dritto nativo! Altri pensano, che un tal Dritto i Duchi Longobardi lo lasciarono a' Tributarj per disprezzo. Se ciò fosse avvenuto, i Tributarj o Terziatori liberi ed ingenui non sarebbero stati compresi fra' sudditi, pe' quali Rotari dichiarò poscia di pubblicare universalmente l'Editto suo territoriale. Il Guidrigildo Longobardo, che dovevasi apprezzare, distruggeva la Cittadinanza Romana de' vinti, mutandola in Cittadinanza Longobarda, ed assoggettava le loro donne al Mundio perpetuo. Se dunque i Tributarj o Terziatori, stabiliti da Clefo e da'Duchi, ottennero il deplorabile beneficio del variabile Guidrigildo, essi furono Longobardizzati dopo la morte d'Alboino: se non l'ottennero, tutti gli antichi cittadini Romani, pel solo fatto d'esser divenuti Tributarj, caddero nell' Aldionato e nella servitù. Allora disparve per essi qualunque uso pubblico del Romano Dritto innanzi a' Tribunali Barbarici; ed i vinti non poterono ivi litigar giammai se non contro i lor propri patroni e padroni, ma ne' soli casi preveduti dall'Editto di Rotari. Ciò non impediva, che facessero contratti e testamenti secondo il lor nativo Dritto Romano intorno alle possessioni, che aveano in Roma, in Sicilia, e da per ogni dove fuori del Regno, Su questi atti cadeva il disprezzo Longobardo.

#### DOCUMENTI AGGIUNTI

(Già dissi <sup>1</sup>, che quando io avessi voluto soggiungere un qualche Documento da me omesso, ne avrei notato il Numero con asterisco, serbando illesa la numerazione generale, secondo gli anni, a' quali ciascuno di tali Documenti appartiene).

1 Vedi Cod. Diplom. Logobardo, III. 713.

I.

#### NUMERO DCXVI. \*

Silverada, ed i suoi figliuoli Lupulo e Leone vendono a Pietro, Suddiacono di Napoli, Mauremundo e Colossa, due Terziatori del loro fondo Materno in territorio di Nola.

#### Anno 748. Marzo 7.

( Dal Regio Archivio di Napoli (1) ).

In nomine domini dei salbatoris nostri IHESU CHRISTI certum es me selberada relecta....cum leonem filios

(1) Regii Neapolitani Archivii Monumenta, Edita ac illustrata. I. 1-5. Neapoli, in 4.° (A. 1845).

I dotti Editori confessano, che questa non è Carta Originale; ma è certamente un'antichissima Copia del nono secolo, dei caratteri della quale pubblicarono il fac simile. Rimasero in dubbio se l' Indizione Prima qui segnata si dovesse riferire all'anno 703, quando sedeva il Duca Gisulfo 1.°, od al 748 in tempo di Gisulfo II.° Io sto risolutamente pel 748, perchè fra' Napolitani ed i Longobardi non v'erano l'atroci guerre, che Gisulfo I.° fece nella Campania, come si legge in Paolo Diacono 1.

<sup>1</sup> Pauli Diaconi, De Gestis Langobardorum. Lib. VI. Cap. 27.

meus suscepisse et suscepi a bobis petro reberentissimo subdiacono sancte ecclesie NEAPOLITANE et dispositore monasterii sanctorum theodori et sebasteani pro metietate MAUREMUNDI vel colosse uxoris ejus qui fuerunt tertiatores communes de fundo MATERNUM cod est in territorio NOLE auri solidos biginti quattuor hoc est per unaquaque persona auri solidos duodecim debero (de vero) eorum filius qui iam nati sunt cod fuerint adpretiati metietatem pretium eorum a te suprascriptu petro reberentissimum subdiaconum posteus suscepimus quatenus av odierna die quicquid de suprascriptas personas vel qui de eas nati fuerint facere iudecareque volueri sibe tu vel qui posteus in tuo honorem locoque successerit bindendi commutandi alienandi liberam habeatis potestatem. nec deinceps a gente LANGOBARDORUM de predictos tertiatores aliquam requisitionem facimus (1) si enim sibe nos vel quisquam a parte LANGAVARDORUM cuntra hunc documentum benire temptaverit tunc subiaceamus nos heredesque nostri tibi monastereoque tuo in duplum ipsa quantietatem restet vere manentem hunc docomentum in sua nihel homnium firmitatem unde iuro cum suprascriptis filiis meis dico per deum omnipotentem et sacrosancta CHRISTI quadtuor evvangelia sic et salutem gloriosissimi domini nostri 1HUsulfi summi ducis nos eredesque nostri presentem documentum binditionis a nobis factum in perpetuis conserbamus temporibus pro quibus biginti quadtuor solidos in presenti perceptis sicut superius legitur huc tibi bindi-

<sup>(1)</sup> A gente Langubardorum de predictos tertiatores aliquam requisitionem facimus. Non di rado i Terziatori ed altri servi ne' fondi, posti su' confini de' Romani e de' Longobardi, erano cagione di tumulti e di guerre. Si legga il Capitolare dell' 836 di Sicardo, Principe di Benevento.

tionis documentum emisi scriptum per manus Leonis sanctissimi presbiteri in co et ego una cum filiis meis signa sancte crucis fecimus testibus que a nobis rogitis optulimus suscribendum actum in benebento die septima mensis martii indictione prima †.....alia manus.....hoc signum † manus silberade.

hoc signum + manus LUPULI

hoc signum + manus LEONI

hoc signum † manus troaldi casindi demni argus (1) qui testes existit

hoc signum † manus Alloni casindi qui testis existet hoc signum † manus Adoaldi casindi qui testis existet hoc signum † manus Alloni casindi domni gisolfi qui testis existet

† NOTITIA et massu (2)

<sup>(1)</sup> Casindi domni Argus. Ecco un Gasindio d' un uomo privato: ma questo Gasindio era ingenuo e cittadino Longobardo. Senza tal qualità non avrebbe potuto sottoscrivere, com' egli fece, la Carta presente in compagnia de' Gasindi del Duca Gisolfo, d'Allone, d'Orso, Arimanno, e d'altri uomini liberi.

<sup>(2)</sup> Notitia et massu. Cioè della Massa, od aggregato così di fondi, che di Corti, spettanti, per quanto pare, a Silverada ed a' figliuoli. Materno, dov'erano i Terziatori Mauremundo e Colossa, era uno di tali fondi. Tali altresì Fasulo e Cutignano. V'erano poi le quattro Corti, nominate in ultimo luogo, di Luperisi, Sapatino, Faruculo e Tendi.

fundum MATERNI FASULUM SCU CUTINIANUM per filios luperisi modios lin et tuminos ii per filios rodi modios viij et modium j per alderisi et bonerisi modios Im et tuminos is per filios TEUDI modis XI per MAURU et RUBIOLUM modios IJ per filios LEONIS CATARODI modios v de silba plana per lupu de lucia modios ij per THEODORACIUM modium s per baroncium de sassi modium i per ermerisi suprascriptum i modium per heredes aquillonis modios nj per siconolfum modium j per maria catapalumbum (1) modios liiis per leonem modios IIJ per heredes PALUMBI LUTRIANI I modium per radipertum modios vj

de fundum suprascripte matris ( Materni? ) porcu de responsaticum I

per curte de luperisi in sancti sebastiani porcastrum L per curte de sapatino porcastrum I per curte de FARUCULO porcastrum I per curte de TENDI porcastrum I

<sup>(1)</sup> Maria Catapalumbo. E' sembra nel 748 un cognome, od almeno un soprannome, come l'altro dianzi riferito di Leone Catarodo. Ibride voci, e tratte in parte dal Greco; per dinotar forse le dimore di Maria e di Leone vicino a due altri fondi; l'une detto Rodi e l'aluo Palumbo.

#### NUMERO DCCCCLXIV. \*

Teodicio, Duca di Spoleto, concede al Monastero di Farsa il rimanente del Bosco d'Alegia in Sabina.

#### Anno 772. Luglio.

(Dal Num. 89. del Gran Registro di Farfa; Carta inedita, per quanto io sappia).

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Xristi. Regnantibus Dominis nostris Desiderio et Adelchi filio ejus piissimis regibus anno regni eorum in Dei nomine XVI et XIII. (No: XIII: verso gli ultimi giorni).

Ego in Dei omnipotentis nomine Theodicius gloriosus et summus Dux pro mercede piissimorum dominorum nostrorum regum (1) iterum et pro nostra, donamus atque concedimus in Monasterium Sanctae Dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano, vel tibi, Probate abbas, atque cunctae congregationi ejusdem Monasterii gualdum nostrum qui dicitur Alegia: hoc quod exinde remansit de hoc quod vobis sane ante haec tempora a bonae memoriae Domino Haistulfo rege (2) datum vel concessum fuit in ipso sancto loco.

Ideo nos per praesens praeceptum de ipso suprascripto gualdo Alegia concessimus in ipso sancto loco vel ad

<sup>(1)</sup> Pro mercede piissimorum dominorum nostrorum. Prova novella dell'inalterabile fedeltà del Duca Teodicio verso i due infelici Re Desiderio ed Adelchi. Non tutt' i Longobardi furono traditori.

<sup>(2)</sup> Domino Aistulfo rege. Quel Re nel 5. Aprile 756 donò al Monastero di Farfa il Monte detto d'Alegia in Sabina (Vedi prec. Num. 702). Ora il Duca Teodicio gli concede il resto del contiguo bosco: cedatogli nel 764 dallo stesso Monastero (Vedi prec. Num. 812.).

cunctam congregationem omnia in integrum quanta ad ipsum suprascriptum gualdum pertinere videntur et hoc quod de ipsa mensura remansit quando vobis antea per bonae memoriae Haistulfum regem in ipso sancto loco concessum fuit; excepta venatione de ipso gualdo (1), quam nobis reservavimus faciendam. Quatinus ab hac die firmum, et stabile sit donum nostrum in ipso sancto loco, ut a nullo Castaldio vel actore nostro contradicatur.

Ex jussione suprascriptae potestatis scripsi ego Lucia-

DATUM jussione Spolett in palatio, anno ducatus nostri in Dei nomine X, mense julii, per indictionem X.

<sup>(1)</sup> Excepta venatione de ipso loco. La caccia era, in tempo di pace, tutta la vita d'un Longobardo. Ciò è noto a tutti; ma piace d'udirne fatta menzione in questo Documento.

### INDICE DE'DOCUMENTI.

| Num.º | DCCXXV.     | Peredeo, Vescovo di Lucca, ordina Ilpran-<br>do Rettore della Chiesa di San Tommaso<br>in quella Città ( Anno 759, ec.) pag.       | 3    |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | DCCXXVI.    | Radoaldo d'Antraccoli offre alla Chiesa di<br>San Prospero la metà de'suoi averi, ae-<br>ciocchè il Sacerdote di tal Chiesa preghi |      |
|       | DCCXXVII.   | per l'anima del donatore (Anno 759, ec.).<br>Il Re Desiderio e la Regina Ansa concedono                                            | 5    |
|       | 2002212 111 | alla lor figliuola Anselbelga, Badessa del<br>Monastero di S. Michele e di S. Pietro in                                            |      |
|       |             | Brescia, la Corte di Cerropinto (Anno 759, ec.)                                                                                    | 7    |
|       |             | Osservazione sull'Architettura de'Tempj,                                                                                           |      |
|       | DCCXXVIII.  | fatti edificare dal Re Desiderio  Paolo I.º compie in Roma la Basilica di S.                                                       | 10   |
|       |             | Dionigi, Eleuterio e Rustico, cominciata secondo lo stile di Francia da suo fratello                                               |      |
|       |             | Stefano II.º (Anno 759?)                                                                                                           | 11   |
|       |             | - Osservazione sulla diversità dell'Archi-                                                                                         |      |
|       |             | tettura Gallo-Gotica e della Romana o                                                                                              |      |
|       |             | Romanese, verso la metà dell'ottavo se-<br>colo Cristiano                                                                          | _ 77 |
|       | DCCXXIX.    | Il Re Pipino conquista Narbona su'Sarace-                                                                                          | 13   |
|       |             | ni, e riceve in colleganza ed accomandi-<br>gia i Visigoti così di quella città come                                               |      |
|       |             | della Gallia Gotica. Commerci de'Visi-                                                                                             |      |
|       |             | goti ne'Porti del Regno Longobardo, e                                                                                              |      |
|       |             | soprattutto in Genova, mostrando in ogni                                                                                           |      |
|       |             | luogo l'Opus Gallicum o Visigotico del-                                                                                            |      |
|       |             | l'Architettura (Anno 759)                                                                                                          | 32   |
|       |             | Osservazioni sull'Accomandigia de'Goti di Narbona e della Settimania                                                               | 33   |
|       |             | - Osservazioni su'Commerci tra la Gallia                                                                                           | 55   |
|       |             | Gotica ed il Regno Longobardo                                                                                                      | 35   |
|       |             | - Osservazioni sulle Leggi personali del                                                                                           |      |
|       |             | popolo Visigotico, lasciate a lui nel 759                                                                                          |      |
|       |             | da Pipino                                                                                                                          | 37   |

|             | - Osservazioni sul Guidrigildo imposto ai<br>Romani del Regno de Franchi, ed a Bor-                                                 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | goguoni                                                                                                                             | 50 |
|             | Franchi di lasciar la Legge personale a ciascun popolo, venuto sotto la lor dominazione                                             | 43 |
| DCCXXX.     | Memoria, che il Re Pipino donò le mura<br>e le torri di Narbona all'Arcivescovo di                                                  | q. |
|             | quella Città (Anno 759, ec.)                                                                                                        | 45 |
| DCCXXXI.    | sigotica                                                                                                                            | 46 |
| DCCXXXII.   | Gioviano (Anno 759, ec.)                                                                                                            | 48 |
|             | di Ravenna si rimette da Paolo I.º in possesso del Monastero di S. Illaro di Galeata ( <i>Anno</i> 759, ec.)                        | 50 |
| DCCXXXIII.  | Rachiperto d' Antraccoli dona i suoi beni<br>alla Chiesa di S. Michele Arcangelo, vi-                                               | EZ |
| DCCXXXIV.   | cino alle mura di Lucca (Anno 759.) Godoino ed Adolfo, fratelli del Vico Campolo, vendono al Prete Gundualdo una                    | 53 |
| DCCXXXV.    | casa di lor abitazione (Anno 759, ec.) Agar Chierico vende al Chierico Giovanni la sua parte e quella de'suoi fratelli A-           | 55 |
| DCCXXXVI.   | lamundo e Roffi d'un pezzetto di terra in Lucca ( <i>Anno</i> 759, ec.)                                                             | 57 |
| ·           | derisio, Rettore di Santa Maria di Brescia,<br>una metà del fondo Alfiano (Anno                                                     |    |
| DCCXXXVII.  | 759, ec.)  Deusdede Prete ed altri fondano la Chiesa di San Pietro nel <i>Vico Asulari</i> ( <i>Anno</i>                            | 58 |
| DCCXXXVIII. | 759, ec.)  I fratelli Gumfrido e Baruncio prendono a migliorare la casa ed i beni di Peredeo, Vescovo di Lucca, in Saltocchio (Anno | 62 |
|             | 759, ec.)                                                                                                                           | 65 |
| DCCXXXIX.   | Gregorio costruisce da' fondamenti e dota<br>la Chiesa di San Donato in <i>Asulari</i> , oggi                                       |    |
| DCCXL.      | Marlia (Anno 759, ec.) Lettera di Paolo I.º al Re Pipino intorno                                                                    | 67 |

|                       | alle speranze d'un accordo con Desiderio,<br>Re de' Longobardi (Anno 759, ec.) | 69  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DCCXLI.               | Per comandamento di Paolo I.º Pontefice                                        | 09  |
| DUCALE.               | Romano, e di Desiderio, Re de' Longo-                                          |     |
|                       | bardi, si fermano i confini del territorio                                     |     |
|                       | di Todi, per mezzo de'loro Legati ( $An$ -                                     |     |
|                       | no 759, ec.).,                                                                 | 75  |
|                       | - Osservazione sull' importanza della data                                     | 10  |
|                       | di questa Carta del 760                                                        | 76  |
| DOCKLII.              | Testamento d'Amolcari, con cui lascia a                                        | 10  |
| ENDOMASSIA.           | Sindruda, sua ossequiale, o Governante,                                        |     |
|                       | alcuni beni in usufrutto, e dopo la morte                                      |     |
|                       | di lei lascia le sue sostanze alle due Chiese                                  |     |
|                       | di San Donato e di San Giorgio (Anno                                           |     |
|                       | 760 ec.)                                                                       | ivi |
| DCCXLIII.             | La Badia di Farfa compera una terra in                                         |     |
| DOCALIII.             | Setteponzio di Sabina (Anno 760, ec.)                                          | ~ Q |
| DCCXLIV.              | Cellulo abitante a Paterno Maggiore dona                                       | 78  |
| DOCALIV.              | una metà de'snoi averi a Lupo, Rettore                                         |     |
|                       | di San Regolo di Gualdo (Anno 760, ec.).                                       | 80  |
| DCCXLV.               | Ato assegna la sesta parte de'suoi beni alla                                   | 60  |
| DOCALIV.              | Chiesa e Monastero di S. Michele Arcan-                                        |     |
|                       | gelo, da lui edificato nel luogo detto Co-                                     |     |
|                       | lonia (Anno 760, ec.)                                                          | 82  |
| DCCXLVI.              | Audualdo vende a Possone una terra in                                          | *   |
| DOOALIVI.             | Agello di Soana (Anno 760.)                                                    | 84  |
| DCCXLVII.             | I due Re, Desiderio ed Adelchi, e la Re-                                       | 04  |
| BOOKLIVII,            | gina Ansa confermano ed ampliano le                                            |     |
|                       | proprietà ed i privilegi del Monastero                                         |     |
|                       | di San Salvatore in Brescia (Anno 760, ec.).                                   | 86  |
| DCCXLVIII.            | Se la Lex Romana Utinensis copiata si                                          | 00  |
| 24 0 0 000 00 1 0 000 | fosse in Italia nell' (Anno 760?)                                              | 91  |
|                       | - Osservazione importante                                                      | 92  |
| DCCXLIX.              | Aripaldo vende a Teutberto terre in Deci-                                      | 94  |
|                       | mo, Lucca, Roselle, Saltocchio ed in                                           |     |
|                       | altri paesi (Anno 761, ec.)                                                    | ivi |
| DCCL.                 | Lopulo, Prete, promette al Vescovo Pere-                                       |     |
|                       | deo di ben amministrar la Chiesa di San                                        |     |
|                       | Regolo di Gualdo (Anno 761, ec.)                                               | 94  |
| DCCLI.                | Due Monaci di San Vincenzo vendono ad                                          | JE  |
|                       | Alano, Abate di Farfa, un oliveto in Va-                                       |     |
|                       | leriano di Sabina (Anno 761, ec.)                                              | 96  |
|                       | - Osservazione intorno al Ducato, in cui                                       | J   |
|                       | si comprendea la città de' Marsi nel 761.                                      | 99  |

| DCCLII.        | Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, affinche<br>questi scrivesse al Re Desiderio d'aiutare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | i Romani, contro i quali si minacciava<br>la guerra de'Greci (Anno 761, ec.) 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DCCLIII.       | Poscritta d'una Lettera di Paolo I.º al Re<br>Pipino, perchè questi ottenga dal Re De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | siderio di star pronto a respingere gli as-<br>salti da' Greci (Anno 761, ec.) 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DCCLIV.        | Bianco ed Ursicino, suo figliuolo, Iasciano<br>alla Chiesa di San Benedetto di Campolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | tutt'i loro beni, per rimedio dell'anima (Anno 761, ec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DCCLV.         | Permuta d'alcuni beni tra Peredeo, Vescovo<br>di Lucca, ed Alamundo, Abate di San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Pietro a Camaiore (Anno 761, ec.) 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DCCLVI.        | Gisolfo, Duca di Spoleto, dà sentenza contro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | l'esercitale Alfrido in favor del Mona-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | stero Farfense, in presenza di Gunperto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Messo del Re Desiderio (Anno 761, ec.). 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DCCLVII.       | Audo, pel furto da lui commesso d'un ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | vallo, cede ad Alano, Abate di Farfa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | fondo Malliano in Sabina (Anno 761, ec.) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 C O T       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DCCLVIII.      | Sundebado, chiamato anche Aliperto, dona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DCCLVIII.      | al Monastero di Farta le sue sostanze in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | al Monastero di Farta le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DCCLIX.        | al Monastero di Farfa le sue sostanze in<br>Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113<br>Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | al Monastero di Faria le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Sal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | al Monastero di Farfa le sue sostanze in<br>Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113<br>Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | al Monastero di Faria le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DCCLIX.        | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DCCLX.         | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DCCLIX.        | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DCCLX.         | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DCCLX.         | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia                                                                                                                                                                                                                                 |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119                                                                                                                                                                                                            |
| DCCLX.         | al Monastero di Farfa le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti                                                                                                                                                                  |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di                                                                                                                         |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di San Giovanni e di Santa Eufemia di Bre-                                                                                 |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Faría le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di                                                                                                                         |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Farfa le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di San Giovanni e di Santa Eufemia di Brescia si dividono il corso d'alcune acque,                                         |
| DCCLX. DCCLXI. | al Monastero di Farfa le sue sostanze in Grottola di Sabina (Anno 761, ec.) 113 Godolo, Suddiacono della Chiesa Bresciana, vende ad Anselberga, Badessa di San Salvatore, ossía di Santa Giulia, settanta sei piedi d'acqua d'un Canale, che passava per una sua terra (Anno 761, ec.) 114 Valeriano e Liodaldo vendono ad Anselberga altri cinquanta sei piedi del medesimo Canale d'acqua in Brescia (Anno 761, ec.). 117 Maurenzio, detto anche Bovorcolo, vende ad Ansilperga trentasei piedi d'acqua scorrente presso la sua casa in Brescia (Anno 761, ec.). 119 Notizia d'un contratto, col quale i Preti delle tre Basiliche di San Desiderio, di San Giovanni e di Santa Eufemia di Brescia si dividono il corso d'alcune acque, col consenso del Vescovo Benedetto (An- |

|                | vore del Monastero di Farfa contro Cam-<br>polo di Rieti pel Casale Malliano (An- |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TO COT TEXTS   | no 761, ec.)                                                                      |
| DCCLXIV.       | Gisolfo, Duca di Spoleto, dona ad Alano,                                          |
|                | Abate di Farfa, la metà del gualdo o bo-                                          |
|                | sco di S. Angelo in Flumine (Anno                                                 |
|                | 761, ec.)                                                                         |
| DCCLXV.        | Peredeo, Vescovo di Lucca, divide con suo                                         |
|                | nipote Sunderado molti servi dell'uno e                                           |
|                | dell' altro sesso, e ad altri ventotto dona                                       |
|                | la libertà (Anno 761, ec.) 127                                                    |
| DCCLXVI.       | Permuta di terre fra Ilderico, Azionario,                                         |
|                | ed Alano, Abate di Farfa (Anno 761, ec.). 131                                     |
| DCCLXVII.      | Notizia d'un Concilio Romano, dove in-                                            |
|                | tervennero alcuni Vescovi del Regno Lon-                                          |
|                | gobardo (Anno 761, ec.)                                                           |
| DCCLXVIII.     | Deposito del Corpo del Martire Santo Ste-                                         |
|                | fano nella sua Chiesa, edificata da Paolo                                         |
|                | I.º in Roma (Anno 761, ec.) 134                                                   |
| DCCLXIX.       | Notizia d'una Bolla di Paolo I.º al Clero e                                       |
| DOOLLAND       | Popolo di Nardò (Anno 761, ec.) 135                                               |
| DCCLXX.        | Anselperga, Badessa di San Salvatore (poi                                         |
| DOULAR.        | Santa Giulia) di Brescia, permuta molti                                           |
|                | beni con Natalia, moglie di Alechi, e                                             |
|                |                                                                                   |
|                | con Pelagia, Badessa di San Giovanni di                                           |
| DOOT WWT       | Lodi (Anno 761, ec.) ivi                                                          |
| DCCLXXI.       | Auriperto, Rettore della Chiesa di San-                                           |
|                | t'Agata ne lascia il padronato in favore                                          |
| DOOT TESTEE    | del Vescovato di Lucca (Anno 761, ec.). 139                                       |
| DCCLXXII.      | Pettula offre se stessa e la casa di sua abi-                                     |
|                | tazione alla Chiesa di S. Paolo in Gurgite                                        |
| TO COT TOWNERS | (Anno 761, ec.)                                                                   |
| DCCLXXIII.     | Diploma del Re Desiderio in favore della                                          |
|                | Badía di Montecasino (Anno 761, ec.) 143                                          |
|                | Osservazione preliminare ivi                                                      |
| 7.007 TF3F177  | Conclusione                                                                       |
| DCCLXXIV.      | Brani di Lettera del Pontefice Paolo I.º al                                       |
|                | Re Pipino intorno alla lentezza delle re-                                         |
|                | stituzioni, che il Re Desiderio faceva                                            |
|                | delle Giustizie di San Pietro (Anno                                               |
|                | 761, ec.) <i>ivi</i>                                                              |
| DCCLXXV.       | Brani d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pi-                                        |
|                | pino intorno a' soliti affari con Desiderio,                                      |
|                | Re de' Longobardi, ed alla continua mi-                                           |

V.

|              | naccia de Greci contro Roma (Anno                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 762, ec.)                                                                               |
| DCCLXXVI.    | Brani d'un'altra Lettera scritta poco dopo<br>da Paolo Lº al Re Pipino sullo stesso ar- |
|              | gomento (Anno 762, ec.) 160                                                             |
| DCCLXXVII.   | Fridulo di Brancoli cambia casa e beni con                                              |
|              | Rachiprando, Rettore di S. Maria di Se-                                                 |
|              | sto (Anno 762, ec.)                                                                     |
| DCCLXXVIII.  | Peredeo, Vescovo di Lucca, divide i suoi                                                |
|              | averi con Sunderado, suo nipote (Anno                                                   |
|              | 762, ec.)                                                                               |
| DCCLXXIX.    | Giudicato d'Arechi od Arigiso, Duca di                                                  |
|              | Beneveuto, in Montella, non lontana di                                                  |
|              | Avellino; a favore dell'Abate di San Be-                                                |
|              | nedetto in Benevento, contro alcuni servi                                               |
|              | di Prata presso Alife, che pretendevano                                                 |
|              | esser divenuti liberi (Anno 762, ec.) 166                                               |
| DCCLXXX.     | Arechi od Arigiso, Duca di Benevento,                                                   |
|              | dona due servi a Municulano, suo Ga-                                                    |
|              | staldo (Anno 762, ec.)                                                                  |
| DCCLXXXI.    | Cenno ad un Diploma, con cui si confer-                                                 |
|              | mano dal Re Desiderio i privitegi di Teo-                                               |
|              | dolfo, Vescovo di Como (Anno 762) 172                                                   |
| DCCLXXXII.   | Permuta di terre fra Peredeo, Vescovo di                                                |
|              | Lucca, ed il Clerico Peredeo (Anno                                                      |
|              | 762, ec.)                                                                               |
| DCCLXXXIII.  | Teodoro, esercitale di Rieti, dona le sue                                               |
|              | sostanze a Farfa (Anno 762, ec.) 175                                                    |
| DCCLXXXIV.   | Isemundo e Crisanto vendono alla Badía                                                  |
|              | di Farfa una terra in Grottole sul fiume                                                |
|              | Farfa (Anno 762, ec.)                                                                   |
| DCCLXXXV.    | Causari, Clerico, dona la metà di tutte le                                              |
|              | sue sostanze alla Chiesa di San Giorgio                                                 |
|              | in Montalto (Anno 762, ec.)                                                             |
| DCCLXXXVI.   | Peredeo, Vescovo di Lucca, dà in locazione                                              |
|              | casa e beni di Maremma in Tocciano ad                                                   |
|              | Ermicauso (Anno 762, ec.) 180                                                           |
| DCCLXXXVII.  | Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga una casa                                              |
|              | ed altri beni della Cattedrale di Lucca,                                                |
|              | posti in Maremma, a Boniperto (Anno                                                     |
| -            | 762, ec.)                                                                               |
| DCCLXXXVIII. | Il Re Desiderio conferma le donazioni di                                                |
|              | Beuetranda, Vedova, e di Gualtieri a fa-                                                |
|              | vore della Badia di Farfa(Anno 762, ec.). 184                                           |

| DCCLXXXIX. | Brani d'una Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, ringraziandolo di rimaner fermo nel resistere a'tentativi de'Greci Bizantini contro Roma. Lo ringrazia parimente d'aver insinuato al Re Desiderio di costringere i Napolitani a mandare in Roma il loro eletto Vescovo Paolo, per consacrarsi (Anno 762, ec.) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCCXC,     | Brani d' una Lettera di Paolo I.º al Re Pi-<br>pino, dove si loda molto Desiderio, Re<br>de'Longobardi (Anno 762, ec.) 192                                                                                                                                                                                   |
| DCCXCI.    | Giudizio fra Rottruda ed Alperto nel Regio Palazzo di Pavia (Anno 762)195                                                                                                                                                                                                                                    |
| DCCXCII.   | Teuderisco, Prete, ed il suo fratello Baruccio col nipote Auderisco vendono una casa e beni a Rachiprando nel luogo Orticaria (Anno 763, ec.)                                                                                                                                                                |
| DCCXCIII.  | Auriperto, Pittore, cedè la Chiesa di San<br>Pietro Somaldi al Fratello Ermiperto, e<br>questi or ne cede il Patronato a Peredeo,<br>Vescovo di Lucca (Anno 763, ec.) 201                                                                                                                                    |
| DCCXCIV.   | Lettera del Senato e Popolo Romano a Pipino, Re de Franchi, rispondendo ad una sua Lettera (Anno 763, ec.)                                                                                                                                                                                                   |
| DCCXCV.    | Testamento, col quale si lasciano da Liut- perto le sue sostanze alla Chiesa di S. Pie- tro a'Sette Pini (San Pietro in Grado?) (Anno 763, ec.)                                                                                                                                                              |
| DCCXCVI.   | Ratperto, Prete, promette di servir fedel-<br>mente nella Chiesa Pieve di San Genesio<br>nel Vico Walari (Anno 763, ec.) 211                                                                                                                                                                                 |
| DCCXCVII.  | Pipino celebra la Pasqua in Gentilly. Pla-<br>cito Generale di Nevers. Affari de' Greci<br>e de' Longobardi (Anno 763, ec.) 213<br>— Osservazione sul Placito Generale dei<br>Franchi, tenuto in Nevers, e sugli affari<br>così de'Greci come de' Longobardi 214                                             |
| DCCXCVIII. | Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, con la quale il ringrazia del suo costante propo-                                                                                                                                                                                                                         |

|          | sito di proteggere i Romani, dopo il Pla-<br>cito Generale di Nevers (Anno 763, ec.). 215                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCCXCIX. | Brani degli Atti della traslazione di Santo                                                                                              |
| DOUGLOIL | Eliano, de'quali apparisce, che Arechi II.º,                                                                                             |
|          | Duca di Benevento, spediva il Gastaldo                                                                                                   |
|          | Gualtari per suo Apocrisario o Legato in                                                                                                 |
|          | Costantinopoli, donde questi riportò in                                                                                                  |
|          | Benevento il Corpo di quel Santo (Anno                                                                                                   |
|          | 765)                                                                                                                                     |
|          | - Osservazione sulla minaccia de' Greci                                                                                                  |
|          | Bizantini e sul vario atteggiarsi del Re                                                                                                 |
|          | Desiderio contro Roma 221                                                                                                                |
| DCCC.    | Lettera di Paolo I.º al Re Pipino, con la                                                                                                |
|          | quale gli annunzia i moti d'un'armata                                                                                                    |
|          | Greca di trecento navi, condotta da sei                                                                                                  |
|          | Patrizj, alla volta dell'Occidente, non che                                                                                              |
|          | d'essere Desiderio, Re de'Longobardi,                                                                                                    |
|          | tornato all'offese contro Roma (Anno                                                                                                     |
|          | 763, ec.)                                                                                                                                |
| DCCCI.   | Sommario d'una Lettera, oggi perduta,                                                                                                    |
|          | di Paolo I.º al Re Pipino sulle pratiche                                                                                                 |
|          | di Desiderio, Re de'Longobardi, co'Greci                                                                                                 |
|          | di Bizanzio in danno di Roma e di Ra-                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                          |
| DOCCII   | venna (Anno 763, ec.)                                                                                                                    |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti-                                                                                              |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti-<br>voli ad Anastasio, Abate del Monastero                                                    |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti-<br>voli ad Anastasio, Abate del Monastero<br>di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Ro-           |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti- voli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Ro- ma (Anno 763?) |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti- voli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Ro- ma (Anno 763?) |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Ti- voli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Ro- ma (Anno 763?) |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)     |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCII.  | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant' Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)     |
| DCCCIII. | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
|          | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCIII. | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
|          | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCIII. | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |
| DCCCIII. | Enfiteusi di terre fatta dal Vescovo di Tivoli ad Anastasio, Abate del Monastero di Sant'Erasmo sul Monte Celio in Roma (Anno 763?)      |

| DCCCV.               | Donazione d'Auderisio di Rieti al Mona-<br>stero di Farfa (Anno 763, ec.) 240 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DCCCVI.              | Luciano di Torri in Sabina dona la metà                                       |
| DOCOTTE              | de'suoi averi a Farfa (Anno 763, ec.) 242                                     |
| DCCCVII.             | Donazione di Lobaldo, Clerico, alla dilet-                                    |
|                      | tissima Forcolana d'un pezzo di terra in                                      |
|                      | Povigliano del territorio Veronese (Anno                                      |
| D. C. C. C. T. T. T. | 763, ec.) ivi                                                                 |
| DCCCVIII.            | Bolla di Paolo I.º ad Ansilberga, Badessa                                     |
|                      | e figliuola d'Ansa, Regina; con la qual                                       |
|                      | Bolla s'esenta dalla giurisdizione Vesco-                                     |
|                      | vile il Monastero di S. Salvatore, poi                                        |
|                      | di Santa Giulia in Brescia (A. 763, ec.). 244                                 |
| DCCCIX.              | Anspaldo lascia le sue sostanze alla Chiesa                                   |
|                      | di Santa Maria, presso alla quale istitui-                                    |
|                      | sce un Monastero con una Chiesa in                                            |
|                      | Lucca; e vuole, che l'usofrutto sia di                                        |
|                      | Rattruda (Anno 764, ec.) 247                                                  |
| DCCCX.               | Luitperto, uomo libero, promette di risedere                                  |
|                      | per tutta la vita in Ligori, nel fondo                                        |
|                      | spettante a Peredeo, Vescovo di Lucca                                         |
| **                   | (Anno 764, ec.)                                                               |
| DCCCXI.              | Il Prete Sundiperto, con licenza del Vescovo                                  |
|                      | Lucchese Peredeo, trasmuta e riedifica in                                     |
|                      | altro luogo la Chiesa di San Quirico di                                       |
|                      | San Martino di Colline (Anno 764, ec.). 253                                   |
|                      | Si vegga il seg. Numero DCCCXXVIII.                                           |
| DCCCXII.             | Teodicio, Duca di Spoleto, riceve il Bosco                                    |
|                      | d'Alegia dal Monastero di Farfa, e gli dà                                     |
|                      | in vece quel di Torrita ed altri fondi                                        |
| *                    | (Anno 764, ec.)                                                               |
| DCCCXIII.            | Corvillo dichiara, che il Casale di Malliano                                  |
|                      | appartiene a Farfa, senza ch'egli v'abbia                                     |
|                      | nessuna ragione (Anno 764, ec.) 256                                           |
| DCCCXIV.             | Brani di Lettera del Pontefice Paolo I.º al                                   |
|                      | Re Pipino, dove si duole dell'impronti-                                       |
|                      | tudini passate e presenti del Re Deside-                                      |
|                      | rio contro Roma, facendone una generale                                       |
|                      | ricapitolazione (Anno 764, ec.) 258                                           |
|                      | Osservazione sulla doppia gita del Re                                         |
|                      | Desiderio in Roma, e sulla data della                                         |
|                      | presente Lettera                                                              |
| DCCCXV.              | Il Re Pipino raduna un Sinodo contro gli                                      |
|                      | errori (de' Greci) sulla Santissima Trini-                                    |

|            | ta, e caccia gli eretici dal suo Regno; il<br>che recò gli ultimi colpi alle speranze<br>politiche de' Bizantini ed a' loro disegni                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | di collegarsi co'Longobardi (Anno 764, ec.). 267  — Osservazione su'Greci e su'Longobardi                                                                                                                                                             |
|            | nel 764                                                                                                                                                                                                                                               |
| DCCCXVI.   | Brani di Lettera scritta da Paolo I.º al Re<br>Pipino contro il Re Desiderio, che ne-<br>gava d' aver fatto nuove correrie contro                                                                                                                     |
|            | i paesi Romani                                                                                                                                                                                                                                        |
| DCCCXVII.  | Isemondo di Rieti offre a Farfa il suo fi-<br>gliuolo Aunelasio con la metà del suo pa-<br>trimonio: e l'Abate Alano di Farfa si<br>obbliga di nutrire e vestire Isemondo per<br>tutta la vita di lui, ma solo per sei mesi<br>l'anno (Anno 764, ec.) |
| DCCCXVIII, | Omicio del Castello Achinolfi vende un pezzo di terra in Asulari a' fratelli Baroncello e Pettulo (Anno 764, ec.) 278                                                                                                                                 |
| DCCCXIX,   | Teutprando e la sua moglie Gumpranda fondano in Lucca la Chiesa di San Michele Arcangelo (Anno 764, ec.) 279                                                                                                                                          |
| DCCCXX.    | Memoria della vendita d'una vigna, che fece<br>Arnaisclo al Prete Aldolo in <i>Prata</i> verso<br>Alife. Contenuta in una Carta del 1020<br>(Anno 764, ec.)                                                                                           |
| DCCCXXI,   | Alano, Abate di Farfa, e Rimichi fanno una<br>permuta del Casale <i>Pinziano</i> con una metà                                                                                                                                                         |
| DCCCXXII.  | del Malliano (Anno 764, ec.) 283 Crispino fonda la Chiesa di San Martino di Lunata nel luogo detto Ulsiano, la- sciandone il padronato al Vescovo di                                                                                                  |
| DCCCXXIII. | Lucca (Anno 764, ec.)                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Bartolomeo di Pistoia fa una donazione<br>a questo suo secondo Monastero di San<br>Bartolomeo (Anno 764, ec.) 288                                                                                                                                     |
| DCCCXXIV.  | Brani d'una Lettera, con cui Paolo I.º ri-<br>sponde ad un'altra inviatagli dal Re<br>Pipino, per mezzo del Cappellano Flagi-<br>no, venuto in Francia insieme co' Messi                                                                              |

|                | del Papa; i quali tornavano in Roma. Si<br>parla d'un'altra Legazione de'Greci a |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                | Pipino, e di Tassilone; Duca di Baviera                                          |
|                | (Anno 764, ec.)                                                                  |
| DCCCXXV.       | Lupo, Azionario cede al Monastero di Far-                                        |
|                | fa la terza parte del Casale posto in Scan-                                      |
|                | diliano di Sabina e ne riceve in cambio                                          |
|                | il Casale detto Marianula (A. 764, ec.). 298                                     |
| DCCCXXVI.      | Notizia d'una donazione del Conte Liviz-                                         |
| DCCOAAVI.      | zone alla Chiesa Maggiore di Capua (An-                                          |
|                |                                                                                  |
| DCCCXXVII.     | no 764, ec.)                                                                     |
| DOUGAAVII.     | Sentenza di Peredeo, Vescovo Lucchese                                            |
|                | con la quale s'assolve il Prete Gundual-                                         |
|                | do dall'accusa d'aver rapito alcune Croci                                        |
|                | d'oro alla Pieve di S. Cassiano (Anno                                            |
| P. 00007117777 | 764, ec.)                                                                        |
| DCCCXXVIII.    | Il Prete Sundiperto, con licenza del Ve-                                         |
|                | scovo Lucchese Peredeo, trasmuta e rie-                                          |
|                | difica in altro luogo la Chiesa di S. Qui-                                       |
|                | rico di San Martino di Colline (Anno                                             |
|                | 764, ec.)                                                                        |
|                | Si vegga il precedente Numero DCCCXI.                                            |
| DCCCXXIX.      | Luciano di Torri nella Sabina dona la metà                                       |
|                | delle sue sostanze in Arnone al Mona-                                            |
|                | stero di Farfa (Anno 764, ec.) 306                                               |
| DCCCXXX.       | Sisone, figliuol di Rimolfo, vende al Mo-                                        |
|                | nastero di Farfa un pezzo di terra nel                                           |
|                | Casale d'Antiano in Sabina (A. 764, ec.). 307                                    |
| DCCCXXXI.      | Donazione d'Audiberto Pisano alla Chiesa                                         |
|                | di Santa Margarita di Pisa, nel luogo                                            |
|                | chiamato Ursiano (Anno 765, ec.) 309                                             |
| DCCCXXXII.     | Manno vende le sue terre del Casale Mal-                                         |
|                | liano al Monastero di Farfa ( Anno                                               |
|                | 765, ec.)                                                                        |
| DCCCXXXIII.    | Lucanolo di Cometo vende le sue posses-                                          |
|                | sioni di quel luogo al Monastero di Far-                                         |
|                | fa (Anno 765, ec.)                                                               |
| DCCCXXXIV.     | Vilimundo vende una sua terra, posta nel                                         |
| 1)0001111111   | Vico Mariano della Maremma Sanese, a                                             |
|                | Valicario (Anno 765, ec.) 31/2                                                   |
| DCCCXXXV.      | Teudemari vende ad Airoaldo la terra di                                          |
| DOOOMALA .     | Puseta o Posseta del Casale di Quara-                                            |
|                |                                                                                  |
| DOCOVVIII      | tola, nella Maremma di Siena (A. 765, ec.). 317                                  |
| DCCCXXXVI.     | Adealdo, Rettore della Chiesa di San Savi-                                       |

|                                         | no, her luogo detto Asotari ( alia volta    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         | di quello che or dicesi Marlia), elegge     |
|                                         | per suo successore il suo nipote Ariperto   |
|                                         | ( Anno 765, ec. )                           |
| 10.00001111111111111111111111111111111  |                                             |
| DCCCXXXVII.                             | I fratelli Alperto e Walfuso vendono ai     |
|                                         | fratelli Saxo e Piperello la Torre di Pu-   |
|                                         | setta vicino a Chiusi (Anno 765, ec.). 321  |
| DCCCXXXVIII.                            | I Re Desiderio ed Adelchi donano al Mo-     |
|                                         | nastero Bresciano di San Salvatore, poi     |
|                                         | detto di Santa Giulia, le sostanze di Cu-   |
|                                         | ·                                           |
|                                         | nimondo da Sermione, a lui confiscate       |
|                                         | per aver ucciso nel Sacro Palazzo un        |
|                                         | Gasindio della Regina, chiamato Mani-       |
|                                         | perto (Anno 765, ec.) 323                   |
| DCCCXXXIX.                              | Cunimondo, a cui si condonò la pena per     |
| a o o o a a a a a a a a a a a a a a a a | le preghiere della Regina, fa molte lar-    |
|                                         |                                             |
|                                         | ghezze a quattro Basiliche del territorio   |
|                                         | di Sermione (Anno 765, ec.) 325             |
| DCCCXL.                                 | Regnulo dona molti beni alla Chiesa di San- |
|                                         | t'Agata in Tempagnano (della Valle del      |
|                                         | Serchio) (Anno 765, ec.)                    |
| DOCCALL                                 |                                             |
| DCCCXLI.                                | Orso, figliuolo di Teodulf, dona un campo   |
|                                         | nel fondo Torriglo (Torricella?) non lun-   |
|                                         | gi di Milano, all'Oratorio di Santo Am-     |
|                                         | brogio (Anno 765, ec.) 329                  |
| DCCCXLII.                               | Donazione d'Arechi alla sua nipote Magne-   |
|                                         | rata nel giorno delle sponsalizie (Anno     |
|                                         | 765, ec. )                                  |
| DOCCUTTI                                |                                             |
| DCCCXLIII.                              | Bando, figliuol d'Aricauso, vende a Rachi-  |
|                                         | perta, Vedova del suo nipote Ratfunso,      |
|                                         | la porzione delle sue terre in Ruchi        |
|                                         | presso a Lunata nel Lucchese (Anno          |
|                                         | 765, ec.)                                   |
| DCCCXLIV.                               | Bonulo promette la prestazione perpetua     |
| DOOOTHIIV,                              |                                             |
|                                         | di dodici giornate di lavoro in un fondo,   |
|                                         | vendutogli da Guntifredo, nel Casale        |
|                                         | Ossine della Maremma Sanese (Anno           |
|                                         | 765, ec.)                                   |
| DCCCXLV.                                | Il Prete Rissolfo, col consenso del suo pa- |
|                                         | dre Regnolfo Abate Iascia tutte le sue      |
|                                         | = ,                                         |
|                                         | sostanze alle Chiese di Santa Maria e di    |
| 2000000                                 | S. Donato nel Lucchese (Anno 765, ec.). 335 |
| DCCCXLVI.                               | Auniperto del Vico Ariana offerisce se      |
|                                         | stesso ed i suoi averi alla Chiesa di San-  |

|             | t'Agata in Tempagnano; luoghi nella<br>Valle del Serchio (Anno 765, ec.) 338          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DCCCXLVII.  | Donazione di Sisone da Rieti al Monastero<br>di Farfa, ed offerta da lui fattagli del |
|             | suo figliuolo Gualdiperto (Anno 765, ec.). 340                                        |
| DCCCXLVIII. | Il Re Adelchi riconferma i privilegj fin qui                                          |
|             | conceduti al Monastero Bresciano di San                                               |
|             | Salvatore, detto poi di Santa Giulia (An-                                             |
|             | no 766, ec.)                                                                          |
| DCCCXLIX.   | Teodosio cede al Monastero di Farfa una                                               |
|             | casa massaricia nel luogo detto Mallia-                                               |
|             | no, e ne riceve in compenso tre case; una                                             |
|             | in Rieti; l'altra in Val di Tibe; una terza                                           |
|             | all'Ara Marmorea, oltre la porzione d'un                                              |
|             | tal Teuderisino in Reviano: luoghi tutti                                              |
|             | della Sabina ( Anno 766, ec.) 345                                                     |
| DCCCL.      | Donazione del Clerico Deusdona in favor                                               |
|             | della Chiesa di S. Colombano presso alle                                              |
|             | mura di Lucca (Anno 766, ec.) 347                                                     |
| DCCCLI.     | Il Re Adelchi conferma le donazioni fatte                                             |
|             | al Monastero Bresciano di San Salvatore,                                              |
|             | poi di Santa Giulia, ed altre n'aggiunge                                              |
|             | del suo. Cenni alla famiglia di sua madre,                                            |
|             | la Regina Ansa (Anno 766, ec.) 349                                                    |
|             | Osservazione sulla famiglia della Regina                                              |
|             | Ansa                                                                                  |
| TOGGCT FI   | Osservazioni sugli Aviali ivi                                                         |
| DCCCLH.     | Brani d'una Carta, con la quale Scamberto                                             |
|             | del fu Scatolfo dona ad Alano, Abaté di                                               |
|             | Farfa, la Corte di Cesone con altre Corti<br>e con la famiglia d'un pescatore, nel    |
|             | territorio di Rieti (Anno 766, ec.) 354                                               |
| DCCCLIII.   | Ilderico, Gastaldo di Rieti, dona il Casale                                           |
|             | Ponziano al Monastero di Farfa (Anno                                                  |
|             | 766, ec.)                                                                             |
| DCCCLIV.    | Miccinello di Palenziana vende ad Alano,                                              |
| 4           | Abate di Farfa, un pezzo di vigna nel                                                 |
|             | Casale di Fagiano in quel di Viterbo                                                  |
|             | (Anno 766, ec.)                                                                       |
| DCCCLV.     | Teodicio, Duca di Spoleto, dona il Casale                                             |
|             | Paternione al Monastero di Farfa (Anno                                                |
|             | 766, ec.)                                                                             |
| DCCCLVI.    | Ferulo del Vico Palenziana vende al Mo-                                               |
|             | nastero di Farfa un pezzo di vigna nel                                                |

|            | Casale Fagiano del Viterbese (Anno 766, ec.) |
|------------|----------------------------------------------|
| DCCCLVII.  | Convenzione tra Giovanni, Abate del Mo-      |
|            | nastero di San Vincenzo al Volturno, ed      |
|            | il Gastaldo Radoaldo co'suoi figliuoli e con |
|            | la lor sorella Eufemia, intorno ad alcuni    |
|            | doni così di Godescalco come di Gisulfo,     |
|            | già Duchi di Benevento (Anno 766, ec.). 364  |
| DCCCLVIII. | Prologo ad un dubbioso Diploma del Re        |
|            | Desiderio in favore del Monastero di San     |
|            | Vincenzo al Volturno (Anno incerto) 368      |
|            | - Osservazione sulla natura di questa Carta, |
|            | e sugli esercizi Rettorici ne' Monasteri     |
|            | del Medio-Evo 370                            |
| DCCCLIX.   | Dubbioso Diploma, col quale il Re Deside-    |
|            | rio concede il Monastero di San Pietro       |
|            | della Valle Tritense, nella Contea di        |
|            | Valva in Abbruzzo, al Monastero di           |
|            | San Vincenzo del Volturno (Anno 766?). 372   |
| DCCCLX.    | Arechi, Duca e poi Principe di Benevento,    |
|            | dona vaste tenute al Monastero di San        |
|            | Vincenzo al Volturno (Anno incerto) 375      |
| DCCCLXI.   | Teudiprando, Clerico, dona due case alla     |
|            | Chiesa di San Pietro nel luogo detto Cap-    |
|            | piano (Anno 766, ec.) 376                    |
| DCCCLXII.  | Braifred di Pisa permuta una sua serva con   |
|            | un'altra di Peredeo, Vescovo di Lucca        |
|            | (Anno 766, ec.)                              |
| DCCCLXHI.  | Teutperto e Teudiperto di Capannole offe-    |
|            | riscono le lor persone e le loro sostanze    |
|            | alla Cattedrale di San Martino di Lucca      |
|            | (Anno 766, ec.)                              |
| DCCCLXIV.  | Donazione dell'Arcidiacono Emilio al Capi-   |
|            | tolo di Cremona, ed a suo fratello (Anno     |
|            | 766, ec.) 381                                |
| DCCCLXV.   | Il Prete Rotprando prega Peredeo, Vescovo    |
|            | Lucchese, di ordinarlo nella Chiesa di       |
|            | S. Quirico presso al fiume Arme, nelle       |
|            | vicinanze di Fucecchio (Anno 766, ec.). 387  |
| DCCCLXVI.  | Donazione di Gaidoaldo, Medico de'Re, alla   |
|            | Badia di San Bartolomeo di Pistoia (An-      |
|            | no 766, ec.)                                 |
| DCCCLXVII. | Galdoino dota la Chiesa di San Salvatore,    |
|            | da lui fondata in Nobule, nella Valle del    |

|              | Serchio (Anno 766, ec.) 394                   |
|--------------|-----------------------------------------------|
| DCCCLXVIII.  | Testamento d'Ausulo. Egli lascia una vigna    |
|              | in Gennariano o Gignano di Brancoli           |
|              | alla Chiesa e Monastero di S. Pietro in       |
|              | quel luogo, alla sinistra del Serchio         |
|              | (Anno 766, ec.)                               |
| DCCCLXIX.    | Guinifredo dota la Chiesa di San Pietro di    |
|              | Pistoia, e la sottopone al Monastero di       |
|              | San Benedetto (Anno 767, ec.) 398             |
| DCCCLXX.     | Il Monaco Fulcoaldo cede ad Alano, Abate      |
|              | Farfa, il Casale di Casola in Sabina, e       |
|              | riceve in cambio l'altro detto Dotale         |
|              | nell'Abbruzzo Teramano (Anno 767, ec.). 404   |
| DCCCLXXI.    | I Diaconi Osperto ed Osprando, esecutori      |
| 2000         | testamentari del Prete Auderado, offeri-      |
|              | scono, per l'anima di lui, alla Cattedrale    |
|              | di Lucca una casa vicino al Portico di        |
|              | San Martino, dov'era la Scuola (Anno          |
|              |                                               |
| DCCCLXXII.   | 767, ec.)                                     |
| DOCULAAII,   |                                               |
|              | Re de' Franchi, sugl'inganni e sull'insi-     |
| DOCOT WATER  | die de' Longobardi ( Anno 767, ec.) 407       |
| DCCCLXXIII.  | Landisveo, Illustre Giudice, rilascia la      |
|              | Corte di Castel Vetere al Capitolo di         |
|              | Cremona, ed ottiene in cambio alcuni          |
|              | beni del luogo allora detto Corte di San      |
| 20001 111111 | Pietro (Anno 767, ec.)                        |
| DCCCLXXIV.   | Teodoro, abitator del Castello di Viterbo,    |
|              | prende in fitto le terre donate da'suoi       |
|              | genitori al Monastero di Farfa (Anno          |
|              | 767, ec.)                                     |
|              | I.ª Osservazione sugli anni degl'Impe-        |
|              | ratori di Bizanzio in una Carta di Vi-        |
|              | terbo, e sulla breve mutazione della Si-      |
|              | gnoria di quel Castello e di quella Città 418 |
|              | II.a Osservazione sulla disputa se Vi-        |
|              | terbo fosse stata città non diversa da        |
|              | quelle o di Toscanella o d'Orvieto 419        |
| DCCCLXXV.    | Crisodono, chiamato anche Occio, dona le      |
|              | sue sostanze al Monastero di Farfa (An-       |
|              | no 767, ec.)                                  |
| DCCCLXXVI.   | Fridulo di Brancoli, nella Valle del Ser-     |
|              | chio, vende a Deusdede, Rettore della         |
|              | Chiesa di San Giorgio di Gignano, un          |

|              | pezzo di terra vicino a quella stessa        |
|--------------|----------------------------------------------|
|              | Chiesa nel Lucchese (Anno 767, ec.) 423      |
| DCCCLXXVII.  | Teodicio, Duca di Spoleto, concede al Mo-    |
|              | nastero Farfense di far pascolare senza      |
|              | pagamento i bestiami ne' Boschi pubblici,    |
|              | cioè, Ducali (Anno 767, ec.) 424             |
| DCCCLXXVIII. | Il Re Desiderio dona due mulini ad An-       |
|              | silberga, sua figliuola, e Badessa del Mo-   |
|              | nastero di San Salvatore, poi di Santa       |
|              | Giulia ( Anno 767, ec. )                     |
| DCCCLXXIX.   | Fredulo di Lunata offre un pezzo di terra    |
|              | per l'anima del suo figliuolo Atriperto      |
|              | alla Chiesa di S. Martino di Lucca (Anno     |
|              | 767, ec.)                                    |
| DCCCLXXX.    | Lettere, con le quali Giobiano o Gioviano    |
|              | dona insieme con otto altre persone ad       |
|              | Anselperga, Badessa di San Salvatore o       |
|              | di Santa Giulia di Brescia, le Peschiere     |
|              | del Frignano, poste nel territorio di Mo-    |
|              | dena (Anno 767, ec.)                         |
| DCCCLXXXI.   | Autone dona i tre Casali, Sisiniano e Bu-    |
| DUCULAAI.    |                                              |
|              | siano di Sabina e Paterno degli Equi al      |
| DCCCI VVVII  | Monastero di Farfa (Anno 767, ec.) 435       |
| DCCCLXXXII.  | Ulmone del Castello Viterbo concede al Prete |
|              | Gumperto la Chiesa di San Salvatore nel      |
|              | Casale Critiano presso al fiume Marta        |
| DOCCT WWW.   | (Anno 768, ec.)                              |
| DCCCLXXXIII. | Notizia d'una convenzione fra l'anzidetto    |
|              | Ulmone del Castello Viterbo col Mona-        |
|              | stero di San Salvatore (Anno 768, ec.). 438  |
| DCCCLXXXIV.  | Ricco testamento, col quale comandasi da     |
|              | Tassilone a cinque suoi esecutori testa-     |
|              | mentarj di vendere le sue sostanze e di-     |
|              | stribuirle per rimedio dell' anima sua.      |
|              | Se non potessero venderle, il testatore      |
|              | stesso ne dispone in favore di varie Chiese  |
|              | (Anno 768, ec.) 440                          |
| DCCCLXXXV.   | Mauro vende al Monastero di Farfa una        |
|              | terra in Malliano di Sabina (Anno            |
|              | 768, ec.)                                    |
| DCCCLXXXVI.  | Badussione vende al Gastaldo Ermolao una     |
|              | terra in Fontanatetta del Trivigiano         |
|              | (Anno 768, ec.) 4/17                         |
| DCCCLXXXVII. | Taneldi, Vedova di Pandone, lascia il Ca-    |
|              |                                              |

|                | sale Ceciliano al Monastero di Farfa          |
|----------------|-----------------------------------------------|
|                | (Anno 768, ec.)                               |
|                | - Osservazione sul Mundio delle donne,        |
|                | tenuto da' Duchi Longobardi 453               |
| DCCCLXXXVIII.  |                                               |
|                | Badessa di San Salvatore di Brescia, fanno    |
|                | tra loro il cambio d'alcune terre. La Ba-     |
|                | dessa concede all'Abate la Corte di Val-      |
|                | lante in quel di Rieti, e ne riceve le        |
|                | Celle di San Pietro in Classicella della      |
|                | Sabina, e di Fagiano tra' confini del Vi-     |
|                |                                               |
| DOCOLVANIA     | terbese (Anno 768, ec.)                       |
| DCCCLXXXIX.    | Il Prete Teodaldo dona le sue sostanze alla   |
|                | Chiesa di Sant'Agata di Monza (Anno           |
| To co co co co | 768, ec.)                                     |
| DCCCXC.        | Donazione d'Anacardo di Castiglione in        |
|                | Garfagnana alla Diaconia di San Colom-        |
|                | bano presso le mura di Lucca (Anno            |
|                | 768, ec.)                                     |
| DCCCXCI.       | Testamento fatto in Rieti da Teoderace in     |
|                | favor della sua moglie Ansa, de' suoi fi-     |
|                | gliuoli e del Monastero di Farfa, con varj    |
|                | legati a diverse persone (Anno 768, ec.). 462 |
| DCCCXCII.      | Rodingo vende al Monetario Grasolfo un        |
| 1'             | modiloco, ossía un piccolo moggio di          |
|                | terra presso la Chiesa di S. Colombano        |
|                | in Lucca (Anno 768, ec.)                      |
| DCCCXCIII.     | Gausfredo e sua moglie Gausperta di Vada      |
|                | fanno la donazione d'una parte delle loro     |
|                | sostanze alla Chiesa di San Colombano         |
|                | in Lucca (Anno 768, ec.) 467                  |
| DCCCXCIV.      | Aliperto, del Vico Settiniana presso Filet-   |
|                | tole nella Valle Inferiore del Serchio aven-  |
|                | do insieme col Prete Rotperto, suo figliuo-   |
|                | lo, fondato ivi la Chiesa di San Frediano,    |
|                | offeriscono loro stessi, e quella lor Chiesa  |
|                | con tutt' i loro averi al Vescovato di San    |
|                | Martino di Lucca (Anno 768, ec.) 468          |
| DCCCXCV.       | I fratelli Autperto e Liutperto d' Oliveto    |
|                | in quel di Lucca promettono di traspor-       |
|                | tar sulle loro Navi dalla Maremma i           |
|                | grani ed il sale in servigio del Vesco-       |
|                | vato di Lucca, ed offeriscono le loro so-     |
|                | stanze a quella Cattedrale di S. Martino      |
|                |                                               |

|              | (Anno 768, ec.)                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| DCCCXCVI.    | Insigne donazione del Prete Orso al Capi-    |
|              | tolo di Cremona, ed Ospizio da lui fon-      |
|              | dato in Busseto (Anno 768, ec.) 474          |
| DCCCXCVII.   | Rotari, Abate del Monastero di San Salva-    |
|              | tore di Monte Cellio sul Po, vende qua-      |
|              | rant'otto jugeri di terra in Sicela ed in    |
|              | Faone ad Anselberga, Badessa di San Sal-     |
|              | vatore, poi detto di Santa Giulia, in        |
|              | Brescia (Anno 768, ec.)                      |
| DCCCXCVIII.  | Notizia d'un Diploma di Carlomanno, Re       |
|              | de' Franchi, al Monastero della Novalesa     |
|              | (Anno 768, ec.)                              |
| DCCCXCIX.    | Natalia di Gisolfo, Stratore, vende cento    |
| 200          | venti jugeri di terra del fondo Alfiano      |
|              | ad Ansilberga, Badessa Bresciana di San      |
|              | Salvatore, ossía di Santa Giulia ( Anno      |
|              | 769, ec.)                                    |
| DCCCC.       | Notizia d'alcuni Vescovi del Regno Longo-    |
| 20000        | bardo, che andarono al Concilio Late-        |
|              | ranense, aperto in Roma contro l'Anti-       |
|              | papa Costantino e contro gl'Iconoclasti      |
|              | nell' (Anno 769, ec.)                        |
| DCCCCI.      | Sicherado, Prete, offre alcune terre alla    |
| DCCCOI.      | Chiesa di S. Gemignano (Anno 769, ec.). 490  |
| DCCCCII.     | Memoria della vendita fatta d'una vigna in   |
| Deceen.      | Ailane di Prata presso Alife da Paldone,     |
|              | al Prete Aldulo. Contenuto in un Istro-      |
|              | mento del 1020 (Anno 769, ec.) 492           |
| DOCCOIII     | Arechi, Duca di Benevento, pone sotto l'au-  |
| DCCCCIII.    | torità del Sacro Palazzo Beneventano         |
|              | la Chiesa nuovamente fondata di S. Ma-       |
|              | ria e San Marciano nel luogo detto Pla-      |
|              | tea, vicino a Benevento (Anno 769, ec.). ivi |
| TO COLOROTAT | Notizia dell'acquisto, che fece Ansilberga,  |
| DCCCCIV.     |                                              |
|              | Badessa di S. Salvatore, del rimanente       |
| TOROGOTT     | della Corte Alfiana (Anno 769, ec.) 494      |
| DCCCCV.      | Lettera del nuovo Pontefice Stefano III.º    |
|              | alla Regina Bertrada ed a Carlomagno,        |
|              | Re de'Franchi, ove si parla della gita in    |
|              | Roma di Desiderio, Re de'Longobardi          |
|              | (Anno 769, ec.)ivi                           |
|              | - I.a Osservazione sull'arrivo di Desiderio  |
|              | in Roma nel 769                              |

|             | — II. <sup>a</sup> Osservazione sulla natura de'fatti nar- |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | rati dal Pontefice di questa Lettera, e                    |
|             | s' ella fu scritta per violenze commesse                   |
|             | dal Re Desiderio                                           |
| DCCCCVI.    | Il Monaco Erfone od Erfo insieme co' fra-                  |
| DCCCC VI.   | telli germani fonda i Monasteri di Santa                   |
|             | O Company                                                  |
|             | Maria in Sesto nella Diocesi di Concor-                    |
|             | dia, e di Santa Maria in Salto nel Friuli                  |
|             | (Anno incerto 769? ec.) 500                                |
|             | Osservazione sulla data della donazione                    |
|             | d' Erfo 508                                                |
| DCCCCVII.   | Cumprado e sua moglie Sunderada permu-                     |
|             | tano varj loro beni con Peredeo, Vescovo                   |
|             | di Lucca (Anno 769, ec.) 509                               |
| DCCCCVIII.  | Testamento in favor d'Austriconda, Monaca;                 |
| D0000 (111) | fatta dal suo fratello Dommolino di Pi-                    |
|             | sa, quando egli partivane per andar al-                    |
|             | l'esercito: e facoltà da lui concedutale,                  |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
|             | ch' ella potesse disporre delle sue sostanze,              |
|             | secondo l'Editto Longobardo (2.769, ec.). 512              |
| DCCCCIX.    | Testamento del Diacono Grato, abitatore di                 |
|             | Monza (Anno 769, ec.)                                      |
|             | Osservazioni su' Cittadini Romani ordi-                    |
|             | nati dal Diacono Grato 521                                 |
| DCCCCX.     | Liutperto Prete dona alcuni suoi beni alla                 |
|             | Chiesa da lui retta di S. Frediano in                      |
|             | Lunata (Anno 769, ec.) 523                                 |
| DCCCCXI.    | La Vedova Magnerada, poi divenuta Mo-                      |
|             | naca, fa donazione d' un Oliveto in Cam-                   |
|             | pilione alla Basilica di San Zeno dello                    |
|             | stesso luogo; poi detto Campione (Anno                     |
|             | 769, ec.)                                                  |
| DCCCCXII.   | Ampia donazione di sette Corti, fatta da                   |
| D00002111   | Leone, figliuol d'Unoaldo, a Montecasi-                    |
|             | no (Anno 769? o 770?) 526                                  |
| DOCCOVIII   |                                                            |
| DCCCCXIII.  | Brani d'una Lettera di Stefano III.º a                     |
|             | Carlo, Re de'Franchi, ed alla Regina Ber-                  |
|             | trada, sua madre, sulla ricuperazione del                  |
|             | Patrimonio della Romana Chiesa nel Du-                     |
|             | cato Beneventano (Anno 769 o 770?) 530                     |
| DCCCCXIV.   | Iscrizione, in cui si ricorda un Tasguno,                  |
|             | chiamato Duca di Fermo (Anno 770, ec.). 531                |
| DCCCCXV.    | Guileramo conferma in iscritto la dona-                    |
|             | zione d'alcune vigne in Lanciano, fatta                    |

|                                          | da suo paure coderado al Monastero di          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                          | Farfa (Anno 770, ec.)                          |
| DCCCCXVI.                                | Ampia donazione d'Acerisio al Monastero        |
|                                          | di Farfa (Anno 770, ec.) 534                   |
| DCCCCXVII.                               | Sprinco permuta la sua casa con un'altra       |
|                                          | del Vescovo Peredeo in Lucca (Anno             |
|                                          | 770, ec.) 538                                  |
| DCCCCXVIII.                              | Il Vescovo di Lucca Peredeo alloga una sua     |
|                                          | casa in Lusciano ad Ato, abitatore del         |
|                                          | Vico Valeriana (Anno 770, ec.) 539             |
| DCCCCXIX.                                | Gumfredo, Abate di San Pietro di Mon-          |
| DOGGORIA.                                | teverdi, ossía di Palazzolo, permuta beni      |
|                                          |                                                |
|                                          | di tal Monastero con quelli di Lupo o          |
|                                          | Lupolo, Rettore di San Regolo di               |
| m 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Gualdo (Anno 170, ec.) 541                     |
| DCCCCXX.                                 | Barunulo, abitante in Paterno, fa donazione    |
|                                          | de'suoi averi alla Chiesa di San Regolo        |
|                                          | in Gualdo (Anno 770, ec.) 543                  |
| DCCCCXXI.                                | I fratelli Tanulo, Teudulo e Teutpert, abi-    |
| ,                                        | tatori di Paterno, donano la loro Casa         |
|                                          | con altri fondi alla Chiesa di San Re-         |
|                                          | golo in Gualdo (Anno 770, ec.) 545             |
| DCCCCXXII.                               | Elena, Santimoniale, fa una vistosa dona-      |
|                                          | zione di terre al Monastero di Farfa (An-      |
|                                          | no 770, ec.) 547                               |
| DCCCCXXIII.                              | Il Prete Deusdedit permuta beni con Ra-        |
|                                          | chiprando, Rettore di Santa Maria di           |
|                                          | Sesto (Anno 770, ec.)                          |
| DCCCCXXIV.                               | Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga casa e       |
|                                          | beni della Chiesa di San Frediano ai           |
|                                          | fratelli Auriperto, Aliperto ed Auripran-      |
|                                          | do (Anno 770, ec.)                             |
| DCCCCXXV.                                | Memoria d'una donazione, che Rotari,           |
|                                          | Duca di Cremona, fece d'una casa e della       |
|                                          | terra di Longardone al Capitolo Cremo-         |
|                                          | nese (Anno 770, ec.)                           |
| DCCCCXXVI.                               | Altiperto di Controne vende a Peredeo, Ve-     |
|                                          | scovo di Lucca, due case; una in Libi-         |
|                                          | diano, l'altra in Gallicano (A. 770, ec.). 555 |
| DCCCCXXVII.                              |                                                |
| DOCCOLA VII.                             | I due Preti Ermiteo e Valateo, fratelli, do-   |
|                                          | nano il lor patrimonio intero alla Chiesa      |
|                                          | di San Pietro in Tempagnano (Anno              |
| DOCOCTATATA                              | 770, ec.)                                      |
| DCCCCXXVIII.                             | Homulo, Clerico, rinnova una donazione         |

| DCCCCXXIX.   | fatta da lui alla Chiesa Lucchese di San<br>Martino in Colline (Anno 770, ec.) 558<br>Vadiperto lascia i suoi averi a' nipoti Bo- |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | nipertulo e Leoperto, di condizione ser-<br>vile, nel caso che muoia senza prole<br>(Anno 770, ec.)                               |
| DCCCCXXX.    | Lettera, con la quale Stefano III.º si con-<br>gratula della pace fatta tra' due Re fra-                                          |
|              | telli, Carlo e Carlomanno, pregandoli en-<br>trambi d'aiutarlo contro i Longobardi<br>(Anno 770, ec.)                             |
| DCCCCXXXI.   | Lettera di Stefano III.º, in nome anche del<br>Senato e Popolo Romano, a'due Re dei                                               |
|              | Franchi, vietando che alcun di costoro prendesse in moglie una figliuola di Desiderio, e che una loro sorella sposasse            |
| •            | alcun figliuolo di quel Re de' Longobardi (Anno 770, ec.)                                                                         |
|              | - Osservazione sull'autenticità della presen-<br>te Lettera di Stefano III.º e sulla Poli-<br>gamia presso i Re Franchi 575       |
| DCCCCXXXII.  | Notizie trasmesse dal Bibliotecario Anasta-<br>sio sopra una Legazione di Stefano III.º                                           |
|              | al Re Desiderio, e sull'accecamento così di Cristoforo come di Sergio (A.770, ec.). 579                                           |
| DCCCCXXXIII. | Il Califfo Abderamo costruisce la Moschea<br>di Cordova; esempio dell'Architettura det-<br>ta Moresca, la quale rimase ignota del |
| •            | tutto a' Re Longobardi prima di Carlo<br>Magno in quello che la medesima non                                                      |
|              | imitava dalla Bizantina (Anno 770, ec.). 582  — Osservazione sull'Architettura detta Moresca, e sulla Moschea di Cordova 583      |
| DCCCCXXXIV.  | Notizia degli archi acuti, che veggonsi<br>nella Chiesa di Santo Angelo in Formis,                                                |
|              | tre miglia fuori di Capua: Chiesa, che                                                                                            |
|              | alcuni credono edificata nell'ottavo, ed                                                                                          |
|              | anche nel settimo secolo da' Longobardi. 585  — Osservazione sugli archi acuti di Sant'An-                                        |
| / .          | gelo in Formis, alle radici del Monte Tifate                                                                                      |
| DCCCCXXXV.   | Perforeo di Placule dona varj beni alla Chiesa di San Pietro di Castiglione (An-                                                  |
|              | no 771, ec.) 587                                                                                                                  |
| V.           | 50                                                                                                                                |

V.

| DCCCCXXXVI    | Ansifrid, Marescalco, promette a diversi          |
|---------------|---------------------------------------------------|
|               | venditori d'una terra in Brocciano di non         |
|               | molestarli (Anno 771, ec.) 589                    |
| DCCCCXXXVII.  | Autperto, Attore del Re, dichiara d'aver          |
|               | avuto da Totone tre soldi pel Mundio              |
|               | d'Ermetruda, Aldia Regia in Locate del            |
|               | Milanese (Anno 771, ec.) 591                      |
| DCCCCXXXVIII. |                                                   |
|               | nastero di Farfa (Anno 771, ec.) 593              |
| DCCCCXXXIX.   | Guntelmo, Clerico, dona molti beni alla           |
|               | Chiesa da lui fondata di San Pietro in            |
|               | Salisciano del Lucchese (Anno 771, ec.). 595      |
| DCCCCXL.      | Sentenza data, per comandamento del Re            |
|               | Desiderio, da Peredeo, Vescovo di Lucca,          |
|               | intorno al fanciullo Atriperto, allonta-          |
|               | nato dalla Chiesa di San Savino (Anno             |
|               | 771, ec.)                                         |
| DCCCCXLI.     | Il Re Desiderio conferma i privilegi e le         |
| 20000XXX      | possessioni del Monastero di San Salva-           |
|               | tore in Brescia (Anno 771, ec.) 602               |
| DCCCCXLH.     | Il Prete Liutprando, abitante in Fabbrica,        |
| DOOCCALLIA    | dona varj beni alla Chiesa di San Dal-            |
|               | mazio (Anno 771, ec.)                             |
| DCCCCXLIII.   | Anselberga, Badessa, ed Andrea Clerico,           |
| DOCCOMIII.    | fanno tra loro una permuta di beni (An-           |
|               | no 771, ec.)                                      |
|               | - I.a OSSERVAZIONE. Degli Scafardi 612            |
|               | - II. OSSERVAZIONE. De'Marscali 613               |
|               | - III. <sup>a</sup> Osservazione. Del Fonsuan 614 |
|               | - IV. OSSERVAZIONE. Infusione della Lin-          |
|               | gua Gotica d' Ulfila nelle Germaniche             |
|               | antiche                                           |
| DCCCCXLIV.    | Valeriano, Prete di San Salvatore in Mon-         |
| BOOCCILLIT    | tione, lascia, nel caso che fosse ammaz-          |
|               | zato, il prezzo del suo sangue, ovvero            |
|               | il suo guidrigildo, al Vescovo di Lucca           |
|               | (Anno 771, ec.)                                   |
|               | - Osservazione sul guidrigildo de' Preti nel      |
|               | Regno Longobardo                                  |
| DCCCCXLV.     | Lettera di Giovanni, Patriarca di Grado, al       |
| BOOODKIIV.    | Pontefice Romano Stefano III.º chiedendo          |
|               | aiuti contro le vessazioni de'Longobardi          |
|               | nella Provincia dell'Istria (Anno 771, ec.). ivi  |
| DCCCCXLVI.    | Lettera di Stefano III.º a Giovanni, Patriar-     |
| DOOCOALVI.    | Lettera di Stelano III. a Giovanni, i attigi-     |

|                         | ca di Grado, esortandolo a sperare, che<br>presto Egli si vedrà libero dalle vessa~         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | zioni Longobarde, mercè il Trattato (del<br>754) tra'Romani, i Franchi ed i Longo-          |
|                         | bardi (Anno 771, ec.)                                                                       |
|                         | e nel 756 la Provincia dell'Istria alla<br>Venezia non Longobarda                           |
| DCCCCXLVII.             | Audiperto, figliuolo del q. Audualdo, offre                                                 |
|                         | molti beni alla Chiesa di San Pietro di                                                     |
|                         | Cappiano, vicino a Populonia in Ma-                                                         |
| DCCCCXLVIII.            | remma (Anno 772, ec.)                                                                       |
| 200001121 <b>,</b> 111, | beni alla Chiesa di Santa Maria di Sesto                                                    |
|                         | (Airno 772, ec.)                                                                            |
| DCCCCXLIX.              | Rachiprando, Rettore di Santa Maria in                                                      |
|                         | Sesto, promette all'anzidetto Raccolo di                                                    |
|                         | rilasciargli l'usofrutto, durante la vita                                                   |
|                         | di lui, su'beni offerti da esso Rachipran-                                                  |
| DCCCCT                  | do (Anno 772, ec.)                                                                          |
| DCCCCL.                 | Landefredo dona il Casale di <i>Pantanula</i> in Sabina al Monastero di Farfa ( <i>Anno</i> |
|                         | 772, ec.)                                                                                   |
| DCCCCLI.                | L'esercitale Gundifredo concede in enfiteusi                                                |
|                         | ad Auderado alcuni fondi urbani e rusti-                                                    |
|                         | ci, nel luogo detto Giuncarico, territorio                                                  |
|                         | di Roselle in Maremma (Anno 772, ec.). 635                                                  |
| DCÇCCLII.               | Altra enfiteusi conceduta dallo stesso Gun-                                                 |
|                         | tifrido in Giuncarico a Teudiperto (Anno                                                    |
| DCCCCLIII.              | 772, ec.)                                                                                   |
| DCCCCLIII,              | Ubaldino di Rieti si dedica a Dio e dona i suoi averi al Monastero di Farfa (Anno           |
|                         | 772, ec.)                                                                                   |
| DCCCCLIV.               | Particella d' un giudicato dell' 843 intorno                                                |
|                         | ad una donazione fatta dal Prete Limi-                                                      |
|                         | none all'Ospedale di S. Cassiano nell'                                                      |
|                         | (Anno 772, ec.)                                                                             |
| DCCCCLV.                | Rachiprando, Rettore di Santa Maria in                                                      |
|                         | Sesto, fa una permuta di fondi con Teu-                                                     |
| DCCCCT VI               | perto (Anno 772, ec.)                                                                       |
| DCCCCLV).               | Autolo, Clerico del Vico Turrite, offre se stesso ed i suoi averi alla Chiesa di S.         |
|                         | Cassiano di Torrite (Anno 772, ec.) 644                                                     |
| DCCCCLVII.              | Barutta, Clerico di Francoli, offire alcuni                                                 |
|                         | ,                                                                                           |

|             | fondi alla Chiesa di San Giorgio di Ge-          |     |
|-------------|--------------------------------------------------|-----|
|             | neriano o Cignano (Anno 772, ec.) 645            | )   |
| DCCCCLVIII. | Il Pontefice Adriano II.º concede al Mona-       |     |
|             | stero di Farfa un Giudice in Roma (An-           |     |
|             | no 772, ec.)                                     | 5   |
|             | - Osservazione sulla natura politica di que-     |     |
|             | sta Bolla                                        |     |
| DCCCCLIX.   | Cheidulo, abitante di Paterno Maggiore,          |     |
| DOCCOLIA.   |                                                  |     |
|             | offre tutt' i suoi averi alla Chiesa di S.       |     |
|             | Regolo in Gualdo, vicino a Populonia             |     |
|             | (Anno 772, ec.)                                  | Ł   |
| DCCCCLX.    | Fossiano di Massa Gonghi offre se stesso         |     |
|             | ed i suoi averi alla Chiesa di S. Giu-           |     |
|             | liano (Anno 772, ec.)                            | 3   |
| DCCCCLXI.   | Il Clerico Teupulo di Bolsiniana lascia i        |     |
|             | suoi beni alla Chiesa di S. Maria di             |     |
|             | Sesto (Anno 772, ec.) 655                        | 5   |
| DCCCCLXII,  | Donazione, che fanno i due Re, della Corte       |     |
|             | di <i>Miliarina</i> e d'una terra di circa quat- |     |
|             | tromila jugeri nel territorio di Reggio          |     |
|             |                                                  |     |
|             | alla loro figliuola e sorella Anselberga,        |     |
|             | Badessa di San Salvatore in Brescia              | _   |
|             | (Anno 772, ec.)                                  | 2   |
| DCCCLXIII.  | Il Duca Giovanni vende ad Anselberga,            |     |
|             | figliuola del Re Desiderio, duecento ju-         |     |
|             | geri di terre nel Modonese (An. 772, ec.). 659   | )   |
| DCCCCLIV.   | La Basilica Cremonese di Santa Maria, edi-       |     |
|             | ficata da Emisoind sul fiume Oglio, è            |     |
|             | sottoposta dal Re Adelchi alla potestà e         |     |
|             | tutela del Monastero Bresciano di San            |     |
|             | Salvatore, ossía di Santa Giulia ( Anno          |     |
|             | 772, ec.)                                        | 2   |
| DCCCCLXV.   | Ursiperto, Clerico di Controne, promette di      | 204 |
| DCCCCLA     | non celebrare i divini Uffizi senza la li-       |     |
|             | cenza del Rettore di Santa Giulia (Anno          |     |
|             |                                                  |     |
|             | 772, ec.)                                        | ±   |
| DCCCCLXVI.  | Wattulo, Clerico di Placule alloga casa e        |     |
|             | beni, di Monzioni ad Austrido (Anno              |     |
| •           | 772, ec.)                                        | õ   |
| DCCCCLXVII. | Sigoaldo, Patriarca d'Aquileia, stando in        |     |
|             | Pavia, fa varj ordinamenti pel Monastero         |     |
|             | di San Salvatore ossía di S. Giulia in Bre-      |     |
|             | scia, e gli concede varj Privilegj (Anno         |     |
|             | 772, ec.)                                        | 7   |
|             |                                                  |     |

| DCCCCLXVIII.  | Il Clerico Gairipert dona una sua terra<br>alla Chiesa di San Lorenzo di Veriano           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | (Anno 772, ec.)                                                                            |
| DCCCCLXIX.    | Lucifrido, Uomo Traspadano, offre alla                                                     |
|               | Chiesa di San Colombano in Lucca una casa nel luogo detto Scragio (A. 772, ec.). 672       |
| DCCCCLXX.     | I fratelli Daniele ed Orso vendono una lor                                                 |
| Doccopiii,    | terra ad Ermuald, Gastaldo (A. 772, ec.). 674                                              |
| DCCCCLXXI.    | Il Re Desiderio conferma le Corti di Sestuno                                               |
|               | e di Vallante in Sabina con altra in quel                                                  |
|               | di Narni al Monastero di Farfa (Anno                                                       |
| Doggor street | 772?)                                                                                      |
| DCCCCLXXII.   | Ebuno, Calzolaio, vende a Lopulo, Mone-                                                    |
|               | tario, una terricciuola, vicino a' Moniti pubblici di Trevigi (Anno 773, ec.) 679          |
| DCCCCLXXIII.  | Gumperto, Rasperto e Dulciperto, abitanti                                                  |
|               | d'Ursiano, vendono un pezzo di terra in                                                    |
|               | Veteriano a Rachiprando, Rettore di                                                        |
|               | Santa Maria in Sesto nel Lucchese (An-                                                     |
|               | no 773, ec.)                                                                               |
| DCCCCLXXIV.   | Il Clerico Rachinaldo del luogo Gurgite                                                    |
|               | dà in fitto al Clerico Lupicino una casa                                                   |
|               | con podere presso la Chiesa di S. Paulo (Anno 773, ec.)                                    |
| DCCCCLXXV.    | Ilderico e Taciperga donano al Monastero                                                   |
|               | di Farfa le Corti di Ponziano, di Cesa-                                                    |
|               | riana, di Papciano, e di Lamiano in                                                        |
|               | Sabina (Anno 773, ec.)                                                                     |
| DCCCCLXXVI.   | Serbulo vuole che dopo la sua morte Ra-                                                    |
|               | culo, Prete di San Colombano di Lucca                                                      |
|               | disponga della metà de' suoi averi per                                                     |
|               | suffragio dell'anima sua, riserbando la                                                    |
|               | metà dell' usofrutto a sua moglie Teus-<br>pranda (Anno 773, ec.) 686                      |
| DCCCCLXXVII.  | Martino di Cremona, or Diacono Ravennate,                                                  |
|               | dopo una sua legazione presso Carloma-                                                     |
|               | gno in Francia, dona una sua casa con                                                      |
|               | giardino al Capitolo Cremonese ( Anno                                                      |
|               | <b>77</b> 3, ec.)                                                                          |
|               | I.a Osservazione sulla patria di Martino,                                                  |
|               | che dicesi avere per la prima volta in-                                                    |
|               | segnato a Carlomagno il cammino d'Italia. 692 — II.ª OSSERVAZIONE sulla vera legazione del |
|               | Diacono Martino a Carlomagno in Francia. ivi                                               |
|               | 2-1000110 minimizer out to magnification in Tightora? She                                  |

|                   | III. Osservazione sulla falsità del rac-       |      |
|-------------------|------------------------------------------------|------|
|                   | conto d'aver Martino mostrato il cammino       |      |
|                   | a' Franchi                                     | 693  |
|                   | IV. OSSERVAZIONE sulle preoccupazioni          | ,    |
|                   | del Durandi al proposito di Martino. Il        |      |
|                   | Re Desiderio dovè consentire a quell'am-       |      |
|                   | basceria                                       | C. F |
| DOCOCT VVIIII     |                                                | 093  |
| DCCCCLXXVIII.     | Peredeo, Vescovo di Lucca, alloga a Let-       |      |
|                   | tulo la Casa ed i beni della Chiesa di         |      |
|                   | S. Frediano a Vico (Anno 773, ec.)             | 697  |
| DCCCCLXXIX.       | Carta corrosa dal tempo, e poco intelligibile, |      |
|                   | dalla quale sembra che i due fratelli A-       |      |
|                   | gepert e Giderit mundualdi d'una lor           |      |
|                   | sorella, ricevano dal marito di quella il      |      |
|                   | mundio, cioè, il prezzo del loro dritto di     |      |
|                   | mundio (Anno 773, ec.)                         | 608  |
| DCCCCLXXX.        | Tasone rifiuta il Casale Staberiano al Mo-     | 090  |
| DOCCOLLAAA.       |                                                | =00  |
| DOGGET WENT       | nastero di Farfa (Anno 773, ec.)               | 700  |
| DCCCCLXXXI.       | Gundualdo, Prete, offre con certe condizioni   |      |
|                   | alla Cattedrale di Lucca la Chiesa di S.       |      |
|                   | Maria e di S. Benedetto, da lui fondata        |      |
|                   | in Castelnuovo (Anno 773, ec.)                 | 701  |
| DCCCCLXXXII.      | Contratto di permuta de' beni tra' fratelli    |      |
|                   | Prandulo e Gumprando in Lucca (Anno            |      |
|                   | 77 <sup>3</sup> , ec.)                         | 703  |
| DCCCCLXXXIII.     | Testamento olografo di Davit, Lucchese (An-    | •    |
|                   | no 773, ec.)                                   | 705  |
| DCCCCLXXXIV.      | Testamento di Giovanni, Arciprete di Rieti     | 100  |
| DCCCCHARACY.      | (Anno 773, ec.)                                |      |
| DODGOT WATER      |                                                | 709  |
| DCCCCLXXXV.       | Adelchi rinnova i privilegi del Monastero      |      |
|                   | Bresciano di S. Salvatore, e gli fa nuove      |      |
|                   | donazioni. I ribelli Longobardi e le donne     |      |
|                   | Arimanne (Anno 773, ec.)                       | 711  |
| DCCCCLXXXVI.      | Il famoso Decreto, attribuito al Re Deside-    |      |
|                   | rio (Anno 773?)                                | 719  |
| DCCCCLXXXVII.     | Permuta di fondi tra Ermoaldo e Senatore       |      |
|                   | in Trevigi (Anno 773, ec.)                     | 723  |
| Decectaxxviii     | Anastasio vende all'Abate Usingo una ter-      | ,    |
| ~ SUGGESTION VIII | ricciuola con olivi, per un cavallo; nel       |      |
|                   | luogo detto Pompona, in quel di Chiusi         |      |
|                   |                                                | _    |
|                   | (Anno 774, ec.)                                | 725  |
| DCCCCLXXXIX.      | Orso, detto anche Fadello, vende alla Mo-      |      |
|                   | naca Forcolana un Casale in Popiliano          |      |
|                   | (Anno 774, ec.)                                | 726  |

| DCCCCXC.     | Il Clerico Alpio dona i suoi averi alla        |
|--------------|------------------------------------------------|
|              | Chiesa di S. Benedetto nel luogo detto         |
|              | Villa nel Lucchese (Anno 774, ec.) 727         |
| DCCCCXCI.    | Testamento di Tuidone, Gasindio del Re,        |
|              | di Bergamo (Anno 774, ec.) 729                 |
| DCCCCXCII.   | I Fratelli Audilapo e Galdilapo, vendono       |
|              | all'Abate Uringo le terre, ad essi donate      |
|              | da Opteri (Anno 774, ec.)                      |
|              | Osservazione sulla data della presa di         |
|              | Pavia                                          |
| DCCCCXCIII.  | Ildebrando, nuovo Duca di Spoleto, dona        |
|              | la boscaglia di Tancies al Monastero di        |
|              | Farfa (Anno 774, ec.)                          |
| DCCCCXCIV.   | Brani d'una Formola Visigotica del 615,        |
|              | nuevamente scoperta, intorno alla Mor-         |
|              | gingeba, ovvero al dono, che presso i          |
|              | Visigoti offeriva l'uomo alla donzella, pri-   |
|              | ma di sposarla. Se la Morgingeba fosse         |
|              | usata nell'Italia Longobarda? (Anno 774?) 742  |
| DCCCCXCV. ed | ultimo. Notizia della Lex Romana Utinensis     |
|              | del P. Paolo Canciani.                         |
|              | Ultime parole sulla condizione de'Romani,      |
|              | vinti da' Longobardi, ossía sulla Que-         |
|              | stione Longoharda (Anno 774.) 745              |
|              | - Cenno alla Storia della Lex Romana ivi       |
| ,            | Osservazioni sulla patria del Codice della     |
|              | Lex Romana 748                                 |
|              | Osservazione sulle parole Italiane della       |
|              | Lex Romana750                                  |
|              | Osservazione su' Romani Teodosiani e           |
|              | su' Romani Giustinianei                        |
|              | Osservazioni sul contenuto della Lex Ro-       |
|              | mana, e sulla sua incompatibilità col Drit-    |
|              | to Longobardo                                  |
|              | Osservazione sulle conseguenze che il          |
|              | Savigny trae dalla Lex Romana 755              |
|              | Osservazione sulla Tavola costruita dal        |
|              | Savigny di tredici testamenti alla Romana. 757 |
|              | - Osservazione sul partiuntur o patiuntur      |
|              | di Paolo Diacono                               |
|              | Osservazione sul terzo de'frutti e su' Ter-    |
|              | ziatori                                        |

## DOCUMENTI AGGIUNTI.

-010(0)::::0000

Num. DCXVI.\*

DCCCCLXIV.\*

eodicio, Duca di Spoleto, concede al Monastero di Farfa il rimanente del Bosco d'Alegia in Sabina (Anno 772, ec.)... 767

FINE DEL QUINTO ED ULTIMO TOMO DEL CODICE DIPLOMATICO LONGOBARDO \*.

\* L'Appendice e l'Indice si stamperanno separatamente.

## ERRORI.

## CORREZIONI E GIUNTE.

| 1 Annual Control of the Control of t | W- 4                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| pag. 106. v. 1. Pervenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Permuta                               |
| » 108. v. 3. Guaperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gumberto                              |
| » 110. v.13. Alano, Abate di Farfa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alano, Abate di Farfa                 |
| » 131. v. 1. Permuta fra terre di Il-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| derico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Permuta di terre fra Ilderico, ec.    |
| » 141. v. 14. Pettula, offre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pettula offre                         |
| » 144. v. 32. Procedeano sì fatte ric-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| chezze delle largizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procedeano sì fatte ricchezze dalle   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | largizioni                            |
| » 151. v. 19. Vidi Manoscritta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vidi Manoscritto                      |
| » 201. v. 3. questi or la cede il Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| tronato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | questi or ne cede il Patronato        |
| » 208. v. 13. il Machievelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | il Machiavelli                        |
| » 211. v. 7. Numero DCCXCVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero DCCXCVII.                      |
| » 213. v. 1. Numero DCCXCVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero DCCXCVI.                       |
| » 217. v. 14. Defensorem (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Defensorem                            |
| » 218. v. 16. donde apparisce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | da' quali apparisce                   |
| » 242. v. 18. Forcolana un pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Forcolana d'un                        |
| » 253. v. 1. Numero DCCCXI. si veggo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | il seg. Numero DCCCXVIII.             |
| » 267. v. 27. 28. nell'ultimo anno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| sua vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nel penultimo anno di sua vita        |
| » 302. v. 8. grandi obbligazioni, agg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Arechi si chiamò Principe di Be-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nevento non prima del 774: ma il      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principato d'Arechi sta qui nella     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bocca del Pratillo, non già nel testo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d' una Carta, che più non abbiamo.    |
| » 364. v. 4.5. doni così di Godescal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · •                                   |
| co e di Gisulfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | doni così di Godescalco come di Gi-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sulfo                                 |
| » 483. v. 3. Novalese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Novalesa                              |
| » 547. v. ultimo Aggiungi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vedi seg. Num. 938.                   |
| » 560. v. 2. Si aggiunga il titolo, che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                     |
| manca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vadiperto lascia i suoi averi a'ni-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poti Bonipertulo e Leoperto, di con-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dizione servile, nel caso che muoia   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | senza prole.                          |
| » 593. v. 1. Numero DCCCXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero DCCCCXXVIII.                   |
| » 646. v. 3. Il Pontefice Adriano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| concede al Monastero di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Farfa Aggiungi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un Giudice in Roma.                   |
| » 695. v. 6.7. IV. OSSERVAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| PREOCCUPAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. OSSERVAZIONE SULLE PREOC-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUPATIONI.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |



## NUOVE CORREZIONI E GIUNTE AL TOMO QUINTO DEL CODICE DIPLOMATICO.

| pag. 74. v. 16. noti                                   | notò Constit. VIII. Con l'erronea data del 672. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul> <li>» 91. v. 2. Indictione quintadecima</li></ul> | ····( quartadecima )                            |
| mo, Lex Romana Utineatis.                              | Lex Romana Utinensis                            |
| » 234. v. 31. pubblicate                               | pubblicato                                      |
| » 537. v. 32. Per chi sa                               | Pur chi sa                                      |
| » 613. v. 24. Irlandese                                | Islandese                                       |
| » 614. v. 31. Irlandese                                | Islandese                                       |
| » Ibid. v. 32. Schan                                   | Schwan                                          |
| » 696. v. 24. Num. 984                                 | Num. 985.                                       |
| » 716. v. 33 Aggiungi                                  | Nè solamente le scufie consistevano             |

è solamente le scufie consistevano in denari, ma eziandio in opere: nel quale ultimo senso poterono esservi, è vi furono, Scufie Militari; come, per esempio, alcune Guardie o Scolte imposte a' Cittadini Longobardi o consentite da essi per cagioni d' utilità universale. Chi sa, che la parola Scufia non venga dall' Excubia de' Latini? Se ciò è vero, la scufia o cuffia delle donne potrebbe nel nostro volgare Italiano aver fin dall'origine potuto dinotare i veli, posti a guardia del lor volto e del capo.









